



3.3.22

- - - Casade

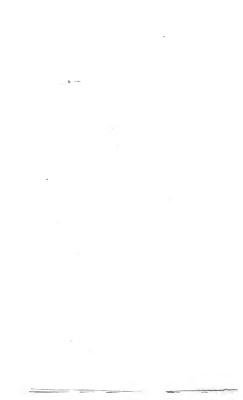

# **BIOGRAFIA**

## UNIVERSALE

### ANTICA E MODERNA

OSSIA

STORIA PER ALFABETO DELLA VITA PUEBLICA E PRIVATA DI TUTTE LE PERSONE CHE SI DISTINSERO PER OPERE, AZIONI, TALENTI, VIRTU' E DELITTI.

OPERA AFFATTO NUOVA

COMPILATA IN FRANCIA DA UNA SOCIETA' DI DOTTI

ED ORA PER LA FRIMA VOLTA RECATA IN ITALIANO CON AGGIUNTE E CORREGIONI

VOLUME XXIII.

V E N E Z I A
PRESSO GIO. BATTISTA MISSIAGLIA
MDCCCXXV

DALLA TIPOGRAPIA DI ALVISOPOLI



## NOMI

#### DEGLI AUTORI FRANCESI DEL VOLUME XXIII.

| A.       | BARANTE (DE).       | JN.     | JOURDAIN.              |
|----------|---------------------|---------|------------------------|
| А. В-т.  | Веиснот.            | J—т.    | JANNET.                |
| A-D-R.   | AMAR-DURIVIER.      | L-IE.   | LASTEYRIE.             |
| A-G-R.   | AUGER.              | L-M-E.  | LAMOTE.                |
| A. L. M. | MILLIN.             | L-s.    | LANGLES.               |
| A. R-T.  | ABEL REMUSAT.       | L-S-E.  | LA SALLE.              |
| В-н-р.   | BERNHARD.           | L—v.    | LEDRU.                 |
| B-1.     | BERNARDI.           | LY.     | Lécuy.                 |
| ВLт.     | BOUCHABLAT.         | Мр ј.   | MICHAUD (giovine).     |
| В—г.     | BEAUCHAMP.          | M-n-D.  | Monod.                 |
| Bs.      | Bocous.             | M-on.   | MARRON.                |
| B-ss     | BOISSONADE.         | N-E.    | NICOLLE.               |
| В-т.     | Biot.               | Р-с-т.  | Picor.                 |
| Bv.      | BEAULIEU.           | Pp.     | PATAUD.                |
| В        | Bolly (la dama).    | P-E.    | Ponce.                 |
| C.       | CHAUMETON.          | P-n-r.  | PONCELET.              |
| C-AU.    | CATTEAU-CALLEVILLE. | P-x.    | PUJOULX.               |
| Сн-т.    | CHAMBERET,          | Q-R-r.  | QUATREMÈRE-ROISST.     |
| G. M. P. | PILLET.             | R-р-и.  | RENAULDIN.             |
| CT.      | Cotteret.           | R-L.    | Rossel.                |
| C. T-r.  | COQUEBERT BE TAIRY. | R. R.   | ROCHETTE.              |
| D. B. S. | Dunois (Luigi).     | S-L     | SCHOELL.               |
| D. G. O. | DE GERANDO.         | S. M-n. | SAINT-MARTIN.          |
| D-G-s.   | DESCENETTES.        | S. S-1. | SISMONDE-SISMONDI.     |
| D-n.     | DANPMARTIN.         | S-T.    | STASSABT.              |
| D. P. S. | DU-PETIT-THOUARS.   | S-r.    | SALABERRY (DE).        |
| D. L.    | DELAULNAYE,         | Тр.     | TABARAUD.              |
| D-τ.     | DURDENT.            | T-n.    | Tochon.                |
| D-x.     | DECROIX.            | U-1.    | Ustéri,                |
| Es.      | EYRIÈS.             | V. S-L. | VINCENS-SAINT-LAURENT. |
| F. P-7.  | FARIEN PILLET.      | V-7.    | VITET.                 |
| G-ce.    | GENCE.              | V-ve.   | VILLENAVE.             |
| G-Ė.     | GINGUENÉ.           | W-p.    | WARDEN                 |
| G. F-R.  | FOURNIER fils.      | W-R.    | WALCKENAER.            |
| G-p.     | GIBARD.             | W-s.    | WEISS.                 |
| G-n.     | Guillon (Amato).    | X-s.    | Riveduto da SUARD.     |
| 0        | Carren              | 7       | Awarino                |

#### NOMI

#### DEGLI AUTORI ITALIANI DEL VOLUME XXIII.

A. Anonimo.

S. C-1. CASTELLI (Spiridione). .

D. S. B. Dizionario Storico di Bassano.

M-t. Mo-curry (P. Antonio).

A Z. ZENDRINI (ab. Angelo).

G-A. GAMBA (Bartolommeo).

G-1. GANDOLFI (Mauro).

# BIOGRAFIA

### UNIVERSALE

G

AGNIER (GIOVANNI), orientalista celebre, nacque a Parigi verso l'anno 1670 e studiò nel collegio di Navarra. Gli fu maestro il p. Le Bossu, autore del trattato sopra il Poema epico. Esso padre, mostrando un giorno agli allievi suoi la Poliglotta di Walton, disse loro: " Ecco, figli miei, un libro, " cui dovreste stimare Tali parole fecero graud' impressione sull'immaginazione del giovane Gagnier; e fino da quel momento attese con ardore allo studio dell'ebreo e dell'arabo. Si conoscono poche particolarità intorno alla vita di questo dotto. Si sa soltanto ch'egli ricevè gli ordini sacri dal vescoto di Meaux e che divenne canonico regolare di santa Genoveffa. Forse corso aveva, suo mai grado, l'aringo religioso; giacebè breve tempo dopo usci dal convento, si ammogliò ed audò a cercare un asilo in Inghilterra, dove professò la religione pretesa riformata verso il principio del secolo XVIII. Con molto favore accolto venne in quel regno e trovò parecchi amici che l'incoraggiarono, tra gli altri l'arcivescovo Sharp ed il lord cancelliere Macclesfield, a cui dedicò l'edizione sua d'Aboul-fedq. Ammesso venne in Cambridge a professare, ed essendo in seguito andato in Oxford, onde proseguire i suoi lavori nella biblioteca Bodleja-

na, ammesso venne col medesimo grado in quell'università, in cui si sostenne, insegnando la lingua ebraica. Stato essendo precedentemente scelto per cappellano da William Lloyd, vescovo di Worcester. egli accompagnato l' aveva in Oxford. Nel 1710 per ordine di Sharp, areivescovo di York, assistè Grabe nell'e-ame de' manoscritti arabi della biblioteca Bodlejana. relativamente alle Costituzioni clementine intorno alle quali quel prelato indotto aveva Grahe a scrivere un Trattato contro Wiston, Gagnier lesse e con accuratezza tradusse tutto ciò che servire poteva per la composizione della prefata opera. Nel 1717 occupò la cattedra d'arabo nell' università d'Oxford, durante l'assenza di Wallis. Ma sembra, da una lettera di G. C. Wolf al celebre La Groze, che fino dal 1715 stato fosse eletto professore di lingue orientali nella università di quella città. Egli morì ai 2 di marzo del 1740. Gli scritti di questo dotto sono . I. Istruzione pei Nicodemiti, Amsterdam, 1700, in 12; Il Lettera sopra le Medaglie samaritane, nelle Novelle della Repubblica delle lettere e nel Giornale di Trévoux, 1705; III Josippon sice Josephi ben Garionis Historiae fubsicae, lib. V ex hebraeo latine vertit, praefatione et notis illustravit J. Gagnier, Oxford, 1706, in

GAG 4 to. Nella dedicatoria all'arcivescovo di Cantorbery Gagnier avverte che fa conto di pubblicare di verse altre opere storiche de'Giudei : la sua traduzione, che non è corredata del testo ebraico, siccome alcuni hibliografi banno scritto, è fatta conforme all'edizione ebraica di Venezia, 1544; IV La Cluesa romana concinta d'istolatria e d'anticristianesimo, l'Aja, 1706, in 8.vo; V Tabula nova et accurata exhibens paradigmata omnium conjugationum hebraicanum, Oxford, 1710. Tale indice, in eni v'ha molto metodo, composto venne dall'autore per uso de suoi scolari, ed è contenuto in quattro grandi fogli : Ga gnier promette in esso una nnova grammatica ebraica e quella del celebre rabino Jehnda Khaig, uno de' più antichi grammatici ebrei, del quale trovò in Oxford un manoscritto in ebreo ed in arabo; VI Vindicue Kircherianae, sue animadversiones in nocas Abrah, Trommii concordanțias graecas versionis LXX. ivi, 1718. Tale critica aniara d'un'opera stimabile, ed in cui Gagnier si allontanò sovente dalle regole di quell'urbanità, cui i dotti dovrebhero sempre osservare nelle discussioni letterarie, dispiacque a Fabricio, a Wolf ed a La Croze. Trommio era molto avanzato in età ; e lo sne Concordanze, comparate a quelle di Kircher, gli meritavano giusti encomj; VII De vita et rebus gestis Mahomedis, cognomento Abul-Kasem ben Abdalla, islamiticae religionis autoris, necnon imperii saracenici fundatoris, historici duo, videlicet Abulfeda et Jannabius, historicorum arabum principes .... Latine vernt et notas adjecit J. Gagnier; accedant accuratae Arabiae triplicis geographiae tabulae ex eodem Abulfeda . al Edrisio, alisque etc., cum praefatione et indicibus copiosissimis, ivi, 1725, in 8.vo. Gagnier tolto avendo a spiegare nelle sue lezioni d'arabo la Storia universale d'Ahul-

feda, la vita di Maometto, scritta da esso storico piacque talmente ai suoi uditori, che loro parve degna d'essere tradotta e pubblicata. Le note, che corredano tale traduzione, sono piene di citazioni di autori arabi : " Non lo studio, dice Reiske, " e l'erudizione mancano all'anto-" re, ma una cognizione più pro-» fonda della lingna". Kohler fece alcune correzieni per tale opera nelle suc Novae et emendat, ad Theocritum, Lubecca, 1767, in 8.vo; VIII Ismaelis Abulfedae principis Hamah, geographia universalis, in tabulas secundum climata et regiones digesta, cum longitud, et latit, urbium locorumque celebriorum .... Arabice denuo descripsit, latine vertit, mappis geographicis adornacit, notasque adjecit, ivi, in fogl., 1726 o 1727. Ga gnier intraprese, segnitando Schi-kard e Greaves, di fare una traduzione latina della Geografia d'Abul-feda. Verso il 1725 o 1726 ne pubblicò il manifesto, in cui avvertiva che servito si sarebbe, onde fare la traduzione e pubblicare il testo arabo, de' manoscritti adoperati da Greaves, Erpenio, Golio, S. Le Clere, H. Wild, e soprattut-. to delle collazioni fatte da Gugli el mo di Guisa: l'opera, compresevi le note e lo diverse lezioni, formare doveva un vol. in fogl, di 160 fogli; ma non ne vennero in luce che le prime 72 pagine, le quali contengono: primo l'Arabia; 2.do una dissertazione, in cui Gagnier tratta dell'origion del nome degli Arabi e dell'Arabia; dell' autica divisione d'essa regione, ec. : quanto egli dice intorno all'etimologia del nome di Saracino non vale a distruggere l'opinione di Pococke, il quale fa prevenire esso nome dalla voce araba cherkiya (Orientali); 5.zo il cominciamento della descrizione dell'Egitto; si può vedere, intorno ad esso frammento estremamente raro, il Museum hist ... philos , theolog., vol. 1 , p. 2 , pag-

555, il Giornale de' dotti del 1727, p. 3-3, e la Bibb. arab. di Sehnurrer, p. 124 e susseg.; IX Nel 1727 Gagnier promise nua traduzione del Sefer emunoth, o Libro degli articoli della fede giudaica, composto in arabo dal celebre rabino Saadia. Ne pubblicò anche uno Specimen, il quale conteneva, oltre il testo arabo, la versione latina e delle note, il testo della traduzione ebraica d' essa opera fatta da Giuda, figlio di Saule: l'impresa non iu continuata; X La vita di Maometto, tradotta e compilata dall'Alcorano, dalle tradizioni autentiche, dalla Sonna e dai migliori autori arubi, Amsterdam, 1732, 2 vol. in 12. Gagnier eomposto avendo tale storia per le persone ehe leggere non potevano la traduzione latina d'Abul feda, pubblicata precedentemente, la mandò a Samuele Le Clerc, il quale la fece stampare. Venne ristampata in 5 vol. in 12, con la data di Amsterdam 1748, ma non è edizione stimata : XI A nimadversiones in novam Josephi Gorionidis editionem, a Jo. Frid. Breithanpto pubblicatam, nella Bibl. scelta di Le Clerc, t. 25. Gragnier nsa in esse tanto poca misura quanto nelle sue Vindiciae Kirckerianae; XII Truttato del Vajuolo, tradotto dall'arabo di Rhazis, per invito del dottore Mead: ignoriamo se tale traduzione veduta abbia la Inee; XIII Fragmenta ex Catena in Pentateuchum arabica syriacis descripta litteris et lotine versa, nel t. 2 dell'edizione di St. Ippolito, fatta da G. Alb. Fabricio. Il Themurus epistololicus di La Croze somministra ancora parecchie particolarità intorno ai lavori ed al sapere di Gagnier: si rileva da esso ch' egli atteso aveva allo studio della fingua copta e che assunto si era di pubblicare gli seritti de rabini Ginda Khing e di Giona ben Gannach, grammatici antichissimi, in arabo, con una tradutione latina. — Gaorusa lació un figlio. Tonmaso o Giovanni, il quale allevato 
in nel sollegio di Wadham in Oxford ed ammesso venue a professera nel 1955. Essendo entrato negli ordini sacri, ottenne il rettorato di March-Gibbon e passò in seguito a quello di Stranton presso
ad Hartlepool, nel vescovado di 
Darham. Viveva in esso ancora nel
1766. S'ignora l'epoca della sua

morte. J--N, GAGO (BALDASSARE). missionario portoghese, nato in Lisbona nel 1515, entrò nella compagnia di Gezù nel 1546 e parti per le Indie due anni dopo, sotto la direzione del famoso P. Barceo. Arrivato a Goa, seppe cattivarsi la benevolen-za di s. Francesco Saverio, che il mandò subito a predicare il vangelo in Bungo, nel Giappone. Ginnto a Funay, capitale di quel pieciolo regno, fu accolto con favore dal re, il quale gli accordò la permissione di predieare nella sua corte. In brevissimo tempo Gago convertì oltre a millecinquecento idolatri. St rapidi progressi destarono l'invidia de bonzi, i quali, eccitando il popolo contro il missionario, l'esposero ad ogni maniera d'insulti. Ma il re, ginsto quanto prudente, frappose l'autorità sua onde farli cessare. I bonzi allora, non potendo opporsi direttamente ai fortunati suecessi della predicazione del padre Gago, eercarono di provare l'utilità della sua dottrina, adoperandosi a dimostrare ehe la religione giapponese differiva soltanto in alcuni riti da quella de'eristiani. Confutato prima pub blicamente tale errore, il missionario scrisse intorno a ciò un trattato if quale piacque talmente al re, ch' esso principe apporre vi fece il sigillo delle armi sue in seguo di approvazione. I bonzi finirono

desistendo dalle offese; due di essi riceverono il battesimo e divennero zelanti missionarj. Gago, poichè operato ebbe un grande numero di conversioni a Firando, Firata e Salsete, tornò a Funay, dove sentì la morte del re, suo protettore. Il principe, ch'era a lui succeduto, su-citò la più crudele persecuzione ai cristiani. Gago venne subito arrestato e conslaunato a morte ai o di gennaĵo del 1585. Egli scrisse più lettere dal 1552 al 1562 : esse trattano tutte delle sue missioni: le più notabili sono una da Firando, del dì 23 settembre del 1555, tradotta in latino e stampata a I ovanio, 1570, in 8.vo; ed in italiano, Venezia, 155q-1565, in 8.vo: ed un'altra, in data di Buugo, primo di novembre del 1559, tradotta in latino, Lovanio, 1560, in 8.vo. ed in italiano, Venezia, 1562, in 8.vo.

GAGUIN (Rosearo), 20.mo ministro generale dell'ordine del Riscatto degli schiavi, pacque in Colline, piccolo borgo della diocesi di Arras, situato sulla Lya, ne' confini dell'Artois, e fece i primi studj nel monastero di Prespina nella diocesi st. Omero. Entrò da giovane nell'ordine de' Trinitari. Dopo la sua professione, mandato venne dai superiori nella casa di Parigi, onde ivi studiasse la teologia nell'università. Egli non limitò i spoi studj a tale scienza : si applicò particolarmente al diritto canonico e cercò di perfezionarsi nelle belle lettere. Guglielmo Fichet professa va in quel tempo la rettorica nel collegio de' Trinitarj. (V. Fichet): Sì fatta bellissim'arte rinasceva appena. e l'università di Parigi, intesa fino allora alle dispute scolastiche, non aveva reggenti titolari che l' insegnassero. Gagnin frequentò assiduamente le lezioni di Fichet, pel quale concept un'affezione si salda che non venne meno mai; e

seppe sì bene approfittare sotto tale maestro, che Fichet, essendo stato condotto a Roma dal cardinale Bessarione, nel 1463, Gaguin gli successe nella sua cattedra. Fu dottorato e fatto venne professore in diritto canonico; egli si dà tale titolo in fronte ad alcune delle sue lettere ed aringhe, e divenne anche decano d'es a facoltà. Il meririto di Gaguin, la riputazione, di cui godeva nell' università, della quale era considerato come uno dei più belli ornamenti, l'innalzarono ai primi uffizi dell'ordine suo, di cui eletto venne generale nel 1475. Egli visse sotto tre re di Francia; che l'impiegarono in importanti negoziazioni. Luigi XI, nel 1472. il fece passare in Germania, con ordine d'ivi prendere, se trovava argormeuto ad alcuna negoriazione, il carattere di suo ambasciatore onde impedire il matrimonio di Maria di Borgogna con Massimiliano, figlio dell'imperatore Federico III; rappresentare doveva agli elettori e principi dell' impero, che la erede di Borgogna, essendo del sangue di Francia e suddita del re, non poteva maritarsi senza il consenso del suo sovrano e capo della sua ca-a. La negoziazione non riusci. O antunque Gagnin avuto non ne avesse colpia e fosse stato preso dalla gotta in quel viaggio come tornò, accolto venne dal re con nna freddezza, di cui si lagna, in una delle sue lettere, non poco amaramente. Carlo VIII l'inviò in ambasceria a Roma e gli commise pure, nel 1486, di sostenere in suo nome, presso ai Fiorentini, gl' interessi di Renato di Lorena contro Ferdinando, re di Napoli. Da ultimo, nel 1491, Gaguin inviato venne dal medesimo re in ambasceria nell'Inghilterra, con Francesco di Luxemburg, visconte di Martignes e con Carlo de Marieny, Gagnin parlò nel consiglio de' ministri; ed

GAG il suo discorso, almeno quello che gli attribuisce uno storico francese (1), è un modello di sagacità e di precauzioni oratorie, le quali, qualunque cosa se ne dica, sono prova ch'egli privo non era d'elo-loquenza. Il gusto della letteratura, che cominciava a rivivere, fu argomento a quei medesimi re di mettere a profitto il talento e le cognizioni di Gaguin sotto un altro aspetto. Aleuni pretendono che Carlo VIII e Luigi XII affidata gli avessero la custodia della biblioteca reale e che quest'ultimo, il qua le amava appassionatamente i libri e le lettere, dare gli facesse somme considerabili, mediante le quali arricchi quella biblioteca di manoscritti rari e preziosi Taletitolo di hibliotecario del re conteso viene a Gaguin da Gabriele Naudé, ma, ci sembra, senza prove sufficienti. Comnnque sia, è certo ch' egli fu impiegato da quei due monarchi in importanti lavori letterarj, specialmente a scrivere la storia ed a rischiarare il caos delle antichità francesi. Veniva altresì consultate nelle congiunture spinose. Nel 1484 fu chiamato ad un consiglio convocato dal governatore di Parigi, onde avvisare ai mezzi d'alleviare la miseria della città, cagionata da un freddo straordinariamente rigoroso e da altre calamità. Godeva.nell'università, d'una grandissima considerazione: se ella inviare doveva alcuna deputazione ai ministri, egli ordinariamente ne faceva parte ed il più delle volte n'era l'oratore. Nel 1481 complimentò, in nome d'essa compagnia, il vescovo di Marsiglia, il qual era allor allora succedinto a Carlo de Gancourt in qualità di governatore di Parigi. Si fatto avvenimento non meriterebbe d'essere citato, se

GAG " ga non à più nello stile antico (1). » che non incomincia più con un » testo, spiegato in seguito e comn mentato in maniera scolastica. n ua in vece ha conformità con la n tessitura de complimenti ch'oggin giorno si fanno in simile occasio-" ne ": cambiamento che forse è . dovuto a Gaguin. Il credito, di cni godeva presso ai grandi, lo mise in grado d'essere utile molto alla società: si adoperò con buon successo per lei presso al cardinale di Borbone ed al caucelliere di Francia Guglielmo de Rochefort, da oui era stimato. Ebbe protettori grandi principi ed amici gli nomini più celebri del suo tempo, fra i quali appoverare si deve Erasmo: alcuni gli dedicarono le opere loro. Molte sue lettere indiritte sono ai personaggi più eminenti ed anche a teste incoronate. Tutti que' che hanno di lui parlato, lodano la sua gratitudine e la sua fedeltà in amicizia. Questo dotto e celebre religioso mori in Parigi al 22 di maggio del 1501. Fatti vennero giadizi intorno al merito suo letterario: gli uni il dicoco mediocre oratore e cattivo poeta, storico cortigiano e credulo, ehe spaceia favole ed ammette cose inverisimili e senza fondamento, come per esempio la creszione d'un regno nella piccola città d' Yvetot: fatto di oni parlò primo senza citare le fonti. ( V. GARTIER, sire d'Yvetot). Gli rimproverano ch' è parziale verso la sua nazione, obe manca alla giustizia ver o le nazioni straniere, che ne parla il più delle volte senza cognizione di causa e si esprime in uno stile stentato e pojoso. A tali giudizj, altri ne oppongono tanto favorevoli quanto rigidi sono quei primi, confessando che le storie e gli scritti di Gagnin non sono senza difetti, appellano dall' imputazione

notabile non fosse n che tale arin-(1) Storia di Francia di Velly, tom. XX., pag. 181.

<sup>(</sup>z) Storia deil' aniversità di Crivier, tom. PY, pag. 895

CAG di parzialità e d'adulazione, a quanto dice Gagnin di Lnigi XI, sotto cui e con cui vissuto aveva. ed al quale signramente attribuisce molti vizi e pochissime virtù. Il dotto abate Legendre dice che n la storia di Gagnin reca pia-" cere leggendola; ch'egli narra in n modo dilettevole e parla senza n finzione delle cose del suo temo po"; lo rappresenta come un letterato arbano, agnalmente dotto ed abile Erasmo, di cui il voto è di alcon peso, quantunque variato abbia intorno al merito letterario dell'amico suo, fa il più bell'elogio non solo dell'ordine e della fedeltà, che regnano nella sua storia, ma del suo stile ancora. Se permesso ci fosse di arrischiare un'opinione intorno a tale disparità di sentimenti, diremmo che quelli, i quali gindicarono Gaguin con tanto rigore, non avvertirono bastantemente che al tempo, in cui seriveva. le belle lettere appena nascevano; che l'università di Parigi neppure aveva per anche nel suo seno una cattedra di rettorica, che fino allora dispute scolastiche soffocato avevano l'ingegno, e che incominciara appena a spuntare l'al-ba d'un secolo più illuminato. I difetti, che apposti vengono a Gaguin, si debbono adunque attribuir meno a lui che al suo tempo, sopra cui saputo egli aveva sollevarsi. In una lettera a Ficht si hnrla, con non poco brio, e della setta de' nominali e d'un ordinanza reale solememente bandita contro gli sfortnnati loro libri. Parla dell' astrologia giudiciaria con nn dispregio, di cui un grande numero de snoi contemporanei, anche illuminati, non era partecipe. Quindi lo storico dell'università non esita a comprenderlo fra que'che furono in essa restauratori delle lettere. Gaguin scrisse le opere seguenti: I. Compendium supra Francorum gestis a Pharamundo usque ad

annum 1491, Parigi, Andrea Bocard, 149-, in 4 to. Quella prima edizione non contiene che 5 libri, e racchinde il periodo di 1200 anni soltanto. L'antore ne fece una seconda corretta, che va fino al 1400, Parigi, Durand Gerlier, 1500; ristampata nel 1504 in fogl.; e nel 1507, 1511, 1514, in 8.vo: un'altra edizione con un supplimento col seguente titolo, Annales rerum gallicarum seu compendium usque ad annum 1490, cum Supplemento Huberti Velleii senatorii advocati usque ad aunum, 1520, Parigi, 1521, in 4.to; 1522, 1524, in 4.to; Lione, 1524 in foglio: quanto v'ha di Gaguin in tal' edizione si estende fino a Lnigi XII. Uberto Velleio continuò la storia fino a Francesco I., cioè fino al 1515, Lione, 1550; Parigi, 1554; ve n' ha un'altra edizione, cum supplemento ad Henricum II, Francfort snl Meno, 1577, in fogl., Parigi, 1578, in fogl.; e Doual, 1586, in 8.vo, cum appendice Jacobi Bourgerii ejusdem ordinus. I prefati annali vennero tradotti e servirono pure per la composizione di altre opere, come per esempio la Cronaca Martiniana, e le Grandi cronache di Saint-Denis, ec.; II Cronache e storie futte e composte dal R. P. in Dio Turpino. arcivescoso di Reims, uno dei pari di Francia, contenenti le prodezze ed i fatti d'arme avernuti al suo tempo, del re Corlomogno e del suo nipote Orlando, tradutte dal latino in francose. da R. Gaguin, per ordine di Carlo VIII, Parigi, 1527, in 4.to, con lettere gotiche; Lione, 1583, in 8.vo: tale opera è meno una sto ria che un romanzo, e fu origine a tutte quelle di cavalleria, in cui si tratta di Carlomagno, di suo nipote Orlando e dei dodici pari : III -Epistolae et orationes, Parigi, Durand Gerlier, in 16 pice., gottico, contenente 27 lettere, di cui l'nltima è del di primo d'ottobre del 1497, Parigi, 1497, in 4 to; ivi Bocard, 1502, in 4 to gotico. Questa

ultima edizione, dedicata all'università, contiene le composizioni seguenti : 1.mo Roberti Gaguini juris canonici interpretis Epistolae, esse lettere sono in numero di 57, oltre le quali, in fronte al volume, ne e siste una a Iosse Badio, ed un'altra al libraio, Durand Gerlier; 2.do aringhe (Orationes) in numero di 9 e miste fra le lettere; 5.zo un' elegia, col seguente titolo: Circumseplan esse diversis periculis vitam huwanam Gaguinus Fuusto poetae regio; 4 to un trattato De puritute Conceptionis, adversus Vincentium de Castro-Novo, Gaguini ordinis sanctas Trinitatis de redemptione captivorum generali ministri concertatio; tala scritto è in versi elegiaci latini con la seguente iscrizione : Sucro theologorum doctorum Parisiensium academiae collegio, con la data del di primo d'ottobre del 1497. Gagniu, confuta in esso il domenicano Vincenzo Chatean-Neuf, il quale sostenuto avea, siccome si faceva nell'ordine suo, che la santa Vergine stata non era esente dal peccato originale. A detta d' Erasmo, Gagnin tradotto aveva esso trattato in francese. Tritemio e Gesner sulla autorità di esso attribuiscono a Gaguin due trattati sopra la Concezione, uno in versi, indiritto ad Arnoldus Bostius, carmelitano di Gand ed un altro in prosa. Il frontispizio dell'edizione del 1408 indica altresì due scritti di Gaguin sul medesimo soggetto: uno intitolato, De conceptione Virginis defensio; l'altro, De ead m conceptione ad fratres sui ordinis oratio, 5.to Passio sancti Riccardi martyris, in prova; 6 to: Diverse poesie, delle quali ecco i titoli; De variis in ecclesia Dei ordinibus Jacobo Publio poetae - De hospita Veronensi; composizione, dicesi, meno decente di quello che si addicesse al superiore d'nn ordine. Si appongono pure al Trattato della Concezione espressioni del medesimo genere, ma cui scusano

forse il soggetto, la lingua di cui Gaguin si valeva, ed il tempo nel quale scriveva, però che allora con delicatezza minore nella lingua regnava più semplicità e v'erano più costumi (1). Artium humanitatis studiosis, 1495. De misera hominis conditione, et ad eam consolutione, Pietro Buryo. - Ad dwam Mariam oratio, asclepiadaeo carmine. - Ad Faustum Andrelinum. - Pietro Succurribili doctori theologo. - Ad dicum Paulum oratio. - Quare Sixtus IV P. M. Fichetum ad ie Romamai . cersivit .- Uxoris umbra ad muritum morrentem. - Dialogus in desides et ignavos. Oratio ad dieus Cosmim et Dumianum. Gaguin parla di tali preci, come pure dell'orazione alla Beata Vergue in una lettera ad Arnoldo Bostio, e dice che composte le aveva per ottenerne sollievo ne' snoi dolori. - Uno Scritto intorno alla morte di Carlo VIII, re di Francia, ed nu epigramma sul bastone, di cui le sue infermità e l'eta sna l'obbligavano a servirsi. Il frontispizio della medesima raccolta fi parimente menzione d'uno scritto, intitolato, De arte metrificandi praecepta: esso non esiste nell'edizione, ma stampato venne a Pfortzheim, presso ad Ulderico Carinthus, nel 1505. Il padre Delaunas, trinitario e ministro o superiore della casa di Parigi, pubblicò verso la fine del secolo XVII, nna nuova edizione delle lettere ed aringhe di Gagnin con sommarj : v'inseri alcune lettere ed aringhe fine allora inedite. Le opere artribuite a Gaguin, di cui Valerio André fa menzione, sono: I. De variis conditionis lumanae incomo lis elegia, senza data; H I Commentarj di Cetare traslatati da Gaguin e Stefano de Laigues, detto Beaucais, Parigi 1530s 2 vol. in 8.vo: i medesimi, riveduti da Antonio Damoulia di Macon.

<sup>(·)</sup> Vedati quarto dire intorno a ciò l'abate di Saint-Lèger, noi Giernete de Dorei, gingno 1787, 1922 442.

155, Lione, In 8.vs, c. 1555, a vol. in to Gagini non tradiuse of light of the libri della Guerra delle Galliej III Una Cenouse dell' official liej III Una Cenous dell' official liej III Una Cenous dell' official in idel mondo, in 8.vs. gettos, sentra data: A la tradizione d'una lettera di G. Pico dalla Mirandola; Va tengina del boun ripron o il passatomo d'una con la consistenza di Cenous della passatomo della quale Gaguin fa montrone ulla sua y III Un' Education M. VIII Un' Education della quale Gaguin fa montrone nulla sua 55 ma lettera.

GAGUINI (ALESSANDRO), storico di Polonia, nacque in Verona. Aodò a cercare impiego in Polonia e fu fatto capitano di fanteria. In ricompensa de suoi servigi nelle guerre di Livonia, di Moldavia e di Russia, naturato venne e fatto comandante di Witepsk. Mort in Cracovia nel 1614. Egli sori-se: Rerum Polonicarum tomi tres, a Lecho primo duce usque ad Stephanum, Francfort, 1584, in fog! I diversi trattati ed i diplomi, cui contiene esso libro, sono opere importanti e sommamente curiose: in alcuni degli scritti è indicato il nome de' loro autori; ma o Gaguini si appropriò gli altri o vennero creduti suoi per la riputazione che acquistata si aveva, appropriandosi una eccellente opera, cui pubblicò col titolo seguente: Alexandrii Gaguini Surmatine Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Lithuanium, Samogitiam, Russiam, Masociam, Prussiam, Pomeraniam, Liponiam et Muscogiae Tartariaeque partem complectitur, Spira, 1581, in toglio. D'esso libro, che non è comune, è autore Mattia Strykowsky, canonico ed arcidiacono di Samogizia. Gaguini altra parte non v'ebbe che d'averlo tradotto dal polacco in latino. N'esiste una traduzione italiana nel tomo II di Ramusio.

G \HAGAN (Useen), letterato, nato in Irlanda, era d'una buona famiglia di quel paese. Sopravvide la stampa degli autori classioi latini pubblicati da Brindley e tradusse in versi latini Il Saggio sopra la Critica di Pope. Sembra che la sua cattiva condotta gli cagionasse delle brighe, alle quali volle rimediare limando il contorno delle monete d'oro. Chiuso in Newgate per tale delitto, si ocenpò della traduzione in versi latini del Tempio della Fama di Pope, e d'un altro poema inglese, e dedicò esse due opere al duca di Newcastle. primo ministro, con la speranza di ottener grazia. Indirizzò pure de' versi al principe Giorgio, oggigiorno re; ma nulla potè sottrarlo al rigore delle leggi, e quindi venne impiecato a Tyburn in febbrajo del 1749.

E--s. GAICHIES (GIOVANNI), prete dell' Oratorio, nacque a Condom. nel 1647, di un'onesta famiglia. Di che disimpegnati ebbe, in vari luoghi in muniera distinta, i diversi uffizj d'insegnamento pubblico affidati alla sua congregazione, divenne, nel 1684, superiore della casa di Avignone. In quel ritiro egli si preparò al ministero della parola divina. Il capitolo della cattedrale di Soissons, mosso dalle virtu, dai talenti e dalle qualità sociali, di cui date aveva prove mentre insegnava la rettorica in essa città, lo chiamò stabilmeote nel sno seno, facendolo eleggere teologale nel 1602. Ivi si applicò al ministero del pulpito e di la andò a predicare nelle stagioni dell'avvento e della quaresima a Parigi, ed in parecchie grandi cit-tà del regno. La sua composizione era accurata, elegante, piena d'istruzione; una vita evangelica dava grande peso ai suoi discorsi. Nel 1205 venne ammesso membro dell'accademia di Soissons, Essa

compagnia, di cui egli era il più bell'ornamento, l' mearicò sovente del discorso, cui mandava tutti gli anni all'accademia francese; ed egli l'esegui per solito con componimenti ingegnosi che meritarono sempre gli encomj di quest'ultima accademia. Il P. Gaichies goduta aveva della confidenza di de Libelli, arcivescovo d' Avignone, il quale l'avea fatto suo esecutore testamentario, unitamente coi cardinali Altieri e Carpegna. Ottenne ugualmente quella di de Sillery, vescovo di Soissons, il quale seco il conduceva sempre nella visita della sua diocesi, onde implegarlo nell' istruzione de pastori e de popoli. Dopo la morte d esso prelato, a cui fu sostituito Languet, prevedendo che non potrebbe più andare a grado alla nuova amministrazione della diocesi, dimise la sua carica di teologale e si ritirò nel 1725 nella casa dell' Oratorio in Parigi, via St. Onorato, e vi terminò la vita si 5 di maggio del 1751, in età di 83 anni e sei mesi. Egli era affabile, di carattere obbligante, d'una vietà eminente. La sua virtù non era soverchiamente severa : ed egli la rendeva amabile per un corredo di . giovialità che non l'abbandonò mai. Alla scienza d'eccellente teologo, il P. Giachiés univa il gusto della buona letteratura. È nel numero degli autori, che si acquistarono una riputazione durevole con la composizione d'un'opera sola, le Massime sopra il ministero del pulpito. Esso libretto. divenuto classico tra i Francesi, u-cì per la prima volta alla luce in Parigi nel 1710, col velo dell' anoninio. Una seconda edizione pubblicata venne a Tolosa nel 1711, sotto il nome del P. Massillon, perchè creduto si era di riconoscere in esso l'impronta dell' ingegno suo. Il celebre padre dell'oratorio disconfessò tale capolavoro, dicendo: » Vorrei averlo "fatto". La terza edizione fu

pubblicata in Parigi nel 1-30, dall'abate de Lavarde, sul manoscritto dell' autore, da lui stesso ritoccato e nel quale aveva egli aggiunte alcune nuone massime. Si fatta opera, di cui G. C. Messerschmidt fece nel 1757 una traduzione tedesca, manifesta un nomo apostolico, consumato nell'esercizio dell'arte, sopra la quale insegna de' precetti. Quantunque ciasouna delle massime v'appaja separata, formano esse nondimeno un sistema ingegnoso e bene ordinato in tutte le sue parti: sono calzanti e concise; è sempre giusta in esse l'espressione e lo stile riesce sempre di squisito gusto. L'edizione rivednta dall'abate de Lavarde, è arricohita di diversi discorsi accademici, i più sopra soggetti molto piccanti: v' ha in oltre un elogio latino dell'autore, in istile lapidario. Quanto alle poesio latine e francesi, che corredano alcuni de' discorsi, de' quali esse venuero fatte in lode, Gaichiés non le approvò senza dubbio, a ragione del loro merito, ma per un sentimento di gratitudine

GAIDERISO figlio d' nna figlia d' Adelgiso, principe di Benevento, successe a questo nell'879, allorchè Adelgiso assassinato venno da suoi cortigiani. Gaideriso ebbe probabilmente parte in tale uccisione: due anni dopo ne rimase punito dai complici del suo delitto. En deposto ed imprigionato dai suoi parenti nel mese di gennajo dell'881: ma scampato dalla prigione, si recò a Bari ed in seguito a Costantinopoli, dove l'impera-tore Ba-ilio l'accolse con bontà. Esso monarca gli conferì in seguito il governo di Città d'Orta, in cui Gaideriso mort.

S. S-t.
GAILLARD (GABBIELE ENRIco) nacque in Ostel nella Picardia, ai 26 di marzo del 1726

1

Poichè fatto ebbe eccellenti studi di belle lettere, studiò la legge ed ammesso venne avvocato, Rinunziò presto al foro per le lettere; ed in età di diciannove anni, nel 1745, pubblicò la sua prima opera, la Rettorica francese ad uso delle damigelle. Tale libro è nno di quei obe vennero più ristampati. La Poetica francese ad uso delle dame, pubblicata quattro anni dopo (1749), era meno utile, e molto minore fu di essa la voga. Ad esse due opere susseguitò un Parolello delle quattro Elettre (1750); ed una piociola Raccolta, intitolata Miscellanee letterarie (1756), in cui si distingue la Lettera intorno all' epopea francese ed una Vita di Gastone di Foi, la quale era come il preltidio de' grandi lavori storici, a cui l'autore stava per applicarsi. Il primo fu la Storia di Maria di Borgogna, ficlia di Carlo il Temerario, moglie di Massimiliano, primo arciduca d' Austria, dappoi imperatore. Tale opera, che venne per la prima volta in luce nel 1757, senza nome d'autore, ottenne ginste lodi e fu ristampata nel 1784, con una prefazione storica e critica del nnovo editore. Nel 1766 Guillard pubblicò i quattro primi volumi della sua Storia di Francesco I, e, tre anni dopo, i tre ultimi. Il regno di Francesco I, uno de' più brillanti della monarchia e de' più fecondi grandi avvenimenti, presentava ricca materia allo storico: generalmente si convenne ch'egli rimasto non era inferiore a sì bel soggetto; ma gli si appose che preferito avesse in certa guisa l'ordine delle materie all'ordine cronologico, e che avesse divisa la storia di quel regno in istoria civile, politica, militare, ecclesiastica e letteraria, vita privata, ec. Quantinque stato fosse giustamente biasimato tale metodo cho non è quello de' maestri dell'arte, l'autore non cessò per questo di restargli fedele; e l'usò di nuovo

nella sua Storia di Carlomagno, probblicata in 4 volumi, Parigi, 1782. Anche, questa volta, fatto gli venne nn altro rimproverò: quello di aver posta e, per così diro, soffocata la vita del suo eroe tra due Innghe dissertazioni, intitolate: una, Considerazioni sopra la prima razza; l'altra, Considerazioni sopra la seconda razza. Nondimeno l'opera letta venne con piacere ed ottenne il suffragio di due grandi storici, Gibbon, ed Hegewisch, autore anch' egli d'una Storia di Carlo-magno in tedesco. La più celebre e migliore, senza dubbio, di tutte le composizioni storiche di Gaillard, è la sua Storia della rivalità della Francia e dell' Inghilterra, di cui i primi tre volumi venuero in luce nel 1771, i quattro susseguenti nel 1774 e gli ultimi quattro nel 1777. L'autore non si limitò a considerare la rivalità delle due nazioni sotto le sole relazioni della politica e della guerra; ma le osservò in tutti gli altri oggetti di concorrenza e di comparazione: come per esempio l'amministrazione interna, le discordie civili e religiose, la gloria personale de'monarchi, i progressi delle scienze, delle lettere e delle arti. La forma dell'opera è semplice: ciascun capitolo presenta un re di Francia ed un re d'Inghilterra in opposizione, e termina alla morte dell'umo o dell'altro. Nel 1801 Gaillard pubblicò una Storia della ricalità della Francia e della Spagna; in 8 vol. in 12, fatta sul medesimo disegno, ne' medesimi principj e col medesimo Ingegno che la precedente: ella ha sopra quest'ultima un grande vantaggio, ed è quello d'essere più nuova è più necessaria pei lettori francesi: ninn libro v' aveva in essa lingua, in cui più facil fosse e più dilette. vole imparare la storia di Spagna. Gran conto si fa dell' Introduzione che precede a quest' ultima opera, di cui pubblicata venne nel 1807

una seconda edizione, corredata d'un Ragguaglio biografico e letterario intorno all'autore. Gli altri suoi lavori storici sono: Il Dizionario storico nell' Enciclopedia metodica, 6 vol. in 4.to; delle Memorie inserite ne' tomi 1, 2, 50, 55, 59 e 45 della Raccolta dell' accademia delle iscrizioni e belle lettere; degli articoli, cni somministro per la Notizia de' manoscritti della biblio teca del Re: nna Vita o Elogio storico di de Malesherbes, a cui susseguita la vita del primo presidente de Lamoienon, suo bisacolo, scritte con la scorta delle memorie di quel tempo e delle carte di famiglia, 1805, in 8.vo; Osservazioni interno alla Storia di Francia di Velly. Villaret e Garnier, 1806, 4 vol. in 12. Divise con Thomas il premio d'eloquenza per l' Elogio di Cartesio (1): i snoi Elogi di Carlo V, d'Enrico IV, di Corneille, di Moliere di Massillon e di Bayard, il suo Discorso sopra i vantaggi della pace, ed alcune sne poesie sopra vari argomenti ottennero premi o accessit, tanto nell'accademia francese, che nelle ac oademie di provincia. Tali scritti fanno parte delle Miscellanee accademiche, poetiche, letterararie, filosofiche, critiche e storiche, pubblicate in 4 volumi in 8.vo. Parigi, 1806. pochi mesi dopo la sua morte. Vi ha in esse altresì una scolta degli articoli di critica, cui aveva inseriti nel Giornale de' dotti e nel Mercurio di Francia. Nel 1770, pubblico, in 6 volumi in 8 vo, un edizione delle Opere di Belloi, amico suo, corredata d'nna vita dell'autore, di dissertazioni e di osservazioni sopra ciascuna tragedia. Ammesso venne nel 1760 nell' accademia delle iscrizioni', nel 1771 nell'accademia francese; nell'anno IV, nella classe di storia e di letteratura antica dell' Istituto. Ritirato negli ultimi

(1) L' Elogio di La Fontaine, da îni seritto, non fu stamusto che nel 1812 negli Studi copra La Fontaine (41 Sottet),

anni suoi in S. Firmino, presso a Chantilly, s'internava nella foresta, con alquanto pane e poche frutte pel suo vitto durante il giorno, e lavorava appiè d'un albero fino a notte. Tale genere di vita gli divenne funesto : ebbe da prima un assalto di paralissia; la gotta, che sopraggiunse, gli monto al petto e lo spense ai 13 di febbrajo del 1806, quasi d'ottant'anni. Intimo amico di Malasherbes, aveva tutte le virtù, su cui una tale relazione essere poteva fondata. Egli 'era al sommo laborioso ed aveva una prodigiosa memoria: in più generi aveva letto tutto e tutto tenuto a mente; quindi cedeva sovente di soverchio al piacere di narrare. Le citazioni e le digressioni troppo numerose sono pre-sochè i sofi difetti delle opere sue, le quali hanno tatte l'impronta d'uno spirito illuminato e d' un' anima filantropica. Le principali sue qualità, come scrittore, sono la chiarezza, la correzione, l'eleganza e la facilità, A-G-R.

GAILLARD - LONIUMEAU (Giovanni de), meque in Aix, ai 22 di maggio del 1654: si fece ecclesiastico; e la Gaillad de Venel, sua sorella, ch' era sotto governatrice de' Figli reali di Francia e dama della regina, l'attirò a Parigi e conoscere il fece al cardinale Mazarini. Conferito gli venne poco dopo l'arcidiaconato di Baienx, indi il vescovado d' Apt nel 1675. Egli amava le lettere e le scienze, e proteggeva i dotti Formò il vasto progetto del grande Dizionario storico universale : feco fare in tale occasione ricerche in tutti i paesi, e particolarmente nella biblioteca del Vaticano. Non volendo dare in luce la prefata grand' opera col sue nome, presentò delle ampie sue racculte a Moreri, cui fece suo cappellano; e questi gli dedico, come a suo Mecenate, la prinia edizione del suo dizionario, stampata in

Lione nel 1674, Moreri dichiara nella dedicatoria quale parte avuta avesse il prelato in essa grand'opera, e gliene attesta la sua gratitudine. De Gaillard ricevè pure dal papa intorno a ciò una lettera di complimento; ed il principe Colonna, il quale sposato avea Maria Mancini, nipote del cardinale Mazarini, per interposizione della Gaillard de Venel, sorella del vescovo d'Apt, ottenuto aveva per esso prelato la promessa del capello di cardinale : ma la morte del papa tolse che avesse effetto tale promessa. De Gaillard ricusò il vescovado di Limoges e morì in Apt. ai 10 di febbrajo del 1695.

GAINA, generale romano, era Goto di nascita. Amico di Stilicone, generale d'Onorio, egli militava nell' esercita suo nel 305, allorchè Stilicone mosse in soccorso d'Arcadio, imperatore d'Oriente, di cni gli stati erano invasi dai barbari. I maneggi di Rufino, ministro d' Arcadio impedito avendo la mossa ed i disegni di Stilicone, questi conferì il comando d'una parte delle sue truppe a Gaina, commettendo gli di vendicarlo del perfido Rufino. Esso ministro accompagnato avendo Arcadio ad incontrare l'esercito cui gli spediva suo fratello, Gaina li fece accachiare come per lare omaggio all' imperatore; ma ad un dato segnale, i soldati si avventarono sopra Rufino ed il misero a pezzi. Gaina ottenne dall' eunneo Eutropio, che successe a Rufino, il comando generale della cavalleria e della fanteria romana in Oriente: ma non ando guari che, impaziente del giogo del vile suo protettore, formò il disegno di rovinarlo, ed a riuscirvi, indusse Tribigildo, comandante d'una truppa numerosa di Ostrogoti e di Greutonghi, a sollevarsi ed a chiedere la testa d'Eutropio. A tale nuova il debole Arcadio commise allo stes-

so Gaina d'opporsi a Tribigildo: Gaina adoperò che fosse battuto uno de corpi del suo proprio esercito; ed ingrandendo il pericolo, scrisse all' imperatore che solo mezzo a sviare la procella era la testa d' Entropio : l' imperatrice Endossia uni le sue lagrime alle insinuazioni di Gaina, e l'orgoglioso ennico venne sacrificato ( V. Ec-TROPIO ed EUDOSSIA). Gaina finse allora di conchindere un accomodamento con Tribigildo; ed ambedue si appressarono a Costantinopoli, commettendo i più gravi eccessi. Gaina esigeva da Arcadio, che dati gli venissero nelle mani tre senatori illustri, Anreliano, Saturnino e Giovanni, ai quali fece provare tutti gli orrori della morte: mentre la spada era già alzata sopra di essi, revocò la sentenza e li mandà in esilio. Non contento di tale condiscendenza, volle che lo stesso imperatore andas-e a trattare seco in Calcedonia e gli giurasie di conservarlo ne' suoi amori, di conferirgli gli ornamenti consolari e di lasciarlo alla guida de' suoi Goti. Arcadio acconsentì a tutto, Gaina, poich' ebbe suscitata la discordia nello stato, volle altresì agitare la Chiesa; e domandò per gli Ariani un tempio nella capitale: per la fermezza di S. Giovanni Grisostomo e per la pubblica indegnazione andò fallito tale disegno. Gaina furioso, si assentò da Costantinopoli, per correre in cerca di nuove truppe, e lasciò ordine ai suoi Goti di saccheggiare la città come si appressasse. L'odiosa trama venne scoperta; Arcadio il dichiarò nemico pubblico, e si fece man bassa sopra i Goti. Gaina, deluso nel suo proposto, piombò sopra la Tracia, la devastò per lungo tempo, senza trovare ostacoli; finalmente, quando si disponeva a passare in Asia, raggiunto venne da Fravita, generale dell'esercito romano. Gaina perdè una sanguinosa battaglia : costretto a riparare in Tracia, provò un novello sinistro, nè possibile vide altro partito che quello di valicare il Danubio, onde trovare un asilo o nnove trappe nell'antico paese de'Goti, Uldino, re degli Unni, il quale pacificamente ivi regnava, atterrito dall' arrivo d'un simile ospite, gli oppose forze considerabili. Gaina, disperato, disdegno la risolnzione della ritirata ; e poichè tentato ebbe inutilmente d'aprirsi un varco fra le nemiche ordinanze, vi perì co' suoi compagni. Uldino mandò il suo capo a Costantinopoli. Celebrata venne la morte del ribelle con feste ed illuminazioni: poeti ne fecero argomento ai loro canti, tra gli altri Ensebio lo scolastico, contemporaneo, ed Ammonio, quarant' anni più tardi. Arcadio, libero dallo spavento cagionatogli da Gaina, si sottopose neghittosamente al giogo placido ed assoluto della bella ed artificiosa Eudossia.

L-S-E. GAINSBOROUGH (TONMASO). celebre pittore inglese, era figlio d'un tessitore di panni, e nacque nel 1727, in Sudbury, nella contea di Suffoik. Mostro per tempo nna mobile immaginazione, nn ingegno pronto ed originale, e soprattntto un' inclinazione vivissima pel dise gno. Prima del decimo anno, si vedeva, disdegnando i ginochi dell' età sua, internarsi ne bosobi dei dintorni, per imitare gli oggetti che sorridevano alla sua immaginazione; abbozzava alternativamente una capanna, un albero inaridito, una gregia. Deoiso di dedicarsi alla pittura, con la mira di francare la t'amiglia ena poco provvednta dalle spese del suo mantenimento, e di coltivare le disposizioni che in sè sentiva, andò a Londra di tredici anni ed ivi ricevè lezioni da Gravelot, che s'interessò per lui. Incominciò dal dipingere il ritratto, genere in cui acquistò una tale per-23.

fezione che venne in molta voga, onde alcuni suoi compatriotti lo dissero uguale a Van-Dvok, Ammogliato di diciannove anni, andò a fermare dimora in Ipswich, dove fece conescenza di Filippo Thicknesse, il quale gli procurò occupazione e lo indusse ad abitare in Bath. Attese in segnito a dipingere paesetti, genere in cui acquistò altresì una fama più estesa e più stabile. L'accademia reale di pittura, recentemente fendara, l'annoverò fra i primi suoi membri: ma i modi arroganti con cui usò co' suoi fratelli, e l'iracondo suo carattere, resero al sommo rare le loro relazioni. Gainsborongh morì in Loudra, ai 2 d'agosto del 1788. I snoi ritratti hanno particolarmente il pregio d'una somiglianza sorprendente, però che coglieva con grande facilità ne' lineamenti. La fisonomia mobile di Garrick e quella del commediante Foote sfuggirono nondimeno all'abilità sua. Egli spiegava come in ciò gli fosse venuto meno il talento mediante un' osservazione ginsta quanto piecante: " Quegli uomini, diceva, » hauno la sembianza di tutti tran-» ne la loro ". Vengono più di tutti rammentati con lode, fra i ritratdipinti da Gainsborongh, quei di quasi tutta la famiglia reale d'Inghilterra, del musico Abel e di Oninil commediante. Ne' suoi paesi è notabile la semplicità de soggetti, la naturâlezza con cui imita i siti, e gli oggetti, cui ha in essi accolti il vigore del colorito e la ginsta distribuzione della luce. Imitatore fu con buon successo della maniera di Winants, Ruyadsel. Teniers, Watteau, Snyders, ee. I contadinelli, cui si piaceva d'introdurre nelle sue pitture, hanno tutta la grazia ingenua della natura. Distinti vennero fra i snei quadri i seguenti: Il Pastorello ( the Shopherd's boy); - La Ragazza che guarda i porci ;- Il Combattimento

de giocanetti e de cani; e più di tutti Il Taglialegne sorpreso della procella (the Woodman in the storm), molto stimato per l'espressione, pel carattere e quel colorito, il qual era lavoro degli ultimi suoi anni. Sir Joshua Reynolds usate gli aveva primo alcune cortesie; ma non ne ottenne in ricambio che capricci ed una grande freddezra. Nondimeno Reynolds non lasció mai sfuggire occasione di fare giustizia al merito di Gainsborongh, il quale pon vi si mostrò tocco che pochi momenti prima di morire. Breve tempo depo, sir Ioshua recitò un discorso in una pubblica lezione, in cui si fa ad apprezzare il genere ed il grado dell'abilità di Gainsborough : is Se mai questa nazione, dic'egli n tra le altre cose, produsse talenn ti bastanti per acquistarle l'on norevole prerogativa d' nna seno " la inglese, il nome di Gainsho-" rough verrà tramandato alla poo sterità, nella storia dell'arte, fra » i primi di essa novella scuola." Gainsborugh aveva una specie di passione per la musica, e prentendeva che la natura destinato l'avesse ad essere musico, anzichè pittore. Donava a tale arte tutti i momenti, che i suoi lavori giornalieri non richiedevano. Ma usciva in gindizi stranissimi su tale soggetto. Secondo il rapporto d'un suo amico, Jackson d'Exceter, in un'opera intitolata. Le quattro età, sembrava che immaginato avesse essere l'abilità del musico incrente allo strumento cui sonava; e poiché comperato un violino o una viola che appartenuto aveva ad un'abile virtuosa, moltissimo si meravigliò di non poterne trarre che suoni volgari. Egli aveva per altro gusto ed orecchio; ma sperava troppo della sola natura. Non si applico mai ab bastanza allo studio per conoscere la nota; ed era generalmente pochissimo istrutto. Gainsborough era di carattere impetuoso, ma di-

sinteressato e generoso, anche fino all'eccesso. Il prezzo in che venuti. erano i suoi lavori (1), potutogli avrebbe acquistargli grande agratezza: ma, oltrechè i suoi parenti e degli amici indigenti eranosostentati quasi unicamente da lui, se in alcun contadinello si avveniva di facionomia interessante, il conducera nella sua casa onde gli servisse per modello, introducendolo in uno de suoi quadri, e d'allora in poi tutta la famiglia del contadino poteva sperare di aver parte al frutto del lavoro. Il suo spirito originale si mostrava ugualmente nel conversare e nelle sue lettere, che si terrebbero, dicesi, per imitate da quelle di Sterne, se supporre si potesse che le avesse mai lette. Le ultime sue parole furono le seguenti: Noi andiamo tutti in cielo, e Van-Dych è del nostro nunero.

GAIO. V. CAIO.

### GALAND. V. GALLAND.

GALANO (CLEMENTE), zelanta e dotto missionario teatino, nacque in Sorrento, nel regno di Napoli, Passà dodici anni in Armenia, ocenpato nelle fatiche delle missioni ed in ricerche sopra la storia civile e religiosa di quel paese, A forza di cure e di pene, fattogli venne di raccorre un grande numero di atti, di scritti, di monumenti o di documenti originali, cui tradusse dall'armeno in latino, gli ordinò, e, come ritornato fu a Roma, dal 1550 al 1661, li fece stampare in dne grossi volumi in fogl., nella stamperia della Propaganda, col titolo seguente: Conciliazione della Chiesa armena con la Chusa romana sopra le autorità de' Padri e de' dottori armeni. L'opera è in armeno ed

<sup>(1)</sup> Fissato aveva il prezzo del suo quadro della Regazzetta che guarda I porci, a 60 ghince; Reynolds, che il comperò, ne die-

in latino. L'autore vi uni delle osservazioni, ed una prefazione, nella quale osserva che una semplice opposizione delle storie e delle tradizioni armene, comparate alle tradizioni ed ai dogmi cattolici, secondo i concilj ed i Padri, gli parve preferibile a dispute e controversie, ed assai più atta a condurre quei popoli al convincimento; tanto più ch'essi evitano studiosamente ogni disoussione coi latini, cui considerano come dialettici sagaoi ed artefici di sotismi, mediante i quali danno aspetto di verità alle falsità più palpabili. I principali errori cui Galano attribuisce a quei popoli, secondo Giovanni Herrao, Armeno cattolico, sono di non riconoscere in Gesù Cristo che nna sola natura, di negare che lo Spirito Santo proceda dal figlio, d'escludere il purgatorio, la cresima, l'estrema unzione, ec. Dell'opera di Galano fatta venne una seconda edizione in Colonia, nel 1688. Il ondre Galano, nel suo soggiorno in Roma, non fu inutile al popolo cui aveva catechizzato: tolse ad insegnare la teologia agli Armeni, nel-la propria loro lingua. Egli scrisse altresì una grammatica armena, col titolo segnen e : Grammaticae et logicae institutiones linguae litteralis armenicae, addito vocabulario armeno-latino dutionum scholasti arum, Roma, typ. Propug., 1645, in 4 to.

GALAS (MATHA). V. GALLAS

GALATEO. V. FERRARI (Antenio).

GALAUP DE CHASTEUIL / Luigi pg ), discendente di nobile ed antica famiglia originaria di Napoli secondo alouni, ma più probabilmente della Linguadoca, la quale andò a dimorare in Aix di Provenza nella fine del secolo XV, nacque in essa città verso l'anno 1550. Il padre e l'avolo suoi segna

GAL lati si erano nell'arringo delle armi. Il primo comperato aveva la terra di Chasteuil, di cui la famiglie prese il nome. Ambedue coltivarono le lettere, gusto di cui fu partecipe Luigi, e che divenne comune ai discendenti suoi. Luigi fece buoni studi, e fu uno degli uomini più dotti del suo tempo. Faceva versi con facilità; e l'ingegno suo brillava specialmente nelle iscrizioni e nelle divise. Carlo Emanuele I., duca di Savoja, l'onorava della sua stima, e volentieri ne riceveva consigli. Giovò ad Enrico IV, in tempo della lega ed in molto ch' esso principe nel rimunerò con una carica di consigliere di stato. Egli morì in Aix, l'anno 1508, nell'età di soli quarantotto anni. I suoi scritti sono: I. La Traduzione di parecchi salmi in versi, Parigi, 1505, in 4 to, stampata puro sotto il nome di Penitenza reale ; II Diverse raccolte di elogi, di epitafj, di poesie; III La storia gepealogica in versi della casa di Savoja, col titolo di Amori d'Apollo e Canandra, dedicata a Carlo Emanuele I. L'erndito presidente Fauchet faceva molto conto del sapere di Luigi de Galaup, e gli dedicò il sno Discorso delle armi e de' bastoni d-gli antichi casalieri. - GALAUP DE CHASTEUIL Giovanni), figlio del precedente, studio la giurisprudenza civile e canonica, imparo le lingue dotte e coltivo il campo dell'erudizione. La conformità di studi lo legò col dotto Peiresc. allora consigliere nel parlamento di Provenza, ohe sovente il consultava. Nè dell'arte oratoria era ignaro, nè di quella de'versi. Egli fu amico di Malherbe, e di Gnglielmo Duvair, e morì in agosto del 1646. E' autore di poesie e d'iscrizioni, cui il merito loro ha fatto paragonare a quelle degli antichi, e d un Discorso fatto per ordine di Luigi XIII, sopra gli archi trionfali, eretti in Aix per l'ingresso d'esse monarca,

GAL Aix, in fogl., 1625. Lasciò tre fi-gli, i quali ebbero tutti bastante celebrità perchè se ne faccia men-zione. — Userro, il primogenito, fu procuratore generale nel parlamento d'Aix, carica eni perdeva per avere tenuto le parti del cardinale Mazarini .- FEANCESCO scelse le armi, e militò snecessivamente sotto la bandiera di Malta, sotto gli ordini del grande Condé, e nelle truppe del duca di Savoja, che gli affidò l' educazione del suo figlio. Si occupò di due traduzioni d'un genere assai differente : una de' profeti, e l'altra di Petronio. Verseggiò alcuni libri della Tebaide di Stazio e lasciò delle poesie rimaste manoscritte. Egli morl in Vercelli nel 1672, nel cinquantesimosecondo anno dell'età sua. -Ртетко, il più giovane dei tre, milito anch'egli, indi corse l'arringo delle lettere. Fece la sua prima milizia nella guerra di Candia, e visse legato con Fnretière. Lafontaine. Boilean e la de Sondéri. Sorisse: I. Un'Ode procenzale sopra la presa di Maëstricht: gli amioi snoi non esitarono a paragonarla alle più belle odl d'Orazio. V'ha una lettera del padre Bougerel, dell'Oratorio, intorno alla prefata ode che inserita venne nell'8.vo tomo delle Memorie di letteratura, raccolte dal p. Desmolets; II Storia dei trovatori e de poeti procenzali, composta sopra gli antichi manoscritti e sopra memorio particolari, rimasta inedita; III Apologia de'poeti procenzali, Avignone, 1704, in 12. Pietro de Chasteuil morì in luglio del

1722, in età di 84 anni. GALAUP DE CHASTEUIL (FRANCESCO DE), soprannominato il Solitario procentale, divenne famoso per la sua pietà, per la cognizione profonda de' libri santi e soprattutto per la sna vita penitente. Egli era figlio di Luigi e zio degli ultimi tre. Nato in Aix, in Pro-

venza, il giorne 10 d'agosto del 1586, mostrò fino dai snoi primi anni inolinazioni virtuose ed un gusto naturale per le pratiche di pietà. Poiche studiato ebbe con diligenza le lingue greca e latina e la filosofia, ottenne nell'università d'Aix la laurea di dottore in legge, apprese in seguito l'ebraico sotto il padre de Villa, minimo, ed in esso si perfeziono per le lezioni d'un abile rabino. Uni a tall cognizioni quella della matematica . Taluno si stupirà come un sì bell' ingegno avnto abbia per alcnu tempo la passione dell'astrologia. e che sia incorso nella vanità degli oroscopj; ma i consigli d'un pio religioso ne disingannarono presto Galaup e lo richiamarono a studj più fatti nelle lingue sante. Ricominciò tale studio con nnovo ardore, attenendosi principalmente all'intelligenza del senso letterale. Essendosi ritirato in campagua con Peireso, amico di sua famiglia, al quale il p. Minnti, minimo, recato avea dal Levante un esemplare del Pentatenco samaritano, fecero insieme su quel testo un numero grande di erudite osservazioni, cui mandarono a Gabriele Sionita, occupato allora in Parigi della Poligiotta di le Jay. Ma essendo l'edizione di soverchio innoltrata, possibile non fu di farno uso. Gabriele insert soltanto a parte i passi di esso tosto differenti dal testo stampato. La lettura de'Libri santi piacque talmente a Galaup, che Il disgustò affatto d'ogui altra occupazione, e la risolnzione gli pose in core di abbandonare la famiglia ed il suo paese per andare in Oriente a consultare gli uomini più versati nolle lingne originali, sperando di riceverne schiarimenti intorno alle difficoltà che il trattenevano. Non tardò ad esegnire tale determinazione. Il conte de Marcheville, ambasciatore del re in Costantinopoli, deveva

imbarcarsi a Marsiglia. Galaup gli chiese un posto, nel suo vascello, per sè e pel padre Teofilo, il qua-le acconsentiva ad accompagnarlo. Partirono essi ai 20 di Inglio del 1631, visitarono, in cammino, Cerigo, Delo, Chio, ed arrivarono a Costantinopoli nel dì 27 di settembre. La prima enra di Galaup fu d'ivi ricercare i più abili rabini, onde conferire con essi e trarne dei lumi. Dopo dieci mesi di soggiorno in quella capitale, parti, col p. Teofilo, pel Monte Libano, dove vestì l'abito di maronita. Di là si recò in Eden per visitarvi Giorgio Amira, il quale n'era arcivescovo, ed il patriarca de' Maroniti. Comunicò loro il sno disegno di vivere fra essi; ed eglino l'applaudirono. Se ne rallegrò tanto più che quei popoli sono cattolici, e che trovò in essi nna semplicità cristiana ed un fervore che l'incantaroue. Si fermò da prima tra i zoccolanti d'Eden, e prese, per suo direttore, il P. Elia, paroco del luogo. Qui principia, per parte di Francesco de Galaup, una vita sì penitente che dureremmo fatica a trevarne alcun esempio dagli antichi solitari in poi. Accomiatto il suo servitore, distribul ai poveri quanto danaro e quante biancherie gli rimanevano, e si vestì d'un grossolano cappotto, il quale non gli copriva che la metà del corpo. Una povera cella divenne la sua dimora : e diminuì in modo tale il suo alimento che giunto era a privarsi di vino, di carne e di pesce. Faceva brevi sonni e sovente interrotti da preci ; il suo ritiro era rigoroso, a meno che non tiscisse per catechizzare i fancinlli: quest'nomo, tanto istrutto, non disdegnava d'abbassarsi fino a sì fatte umili lezioni. Negli ultimi anni suoi diginnava pressochè continuamente. La sua pazienza posta venne alla prova con malattie, e più d'una volta la sna selitudine

fu turbata dalle scorrerie de' Turchi. In una di quelle invasioni obbligato a fuggire, col p. Elia, nelle montagne, fu in procinto di perire di tame e di sete. Un'altra volta tutta la popolazione de' Maroniti ed i religiosi del monastero di san Sergio, in cui si era ritirato, essendo fuggiti, rimase quasi solo e privo delle cose più necessarie. Una vita sì austera, tribolazioni sopportate con rassegnazione tanto esemplare, gli avevano talmente cattivato l'affezione de' Maroniti, che morto essendo il loro patriarca, tennero che miglior successore non potessero surrogargli di Galanp. Egli ricusò l'onore cui volevano fargli, e fece eleggere il P. Elia, il quale stato era prima innalzato alla dignità d'arcivescove d' Eden . Galaup si ritirò allora nella valle Santa, in Mar-Elicha, nel convento de carmelitani scalzi, Ivi coronò nua santa vita con una morte esemplare, la notte della festa della Pentecoste, ai 15 di maggio del 1644. La vita di Francesco de Galanp venne scritta da Marcheti, prete di Marsiglia, col titolo di Vita di de Castenil, Parigi, Pietro Lepetit, 1666, in 12; e fu riveduta da Antonio Arnauld. È dessa divenuta rarissima, però che il magazzino di Pietro Lepetit, posto nel collegio di Montaigù , consnmato venne da un incendio. Secondo Fontette, oltre la prefata edizione, n' era stata fatta una prima, Aix, 1658, in 12, col titolo del 80litario procenzale al Monte Libano, o l'ita, ec. Esso titolo è lo 3tesso che quello d' nn' altra Vita di Chasteuil compilata da Gaspare Augeri, Aix, 1671, in 12 pice. Giovanni di la Roque fece nn compendio dell'opera di Marcheti, cui inserì nel suo Fiaggio di Siria e del Monte Libano, Parigi Cailleau, 1-22, 2 vol. in 12.

GALAUP, F. LAPÉRQUES

GALBA (SERGIO O SERVIO SULrizio), fu un romano consolare, più ragguardevole per l'eloquenza che per la condotta sua militare e politica. Era pretore ed aveva un co-mando in Lusitania. l'anno di Roma boi, quando fece, per andare in soccorso di alleati assediati, un cammino di venti leghe francesi, in un giorno ed una notte. Senza lasciar prendere riposo alle sue truppe, le condusse ditilate contro il nemico, onde gli piombassero sopra improvvise. Il nemico, sorpreso, rovesciato venne nel primo urto: ma la vittoria sfugg) ai Romani. La lentezza, con cui insegnivano i fuggitivi. avvertì questi ultimi della loro lassezza e debolezza. Tornarono contro i vincitori, affaticati dal lungo cammino e dal combattimen to, e ne uccisere fino a 7000. Il pretore, tolta seco la cavalleria che il rircondava, si salvò con la fuga. Raccolse quanti erano campati dalla strage: ma pon osò più tentare altra impresa. Lucullo nell'anno medesimo vinse i Lusitani e li sottomise. Galba allora si rincorò e desolò, saccheggiando quel paese, L'infelice popolo, pentendosi dol la defezione sua, mandò deputati a Galba per chiedergli di essere ammesso come alleato, ai patti, cui Attilio dati avea loro nell'anno precedente. Il propretore accolse i deputati ron finta benevolenza. Disse loro d'essere persuaso che la carestia, cagionata dalla sterilità del paese, costretti gli avesse a portarsi in un estero territorio; che assegnerebbe loro stanze convenevoli, se acconsentissero a dividersi in tre. I Lusitani, fidandosi a Galha abbandonarono le loro case e si recarono in nu luogo da Ini indicato. Il propretore gli sparti in tre corpi, abbastanza lontani, uno dall'altro; in seguito, trattandoli da amici e da alleati, ordinò loro di mettere giù le armi. I Barbari senza timore obbedirono: ma in breve i tre

GAL corpi inviluppati furono da truppe numerose e venuero spietatamente trucidati. Di tanti uomini pochissimi scamparono a quella perfida carneficina. Viriate si salvò per esserne un giorno il vendicatore. Galba vendè, come schiavi, quei che fece prigionieri. I morti ascesero a gooo circa. Il propretore si mostrò tanto avaro quanto stato era crudele. Di tutto il bottino cui fece, un poco ne diede agli amici ed ai soldati suoi : tutto il rimanente si tenne per sè. Con immense riochezze Galba era sempre povero; e sotto la toga trafficava menzogne e spergiuri, tuttelevoltechè ne sperava profitto. La sua condotta intorno ai Lusitani fu cagione l'anno 605, ad un'accusa contro di lui, mossagli dinanzi al popolo da Seribonio. Esso tribuno chiedeva che condannato venisse a rendere la libertà ai prigionieri lusitani, cui venduti aveva nella Gallia Catone il censore, il quale dopo il comando avuto nella Spagna, essendo console diveniva il protettore di quella provincia, sostenne con calore la domanda del tribuno quantungne avesse allora quasi qo anni. Galba, vedendosi vicino ad essere condannato, impiegò presso al popolo, onde commoverlo, l'eloquenza sua che superiore il faceva a tutti gli oratori del suo tempo. Ricorse altresì all'astuzia per eccitare pietà. Preudendo fra le braccia i due suoi figli ed il figlio di Sulpizio Gallo, di cui era tutore, disse che nulla per se domandava; che raccomandava al popolo Romano i suoi due figli ed il sno parente, figlio d' un cittadino illustre; che pregava il popolo d'essere il tutore di quei fanciulli quando avessero lui perduto. L'adunanza si lasciò toccare e lo svelse, in certa guisa dalle mani di nemici potenti, e di Catone, il più pericoloso di tutti. Venne detto che le ricchezze gli giovassero in quell' occasione; ma Catone GAL

scrisse che, se stati non fossero i snoi figli e le sne lagrime, sarebbe atato condannato. Galba pubblicò tre discorsi in tale faccenda Nell'anno 608, eletto venue console con Aurelio Cotta. Essi due magistrati, avnto avendo vive contese intorno al comando d'un esercito in Ispagna, fu deciso dal senato che niuno dei due vi fosse mandato. Scipione l' Africano pose tale partito, perchè uno son aveva niente, e perchè l'altro, e questi era Galba, non aveva mai abbastauza. Un affare privato porse argomento a Galba di mostrare, come oratore, i snoi talenti Alcuni uomini conoscinti erano stati uccisi. Una famiglia e de'figli d'una società, a cui i censori affittato avevano de' pascoli, venivano accusati di tali assassinamenti. I consoli furono incaricati, dal senato, della formazione del processo. Essendo stati sentiti gli accusatori, ed avendo Lelio parlato con forza per gli affittajuoli, suoi clienti, l'affare venne aggiornate dai consoli Pochi giorni dopo, Lelio parlò con più felice successo, e la decisione fu nuovamente diferita. R conducendolo i suoi clienti a casa, e pregandolo di non affaticarsi, Lelio, ch'era la stessa probità, dise che perorata aveva la loro causa con tutti i mezzi ch'erano in suo potere, ma credeva che meglio sarebbe difesa da Galha, il quale più ch' egli aveva eloquenza. Pel consiglio di Lelio la difesa degli accurati affidata venne a Galba: Dicesi che perorasse con tanta forza e fermezza, che quasi tutte le parti del suo discorso ottennero grandi applausi e che nel medesimo giorno gli accusati furono assolti con approvazione di tutti. Cicerone, in p.u.d'un passo delle o-pere sue, da lodi all'eloquenza di Galha. Egli dice che fu il primo degli oratori latini che incominciasse ad ornave a toccare ed a piacere. Lo sa superiore in facondia a Catone il censore.

Q-R-r. GALBA (SERVIO SCLPIZIO), imperatore romano, successore di Nerone, nacque ai 24 di dicembre dell'anno 740 di Roma (quattro anni prima dell' era volgare). La sua famiglia era antica quanto la città di Roma, e la storia ne parla, con onore, fino dai primi giorni della repubblica. Sua madre, Mummia denica, era discendente di Mummio, vincitore di Corinto, ed avera per avo Q. Lutazio Catulo, uno degli ornamenti della ropubblica romana, che stato sarebbe più potente di Cesare e Pompeo, se avuto averse minore virtù. Galba, pro tetto da Livia, moglie d'Angusto, di cui era prossimo parente, pervenne agli onori prima dell' età prescritta dalle leggi. Fu console sotto Tiberio, l'anno di Roma 284 e mandato venne da Caligola nella Germania, di cui assume il comando, e dove acquistò la riputazione d'abilità in guerra, e di se-vero mantenitere della disciplina: ai potrebbe aggiungere obe ivi diede una prova grande di saviezza, non arrendendosi alle sollecitazioni di quei che l'invitavano. dopo la morte di Caligola, ad aspirare all'impere; ma non fu sempre così bene inspirato. Claudio, il quale gli seppe buen grado di tale moderazione, gli affido il governo dell'Africa, agitata in quel tempo da intestine dissensioni e dalle correrie de' barbari: ivi rimase due anni, durante i quali ebbe la sorte di conseguire, col ben essere de' popoli, il favore del principe; vi si mostro costantemente zelatore della giustizia e del buon ordine. La attenzione sua si estendeva fino alle più minute particolarità, delle quali era molto più capace ohe di grandi disegni: Svetonio ne cita due tratti, di cui uno è d' una

severità lodevole, e l'altro è prova di molta presenza di spirito. Galba sostenne la sua gloria militare in Africa; ed alcuni vantaggi eni ri-portò sopra i barbari, che turbava no quella provincia, richiamate avendo alla memoria le sue geste in Germania, ottenne le trionfali. Ritornato in Roma, fu decorato dei tre grandi sacerdozj, che fino allora erano stati conferiti separatamente a tre degl' insigniti delle grandi dignità dello stato; passò in seguito più anni nell'oscurità di una vita privata, regolato ne' costumi, economo nella spesa, recandosi a gloria una frugalità antica, che gli attirò lodi finchè fu semplice particolare, ma che parve bassezza ed avarizia, quando innalzato venne al grado supremo. Del rimanente la semplicità de suoi gusti e la prudenza della sua condotta gli risparmiarono molti pericoli, lo salvarono dai finrori di Messalina e dalle vendette d'Agrippina. Nondimeno non si teneva talmente esente da pericoli in quei tempi procellosi, che non usasse, qualunque volta usciva di casa, la cautela di portar seco un milione di sesterzi in oro (125,000 fr.), come mezzo utile e necessario, sia ch'uopo fosse di fuggire e nascondersi, o che spe rasse di guadagnare coloro che incaricati fossero d' ucciderle. Fgli vivera in tal modo nella tema e nell' oscurità, quando Nerone gli conferì il governo delle Spagne, l' anno di Roma 812: Burro e Seneca vivevano aneora e si valevano del poco eredito che loro rimaneva, per impiegare gli nomini di merito. Galba governò da prima quella provincia con l'attività sna consneta; spinse anzi la severità fino al rigore. Fece tagliare le mani ad un banchiere intedele; e, perchè rinscisse più luminose l'esempio, inchiodare le fece sul banco del ree: condanno al supplicio della

croce un tutere che avvelenate veva il suo pupillo di cni era l'erede; e, siccome quel ribaldo invocava il suo titolo di cittadino romano ond' evitare si fatta morte ignominiosa, Galba ordino che innalzata gli venisse, per distinzione, una croce più alta del solito: in tale gnisa, e col medesimo rigore adempieva tutti gli uffizj della sua carica. Ma vedendo che Nerone. abbandonato a se stesso, diveniva di giorno in giorno più crudele e più nemico d'ogni virtù, temè di irritare i sospetti di quel mostro, facendo troppo il suo dovere; cadde adunque in una trascuranza volontaria. Si chinse nel suo palazzo, evitando gli sgnardi, non ammini-strando più la giustizia, dicendo » che niuno era costretto a dar " conto della sua inazione". Così andando la faccenda, è ebiaro che la sua fedeltà non era salda. Vindice, governatore delle Gallie, sopportando impazientemente il giogo di Nerone, scrisse a Galba offerendogli l'impero ; questi per circospezione o per timore non gli rispose, ma gli serbò il segreto. Vindice intese quel silenzio, e facendo capitale sopra di lui, raddoppiò il ze-lo e l'attività: sollevò gli Edui, i Seguani e gli Averni; e, vedendosi alla guida di quelle forze rispettabili, serisse una seconda volta a Galba e gli rinnovò le sue proferte. Galba era allora in Cartagena, dove teneva un'assemblea della sna provincia; aduno in consiglio segreto, gli amici suoi ed i suoi più intimi confidenti, e li richiese dell'opinion loro intorne a ciò che convenisse di fare. Alcuni esitavano, e volevano elie si aspettasse l'impre-sione, cni la sollevazione dei Galli produrre doveva in Roma, quando T. Vinio decise la quistione con un argomento senza replica: 1) Deliberare, esclamò, se ri-» marremo fedeli a Nerone, è

» avergli omai mancato di fede: noi » nen abbiamo più che la scelta » dell'impero o della morte". Fino d'allora Galba acclamato venne imperatore (ai 9 di giugno dell'anno 68 di G. C.); ma si contentò, per allora, di prendere il titolo modesto di luogotenente del senato e del popolo romano: aveva allora settantadue anni. Arrivato a Roma, non tardò a perdere la riputazione, oui si era acquistata come generale e come cittadino. Il popolo deplorava Nerone, che gli dava feste e spettacoli. Il senato tenne che fosse per ricuperare la sua libertà sotto un principe avanzato in età, e più amante del suo riposo che della sua autorità; ma il nuevo principe si lasciò governare da tre nomini, che nen l'abbandonavano mai e che chiamati venivano suoi pedagoghi: Iceto, liberto, più avido che niuno di que di Nerone, Vinio, il quale meritato aveva la morte pe suoi delitti; e Lace, ch'escludere faceva tutti i pareri, tutti i consigli che da lui stesso non prevenissere I soldati reclamavano le promesse che erano loro state fatte: Galba rispose loro n che " egli sceglieva i suoi soldati e non " li comperava". Detto coraggioso, ma che non s'addiceva nè al suo carattere, ne al tempo in cui viveva. Mentre i snoi mimistri abusavano a vicenda della sua debolezza, e sembrava che si affrettassero di approfittare d'un regno ch'es-sere doveva breve, le previncie venivano abbandonate alle vessazioni de' soldati ed alle rapine de' go-vernatori. Atrivavano lagnanze da tutte le parti: Galba le ignorava e non si prendeva la briga d'esaminarle. Da nn altro canto, alieno gli animi con atti di rigore di cru-deltà inutili almeno. Vesti la caracca militare come se devuto avesse sostenere una guerra : incrudelli contre le città di Spagna e delle Gallie che esitato avevano a

dichiararsi in suo favore; punl le une, duplicando le loro imposizioni, e le altre, facendo demolire le loro mura. Fece morire, senz'ascoltarli, degl'intendenti ed altri uffiziali del fisco, con le loro mogli ed i loro figli: ma nulla il rese più odioso quanto le scempio de' soldati della marineria. Essi soldati, formati in legione, sotto il regno di Nerone, andarono incontro a Galba fino al Ponte Milvio, distante tre miglia da Roma, e là domandarono con grandi gride la con-ferma de privilegi, che il suo predecessore aveva loro accordati. Galba, rigidamente attaccato alla disciplina, aggiorno la faccenda: essi compresero che tale dilazione equivaleva ad un rifinto; insisterono in modo poco rispettoso: alcuni trassero anche le spade: tale insolenza meritava una punizione; ma Galba oltrepassò tutti i limiti, ordinando alla cavalleria della sua scorta di far man bassa sopra tutti quei disgraziati. Trucidati vennero inumanamente in numero di oltre quattromila. Tale orribile giustizia eccitò giuste laguanze e colpì di terrore quei medesimi che stati n'erano ministri. Le prove, cai diede d'avarizia, terminarono di renderlo un soggetto di dispregio pel popolo. Gli abitanti di Tarragona avendogli offerto uma corona d'oro del peso di quindici libbre, egli la fece fondere, e richiese ai Tarragonesi tre once che mancavano al peso. Licenziò nna coorte di Germania, cui i Cesari introdotta avevano nella loro guardia, e della quale la fedeltà non si era mai smentita, e rimando quegli stranieri nel loro paese, senza soldo e senza ricompensa. Fece dare cinque danari ad un famoso sonatore di flauto, chiamato Cano, il quale divertito l'avea, senando durante il suo pranzo: ebbe una prova dell'impressione che tali bassezze fatta avevano nel popolo. In

26 GAL uno spettacolo, avendo gli attori intuonata un'aria notissima, di cui le prime parole significavano: v Ec-» eo il vecchio avaro che torna dal » sno podere....", tutti gli spet-tatori terminarono la canzone, ne fecero l'applicazione a Galba, e più volte la ripeterono. Fino i snoi buoni disegni pel modo, con eni li ficeva eseguire, gli tornavano contrari. Onde far rientrare de foudi nel pubblico erario, ordinato avea che si facesse una ricerca delle somme immense cui il sno predecessore aveva prodigalizzate a liberti, a dissoluti, ad avidi cortigiani: e tali somme ascendevano a 350 milioni di moneta francese: ma i più di quei miserabili, o impiegata avevano la loro fortuna sotto nomi finti o avevano venduto le case e le terre che avevano ricevute. Galba ordinò che la ricerca si stendesse fin sopra i nasconditori e compratori. Non si videro per aleun tempo in Roma, che beni posti in vendita, comperati a vile prezro e riscattati da compagnie di furfanti; il ch' eccitò grande inquietudine negli animi ed uno .concerto sommo nelle proprietà. In tali circostanze egli senti che le legioni dell' Alto Reno spezzate avevano le sne immagini, e che invitavano il senato ed il popolo ad acclamare un altro imperatore : il pericelo era stringente. Onde guarentirsene. Galba risolse di adottare ed associare all'impero un uomo, di eui le virtù togliessero ogni pretesto ai ribelli; quindi scelse Pisone Ne in senato, ma nel eampo egli fece tale adozione : riconosceva in tale guisa ne'soldati il diritto d'eleggere gl'imperatori; sì fatta condotta era imprudentissima. Ottone. da lungo tempo affezionato a Galha, Ottone earico di debiti, ed il quale, come Cesare, non vedeva scampo per lui ehe nel trono, sperato aveva sempre che Galba l'adottasse. Divenne fu

GAL rioso risapendo che la sua scelta caduta era sopra Pisone, e risolse di vendiearsene; confidò il suo disegno ad Onomasto, uno de' suoi liberti. Questi guadagnò, con presenti e con promesse, Barbio Proculo e Veturio, due sergenti delle guardie pretoriane. " Due soldati, " dice Tacito, intrapresero di balpare dal trono il padrone del " mondo e di mettere un altro in » sua vece; e, cosa sorprendente! » vi riuscirono". Ai 15 di gennajo dell'anno 60 dell'era cristiana, giorno scelto per l'esecuzione di tale congiura, Ottone andò la mattina, secondo il suo uso, a corteggiare l'imperatore, il quale l'accolse, come il consucto, dandogli il baeio; assistendo in segnito al sacrifizio cui offeriva l'imperatore, udi, senza manifestare nima perturbazione, nè gioia, nè dispincere, ehe l'aruspice, consultando le viscere delle vittime, annunziava a Galba presagi della collera celeste. un pericolo stringente, nu domestico nemico. In tal momento il sno liberto, Onomasto, sopravvenne a dirgli ehe l'architetto ed i muratori l'attendevano. Era il motto convenuto per significare che gli apprestamenti della conginza erano terminati, e che non aspettavano più che lui onde rompere a sedizione. Ottone partì. Avendogli l'imperatore domandato dove andava, rispose, con molto sangne freddo, ch'essendo in procinto di comperare una casa di campagna, andava a farla visitare prima di concludere il mercato. Appoggiato al braccio del suo liberto, giunse alla colouna migliare eretta nella pubblica piazza: ed ivi, trovò ventitrè soldati, che lo salutarono imperatore. Sbigottito nel vederli in si pieciolo numero, volle, tornar indietro e rinunziare ad nn' impresa sì mal concertata: i soldati però non gliene lasciarono la libertà; e, posto avendolo in una seggiola, lo

scortarono fino al campo, tenendo nude in mano le loro spade. Il tribuno, che ne guardava la porta, la consegno senza resistenza; ad esempio suo, gli uffiziali ed i soldati sa lutarono Ottone. " Alenni lo desi-» deravano, tutti il soflersero', dice Tacito, Galba stava occupato del suo sacrifizio, quando riseppe sì fatta nuova fatale. Egli stancava, dice il medesimo storico, egli stancava con voti tardi gli Dei già favorevoli al suo rivale. Deliberato venne se chiudersi dovesse nel suo palazzo o andar incontro ai sediziosi: Vinio sosteneva la prima determinazione, Lacone la seconda, Galba, il quale privo non era nè di altezza d'animo nè di coraggio, scelse la risoluzione più generosa. Intanto si sparse un falso grido che Ottone era stato ucciso nel campo. Un soldate si presentò anzi all'imperatore, tenendo in mano una spada insanguinata e dandosi vanto di avere ucciso Ottone: " Chi te ne " diede l'ordine?" esclamò Galba; e continuò ad andare verso la pubblica piazza, cui empiera di gran calca la plebaglia inquieta e curiosa. I soldati d'Ottone penetravano nel medesimo tempo nella città, con la lancia in pugno. dissipando la plebe, calpestando il senato, correndo a briglia sciolta e come furiosi, per trucidare il loro imperatore, debole, inerme e rispettabile per l'età avanzata; nè la vista del Campidoglio, ne la venerazione de templi. nè la maestà del grado supremo furono capaci a frenarli e ad impedire che commettessero il più grave de' delitti; delitto cui non manca mai di vendicare quegli che succede al principe assassinato. Galba porse la gola agli omicidi e mori con coraggio, ai 16 di gennaĵo del 60. in età di settantatre anni dopo un regno di setta mesi ed alcuni giorni (1).

(z) Quantunque Galba regnote non abbia atta mesi, esistono di lui medaglie greche le

" Egli era, dice Svetonio, di mez-" zana statura; avea la testa calva, n gli occhi turchini, il naso aquili-» no, e le mani ed i piedi tanto pie-» ni di nodi per la gotta, che non n poteva volgere i fogli d'un libro. » nè soffrire calzatura ".

G-s. GALE (TEOFILO), teologo non conformista inglese, nato nel 1628 in King's-Teignton, nella contea di Devon. Studio in Oxford durante la guerra civile, e vi fu particolarmente favorito dagli uffiziali del parlamento, che reso si era padrone di quell'università. La lettura del libro di Grozio Della verità della Religione cristiana gl'inpiro fino d'allora l'idea dell'opera sua principale The Court of the gentiles (la Corte de' Pagani), in cui toglie a provare che i savj più celebri del paganesimo tolsero dalle Scritture Sante non solamente la loro teologia, ma anche la loro filosofia e filologia. Fermò dimora nel 1657 in Winchester, dove si fece ugnalmente distinguere per la condotta esemplare e pei suoi talenti come predicatore. L' atto d' nniformità pubblicato nel 166s da Carlo II avendolo, pei suoi principj rigidi come puritano, privato dei varj suei utfizj, passò nel 1662 a Caen in Normandia, come ajo de'figli di Filippo lord Wharton. Mentre tornava in Londra nel 1666, vide da Inngi essa capitale in preda all'incendio terribile che ne consunse una gran parte. Stava per perdere il frutto d'un lavoro di molti anni, depositato avendo prima della sna partenza i materiali della sna opera tra le mani

quali indicano il seconde anno del ano impero, perch'era uso, in quelle previncie, di co-minciar l'anno in aniunno, e assegnare la minetar l'anno in aniunno, e assegnare la data ai primo anoo di cascua imperalore dal primo glorne di quelle in col salito era sul trono. Le medaglie greche di Galbo e quelle delle colanie sono più rare che le romana. Le medaglio d' Egitto gli daune pore alchoa valta i prenami di Lucio. e di Livio. 28 d'un amico; ma quantunque la casa di esso amico stata fosse preda delle fiamme, le sne carte erano state preservate, non si sa come. Riprese a lavorare con assiduità. La prima parte dell'opera, pubblicata in Oxford nel 1600, fu ottimameute accolta dal pubblico, e ad essa susseguitarono altre tre, di cui I'nltima venne in luce nel 1677. Fatto nell'anno medesimo co-pastore d'una congregazione segreta di nou conformisti in Holborn, egli divise il tempo d'ozio, cui gli lasciavano gli uffizi suoi, tra i lavori letterarj e l'istruzione di alquui giovani. Mori in marzo del 1678, in età di 50 anni circa, manilestato avendo fino alla morte il suo zelo religioso, lasciando in logato tutto il suo avere a giovani studenti della sua dottrina e destinando la sua biblioteca a diffondere i lumi nella Nuova Inghilterra, in cui era dominante si fatta dottrina. Si può dire intante a sua lode che tale zelo non escludeva in lui uno spirito di benevolenza e di carità verso tutti gli nomini, qualunque fosse la loro credenza. Oltre la sua Corte de' Pagani, egli scrisse altre opere meno importanti, sì in latino, che in inglese, nelle quali v' ha parimente ingegne e molta erudizione.

GALE (TOMMASO), dotto Inglese, nato nel 1656 a Scrutton, nella contea di York, si rese specialmente celebre com' ellenista, e fatto venne nel 1666 professore reale di lingua greca nell' università di Cambridge. Casse tale impiego nel 1672 per quelle di maestro nella scuola di S. Paolo, in Londra cni diresse con abilità molta per 25 anni; formò in essa un numero grande di eccellenti allievi, tra gli altri il celebre astronomo Halley. Gale premosso venne nel 10-6 ad una prebenda nella chiesa di S. Paolo e nel 1607 al decanato di

X-s.

Yosk, dove morì agli 8 d'aprile del 1702, in età di 67 anni. Era membro della Società Reale, che lo scelse nel 1685 per uno de' snoi segretari ouorari. I suoi laveri letterari ci produssero delle buone edizioni di antichi autori greci, con una versione latina e con note, e delle edizioni di antichi storici inglesi. Non citeremo che le principali: I. Opuscula mythologica, ethioa et physica, Cambridge, 1671, in 5.vo, ed Amsterdam, 1688, della medesima forma. Tale raccolta, stimata e ricercata oggigiorno ancora, contiene Palafato, Eraclito, Turnuto, Sallustio il filosofo, Ocelle Lucano; i caratteri di Teofrasto, i frammenti de Pitagorici, la vita d'Omero e le Allegoriae homericae d' Eraclide ; Il Historiea poèticae scriptores antiqui, Parigi, 1675, in 8.vo. Si fatta edizione d'Apol-lodoro, Conone, Tolomeo, Partenio ed Ant. Liberalis venne di nuovo in luce con l'indicazione di Londra e la data del 1675; III Rhetores selecti, Oxford, 1676, in 8.vo. Esiste in essi il preteso Demetrio Falereo, Tiberius rhetor ed il trattato anonimo De figuris: IV Jamblichus de Mysteriis, greco e latino, con una lettera di Porfirie sul medesimo argomento, Oxford, 1678, in fogl. ; V Historiae Anglicanae ser ptores quinque, Oxford, 1687 in un vol. in fogl., al quale doveva tener dietro un secondo, cui l'antore non ebbe il tempo di pubblicare; VI Historiae Britannicae Saxonicae , Anglodanicae scriptores quindecim, Oxford, 1691, in fogl Tale raccolta destinata era da Gale a formare il prime volume d' una raccolta del medesimo genere di quella che stata era pubblicata da Gug. Fulman nel 1684, sette anni prima, ma composta di autori più moderni. Sono di Tommaso Gale le isorizioni intagliate nel monumento, eretto in Londra in memoria del famoso incendio del detti stampato venne nelle Reli-

1666. Egli era in relazione con gli uomini più dotti dell'Inghilterra e di altri paesi, come per esempio Mabillon, Baluzio, Grevio. Uezio, ec. Quest' ultimo dice pel suo Comment. de rebus ad eum pertinent., che non avea mai conosciuto un uome tanto modesto e tanto dotto. - Ga-LE (Tommaso), chirurgo inglese, nato nel 1507, ed allievo di Riccardo de Ferris, era nel 1544 chirurgo dell' esercito d' Enrico VIII dinanzi a Montreuit, e nel 1557 chirurgo dell' esercito di Filippo II, re di Spagna, nell' assedio di San Quintino. In seguito ferme stanza in Londra, dove godeva di grande ripntazione. Non si sa la data della sua morte; ma viveva per anco nel 1586. Egli scrisse alcuni Trattati elementari di chirurgia, obbliati da Inngo tempo.

GALE (Ruccaso), figlio del decano di York, fu rappresentante del horgo di North Allerton nel parlamento d'Inghilterra, e venne in segnito eletto commissario dell' assisa. Era tesoriere della Società Reale, e fu il primo vicepresidente di quella degli Antiquari. Morì nel 1744, iu età di 72 anni. I suoi scritti sono, tra gli altri: I. Antonini Iter Britanniarum com tariis illustratum Tls. Gale; opus posthunum recisit, auxit, edidit R. G.; accessit anonymi Ravennatis Britannias Chorographia; adjiciuntur conjecturae plurimae, ec., Londra, 1700. in a.to; Il La conoscenza delle Medaglie, trad. dal francese di F. Jobert, 1697, in 8.vo, senza il nome del traduttore : III Registrum honoris di Richmond, Londra, 1722, in foel. IV Discorso sopra le quattre vie romane nella Grande Bretagna, stampato nel 6.to volume dell' Itinerario di Leland ; V Alcune erudite Memorie nelle Transacioni filosofiche, nell' Archaeologia Britannica ed in altre opere. Una parte del suo commercio epistolare coi

quiae Galeunae. GALE (SAMUELE), antiquario inglese, fratello del precedente, nate in Londra nel 1662, esercitava l'uffizio d'agrimensore nella dogana d'essa eittà, quando mort nel giorno to di gennajo del 1754. Uno fu de restauratori della società degli Antiquari di Londra nel 1717 e ne divenne primo tesoriere. Le poche sue opere che vennere stampate, sono preva di molta erudizione e sagacità. Si limitano esse ad una Storia della cattedrale Winchester, Londra, 1715, incominciata da Enrico, conte di Clarendon, e continuata fino ai giorni nostri, eon rami, e ad alcune memorie, stampate nell' Archaeologia e

nella Bibh Top. britannica. GALE (GIOVANNI), teologo inglese non conformista, naoque in Londra nel 1680, e studiò da prima in Leida con tanta lode, che di 19 anni ottenne i gradi di professore e di dottore in filosofia. Andò a terminare gli studj in Amsterdam, sotto il professore Limborch, ed ivi fece conoscenza di Leclere, di cui difese in seguito il carattere con pari calore e talento. Tornato in Inghilterra, un' opera eni pubblico nel 1711 col titolo di ftiffeszioni sopra la Storia del battesimo de fanciulli, del dottore Wall, gli ottenne grande credito fra gli anabattisti: è, per quanto venne detto, la migliore risposta che sia stata fatta alla miglior opera che sn tale argomento fosse stata scritta; e la lettura di essa determinò il dotto Gnglielmo Whiston ed il dottore Foster a farsi analuttisti. Gale. eletto uno de ministri della congregazione della sna setta istituita in Barbican, sl fece distinguere per una certa eloquenza popolare, che attraeva ai suoi sermoni un grande concorso di nditori di tutte 30 le comunioni. Avera cognizione profonda delle lingue antiche e specialmente delle lingue orientali e della letteratura sacra, e stava occupandosi di diversi progetti onde ravvivarne lo studio e diffonderne il gusto, quando morì in dicembre del 1721, in età di 42 anni. Pubblicata venne dopo la sua morte una Raccolta de'suoi Sermoni, che fu nel 1726 ristampa, in 4 vol. in 8.vo, a cui precede un Ragguaglio intorno alla sua vita.

GALEANO (GIUSEPPE), dotto medico di Palermo, nato verso l'an no 1605, e morto ai 28 di giugno del 1625, ebbe grido al suo tempo di filosofo, medico, teologo e poeta. Attese nondimeno più particolarmente alla medicina, ed à generalmente tenuto por uno de più grandi nomini oui l'Italia prodotti abbia nel secolo XVII. I re, i grandi ed i prelati lo ricereavano; ed i snoi contemporanei lo consideravano come un secondo Galeno. Praticò per lungo tempo la medicina negli ospitali di Palermo con grandissima lode; e per 25 anni v' insegnò tale scienza con unanimi applausi, in mezzo ad un concerso grande di discepoli, di cui parecchi divennero in segnito medici ragguardevolissimi. La fiducia, che ognuno aveva nel suo sapere, era s) grande, che i snoi pareri venivano da per tutto accolti come oracoli: le eloquenti sue lezioni acquistato gli averano un grido sì esteso, che. da tatte le parti dell' Italia, della Spagna, della Francia e della Germana gli s'indirizzavano elogi e ohiesti gli venivano consigli. Reso famigliare con tutti i generi di cognizioni coltivate al suo tempo, si piaceva, quasi a sollievo delle sue fatione nella cultura dell'eloquenza e della poesia. Ne meno era considerato nell'accademia de Reacensi di Palermo. di cui era uno de' membri più il-

GAL lustri, che nella facoltà di medieina d'essa città, in cui otteune gli onori, ai quali un uomo del suo merito poteva aspirare. Nondimeno, con tanta gloria ed una si grande riputazione Galeano, costantemente inaccessibile ai prestigi della vanità e dell'orgoglio, fu sempre filantropo e compassionevole. In tutta la sus vita, egli pose nel numero de suoi doveri più cari e più sacri il sococorrere gl'infelici: con incessante particolar cura assisteva i poveri e somministrava loro gratuitamente i soccorsi, di cui avevano bisogno nelle loro malattie. Dicesi oh essendosi fatto trar sangue, un ignorante chirurgo gli fece sopra la vena, con una fascia bagnata, un legamento stretto con tanta forza, che morì dalle conseguenze di tale funesta compressione, vittima di un'arte, sopra la quale i suoi dotti ed utili lavori diffuso avevano nu vivo lume. Le opere sne principali sono le seguenti: I. Epistola medica in qua de epidemia febre theorice et practice agitur, Palermo, 1648, in 4.to : II Orațio de medicinse praestunția, ivi, 1040, in 4.to ; III Hippocrates redivicus, paraphrasibus illustratus, Palermo, 1650, 1663, 1701, in 12, IV Smilacis asperae et salsae pariliae causa, Palermo, 1654, in 4.10; V La lepra unita col mal francese, Palermo, 1656, in 8 vo; VI Politica medica pro leprosis, Palermo, 1657, in 4.to; VII Idea del cavar sangue, Palermo 1650, in 12; VIII Del vero metodo di conservaz la sanità e di curar ogni morbo col solo uso dell'acquasita. Palermo, 1662, in 4.10; 1X Discorsi intorno dell' uso dell' acquapita, Palermo. 1667, in 12, sotto il nome di Bruno Cibaldi; X Il cafe con più diligenza esaminando, Palermo, 1674. in 4 to. Galeano è altresi antore d'un grande numero di produzioni letterarie, pertinenti alla poesia.

CH-T.

GALEAZZO DI MANTOVA uno fu de' generali formati nella scuola del conte Alberico di Barbiano, nella fine del secolo XIV Milito con onore agli stipendi de' Veneziani e coman-lò il toro esercito nell'assedio di Padova, nel 1405. Francesco di Carrara, signore d'essa città, capitolando ai 13 di novembre, volle avere, per cauzione della sua liberta, la parola di Galeazzo di Mantova. Ma il con siglio de' Dieci, deliberato di non osservare tale capitolazione, sopportò impazientemente i rimproveri, cui gl'indirizzò esso capitano per la mancata fede; e fece proba-bilmente avvelenare Galeazzo, il quale morì nel termine di brevi giorni.

S. S.—t.
GALEN (GIONATRY VA.\*), uno
de più illustri marinai olandesi,
nato in Essen nella Vestfalu verso
il 1650, pervonno, seriendo la sua
patria adottiva, dali 'ultimo grado
a quello di capo di squadra, e, nel
corso d'un laborioso aringo mostrò
uccessivamente un segunatato, co-

patria adottiva, dall'ultimo grado a quello di capo di squadra, e, nel corso d' nu laborioso aringo mostro successivamente na segnalato coraggio contro gli Spagnuoli, gli abitanti di Dunkerque, i Barbareschi e da ultimo contro gl'Inglesi. Contro una forte armata di questi ultimi riportò egli dinanzi al porto di Livorno ai 15 di marzo 1653 una vittoria compiuta, ma che gli costò la vita. Essendogli stata da una palla di cannone fracassata la gamba dritta, egli continuava a battersi. Gli vien rappresentato il pericolo, a cui l'espone la perdita del sangue. » Dolce è morire per la pa-" tria in seno alla vittoria", risponde il prode Van Galen. Nulla-dimeno è condotto via; gli si fa il taglio e in capo a nove giorni gli diventa fatale. Il suo corpo, trasportato in Amsterdam, vi fu sotterrato con pompa; e gli Stati generali gli eressero un monumento nella chiesa nuova di quella città.

M-on.

GALEN ( CRISTOFORO-BERNAR-Do VAN), principe vescovo di Munster, nato verso il 1607, si elevò da una condizione pressochè misera a tale rioca ed eminente dignità ecclesiastica. Quantunque il suo casato fosse antico e considerato in Vestfalia, egli non era più, che un semplice gentiluomo (1). Suo padre era in carcere, quando egli venne alla luce; e non aveva per anco sei anni, quando restò senza beni di sorta, orfano de genitori, poichè le loro terre erano state confiscate. La tutela del giovane Van Galen toccò a Bernardo di Malinkrot, suo zio, decano del nobile capitole di Munster, il quale le fece educare. Alcuni biografi dicono che, terminati gli studi, viaggiò, militò ed anche comandò un reggimento dell'elettore di Colonia. Non si sa quale fede prestare a circostanze, di cui l'autore della sua vita non fa parola: secondo lui, Van Galen mostrò fin da giovinetto nn' inclinazione decisa per la vita del soldato: ma Malinkrot, scoprendo nel nipote molta ambizione e delle viste che male s'addicevano con la sua fortuna, gli fece chiara la sua intenzione di non lasciargli correre l'aringo delle armi, ma sì piuttosto l'ecclesiastico. Sia persuasione, sia impossibilità di fare altrimenti, Van Galen si accinse a studiare. Malinkrot gli fece ottenere alcuni benefizj. Di grado in grado diventò canonico di Munster ed anche, secondo alcuni, prevosto di quella ohiesa. Il principe vescovo essendo morto nel 1650, il decano Malinkrot aspirava

(1) Moreti, ed altri, copiandalo, hanno cerino che Van Galen eri d'una delle cate più conjecus delle Verfalla. L'asterce della sur Vistalia delle cate più transcribe politramento che era sullanta na considerata del marco per la companio della considerata del marcetali. In Morien, esti useries in dealle similation, per la marcetali. In Morien, esti useries in dealle similation, ediquale fa messo in prigione e canfacati gli rennera i besi

GAL a succedergli; ma con sno grande dispetto si vide preferire il nipote dai canonici, si quali apper-teneva il diritto d'eleggere, e ohe, essendo stati sovente rampognati da lni uomo aspro per uatura, non lo potevano amare. Il zio di Van Galen non gli perdonò mai tale preferenza: macchinò contro il nuovo vescovo, il quale si tenne alla tine obbligato di farlo arrestare e chindere in un forte castello. Van Galen, divenuto principe ed anzi zovrano, sentì rinascere le sue antiche inclinazioni guerriere, e si vide. eertamente oon gioja, in situazione di poterle appagare. I suoi primi fatti d'armi furono contro la sua oittà episcopale: vi si annidavano degli ammatinati, di oni Malinkrot aveva, perquanto gli fu possibile, accresciuto il numero. Il puovo principe non era d'indole da soffrire opposizioni. Assediò Munster nel 1657 con novemila uomini, tra fanti e cavalli, ed nn'artiglieria formidabile. Poichè l' ebbe spietatamente bombardata, la ricevà a componimento; e per tenerla nell'avvenire in soggézione, vi fabbricò una oittadella, dove mise un presidio numoroso. Alou-ni anni dopo, si presentò al principe vescovo un occasione di soddisfare il suo umore marziale in un modo alguanto meno opposto alla sollecitudine pastorale. L'imperatore avendo nel 1664 fatto leva d'un esercito contro i Turchi, scelse il vescove di Munster per esserne nno dei direttori. Questi si reed in Ungheria; ma appena arrivato, l'imperatore fermo pace col gran signore. Mal tollerando l'ozio, il vescovo allora ridomando agli stati generali la signoria di Borculo, intorno a cui pretendeva che fosse stata smembrata da' suoi dominj. Insorsero alcune difficoltà che terminarouo con un accomodamento, perchè Van Galen non si trovava in forza. Ma il re d'In-

ghilterra avendo nel 1665 rotta gnerra agli Olandesi, il principe vescovo, beato d'avere un occasione si propizia d'uscire in campo, si uni ad esso, corse sulle Provincie Unite e vi prese molte piazze forti. Restò così in armi fino al 1674, in oui l'imperatore l'obbligò di tar pace. Il riposo riuscendogli grave, e non avendo affari personali, prese parte in quelli de'suoi vicini. Era stato pressochè sempre avventuroso nelle sne imprese. Unito con la Francia contre gli Olandesi, gli rinscirono ancora bene alcune spedizioni : ma la fortuna lo abbandono dinanzi Groninga, da eui fu obbligato a levar l'assedio. D'allora in poi non provò che disgrazie: ritolte gli furono le città che aveva conquistate, e ne perdè alcune pur anche dei suoi propri stati. Per questo non venne mene il suo ardor guerriero : fu in contesa col duca di Brunswick e con altri principi, abbandono il partito della Francia per unire le sue armi con quelle dell'imperatore, si collegò col re di Danimarca contro la Svezia; alla fine, della intera sua vita si può dire alla lettera che ella fu una milisia continua. Questo prelato guerriero mort in Hnys, ai 19 di settembre 1678, in ata di anni 61, dono 25 anni di regno e di geste militari. Non recherà stupore che non sia stato pianto: appena ebbe chiusi gli ocohi, la sua casa fu saccheggiata e soprattutto la sua camera, dove fn lasciato pressochè nudo. Aveva assunto per coadinvatore ed ebbe successore Ferdinando di Farstemberg, ve covo di Paderborna, principe pacifico, che governe con saggezza e bonta, e consolò i snoi sudditi de' mali che avevano avnto a soffrire sotto un vescovo conquistatore. La sua vita, scritta da un anonimo, è stata tradotta e riveduta da le Lorrain, più noto sotto il nome dell'abate di

Vallemont, Rouen, 1679 in 16. G. Ab. Alpeu ne ha pubblicato una più estera De vita el rebus gestis Chr. Bern. de Gilen, Goësfeld, 1694, 2 vol. in in 8.vo, di cui è comparso in tedesco un compendio. Munster, 1700 in 8.vo; ed un altro più compiuto, Ulma, 1804, in 8.vo

GALENO (CLAUDIO), il più gran medico dell'antichità dopo Ippocrate, nacque sotto l'impero di Adriano, verso l'anno 151 dell'era cristians, a Pergamo, città dell' Asia minore, famosa pel suo tempio d'Esculapio. Il prenome di Claudio, che gli danno gli editori delle sue opere, gli derivò forse dalla famiglia Claudia, che abitava Roma quando egli vi andò fermarvi stanza: ma non l'assume mai ne snoi scritti. Galeno stesso dice che sno padre, per nome Nicone, era dotato d'ogni virtù godeva di cospicua fortuna ed era dotto assai in filosofia, in astronomia, in geometria e soprattutto in architettura, di eni principalmente si occupava: riferisce altrest che sua madre, virtnosa per altro, era avara e d'umore fastidioso: che sangue caldo. mordeva le fantesche, e che nuova Santippa, rendeva sno marito estremamente infelice. Nicone da prima volle egli s'esso educare il figlio sno, cni nominò Galeno, cioè dolce; c, poiche gli ebbe istillati di buon'ora principi di giustizia, di modestia, di disintere-se e di prudenza, lo affidò a migliori maestri, che lo istrnissero nella filosofia e nelle belle lettere. Dalla scuota degli Stoici, nella quale Galeno studio da principio, passò in quella degli Accademici, dei Peripatetici e degli Epicurei. Egli si attenne specialmente alla setta peripatetica senza però ammetterne ciecamente i principi : as vegnachè in molti luoghi delle sue opere combatte Aristotele e rinfaccia anzi ad esso filosofo d'aver telto da

GAL Ippocrate quanto v'ha di meglio nella sua fisica. In tali scuole attinse Galeno quella forza di dialettica, che in progresso lo rese sì formidabile agli emuli suoi. Terminati gli studj di ahni diciassette, Galeno fu chiamato alla medicina da un sogno di suo padre, il quale gli raccomandò per altro di non abbandonare la cnitura della filosofia. Di anni ventupo, aveva già scritto alcuni libri sull'arte medica. Di ventidue, perdè l'autore de'suoi giorni; e poco dopo, si recò a Smirne, poi a Corinto, per ascoltare le lezioni dei medici e de filosofi più celebrati. Tra i maestri che frequentò, s'attenne soprattutto a quelli che erano stati discepoli di Quinto, perchè questi aveva goduto di grande rinomanza, c, non avendo lasciato scritto alcuno, si era contentato di trasmettere a voce a'suoi uditori cognizioni abbastanza esatte per quel tempo Avido d'istruzione, Galeno spendeva nello studio molta parte delle notti. Al fine altresi d'aumentare la somma delle sue cognizioni, viaggio molto in gioventi, e visito la Fenicia, l'Egitto la Bitinia, l'Asia la Palestina, l'Italia, la Tracia la Macedonia, le isole di Creta, di Cipro, di Lenno, ec. Riguardava i viaggi come assolutamente nece-sarj alle persone della sna professione : quantunque nato in certa opnienza, li faceva sovente a piedi, non per avarizia, ma per veder meglio e moltiplicare le sue osservazioni. La diversità delle lingue è sovente pei viaggiatori filosofi nn increscevole ostarolo; Galeno non l'ebbe a provare. Conosceva non pure tutti i dialetti della lingua greca, quantunque nei suoi scritti abbia sempre antepoposto l'attico, ma altres) la lingua latina, l'etiopica e la persiana; possedeva anzi si perfettamente queste ultime due, che dopo di aver ponderato il merito di ognuna

GAL di esse, giudicò in favore di quella dei Persi. Si fermò molti anni in Alessandria, città famosa per la sua scnola di medicina e dove fiorivano ancora tutte le scienze. Colà soprattutto egli fece in anatomia quei progressi che lo misero tanto al disopra de suoi rivali. In età di anni ventotto, Galeno ritornò a Pergamo e vi fn solo incaricato dal pontefice di medicare i gladiatori feriti. Sgomentato da una sedizione specitata in quella città, si trasferì a Roma, dove abbandonò in parte la pratica della chirurgia per osercitare più specialmente la medicina interna. Arrivato di trentaquattre anni pella capitale del mondo, Galeno non tardò a farsi conoscere per varj successi luminosi, che gli valsero la stima e la confidenza de' più cospicui personaggi. Del pari che tutti gli uomini d'alto intelletto, fn presto perseguitato dalla gelosa mediocrità; da alcuni invidiosi gli provennero infiniti disgusti; essi lo obiamavano grammatico, dialettico, medico ragionatore ( \(\rightarress\)), più dotto in teoria che in pratica : dissero fino che certe sue guarigioni meravigliose erano state ottenute per effetto di magia. Tali persecuzioni e le stragi della peste, che desolava entra l'Italia, lo costrinsero a partire di Roma, dopochè vi aveva soggiornato circa quattro anni, ed a ritornare in patria, dove le turbolenze crane già sedate. Alcuni mesi dopo, gl' imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero. informati de' suoi talenti, lo fecero chiamsre in Aquileja, donde un'erribile pestilenza li forzò a fng. gire precipitosamente, con un seguito di pochi. Lucio Vero merì, in emmino, di apoplessia.-Galeno si recò a Roma e per non seguire Marco Aurelio in una spedizione contre i popoli della Germania; addusse in pretesto un sogno, per cui Esculapio l'aveva avvertito di non

partire dalla capitale. L'imperatore. lasciandovelo, gli commise la salute di suo figlio Commodo. Galeno allora intese principalmente a scrivere numerosi libri di medicina e di filosofia, di cui una gran parte perì nell'incendio del tempio della Pace, luogo frequentato da chi coltivava le arti liberali, e dove Galeno deponeva le sue opere e faceva dimostrazioni pubbliche d'anatomia (1). Allora altresì la sua giusta riputazione venne in colino. Ma in pari tempo l'odio de snoi confratelli cresceva a proporzione: per sottrarsi ai loro mali trattamenti, si ritirava frequentemente fuori della città, nel luogo che abitava il giovane Commodo, I biografi variano sni luogo e l'epoca della morte di Galene. Gli uni tengono che ritornasse in patria, verso l' età di quarant' anni, e che non ne uscisse più; altri, con più verisimiglianza, opinano che vi andasse a ferminare i suoi giorni soltanto in veochiaja: que che lo fanno morire in Palestina, non adducono prova nessuna in appoggio della loro asserzione. Ne tampoco il periodo di tempo che visse Galeno è determinato con precisione. Suida gli assegna settant' anni di vita : Lod. Cel. Rodigino, non pago di accordargliene cento quaranta, il che è esagerato, afforma che visse sempre sano, il che è falso; però che Galeno riferisco egli stesso che fu sovento infermo, soprattutte in gioventù, e che in età di trentacinque anni si slogò la olavicola, nell'esercitarsi alla lotta. Gabr. Bakhtichua ! Biblioth, escur, di Casiri) lo fa vivere oltre gli ottant'anni. Il computo più verisimile è quello di Suida, come ha dimostrato il P. Labbe. La

(z) Non è da inferirse che vi fosse a Re-ma una scuola speciale di anatomia ; ma Galeno, appassionato per tale ramo dell'arte medica, l'arcra messo in vaga, a tale che molti florof ed anche personaggi altissimi, trovava-mo diletto mell'intervenise alle suo lenioni.

patria di Galeno, superba d'averlo messo alla luce, fece battere parecchie medaglie in onor sno. (Montfaucon, Aut. expl. ) Galeno era facondo e si esprimeva con eloquenza senza affettazione. Componeva ugualmente con una facilità, di cui ha in alcuna guisa abusato, siccocome n'è prova il numero prodigioso dei libri che ha scritti. Ne ha anzi scritti dne, solamente per fare l'enumerazione delle diverse sue opere ! De libris propriis ), indicare in qual tempo ed in quale occasione ne compilasse alcune, ed avvertire dell' ordine da tenersi nel leggerle ( De ordine librorum suorum )... Se l'invidia si è scatenata contro Galeno, non ha potuto torgli di godere d'una grande stima: il sno contemporaneo, Ateneo, gli testificò tutta la sua, introducendolo nel sno Banchetto dei dotti e facendo l' elogio de suoi talenti e della sua locuzione. Eusebio che visse circa cent' anni dopo di lui, afferma che si aveva pel medico di Pergamo nna venerazione pressochè religiosa : Alessandro d'Afrodisea lo pone a lato de' più grandi filosofi dell' antichità. I medici posteriori non hanno pubblicato che ristretti delle sue opere : siccome Oribasso, E. zio, Paolo Egineta, Alessandro di Tralles, e gli arabi Avicenna, Aver roe, ec. Viene rinfacciato a Galeno, e con ragione, d'aver mancato di coraggio in certe circostanze, come quando fugge una sommossa popolare, si scansa dell'accompaguare Marc' Anrelio in una spedizione di guerra, e soprattutto quando fugge precipitoso alla vista del-le stragi della peste, da cui fu però colto, per una specie di punizione della Provvidenza. Viene accusato altresì di aver oscurato un poco la sua gloria, manifestando al-tamente la buona opinione che aveva di sè stesso, e deprimendo quelli de' suoi contemporanei che non erano del ano pensare. Ma o- le scienza, che ne fu riguardate

ve si avverta a questo che aveva sovente a fare con ciarlatani, con nomini mediocri e di mala fede; ove si ricordi la confidenza segnalata, di cui l'onorarono gl'imperatori Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo, Pertinace, Severo; se finalmente fu tenuto pel solo medico del suo tempo, che meritasse di portar tale nome, si perdona di buon grado a Galeno alcun moto d'orgoglio. E' sovrattutto da lodare per la sua venerazione verso il sommo ingegno d'Ippocrate, al quale attribuiva l'aver dischiusa la vera strada della medicina. Galeno fu altresì biasimato per una specie di superstizione circa ai sogni, cui affermava essergli inviati da Esculapio: ma non oredeva alla virtù di certe piante, dette sacre, nè alle parole magiche, siccome asserl, senza provarlo, Alessandro di Tralle. Per farsi un'idea dei meriti di Galeno verso l'arte medica, di cni scorse l'intero cerchio, bisogna osservare che, quando egli comparte a Roma, i medici erano divisi in differenti sette, delle quali ciascuna aveva un sistema particolare, cni si sforzava di sostenere, in difetto di buone ragioni, con tutte le sottigliezze della dialettica : per oiò vi erano medici dogmatici, empirici, metodici, epsintetici, pneumatici, eclettici. Fidanzato nel suo sapere e nella sua eloquenza, Galeno conobbe presto il vuoto delle teorie dominanti, e, per opporsi al torrente dell' ignoranza e della mediocrità, tentò di ricondurre al suo pristino stato la dottrina dogmatica del verchio di Coo che aveva degenerato, rovesciò tutte le sette allora in voga ed innalzò sulle rovine loro nn sistema ragionato di cui l'autorità duro pel corso di trecento anni. Da prima, appassionato per l'anatomia, di cui fece per tutta la vita la sua occupazione favorita, Galeno portò sì innanzi tacome l' oracolo fino verso il secolo XV. Fu mossa la questione se Galeno abbia notomizzato cadaveri umani. Onantunque al tempo suo fosse assai difficile il procurarsi tale primo mezzo di medica istruzione, a cagione della severità delle leggi romane, le quali victavano di toccare e di mozzare i morti, sembra nondimeno che Galeno abbia approfittato d'alenne occasioni, poche in vero, per applicarsi a ricerche anatontiche sull' nomo stesso. Già avea veduto, in Alessandria i due scheletri umani che vi erano conservati. Ma le più delle sue sezioni egli praticò sopra diverse specie d' animali e principalmente sulle Simie. Consigliava ai giovani medici d'esercitarsi in ispezialità sopra queste ultime, perchè la loro organizzazione e più simile all' nomo e perché tale connecenza preliminare riusciva soprattutto utile nelle occasioni, che allora si presentavano si di rado, di studiare in secreto e rapidamente la natura nmana snlle sue spoglie mortali. Onindi si scerge che, in alcane delle sue descrizioni anatomiche. Galeno confonde talvolta il corpo delle simie con quello dell'nomo. Nondimeno i cadaveri de'fanciulli esposti dai loro genitori debbono altresì avergli fornito materia per notomizzore; però che, egli dice in alcun luogo, che quelli che notomizzano sovente fanciul li abbandonati, sanno che il corpo dell' nomo e quello della simia si somigliano molto. Comunque sia, Galeno è il primo che abbia notomizzato un gran numero di muscoli, e dimostrata la loro figura, situazione e direzione, sebbene ne ignorasse la struttura. Ha introdotto nell' anatomia una quantità grande di termini, tuttora in uso. Molte delle suë numerose opere riferibili a tale scienza non sono arrivate fino a noi. Tra quelle che ci rimangono, sono da notare i suei nove li-

bri De anatomicis administrationibut, ch' egli compose due volte, perchè il suo primo manoscritto era perito nell'incendio del tempio della Pace: devesi soprattutto tenere per un capo lavoro, pel tempo in cui fu composto, l'opera intitolata, De usu partium, libri XVII. In essa Caleno ancorchè pagauo, riconosce nn Dio buono, saggio, onnipotente, creatore dell' nomo e degli altri animali. Ecco un passo notabile di tale produzione: " Scrivendo tali " libri, dico Galeno componer un " inno a colui che ci ha fatti. Cre-" do che la solida pietà non consi-27 sta tanto a sacrificargli molte cen-» tinaja di tori, e ad offrirgli i pro-» fumi più squisiti, quanto a riconoscere e ad annunziare la sua » saggezza, la sua potenza, la sua " honta. Aver messo ogni cosa nel-" l'ordine e nella disposizione min gliore per farla sussistere, aver n voluto che tutto gustasse do' suoi " benefizj, è un contrassegno del-" la sna bontà, che merita i nostri " ringraziamenti: si vede brillare 22 la sua saggezza, inquantoché ha " trovato il mezzo d'istituire que-" sto bell'ordine, cui ammiriamo: » ed ha dimostra la sna onnipoten-» za, facendo tntto ciò che gli è " piaciuto. Lib. III. ) ". In un altro luogo della stessa opera. Galeno combatte i settatori d'Epicuro, i quali volevano che la formazione del mondo fosse un effetto del concorso fortuito degli atomi. Riguardava con ragione l'anatomia siccome base della medicina : quindi non traseura occasione nessuna di raccomandarne lo studio profondo. Per quanto concerne l'igiena, Galeno si avvicina molto alla dottrina d'Inpocrate, di eni ha comentato pareochi libri relativi a tale argomento. Esamina assai partitamente l'influenza delle sei cose impropriamente chiamate non naturali; che v' ha di fatto di più naturale pel mantenimento-della vita e per

GAL la conservazione della sanità, che l'aria, gli alimenti, il moto ed il ziposo, il sonno e la veglia, gli e-screati diversi, e le passioni dell'animo. Parlando della medicina in genere; Galeno determina prima le differenze che fanno distinguere tale arte dalle altre arti : espone poscia la dottrina di cui è autore. Il fine della medicina, egli dice ( De constitutione artis medicae). essendo quello di conservare le parti del corpo umano nel loro stato naturale, è di ristabilire le loro funzioni quando queste siano state lese, è indispensabile che il medico abbia anzi tutto una conoscenza esatta di tutti gli organi che entrano nella composizione della nostra macchina. Questa è lormata di parti simili o semplici, e di parti organiche o composte. Le nne e le altre hanno per primi il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra, di cui le qualità sono il caldo, il freddo, l'umido ed il secco Finchè nno di tali elementi o una di tali qualità, non predominate sulle altre, le par ti simili godono d'una giusta temperatura, ed esercitano regolarmen te le loro funzioni: il caso contrario costitui-ce un' intemperie, la quale, giunta ad un certo grado, è beguita dal turbamento o dalla ces sazione di tali funzioni. Quanto al le parti organiche, la loro buona disposizione dipende dall'integrità della loro figura, della loro grandezza, dal loro numero e dalla loro situazione. Tali sono i principi, sui quali è fondata la cognizione dello stato sano e dello stato di malattia. Dichiaro per tale dottrina, che il dovere del medico è, dall'una parte, di mantenere la temperatura e di correggere l'intemperie : dall'altra, di conservare l'estensione. la figura, il numero, la situazione, l'unione delle parti, e di far cessare i disordini che alterano tale estensione, tale numero, ec. Da oiò deriva la massima relativa alla con-

GAL servazione della salute: Che bisosogna mantenere le parti nel loro stato naturale, con mezzi che abbiano reluzione a tale stato ; e l'altra intorno alla cura delle malattie: Che bisugna correggere l'intemperie ed i disordini che ne risultano, con tutto ciò ch'è contrario a tali disordini ed a tule intemperie. Laonde per esempio quando una parte naturalmente calda è divenuta fredda, conviene riscaldarla, quando si trova fuor di luogo per un certo movimento o qualche violenza, è necessario usare, per rimetterla al suo sito, una violenza opposta alla prima, ec.; il che, in ultimo, torna a questo, che i contrarj si guariscono coi loro contrari. Galeno riconosceva con Ippoerate quattro umori i principali, il sangne, la pituita, la bile e l'atrabite, che gli servono per costituire altrettante specie di temperamento; tre sorta di spiriti, i naturali, i vitali e gli animali, i quali corrispondono ad altrettante specie di facoltà, donde derivano tre maniere di funzioni. Ammetteva pure altre facoltà particulari agli organi; riguardava la natura come il primo movente di tali facoltà tutte, ed il medico siccome il ministro di essa, Col soccorso dei quattro umori e delle quattro qualità elementari, di cai trasse a generalità l'applicazione, spiegava non solo la natura e l'origine di tutte le malattie, ma altresi la proprietà di tutte le sostanze naturali e le virtù dei me+ dicamenti : sistema comodo al certo. mal fondato però, ed oggidì compintamente obbliato. Galeno era esimio nella diagnosi e nella prognosi delle malattie: si vanta anzi di possedere quest' nitima a tale di non essersi mai inganuato nelle sue predizioni. Il suo spirito osservatore gli faceva talvolta annunziare crisi singolari, contro l'avviso degli altri medici. Ad un giovane doveva esser cavato sangue. Galeno vi si oppose, predicendo un' emorrogia nasale; che avvenue effettivamente come appena cessava di parlare. Ricorrebbe un giorno che la melanconia d' uno schiavo proveniva dal timore di vedere svelato il suo delitto. Un' altra volta fece la stessa prova di sagacità che Ippoerate ed Erusistrato, scoprendo che una dama nobile, che si diceva pericolosamente malata, non aveva altro male che un amore violento per un ballerino, chiamato Pilade. Nei casi gravi, allorchè l'esattezza dei servitori gli era sospetta, Galeno soleva passare le notti presso gl' infermi. Definisce i sintomi, affezioni contro natura, che dipendono dalle malattie stesse, e che le aocompagnano nella stessa guisa che l'ombra segue il corpo; comparazione giustissima, e che serve per istabilire una distinzione esatta tra il sintomo ed il segno. La migliore delle opere patologiche di Galeno è per certo quella che aveva composta in età matura, e che è intitolata: De locis affectis, libri VI Vi fa prova d'nn' ammirabile sagacità per iscoprire la sede delle malattie Ma, nella descrizione di queste, s'avvicina di rado alla semplicità ippocratica. Poichè oggetti vi sono su cui Galeno siasi più esercitate che sul polso, intorno al quale ha scritto diciassette libri : ma ha introdotto in tale materia tante distinzioni minuziose e sottili, che a buon dritto si può considerare tutta la sua teoria piuttosto come il frutto di meditazioni speculative, che come il resultato delle osservazioni fatte al letto degl'infermi Le difficoltà innumerevoli che ha create sull'arte sfigmica, gli facevano dire che si richiedeva la vita intera d'un nomo er acquistare una conoscenza perfetta del polso, e delle indicazioni che porge nella cura delle malattie. Quanto alla chirurgia, Galeno, ad esempio dei medici dell'antichità, ha esercitato tale porzione

dell' arte, ma principalmente in gioventu, nell'epoca in eui il pontetice di Pergamo gli affido la cura di medicare i gladiatori. Laonde soltanto di volo, e quasi per occasione ha scritto sui tumori, sopra le piaghe, le ulceri, le fratture, le Inssazioni ed altre malattie chirurgiche. Divisava però di scrivere una chirurgia compiuta: sembra che nol facesse. Quantunque a Galeno sia stato rimproverata una timidezza naturale, per cui aveva alcuna ripugnanza alle operazioni di mano: la lettura delle sue opere mostra che ne praticò a Roma alcune di estremamente dilicate. e di oni l'esito dipendeva da grandi conoscenze anatomiche e da un raro talento per notomizzare (1). Galeno ha scritto assai a fungo sulle proprietà e la composizione del medicamenti; ed applicando a tale soggetto, come alle altre parti della medicina la sua teoria delle quattro qualità elementari ha provato fino a qual punto un grande ingegno poesa smarrirsi, partendo da un falso principio. Del pari che tutti i medici di quel tempo, aveva un'officina particolare, dove conservava e preparava di propria mano i medicamenti pe' suoi ammalati. E' desso che componeva per Marco Aurelio e Severo la terisca. di cui quegl' imperatori facevano un uso quotidiano. Il Insso farmacentico, sfoggiato nelle opere di Galeno, non gli dev'essere imputato a colpa che sotto l'aspetto della sua compilazione, di cui l'eccessiva estensione ha per altre il merito di farci conoscere molti antori antichi di materia medica. Si scorge altresì che le formole di sua invenzione sono assai meno complicate che

<sup>(1)</sup> Sapera 5no staccare una costa d' pa animale sivo sonsa ledere la plenza; prorg incontrastabile che Galeno ha fatte esperienpe fisiologicho somusamente difficit; l'a meravipta come non abbia scoperta la circolaziopo del sangue.

quelle degli altri medici, cui ci ha conservate (1). Non dava mai a' suoi malati medicamenti nuovi o sconosciuti, se prima non ne avesse fatto il saggio sopra se stesso. Il suo metodo terapeutico ha molta analogia con quello d' Ippocrate, cui prende sovente per modello e per guida. Galeno era soprattutto partigiano del salasso, come si vede nel suo libro De curandi ratione per sanguinis missionem. Non operava però da cieco; ed avvertiva sempre al clima, alla stagione, all'età del soggetto, alle sue forze, al suo temperamente ed allo stato del polso. E il prime che abbia fatto menzione della quantità di sangue cui bisogna cavare. Impiegava di frequente altresì le ventose, le scarificazioni, i purganti, gli anodini, e come sudorifici i bani e le frizioni. Cor re questa differenza essenziale tra il metodo terapeutico d'Ippocrate e quello del medico di Pergamo, che il primo è interamente fondato sull'esperienza, mentre il secondo ha per base una moltitudine di ragionamenti speculativi, che tendono nullameno in parte a confermare l'eccellenza della dottrina ippocratica. Galeno ebbe molti discepoli, si quali dedicò alcuni dei euoi libri, ma che non vennero iu nessuna celebrità. Ove si eccettui la chimica, che non esisteva allora, non v' ha parte della medicina, su cui Galeno non abbia scritto : di tutti gli antichi è il solo che detasse un trattato compiuto dell'arte di guarire. All' immensa sua erudizione dobbiamo la conoscenza della dottrina di diversi medici dell'antichità, di cui le opere originali sono perdute. La sana critica, di cui ha portato la face sulle opere

(2) Quanda per l'applicatione della chimira alla confetione dei medicamenti narque la formacia chimica, e che si valle avegnare un some caratterisione a quella delli satishi, ie fa imposta quello di farmacia gateatea, che le timare. d'Ippocrate da esso commeutate, è forse uno de' meriti suoi maggiori verso la scienza. Peccato che, per legare i suoi concepimenti sistematici. Galeno abbia sovente messo l' immaginazione sua nel luogo dei fatti e che le sue ingegnose teorie posino sopra fondamenti di più apparisceuza che solidità. I suoi scritti sono verbosi e prolissi. Ad imitazione d' Aristotele, è stato largo da per tutto di definizioni e di divisioni : ed occorre sovente una pazienza a tutta prova per seguirlo nelle sue congetture. sottigliezze e logomachie. Vero è che tali difetti sono propri del genere polemico, cui Galeno fu sovente costretto d'adottare, sia per confutare i suoi avversarj, sia per far trionfare la causa d' Ippoorate: credeva anzi la diffusione necessaria al suo scopo, il quale era di avere lettori in tutte le classi di cittadini. Durante il periodo di tredici secoli, il sistema di Gateno regnò successivamente in Europa, in Africa, in una parte dell'Asia, tra i medici arabi, e godè d'un culto, in alcun modo superstizioso, nelle scuole di medicina, siccome l'antorità d'Aristotele dominava in quelle di filosofia. Si credeva l'arte di gnarire arrivata al suo punto di perfezione : quindi il tempo che si spendeva a leggere, interpretare, meditare religiosamente gli enormi volumi di Galeno, era perduto per la ricerca di verità, di scoperte nuove. Uopo è confessare però, che, mal grado i suoi difetti, Galeno ha unito in sè molti generi di merito, Svolgendo la storia dei medici dell'antichità, nessuno, tranne il vecchio di Coo, è in diritto di disputare il primo grado al medico di Pergamo. I prefati due grandi nomini hanno questa cosa fra sè co-mune, che, dotati entrambi d'un vasto intelletto, penetrarono ad-dentro assai nei secreti della natura, soprattutto dell' economia

40 GAL auimale; chè mostrarono entrambi un egual ardore nel rintracciare la verità piuttosto per amore di essa, che per l'attrattiva delle ricchezze e dei vantaggi personali, e che hauno meritato il primo luogo sia tra gli scrittori, sia tra i pratici d'una arte, di cui sono in alcun modo i creatori. Ma differiscono per la maniera di scrivere e d'insegnare. Lo stile d'Ippocrate è conciso, laconico, nervoso, talvolta oscuro; quello di Galeno, a rincontro, è diffuso, abbondante, oratorio, ingombro di ripetizioni. Tale pro-lissità di Galeuo proviene certamente dall'essere primieramente vissuto in un secolo di sofisti e di retori, poi da questo che le basi della medicina essendo state poste da Ippocrate, tale arte non aveva più d'uopo che di schiarimenti, di spiegazioni, di commenti, di perfezionamenti. Sotto l'aspetto della dottrina, Ippocrate è stringato e sviluppato, Galeno disteso e più facile da penetrare : del primo sembra che abbia principalmente in vista la pratica dell'arte, del secondo, che miri alla teoria ed al metodo: i precetti dell'uno sono pressoché sempre fondati sopra fatti, senza essere confortati da dimostrazioni, in vece che queste sono sovente la base degli scritti dell'altro : altresì Ippocrate aveva attinto la logica nel suo proprio ingegno, senza il soccorso di nessun maestro; e Galene, per lo contrario, si era molto applicato alla dia-lettica, scolastica. Havvi pure questa differenza tra l'uno e l'altro, che Ippocrate ha unito strettamen te la medicina e la chirurgia, il che non ha fatto Galeno. Alla finesi può dire che il vecchio di Coo procede con più semplicità, con più gravità, con più maestà; ed il medico di Pergamo, con più frastuono, con più fasto e pompa. Le inginrie del tempo ed il rimntar del le opinioni hanno rispettato molti

panti del sistema del padre della medicina, e pressochè interamente rovesciato quello del suo competitore; malo spirito filosofico di Galeno, le osservazioni mediche, le scoperte anatomiche di cui ha arriccliito la scienza, e cinque o sei libri, pieni d'una dottrina profonda e d'una vera erudizione, gli daranno sempre una celebrità o di cui è privo il restante de'suoi numerosi volumi. Nessun autore dell'antichità è stato sì fecondo come Galeno. Il numero dei libri da lui composti non ascendeva a meno di cinquecento sulla medicina sola ; e ne aveva scritto da dugento cinquanta sopra altre scienze, particolarmente sulla filosofia, sulla geometria, sulla logica e fino sulla grammatica. Quasi tutti questi ultimi, e meglio che la metà de' primi, andarono perduti. Tra le opere mediche di Galeno che non sono giunte fino a noi, si conoscono, per indicazione dell'autore stesso, i titoli seguenti : De experientia media; De Asclepiadis dogmatibus; de empiricorum secta, de empericorum contradictis; In primum Erasistrati de febribus libri III; de Erasistrati therapeuticis libri V ; de Themisonis et Thessali secta; de Herophilo cirra pulsus; De fine medicinae; in lib. II epidenicorum commentarii 1, 2, 3, 4, 5 e 6; In lib. VI comment. 7, 8; In lib. de natura humana libri III; De Symptomatibus criticis; De methodica secta; fatricorum usus; Diaenosis morborum oculi : Exhortationes ad artem medicam; Ad sectas; Archigenis de pulsuum negotio expositio, libri XIX. Molti medici. soprattutto nel XVI secolo, si sono esercitati gli uni come traduttori, gli altri come editori e chiosatori, sulle produzioni tutte o sopra scritti staccati di Galeno, Riuscirebbe soverchiamente lungo il citare qui le innumerevoli edizioni dei diversi trattati particolari di tale laborioso scritto: ci limiteremo ad indicare

GAL quelle che contengono le sue opere compiute. Sono esse di tre specie: I. Edizioni greche: Vene-zia, 1525, 5 vol. in logl. per Aldo ed Andrea Asulano, prima edizio-ne; Basilea, 1558, 5 vol. in foglio, per cura di Girolamo Gemuseo, di Leonardo Fuchs e di Gioach. Camerario, edizione più corretta che la precedente; Il Edizioni latine: le più antiche, citate dai biografi, sono quelle di Venezia. 1490, 1502, 1522, 5 vol. in fogl.; Padova, 1515, 3 vol. in fogl.: tali edizioni sono meno conoscinte e nieno ampie che le seguenti, Basilea 1529, 1551, 1541, 1542, 1549. 4 vol in foglio, l' ultima per cura di G. B. Cornario e di G. B. Montano; ivi, 1564. eccellente edizione arricchita da C. Gesner d'una vita di Galeno, e di diversi schiarimenti per facilitare l'intelligenza delle sue opere, che sono divise in sette classi, e di cui i tonii in fogl. vengono legati in 5 o 7 vol.; Parigi, 1536, 4 volumi in foglio, edizione scorretta: Lione, 1550, 4 vol. in fogl., più corretta è più ampia che la pre-cedente: i Giunti hanno pubblicato dieci edizioni di Galeno, Venesia, 1541, 1550, 1556, 1570, 1576, (questa per le cure di Mercariali, che vi aggiunse una prefazione sulla vita e gli scritti di Galeno), 1586 (per G. Cesteo), 1600 (elegantissima), 1609, 1625. in 4, 5, 7 ed 8 vol. in foglio, le ultime due sono più compinte; ivi, 1562, presso Vincenzo Valgrisi, 5 vol. in fogl., con le correzioni di G. B. Rasario, ivi, 1515, presso G. Farreo, 10 vol. in 8.vo. con le note d'Agostino Rio chi; III Edizione greco latina; ne esiste una sola, la quale contiene in pari tempo le opere d'Ippocrate, ugualmente nelle dne lingue, Parigi, 1659-1679, 15 tom. in fogl., legati d' ordinario in 9 o 10 vol.; maguifico monumento eretto da Renato Chartier ai due principi della medicina. (V. CHARTIER). Con-

numerar si debbono fra le pubblicazioni delle opere del medico di Pergamo, i diversi compendi, tavole o dizionari che ne furono fatti, siccome lo Speculum Galeni di Simforanio Champier; l' Epitome di Aud. Lacana, il Theatrum Galeni, di Mundella, per l'edizione pub-blicata nel 1562 da C. Gesner; l'Index d'Ant. Musa Brasavola (1), che è unito alla nona e decima edizione dei Giunti, ec. Tra le biografie di Galeno, vanno distinte quelle di Lacuna, di Gesner, di Chartier e del P. Lable, le quali sono tutte in latino. L'ultimo ha altresì pubblicato in essa lingua un Elogio cronologico di Galeno, Parigi, 1660, in 12.

R-p-n. \*Poche fatiche i nostri padri, e niuna i nostri coetanei hanuo fatta per darci volgarizzate o l'una o l'altra delle tante opere di questo medico illustre; e le poche che se-guono sono tutto quello ch'è potnto pervenire a nostra notizia: 1.11 Ricettario, tradotto da Zuane Saracino. Venezia, Rusconi, 1514, in 4 to, fu ristampato in Brescia, 1537, e ivi 1545, in 8 vo, ed altre stampe di niun pregio trovansi registrate nella Biblioteca del P. Paitoni; II Orazione nella quale si esortano i giovani alla cognizione delle Buone Arti, tradotta da Lod. Dolce, Venezia, Giolito, 1548, in 12. Quantunque dubiti il traduttore che non appartenga al Galeno principe della medicina, ma sia opera di altro Galeno, medico esso pure, tuttavia trovasi il greco originale nel vol. secondo delle Opere del primo. Fu anche ristampata nella Raccolta di

(t) Osoctriamo di vola che di questo me-dico, chiamato dagli uni Brassovola, dagli altri Aranarolo, il tero nome è Arcasovolo, co-me prova l'opascolo seguente di Parufaldi che era aco compairsolta, epusoniu non citala nell'articolo di esso letterato: Commenteria di l' inserisione eretta in Ferrara an. 1704 in meria del famoro Ant. Musa Brassorola, Pattata, 1704, in 4 to.

diverse Orazioni ec. fatta dal Sansovino, Venezia, 1561, e 1569, in 4.to; III De' mezzi di conservare la sanità, tradotto da Gio. Tarcagnota, Venezia, Tramezzino, 1549, in 8.vo. E diviso in cinque libri, e ne venne poi per opera di Giuseppe Galeano fatto un Compendio, che die' a luce in Palermo, 1650, in 8.vo; IV Del conoscere e curare le infermità dell'animo, tradotto da Gio. Tarcagnota, Venezia, Tramezzino, 1549, in 8.vo. Opuscolo pregevole e non comune: V Del modo di conoscere gli affetti e i vizi dell'animo, tradotto da Annibale Firmano, Roma, 1558 in 8.vo. Quest' opericciuola, che io non ho potuto esaminare, non sarà forse diversa dalla seguente: VI Del modo di conoscere e medicare le passioni dell'animo, tradotto da Francesco Betti, Basilea, 1587, in 8.vo; è gnesto Betti è quell'apostata, contro cui il Muzio pubblico le Malizie Bettine. Il Cinelli rammentando la presente versione scrisse ch'è fatta benissimo e con grandissima proprietà di lingua; VII Dei buoni e tristi cibi, tratto dal greco da Prancesco Imperiali, Genova, Belloni, 1560, in 8.vo, edizione bella e piuttosto rara, dal volgarizzatore indirizzata al card. Doria: VIII Col titolo Della natura e virtu de' cibi abbiamo altra versione fatta da Girolamo Sacchetto Bresciano, Venezia, Bariletto, 1562, in 8.vo: e dedicandola il traduttore a Cesare Gambara, vescovo di Tortona, gli dice: Col recarla dal greco in ita-liano non mi sono obbligato alla to-scana facella, ma ho voluto usare la comune, al parer mio, più conforme ec.; IX Il libro dell'esercizio della palla. Milano Francesco Moscheni. . 1562, in 4.to. Si ricorda sulla fede dell'Argelati, che dice essere tra-duzione dal latino di Anonimo; X Della Teriaca libri due, tradotto da Michelangelo Angelico Vicentino, Vicenza, 1608, in 8.vo. A questa versione sta unito anche un

trattato di Andromaco ridotto in quadernarj rimati; XI L'Antidotario, tradotto dallo stesso Ange-lico, Vicenza, 1613, in 8.vo. Nella lunga dedicatoria a Milano Milani, parla il traduttore di molte infermità guarite col solo suono degli strumenti musicali. A' due libri dell' Antidotario susseguitano i due della Teriaca, già impressi la prima volta nel 1608, e vi stanno poi aggiunti alcuni squarei da Democrace portati in versi sdruc-cioli. L'Aldeano, nel sno bellissimo Trattato della Poesia giocosa, ricorda l'Angelico siccome felice nello scrioere rime in lingua toscana antica e in lingua pedantesca.

\*\* GALEOTTI (ANNA), celebre pittrice, nacque in Firenze nel 1739 ed applicossi al disegno sotto la direzione de'migliori professori. Lavorò a pastello ed a oglio, e nello spazio di pochi anni si pose in grado d'esporre al publico i snoi lavori. Accasatasi dipoi in Arezzo, lasciò ivi altre gloriose memorie di sè. Terminò di vivere nel 1775. Avea questa virtuosa donna un ottimo impasto ed era assai valente ne ritratti ed imitava talmente le maniere degli antichi maestri, che appena si distinguevano dai loro originali.

D. S. B. GALEOTTI (ALBERTO), celebre giureconsulto, nato a Parma, nel XIII secolo, era ancora assai giovane quando aperse una scuola di diritto a Modena, nel 1251. Restò poco tempo in quella città; proferte vantaggiose, che gli furono fatte, lo deteminarono a recarsi a Bologna, dove era già nel 1:35. L'affetto, che portava alla sna patria, l'indusse a ritornarvi. Era chinso in Parma, allorchè l'imperatore l'ederico II assediò quella città nel 1247 : gli riuscì di evaderne e riparò a Padova ove fu accolto con assai onorevolezza. Tre anni

dopo, ritornò a Parma, di che gli abitanti gli diedero Inminose testimonianze della stima e dell'amore che gli portavano. S'ignora la data precisa della sna morte cui alcuni piografi pongono nell'anno 1285. E autore delle seguenti opere : I. Aurea ac pene divina et vere Margarita, seu quaestionum summula, in ua omnes fere quaestiones in foris frequentatue propununtur et magistralibus enucleantur: è la più importaote delle sue opere. Gugl. Durand l'ha inserita per intiero nel suo Speculum juris: è stata stam-pata a Venezia, 1567, e Colonia, 1585: la biblioteca del re ne possiede parecchi manoscritti, 1704, in 4.to; II Tractatus de pignoribus, manoscritto, nella biblioteca reale di Torino; III Declarationes judi-ciorum; IV Tractatus de consiliis habendis; V Reportationes super codice, ec.

W--s.

GALEOTTI (MARZIO), letterato italiano, nate a Narni, nell'Umbria; verso il 1440 professò da prima le belle lettere nell' università di Bologna con molto grido. Un'opera, cui compose in tal'epoca e nella quale sosteneva che si può salvarsi con le buone opere senza la fede, gli attirò il biasimo generale. Obbligato a fuggire secreta-mente di Bologna, fu arrestato a Venezia, cacciato nelle prigioni dell'inquisizione e condannato a ritrattarsi pubblicamente. È opinione che sarebbe stato trattato con minor riguardo ancora senza la protezione del papa Sisto IV, suo allievo, e che s'interpose nel processo, Si ritirò aflora in Ungheria, e vi aperse nna scuola pubblica, la quale fu in breve frequentata assai. Mosso dalla sua riputazione, il re Mattia Corvino gli affidò l'educazione di suo figlio e lo creò direttore della biblioteca di Buda. Dope la morte di quel principe, Galeotti ritorne in Italia; ma la

rimembranza delle persecuzioni che vi aveva sofferte, ed il timore di vederle rinnovarsi tolsero che vi facesse un lungo soggiorno. Passò in Francia, ed era a Lione nel 1404, allorche Carlo VIII, passò per quella città, per recarsi nel Milanese. Galeotti si unì al corteggio che andava incontro ad esso principe, ed arrivato vicino a lui, volle scendere in fretta da cavallo per salutarlo; ma s'imbarazzò col piede nella staffa, e, siocome era d'un'eccessiva pinguedine, cadde s) crudamente a terra che si nocise. Paolo Giovio afferma che Galectti morì soffecato dal grasso, in Agnani; ma tale fatto, cui non corrobora con nessuna prova, è stato messo in dubbio da critici, di eni il sentimento ci sembra preferibile. E antore delle seguenti opere: I. De homine et ejus partibus, in fogl.; senza data e senza indicazione del luogo della stampa: Maittaire riguarda tale edizione come la prima; Milano, 1490; in fogl., Torino, 1517, e Basilea, anno medesimo, in 4.to; queste ultime due edizioni sono aumentate delle Osservazioni critiche di Giorgio Merula e della risposta apologetica, che vi fece Galeotti. Freytag tiene che l'Apologia di Galeotti sia stata stampata separatamente, per la prima volta. Venezia, 1746, in 4.to; Il De doctrina promiscua, Firenze, 1548, in 8.vo; Lione, 1552, in 12; Francfort, 1602, in 12; e tradotta in italiano, Firenze, 1651, in 8.vo. È una specie di raccolta d'aneddoti, curiosa dilettevole ed istruttiva : III De egregië, sapienter et jocose dictis et factis Mathiae I, regis Hungariae, Vienna, 1563; ristampata nella Collectio Hungaricarum rerum scriptores, per Giao. Bongars: opera onriosa ed interessante; IV De rebus valgo incognitis. Pabricio riferisce che il manoscritto di tale opera, sottratto ad Oporino, quando stava per essere messo sotto i torchi.

è quello che attualmente si trova nella biblioteca del re di Francia; V De excellentibus . L'abate Rive ha pubblicato una Notizia su tale opera, Parigi, 1785, in 8.vo, di 16 pag. (V. Rive). G. M. König cita un' aitra opera di Galeotti. De verborum significatione, cui rammaricaai dotti di non avere; ed alla fine è da attribuire a lui forse una traduzione italiana della Rettorica di Cicerone, senza data in 4 to, seguata nel Catulogo della biblioteca del 1e, Belle Lettere, 1.mo vol., X, n.º 1780.

W-s. GALEOTTI (Niccolò), gesuita italiano, d' un nobile casato di Pisa, nato a Vienna nel 1002, professo nel 1725 la fisica a Macerata, e dal 1728 al 1749 la rettorica a Roma, dove mori nel 1758. Era versato nelle antichità greche e latine. Oltre parecchi Elogi funebri ed alcuni Sunti di scrittori greci, ha pubblicato: I. Museum Odescalcum, sive Thesaurus antiquarum gemmasum, ec. cum commentariis, l'oma. 1747 o 1757, in due parti: è la descrizione della superba raccolta d'antichità del principe Odesocalchi; le figure, în 103 tavole, sono intagliate dal fanioso Pietro Sante-Bartoli: le spiegazioni del P. Galeotti sono stimate dai dotti; II Imagines praepositorum generalium Suc. Jesu de lineatue et aeneis formis expressae ab Arnold. Westerhout, ivi. 1-48, in fogl. mag. Tale volume contiene 15 ritratti, incisi con diligenza, e corredati di varie notizie, in latino ed in italiano, dal P. Galeotti. Questo dotto religioso ha altresì arricchito di note le Gemmae antique letteratae, di Ficoroni, Ro-

ma, 1757, in 4.to. W-s.

GALERIO (CAJO-GALERIO-VA-LERIO-MASSIMIANO), nacque nei din torni di Sardica, nella nuova Dacia, di genitori d'oscura condiziono. Egli stesso nell' infanzia fu cu-

stode d'armenti, donde, venne so prannominato Armentarius. Il soorannome di Valerio gli derivo da Diocleziano, che l'adotto, Dal grado di semplice soldato passò per tutti gli ordini della milizia, agl'impieghi più importanti. Fece prove di valore e di buona condotta sotto gl' imperatori Aurelio e Probo. L'anno dell'era cristiana 202, fu adottato da Diocleziano. clie lo creò cesaro e gii diede Valeria sna figlia in matrimonio, Divenue socio di Costanzo Cloro, eni Massimiano, collega di Diocleziano, adotto in pari tempo. Galerio ebbe per suo ripartimento, I Illiria la Diasia, la Macedonia e la Grecia. Si come non aveva da intraprendere cose di gran momento contro i nemici dell'Impero, fecedissodare nella Pannonia molte foreste considerabili e fece colare un lago nel Danubio, il che diede l'essere ad nna nuova provincia, la quale, dal nome della moglie di lui, fu chiamata Valeria, e ne'secoli seguenti Paunonia Secunda. Namete, re di Persia, essendosi impadronito deil' Armenia, ed avauzandosi nella Mesopotamia con un potente esercito. Galerio ebbe commessione, da Diocleziano, di muovere contro quel monarca. Egli lo incontro tra Callinico e Carre ; ma fu troppo sollecito di venire alle mani coi nemici che gli erano superiori iu numero di gran lunga. I Romani farono costretti a piegare ed a fuggire. Diocleziann. a cui Galerio andò a dar conto della sua spedizione, lo ricevè con disprezzo e sostenne ch' esso principe, vestito com'era della porpora camminasse alcun tratto a piedi, presso al suo carro. Per tale umiliazione non fu scoraggiato lo sfortunato cesare. Avendo ottenuto dall'imperatore la permissione di far leva d'un nuovo esercito, radunò tutte le truppe che erano nell'Illiria e nella Mesia e tosto

GAL entrò in Armenia con forze considerabili. Fn prima sua cura di riconoscere in persona il campo dei nemici. Lo assalì sì a tempo e con tanto vigore, che forzò i loro trinceramenti ed uccise loro più di 20,000 uomini. Fece un immenso bottino ed un numero grande di prigionieri, tra i quali si trovarono le mogli, le sorelle e le figlie del re. Egli trattò quelle principesse con somma osservanza. Narsete, che stato era presente al combattimento, fuggi nel fondo delle sue provincie, donde im io uno de suoi favoriti a chiedere la pace a qualunque costo e la libertà della sua famiglia. Galerio si recò presso Diocleziano per conferire seco su tale domanda. Le condizioni, imposte al re di Persia, furono queste : che restituisse cinque provincie; che il Tigri fosse confine ai due imperi ; Nisibi piazza comune alle due nazioni, ec. Narsete aderi a tali condizioni tutte, esclusa quella di Nisibi. La pace fu fermata e durò 40 anni. Galerio, che per natura era altero, s' inorgogliò de' suoi lieti successi, a tale che assunse i nomi fastosi di Persico. d' Armenico, di Mede e d' Adiabenico. Diocleziano incomincio con ragione a temerlo. All'orgoglio Galerio accoppiava la ferocia ed alcuna tendenza alla crudeltà. Fu desso che per odio al cristianesimo, in cui era stato nudrito da Romula sua madre, spinse Diocleziano a perseguitare i cristiani con furore, siccome faceva egli stesso, Per irritare l'imperatore e sbigottirlo, l'ece appiceare due volte il fuoco al suo palazzo di Nicomedia, se merita fede uno storico, ed imputò ai cristiani tale de'itto. L'atroce persecuzione, che incominciò l'anno 3o3, durò 40 anni, e meritò a Diocleziano ed a Galerio nna sciagurata celebrità. Circa due anni dopo. Diocleziano fu assalito da una malattia che degenerò in lan-

guore e gli attaccò la testa. Galerio, che era impaziente di regnare. approfitto della circostanza, Poich' cbbe ottennte, con le minacce, dal debole Massimiano, che rinunziasse al potere, andò da Diocleziano in Nicomedia; e lo forzò, minacciandolo d'una guerra civile a dimettere la dignità imperiale e ad acconsentire all'elezione di due nuovi cesari. ( V. Diocleziano). I due cesari, cresture di Galerio, furono Severo e Massimino Correva l'anno 3o5 quando Galerio e Costanzo Cloro furono riconoscinti imperatori. Galerio ebbe per sua parte dell' Impere l' Illiria, la Pannonia, la Tracia, la Macedonia, la Grecia, l'Asia minore e tutte le provincie orientali. Aveva aliontanato dalla dignità di cesare Costantino, divenuto poi sì celebre, perchè lo temeva. Non tralasciava niuna occasione di perderlo, esponendolo ai pericoli più gravi. Fu d'uopo ch' esso giovane principe fuggisse per recarsi presso Costanzo suo padre che lo domandava. Morto quell' imperatore, Galerio non conferì a Costantino che il titolo di cesare, quantunque suo padre gli avesse lasciata la sna parte dell'Impero e che il suo esercito l'avesse già acclamato angusto. Dal canto suo Massenzio, figlio dell' ex-imperatore Massimiano, lriritato contro Galerio per non averlo contemplato nella promozione dei cesari, si fece salutare imperatore. Il vecchio Massimiano rivestà la porpora, diede sua figlia Fansta a Costantino e si collego con esso a danno di Galerio. Intantoch' essi erano nelle Gallie, Galerio entrò in Italia con un forte esercito. Divisava d'assediar Roma, cui non aveva mai veduta. Laonde s'ingannò neile disposizioni che fece, e fu obbligato a ritirarsi da quella città immensa, cui non poteva nemmeno investire da tutte le parti. Egli rientrò ne suei stati. Costantino non volle fargli la guerra. Non occorrono altri fatti importanti che siano personali a Galerio prima dell'orribile malattia, da cui fu assalito, l'anno 510; malattia del genere di quella che fece perire Silla. Senibra che Galerio, abigottito dal male che lo consumava, lo attribuisse alla vendetta del cielo contro di lui, a cagione delle sue crudeltà verso i cristiani. Fece pubblicare un editte per cessare la persecuzione. Tale editto fu promnigato in suo nome ed a nome degl'imperatori Costantino e Licinio, il primo di marzo 511. Galerio morì verso il primo di maggio dello stesso anno, peich'ebbe regnato sei anni ed alcuni giorni come imperatore. Non lasciò figli di Valeria sua moglie. Esistono molte medaglie di Galerio in tutti i metalli.

O-B-T. GALESINI (PIETRO), storico, nato in Ancona verso l'anno 1520, si fece ecclesiastico, fu provveduto di molti benefizj ed alla fine creato protonotario apostolico a Milano. Visse in intimo legame con S. Carlo Borromeo, arcivescovo di quella città, che aveva in esso un' intera fidncia, e gli sottometteva la decisione dei punti spinosi di disciplina. Egli era in effetto nomo versatissimo nella scienza delle antichità : ad una vasta erudizione accoppiava una pietà solida e qualità lodevoli. Morì verso il 5500, in età avanzata. Galesini ha tradotto dal greco in latino alcuni Sermoni di S. Gregorio Nisseno, Roma, 1563, in 4.to; e la Lettera d' Isidoro di Pelnsio a Palladio, intorno ai doveri d'un vescoco, stampata in seguito all' Episcopus descriptus, per Agostino Valerio. Fu pub-blicatore delle Opere di Sant' Eucliero, Roma, 1564, in fogl.; del Trattato della Proceidenza di Salviano, delle Omelie di S. Massimo di Torino; del Libro della penitenza di

Paciano; della Storia sacra di Sulpizio Severo; di quella di Aimone, e finalmente della Storia compendiosa dei profeti e dei discepoli per Doroteo di Tiro, con note sopra queste tre ultime opere, Roma, 1564, in fogl. Ebbe parte nella Raccolta degli atti della chiesa di Milano, Esiste altrest: I. un suo Martyrologium Romonom in singulas dies accommodatum, Milano, 15-8, in 4.to. Tale martirologio non ottenne l'approvazione dei censori. che le trovarono troppo lungo per essere recitato nell' uffizio canonico; il testo n'è altronde poco cerretto e le note insignificanti : alla fine è stato interamente escurato da quello del cardinale Baronio (V. BARONIO); II Ordo dedicationis obelisci quem Sixtus V in foro Vaticano erexit cum breei historia, Roma, 1586, in 4.to; III Dedicatio colu-mase cochlidis Trajani ad honorem Sti-Petri, ivi, 1587; IV Commentarius breois do Bibliu graecis interpretum LXXII, sub Sizto V, Pont. max.editis, ivi, 1587, in 4.to; V Un Discorso sul nuovo sepolero che il papa Sisto V fece innalgare a Pio V. Galesini ha lasciato in manoscritto una Storia dei Papi col titolo di Theatrum Pontificale ed una Storia dei Santi di Milano.

W-s GALFRIDO o GOFFREDO, storico inglese, nato a Monmouth nell'incomineiare del secolo XII. si fece ecclesiastico fu creato arcidiacono di Sant' Asaf, indi vescovo di quella città nel 1151. Dimorò alcun tempo nella corte di Enrice II, re d'Inghilterra, che l'accelse con distinzione e lo ritenne presso di sè col dono di una ricca abazia. I canonici di Sant' Asef, avendo invitato inutilmente Galfrido a tornare nella sua diocesi, approfittarono della decisione d'un sinodo di Londra, per richiamarlo una seconda velta a ripigliare l'amministrazione della sua chiesa o a

- Co-yl

GAL permettere che gli fosse destinato to un successore. Egli rinnnziò al suo vescovado nel 1175: ma ehbe. motivo di pentirsene, poiché perde i benefizj che Enrico II gli areva donati. E' opinione che Galfrido morisse verso il 1180. Le sue opere sono: I. Origo et gesta regum et principum Britanniae sice historia Britonum ab Enea et Bruto. Galfrido crede d'essere il primo, che abbia scritto la storia de' tempi, che hanno preceduto l' introduzione della religione cristiana nell' Inghilterra; ed avverte che per quanto concerne i re Sassoni d'origine, non ha fatto che tradurre in latino un'opera che gli era stata inviata da Gualtaro, arcidiacono d'Oxford. Tale storia fu prima pubblicata da Ives Cavellat, Parigi, Badio, 1517, in 4.to, indi da Gir. Comelin nei Britannicar. rerum scriptores, Eidelberga, 1587, in fogl.; ma i due editori non sono andati d'accordo sulla divisione dell'opera. Cavellat l'ha divisa in nove libri e Comelin in dodici, facendone quattro del primo. Pontico Virunio, di Treviso, ha purgato tale storia dalle favole che conteneva, e l'ha ridotta a sei libri. Così compendiata, venne stampata in Augusta nel 1534; in Eidelberga nel 1542; a Londra nel 1585, in 8.vo, ed inserita altresì nei Britannicar, rerum scriptores . Alcuni critici l'hanno in conto d' nn tessuto di fatti inventati e di racconti favolosi. Giovanni Twin e Whear nominano Galfrido l'Omero inglese ed il padre delle menzogne; ma altri bnoni giudici non ne danno un'opinione sì sfavorevole. Pits e Nicolson affermano che Galfrido merita molta fede per tutti gli avvenimenti, di cui è stato testimonio o sui quali ha potnto ottenere esatte notizie, Il Versio prophetiarum Am-brogii Merlini. Tali profezie del famoso incantatore Merlino formano il 4.to libro della sua steria pell'e-

GAL dizione di Comelin; farono stampate separatamente, con spiegazioni d'Alano de Lille, Franciort, 1603, in 4.to; III Vita Merlini Caledoni: è una poesia intitolata a Roberto di Lincoln; IV Commentarius in prophetias Merlini utriusque; V Epistolae ad Gualterum Oxoniensem archidiaconum; VI De exilio ecclesiasticorum; VII Un Compendia della storia di Gildas; VIII Parecchi Versi iatini sopra varj argomenti. Gli viene attribuito altresi un trattato De corpore et sanguine Christi; ma Fabricio tiene che tale opera sia di Guglielmo, abate di S. Thierry di Reims.

W-s. GALFRIDO (o Goffreno) di Winesale, uno dei poeti più chiari del XIII secolo, nacque nell' Inghilterra, di genitori originari di Normandia, e che godevano, secondo ogni apparenza, d'una fortuna considerabile non poco. L'amore delle lettere gl'inspirò il desiderio di viaggiare; ed aveva già visi-tato le principali città di Francia, allorché seguitò il re Riccardo alla conquista della Terra Santa, Nel ritornare da tale spedizione, andò a Roma, dove fu accolto con bontà da Innocenzo IV. A questo pontefice dedicar volle la sua Poetica, opera notabilissima pel tempo in cui in composta, e che lo fece salira in grande nominanza. Sembra che un passo di tale poema provi che Galfrido insegnasse allora le bello lettere a Bologna; e tale opinione è stata adottata dal P. Fattorini . da Tiraboschi. Da un'altra sna opera si vede che si era applicato all' agricoltura e che aveva fatto uno studio particolare della colti-vazione della vite e del conservare i vini. Oudin congettura con molta verisimiglianza, che da ciò sia stato soprannominato di Winesalf o de vino salco. Quanto si sa ancora di Galfrido si limita a conghietture, sulle quali i critici non sono

d'accordo. Le sue opere sono: I. Poetica nova sive carmen de urte dictandi, versificandi et trasferendi. P. Leyser ha pubblicato il primo tale poetica nella sua Historia poematum medii asci, Halle, 1721; ella venne ristampata in seguito separatamente, Helmstadt, 1724, in 8.vo. Selden ne aveva già inserito il prologo nella prefazione della sua Raccolta, Hist. anglicar, scriptores deeem. Alcuni critici, inganaati dai differenti titoli che tale opera ha nei manoscritti, hanno teunto che buognava distingueria dal trattato De arte dictaminis, dello stesso autore; ma è pienamente riconosciuto che si tratta d'un'opera sola; I Historia seu itinerarium Richardi Anglorum regis in Terrum Sanctum ab anno 1177 ad 1190. Fn ristainpata dietro la scorta d'un manoscritto sommamente duettoso, nelle Gesta, Des per Francos di Bongars, indi sopra sa glior copia negli Script, hist, angl. di Teod. Gale: ma il nuovo editore l'attr.buisce a Gualtiero d'Oxtord, opinione affatto congetturale e che non ha prevalso; III De plantatione arborum at conservatione fructuum, ubi de modo inserendi arbores aromaticas, fructus conservandi, vites et vina cognoscendi, vina incerus seu deteriora conservandi. N'esiste una conia nelta Bibl. di Cambridge; IV Medulla grammaticae; liber de rebus ethicis; De promotionibus et persecutionibus Galfridi Eboracensis archiepiscopi. Le prefate tre opere sono indicate da Bale e Pits' come esistenti in diverse biblioteche d' Inghilterra. Oudin, Gave e Fahricio attribniscono pare a Galfrido di Winesalf un elegia intitolata: De statu curiae romanae. I due editori di tale poesia, nel pubblicarla, hanno avuto un fine assai opposto: il primo, Matt. Francowitz, uno de' più ardenti protestanti del XVI secolo, la riguardava come una Satira della corte di Roma, ppiche l' ha

inserita nella sua raccolta De corrupto ecclesiae statu, Basilea, 1557, in 8,vo. Mahilton, che non conosceva l'edizione di Francowitz, tenne, per lo contrario, che fosse un' apologia della chiesa romana, e l'ha inserita, dietro la scorta d'un manoscritto d'Einsiedlen, nel tomo IV de suoi Analecta. P. Leyser l' ha ristampata nella sua Raccolta già citata, con le varianti delle due edizioni. Tiraboschi non crede che Gaifrido sia l'autore di tale elegia e corrobora il suo senmento con ottime ragioni. Di fatto un passo, che è relativo al color rosso, adottato dei cardinali, prova che non ha potuto essere composta che dopo l'anno 1245; ora Galfrido, essendo partito col re Riccardo per la Terra Santa, nel 1190, aveva allora almeno 20 anni: ne avrebbe avnto più di 75 nel 1245; e quantunque non sia assolutamente impossibile di far versi in età sì avanzata, tale circostanza sola può già tar dubitare che Galfrido sia l'autore del mentovato componimento.

W-s GALFRIDO DI BEAULIEU religioso domenicano, nato nel XIII secolo, nel paese di Chartres,fix confessore di s. Luigi ed accompagnio esso principe nelle sue due spedizioni in Terra Santa. Gli toccò il triste ufficio d'annunziargli la morte della regina sua madre; e san Luigi avendo rimandato gli altri deputati, Galfrido restò solo per consolario in sì grande afflizione. Egli assisteva il santo re ne'suoi ultimi momenti, il confessò e lo comunico di propria mano. Ritornò in Francia sulla nave che portava le preziose spoglie del monarea, ne si stacco da esse che quando furono deposte a S. Dionigi. Ad iuchiesta del papa Gregorio X, compose la vita di S Luigi, e mori verso il 1274. L'opera di Galfrido è intitoleta: Vita et sancta

conversatio piae memoriae Ludovici IX quondam regis Francorum. Gl. Ménard la pubblicò dietro la scorta d'un manoscritto della biblioteca dei Domenicani d'Eureux, in segnito alla Storia di S. Luigi, per Soinville. E' stata poi inserita nel tomo V degli Scrupt. histor. Francorum coetanei per Duchesne; e finalmente negli Acta sanctorum di Bollando, 25 agosto. Nella biblioteca del collegio di Navarra se ne conservava un manosoritto contenente molte varianti importanti, ed un capitolo intero che manca nelle stampate. Galfrido rapporta fedelmente le szioni virtuose di s. Luigi e i discorsi che ha raccolti di sua bocca; ma non parla della sua amministrazione nè delle sue guerre in Africa.

W-4 GALHEGOS (MANUELE DI), poeta portoghese, nacque a Lisho-na nel 1507. Terminato ch' ebbe il corso degli studi, si dedicò interamente alla poesia; e ne'suoi primi saggi fece sperare che avrebbe presto uguagliato i migliori poeti della sua nazione. La prima opera che pubblicò, bastò di fatto per acquistargli la riputazione in cui venne; ella fu: I. La Gigantomachia, o Guerra dei Giganti contro Giope. Lisbona, 1628, in 4.to. In tale poema, diviso in 5 canti ed in ottave ; Galliegos lasciò libero il freno alla sua brillante immaginazione, e vi sfoggiò un'eleganza ed una purezza di stile degne de' più grandi maestri; Il Templo de memoria, Lisbona, 1650. Tale seconda opera, composta in occasione delle nozze d'un signore della sorte, e piena d'immagini vivaci, di buon gusto e di pensieri originali, gli meritò anch' essa l'approvazione unanime del pubblico. Galhegos possedeva più lingue, era versatissimo nella letteratura portoghese e spagnuola. Caldo ammiratore dei talenti e della fecondità dell'inge-

GAL gno di Lopez de Vega, fece espressamente un viaggio a Madrid per conoscere di persona quel celebre poeta, ed ottenne in breve la sua amicizia e la sua stuna. Testimonio della riuscita sorprendente delle sue commedie, tentò d'imitarlo, ed entrò nella lizza teatrale. Fece rappresentare molti drammi i quali furono sommamente applauditi. Lopez de Vega, lunge dall'esserne invidioso, lo incoraggiava: lo presentò al duca d'Olivares, che gli accordò la sua protezione e lo ritenne presso di se nel palazzo di Buen Retiro. In tale soggiorno Galhegos compose un volume delle sne poesie, col titolo; III Poedas varius, 1637, in 8 vo, cui dedicò ad esso ministro. Del numero grande di commedie scritte da Galhegos, se ne conoscono, a'nostri giorni, otto sole, di cui le più notabili sono: El hombre honrado y prudente, o l'uomo onorato e prudente; la Reyna Maria Estuarda (Maria Stuarda). Il primo di tali drammi è non meno interessante pel soggetto che per l'azione; i caratteri sono bene sostenuti, e lo scopo è tutto morale. Il secondo dramma contiene in sè i materiali d'una buona tragedia; ma, in molti luoghi, si risente del cattivo gasto di quel tempo. Gli autori drammatici credevano di piacere maggiormente quanto più esageravano il patetico delle situazioni, la nobiltà e l'energia dei sentimenti e la sublimità dei pensieri. Galbegos, dopo essere stato ricolmo d'onori nella corte di Filippo IV, ritornò in patria. Rimasto vedovo, si fece ecclesiastico, e morì ai o di luglio 1665. Sa-de Miranda loda molto questo autore, non che Lopez de Vega nel suo Laurel de A-

GALI (FRANCESCO), navigatore spagnuolo, fu, a cagione della sua abilità nella professione sua,

GAL 50 inearicato d'una missione, di cui il resultato interessasa la marineria della nuova spagna. Da lungo tempo sentita era la necessità d'avere Înngo i liti de California nn porto dove i navigli, che venivano dalle Frippine, potessero, dopo na lungo tragitto, trovare i soccorsi, di cui avessero bisugno: fiuo allora erano stati obbligati di ritornare al porto dond erano partiti; dal che derivava un grande pregindizio al commercio ed alla navigazione. Pedro Moralès di Contrerar, arcivescoro di Messico e vicerè transitorio della Nuova Spagna, giudicò in conseguenza che uopo fose di esaminare tutta la spiaggia dell'America settentrionale, di eni alcuni eredevano che si estendesse sen za interruzione fino alla China, mentre altri tenevano che fosse tagliata dallo stretto d Anian L'arcivescovo fece pertanto costrnire due fregate in Acapulco e ne diede il comando a Gali: fu convenuto nelle conferenze, ch'ebbero insieme, che independentemente dal le ricognizioni relative ai due oggetti di sopra menzionati. Gali non avrebbe trascurato le isole di Legueo, nè quelle del Giappone, ed avrebbe procurato di elevarsi in latitudine quanto più che avesse potnto. Egli partì da Acapalco ai to di marzo, e, poich ebbe preso conoscenza della più meridionale delle isole dei Ladroni, ando alle Filippine, indi a Macao da cui sciolse ai 24 di Inglio 1584. Un Chi nese, che aveva a bordo, gli diede alcune notizie sulle Legueo, presso le quali passarono, poi sopra alenne isole all'est del Giappone. Gali parla di tale impero come se vi avesse abitato, » Quando l'um-"> mo. sogginnge. a 500 leghe nel-» l'est 1/4 nord-est del Giappone, o trovamino un mare profondissi-» mo con una corrente che veniva

" dal nord e dal nord est; le on-

» date erano lunghe ed alte: da

" qualunque lato il vento soffiasse. » la corrente e le onde tenevano » sempre la stessa direzione. Corse » abbiamo così setterento deglie: » soltanto a dugento leghe circa o dalla costa del Messico, s'incon minciò a non più sentire tale ma-» re e tale corrente; dal che pre-" sumo che si troverà un canale o p stretto fra il continente della » nnova Spagna ed i passi d'Asia e » di Tartaria; incontrammo altron-» de in tale intervallo di settecenn to legho un gran numero di bap lene, non che dei boniti ed altri » pesci simili. »iccome ve ne ha » sempre nello stretto di Gibilter-11 ra, però che soelgono, per la fren ga, i luoghi di forti correnti; il » che mi conferma meglio nell'opin nione che v' abbia uno stretto Gali approdo sulla eosta d'America a 570 30' di latitudine nord : vide una terra alta, molto selvosa ed affatto senza neve; poi, segnitando il cammino fino ad Acapulco, vide, lungo la costa, parecchi fuochi durante la notte e sumo nel giorno. dat che interi che tutto quel paese fosse abitato. Come Gali fu ritornato l'arcivescuvo non era più in earica; il di lui successore non continuò il progetto di costruire un porto sulla spiaggia della Califorma. La relazione di Gali, scritta in lingua spagnuola, fu invinta al vicerè delle Indie; essa cadde nelle mani di G. Linschot ehe la tradusse in olandese e l'inserè nel sno Portolano delle Indie, Amstero dam, 1605, un vol in foel. Hackluyt ne inserl una traduzione nella sua Raccolta; e si trova altresì nella traduzione francese di Linschot (1). Da quest' ultima versione venne estratta dagli autori spagnuoli, i quali hanno pubblicato la relazione del viaggio fatto dalle golette la Sottile e la Messicana nel 1792, per riconoscere lo stretto di (t) In tutte tall opere Gall ? chiamato Giovanni de Fuca, ec. Madrid, 1802, un vol. in 4.to. Nell'introduzione l'antore, che tutti passa a rassegna i viaggi fatti alla costa del nord-ovest dell'America settentrionale, dice che Gali prese terra a 57. 30' di latitudine nord; egli tolse tale indicazione dalla traduzione francese, che dà quell'altezza, Facendovi attenzione, si vede che il cammino da Macao ad Acapulco non permetteva a Gali di levarsa tanto nel nord: altronde, essendo partito dalla China alla fine di luglio, non poteva approdare alla spiaggia d'America prima dell'equinovio d'antunno, epoca in cui il tempo suol essere pessimo in quelle alto latitudini ed il paese tutto nevato. Per ciò ogni considerazione induce a credere che bisogna attenersi alla latitudine di 370 1/2 che si legge nell'originale olandese ed in Hackluyt. L'autore spagnuolo conviene che Linschot ab-bia fatto conoscere la navigazione di Gali; e da una nota si scorge ch'egli ha avuto conoscenza solo della traduzione francese. Gali di visava di pubblicare na giornale più amplo; rincresce che non abbia potuto verificare tale progetto, o vero che quanto avrà scritto sia andato perduto : di fatto, si riconosce nella sua relazione un navigatore sperimentato e dotato del talento di ben osservare. Aveva seco Juan Jayme, abile astronomo, il quale in tale viaggio fece il saggio d' uno stromento di sua invenzione, atto a trovare la variazione dell'ago calamitato.

GALIANI (Don CRIEDTINO), na to a Foggia, pella Puglia, ai 27 di settembre 1081, entrò giovanetto nella congregaziono dei Cetestini di Lecce. Seppe da sè stesso, nei suoi studi, francarsi dalle tenebre della filosofa e della teoria sociastica. Lesse e comprere Cartesio, Locke e Newton. Studio le lettere

ebraiche e greche, la diplomatica, le antichità sacre e profane, e gli fn conferita una cattedra di professore nella sua congregazione. Compose presto nuove istituzioni filosoliche e teologielie, cui espose e sostenne pubblicamente con tanto applauso, che la stima dei dotti e la considerazione dei sovrani gli confermarono la riputazione d'essere stato uno dei restauratori più illuminati della filosofia, in Italia. Il papa, la repubblica di Venezia, il duca di Savoja lo chiamarono per insegnare le scienze nelle loro accademie rispettive. Egli antepose di vivere a Roma coi suoi amici e si contentò d'una cattedra di storia ecclesiastica nel collegio della Sapienza. La sua congregazione lo aveva eletto suo procurator generale presso Clemente XI. Ma. pochi anni dopo, fu creato successivamente arcivescovo di Taranto, primo cappellano del re delle due Sicilie argivescovo di Tessalonica e prefetto degli studi reali di Napoli. Il re non tardo a farlo suo consigliere, indi gran cancelliere dell'ordine di san Carlo. Fu in oltre impiegato per comsorre le contese tra l'imperatore Carlo VI e Benedetto XIII e tra il re di Napoli e Clemente XIL Mal grado tali impieghi e tali distinzioni, non ambì nè gli onori, nè la fortuna : poneva tutta la sua felicità nell'occupazione attiva dello spirito. Le matematiche e la fisica erano per lui ricreazioni dalla teologia e dalla filosofia. Di niun genere di letteratura e di storia era ignaro, e pareva che avesse talmente abbracciato l' universalità del sapere, che Eustachio Manfredi diceva di esso, » che le mate-» matiche, nelle quali era sommo, » la più lieve erano soltanto delle » sue conoscenze (1) ". Ma il dotto

(1) Gli venne attribuito un' Arte delle combinazioni dei ginochi di rischio, con e modesto Galiani era in pari tempo inaccessibile alla vana gloria, di cui i letterati sono sì gelosi. Volle piustosto essere istrutto che parerlo e quantunque sommamente facondo e voglioso di diffondere l'istruzione, non tollerò mai di pubblicar cosa niuna. Galiani mort a Napoli, ai 25 di giugno 1753, in eta di settantadue anni. Istitnì suoi eredi Bernardo e Ferdinando, suoi due nipoti, i quali gii andarono debitori in oltre della loro educazione di che l'ultimo soprattutto seppe sì bene ap-

profittare. G-CE. GALIANI (FERDINANDO), nipote del precedente, nacque a Chieti, nell'Abruzzo esteriore, ai a di dicembre 1728; vi nacque per accidente, Matteo Galiani, suo padre, vi si trovava allora in qualità d'uditore reale e passò, poco tempo dopo all'udienza di Trani, nella Puglia, dove ferma stanza con la sua famiglia. Ferdinando fu inviato, fun da l'età di otto anni, a Napoli, presso spo zio, che era allora primo cappettano del re; vi fece i primi studi con suo fratello Bernardo, maggiore di lui di pochi anni. Esse zio, incaricato nel 1740 di andare a Roma per una negoziazione politica, collecò i suoi due nipoti presso i PP. celestini, perchè continuassero gli studi : essi vi appresero, durante il corso di due anni, la filosofia, le matematiohe e le altre scienze che fanno parte d'una buona educaziono. L'aroivescovo ritornato a Napoli, li riprese nel suo palazzo: essi vi studiarono il diritto; ma soprattutto approfittarono delle frequenti unioni dei dotti più cospicui che fiorivano nell' università di Napoli. Ferdinando, di cui le felici disposizioni e la vivacità di spirto

Osservazioni sall'Arte di congetturare, di Giacomo Bernoulli.

si andavano ognora meglio sviluppando, coltivava ad un tempo le antichità, la filosofia, le belle lettere, la storia, e. con distinta predilezione, il commercio e l'economia politica. Aveva sedici anni, quando in un'accademia degli Emuli, di cui era membro, prese per argomento de suoi lavori accademici lo stato della moneta ai tempi della guerra di Troja: la sua dissertazione ottenne il suffragio degli accademici più versati in tali materie; ed essa gli suggeri la prima idea della sua grand'opera sulle monete. Tradusse altresi dall'inglese il trattato di Locke sulla moneta e sull'interesse del danaro, senza divisamento di pubblicarlo, e soltanto per esercitarsi e perfezionarsi nelle due lingue. Di diciotto anni, intraprese nn lavovo sull'antica storia delle navigazioni del Mediterraneo: rimovendo le finzioni dei poeti e le tenebre della favola, vi chiariva quanto rignarda i costumi ed il commercio dei popoli finitimi ad esso mare nell'antichità più remota. Ricorrono nella sua grande opera una parte di tali materiali adunati in sì giovane età col più raro discernimento. Una lieve avventura accademica lo distrasse alcun tempo da si gravi occupazioni: suo fratello Bernardo, membro d'una altra accademia, avendo avuto l'incombenza di recitarvi un discorso sulla concezione di Maria Vergine, protettrice di quella società, obbligato a fare un viaggio, prego suo fratello che vi supplisse. Ferdinando spese molti giorni a comporre un eloquente orazione e si presentò il giorno indicato. Il presidente, il quale non conosceva i suoi talenti, non badò che all'età sua; non volle permettere ad un sì giovane oratore di parlare al cospetto d'un'adnnanza numerosa e scelta, e lesse un proprio discorso, oui preparato aveva. Ferdinando,

panto sul vivo, non tardò a vendicarsi, e lo fece con più spirito che prindenza. Solevasi in quell'accademia, come in molte altre, quando moriva a Napoli alcun grande personaggio, pubblicare dagli aceademici in sua lode nna raccolta di prose e versi. Il carnefice di Napoli venne a morire : Galiani colse tale occasione per mettere l'accademia in derisione. Con l'ajuto di un amico pochi giorni gli bastarono per comporre sulla morte del carnefice una raccolta di componimenti gravissimi, ch' essi attribnirono a ciascuno dei soci, imitando si bene la loro maniera ed il loro stile, che nno di essi confessò che sarebbe stato tratto in inganno egli stesso, ove stato non fosse certo di non avere scritto il componimento che portava il suo nome. Tale maligno e curioso volumetto comparve, nel 1749, col titolo: Componimenti vari per la morte di Domenico Jannacone, carnefice della gran corte della vicaria, raccolti e dati in luce da Gian, Anton, Sergio, accocato napoletano. Questo Sergio era il presidente dell'accademia. Tale pubblicazione eccitò un romore, uno scandalo, e s'ebbe nna voga che gli antori non avevano preveduta: essi si tennero secreti; ma vedendo che il romore andava sempre crescendo, e temendo di essere scoperti dal librajo, si recatono direttamente al ministro Tanneci, confessarono il fatto, ne dissero la cansa, e lo trovarono tanto meglio disposto all'indulgenza, elie il re e la regina avevano letto la raccolta, e ne avevano riso i primi. I due giovani ne furono assolti merce alcuni eserciti spirituali (etano così chiamati), ai quali si sottomisero pel corso di dieci giorni. Chi ignorasse tale particolarità, non comprenderebbe come uno spirito tanto solido quanto fino e brillante, avesse incominciato la sua cor-12 con un elogio del carnefice. Egli

GAL non tardò a cancellare l'impressione di tale follia di gioventù, pubblicando il suo grando trattato della moneta; nel quale lavorava da più anni. I mutamenti felici avvennti nel governo del regno di Napoli vi avevano subitamente addotto, con una grande affluenza di stranieri, nna quantità prodigiosa di numerario. La sovrabbondanza dell'oro e dell'argento di Spagna. di Francia e d' Alemagna ave a prodotto ad un tratto nel prezzo di tutte le derrate un accrescimento che spaventava il pubblico inesperto ed il governo stesso. Si proponevano rimedi che avrebbero anmentato il male: l'uno voleva leggi sul cambio, o che fosse fermato il prezzo delle merci; l'altro, l'alterazione delle monete; taluno l'introduzione d'una moneta di conto; altri, diversi spedienti che non erano meno disastrosi . L'opera di Galiani pubblicata a Napoli nel 1750, fn come nn raggio di luce che sorprese da prima, illumino in segnito, ed impedi forse, per le idee sane che sparse, e pei saggi espedienti cui fece adottare, la ruina intera dello stato. L'autore aveva soltanto ventun anni: egli si tenne anche allora occulto, e non si fece conoscere che quando l'esito del suo libro fu deciso. L'arcivescoro di Taranto ne approfittò per fargli ottenere alonni benefizi, che lo indussero a prendere i primi ordini, detti ordini minori. Suo zio lo fece in segnito viaggiare in tutta l' Italia. Ferdinando visitò le accademie, fn presentato nelle corti, e si trovò dovunque preceduto dalla sua fama nascente. Il papa Lambertini, a Roma, il re Carlo Emanuele III. a Torino l'accolsero con particolare bontà e s' intertennero seco dell'opera ana. A Firenze, l'accademia della Crusca e quella degli autiquari, che aveva assento il titolo di Colombaria lo ascrissero tra i loro membri. I

dotti che trovò raccolti a Bologna, a Venewa: quelli, che in sè accoglieva allora la celebro università di Padova, si mostrarono premurosi di conoscerlo e di stringere seco in relazioni. Questa cosa divenne la prima sua occupazione tostochè ritornato fn a Napoli nel 1755, e vi si dedicò per tutta la Vita con tanta assiduità, che ha lasciato, morendo, otto grossi volumi di lettere di dotti italiani, e quattordici di dotti, di ministri e di sovrani stranieri, le quali lettere, unite con le sue, conterrebbero nella massima parte la storia letteraria ed anche politica del sno tempo. La casa che frequentava maggiormente a Napoli era quella del rispettabile abate Intieri, dotto meccanico, allora più che ottuagenario, e presso cui si congregavano tutti i giorni dei dotti e de letterati. Intieri desiderava di rendere pubblica, per mezzo delle stampe, l'ingegnosa macchina della stufa da Grano, che aveva inventata più di venti anni addietro, e che era stata impiegata vantaggiosamente per lo stato in molte parti del regno: egli si valse della penna brillante di Galiani, il quale compilò con l'usata sua eleganza le idee dell'inventore; e l'opera comparve nel 1754, in 8.vo. col titolo: Della perfetto conservazione del grano, discor o di Bartalemeo Intieri. Le tavole erano intagliate sni disegni di suo fratello Bernardo; questa cosa afferma Diderot in una lettera, di cui l'abate Galiani è argomento, ed agginuge che il nome del suddetto fratello si leggeva appiè delle tavole nell'edizione italiana. (Opere di Diderot, tom IX, pag. 455.) Ferdinando estendeva ad un tempo l'attività del suo intelletto sopra molti oggetti di erndizione, sulle antichità, sulla storia naturale: intraprete primo di formare una raccolta delle pietre e di tutte le materie vulca-

niche del Vesuvio. Erano state più solte descritte le eruzioni di quel vntcano e i disastri che cagionavano: nessuno aveva avuto intorno a ciò nn'idea pari alla sua. Scrisse sopra tale argomento nuovo una dotta dissertazione, la quale fu stampata soltanto quindici auni dopo; ed egli fece omaggio al papa Benedetto XIV della dissertazione manoscritta e della raccolta stessa, distribuita in sette casse, nelle qualli era disposta con gli stessi numeri che si leggevano nell'opera. Il papa ne fu soddisfattissimo, e volle che tale raccolta fosse collocata nel ricco museo dell' istituto di Bologna, di eni forma tuttora una delle parti più interessanti. Il papa non fece a Galiani uno sterile ringraziamento, vi aggiunse un canonicato d' Amalfi, che gli rendeva 400 ducati Vero è che Ferdinando aveva spiritosamente richiesta tale grazia, scrivendo sopra nna delle casse, dopo le parole Beatissime pater, queste tratte dal Vangelo, fac ut lapides isti panes frant. Già fin da quando viveva suo rio cui ebbe il dolore di perdire nel 1755, aveva un benchzio di 500 ducati che gli dava in oltre la mitra ed il titolo di monsignore, ed un altro meno onorifico. ma che gli fruttava 600 ducati. In tal guisa la sua fortuna cresceva ad nu tempo con la sua fama. Venne in grido di oratore eloquente, dando in luce un orazione funebre di Benedetto XIV, sno henefattore, che morì nel 1758. Tale discorso (1), dettato da una ginsta riconoscenza, era una delle sue opere di cui teneva più conto. Diderot è par quello che ciò narra nella sua Lettera già ricordata. » Io n conosco, eglitdice, tale orazione " funebre, la quale, a parer mio, " è uno scritto tutto d'eloquenza ne nerbo". Poco tempo prima,

(1) Delle lodi di Papa Benedetto XIF, ristangisto a Rapoli, 1781, in 4.10.

Galiani aveva fondato sopra titoli solidi la sua rinomanza di dotto antiquario. I prodotti non meno preziosi che abbondanti degli scavi che si facevano allora in Ercolano, a Pompeja, a Stabia, avevano indotto il re Carlo III ad istituire l'accademia d' Ercolano, composta di dotti ai quali commise di spiegare e di pubblicare quelle reliquie ammirabili delle arti degli antichi. Ferdinando fu di tal numero e somministrò molte Mentorie inserite nel a mo vol. delle Antichità d' Ercolano, che comparve magnificamente stampato, nel 1757. Il re. per incoraggiare sempre prù tali lavori, assegnò a ciascuno degli accademici, del pari che ad esso, una pensione di 250 ducati. Intanto la corte non obbliava le prove, che aveva date della sua capacità in altre materie. Fgli fu creato, in gennaĵo 1750, secretario di stato e della casa del re, ed alcnn tempo dopo, secretario d'ambasciata in Francia: parti subito per Parigi, dove arrivo nel gingno successivo. L' ancor fre ca la memoria dell'applauso, che vi si meritò della sua conversazione piccante ed originale, delle sue risposte spiritoce, e di quella vivacità di gesti, che maggiormente facevano risaltare l'estrema picciolezza della sua statura e l'eccessiva mobilità de'suoi limeamenti. Ambasciature per Napoli era il cunte di Cantillanne, marchese di Castromonte, signore spagnuolo, che a molta infingardaggine nuiva poca capacità. Ma il ministro Tanucci teneva diretto carteggio col secretario d'ambasciata: l'ambasciatore n'era geloso, e se ne querelava col ministro; questi ne informava egli stesso il secretario e ne selieizava seco. Durante un viaggio di sei mesi che il conte ebbe la permissione di fare nella Spagna, Galiani restò incaricato d'affari, fu presentato al re, godeva di tutti i vantaggi annessi

a tale titolo, e ne adempl tutti i doveri; fu talvolta, per la picciolezza della sua statura e per le altre sue singolarità, argomento ai motteggi dei cortigiani; ma vi rispondeva con tali frigi, che sovente le risa ricadevano sui primi . Tornato alle funzioni di secretario come reduce fu l'ambasciatore, divideva il suo tempo tra il carteggiare col ministro di Napoli, le private sue lettere che erano non ineno interessanti che numerose. la cultura delle lettere, delle quali non cessò mai di occuparsi alune ore ciaschedun giorno, ed il frequentare società scelle, nelle quali trovava molto diletto, nientre loro cresceva attrattive. Si esercitava assiduamente a scrivere in francese (1): e fu allora che incominciò il suo Commentario sopra Orazio. commentario dotto ed originale come tutto ciò che usciva dalla sua penna, e che somiglia sì poco al lavoro degli altri chiosatori. L'abbate Arnaud, del quale era int mo amico, ne inserì molti tratti nella sua Gazzetta letteraria, volumi 5, 6 e 7 dell' anno 1705, poich' ebbe ottenuto con fatica la permissione dell'autore, ma senza aver quella di nominarlo. Galiani era partito per Napoli, fino dai primi giorni di quell' anno, per prendere le acque d Ischia, Il suo congedo non era che per sei mesi; egii vi restò fino al mese d'ottobre dell'anno seguente, trattenuto dai lumi che da lui aveva ottenuti, che lo creò membro del consiglio e della magistratura

a uprema del commercio. Ritornato a Parigi con tale nnovo titolo, ottenne, un anno dopo, la permissione di fare un viaggio d'alcuni mesi nell' Inghilterra; vi era chiamato dal marchese Caracciolo, altora ambasciatore della corte di Napoli a Londra, che tale fu poscia a Parigi, e col quale si teneva da più anni in uu commercio di lettere non mai interretto. Il marchese lo albergo nel suo palazzo e gli fece vedere quanto in quella capitale merita gli sguardi d' un fi-losofo. Ritornò per l'Olanda. dove rinvenua materia ad utili osservazioni. Popo tempo dopo il suo ritorno in Fraocia, scrisse in francese un'opera che menò molto romore e che vi ha fatto generalmente apprezzare lo spirito ed il talento del suo autore : è intitolata Dialoghi sul commercio dei grani. E' noto che l' editto del re, del 1764, sulla libera estrazione dei grani, seguita da un rincaramento e da una peuuria, di cni gli uni affermavano e gli altri negavano che tale editto fosse la causa e il soggetto di tale opera. L'abate Galiani, sotto il nome del cavalier Zanobi, vi professa la prima opinione contro gli economisti, i quali sostenevano la seconda. Egli discorre l'argomento ragionando, lo discorre altrest seherzando; e lo stile n'è si facile ed anche sì elegante, che non si direbbe mai che tale opera fosse d'nno straniero. Quantunque l'autore non abbia altro sistema che di rigettare ogni sistema; quautunque non si dichiari in modo assoluto contro l'asportazione, e voglia soltanto che sia assoggettato a condizioni che ne possono sole, a parer suo, prevenire gl'inconvenienti, la fermen'azione in cui erano sllora gli animi, lo distolse, mentre fu in Francia, dal pubblicare i snoi Dialoghi. Ma. nel 1760, essendo stato richiamato a Napoli per andare alla fine ad esercitare il suo impie-

o di consigliere nel commercio. lasció il suo manoscritto nelle mani di Diderot, il quale si assunse di farlo stampare. L'opera comparve nel 1770, con la data di Londra e seuza nome d'autore. Essa fece una viva impressione : ebbe un numero grande di approvatori ; trovò altresi violenti oppositori nei partigiani dell' esportazione illimitata : si scrisse pro e contra ; ma pressochè tutti convennero intorno alla forma piacevole, che l'autore aveva saputo dare a sì grave argomento, ed ammirarono la maniera libera e spiritosa, con cui l'aveva trattato. Voltaire medesimo, gindice supremo e modello perletto del gustoso scherzare, delle grazie del-lo spirito e dello stile, scriveva a Diderot, che gliene aveva inviato un esemplare : » Sembra che Plan tone e Moliere siansi uniti per " comporre tale opera. lo ne ho let-» ti finora due terzi. Sto attenden-" do lo scioglimento del dramma » coo grande impazienza. Non si o ragionò mai nè meglio, nè più " piacevolmente ...... Oh! sono pu-" re il delizioso, il caro libro i Dia-» loghi sul commercio dei grani! " Sriveva altrest, nelle sue Question ni sull' Enciclopedia. all' articolo 11 bled o ble: l'abate Galiani, napo-" litano. rallegra la nazione sull'e-» sportazione dei grani : egli trovò n il secreto di fare, anche in fran-" cree, certi dialoghi dilettevoli n quanto i migliori postri romanzi. » e tanto istruttivi quanto i nostri » migliori libri serj. Se tale opera " non fece diminuire il prezzo del " pane, reco molto piacere alla na-» zione; il che torna assai meglio " per essa ". Intantochè tale libro istraiva e divertiva Parigi. l'autore era entrato a Napoli nelle funzioni della sua carica. Aggiunse in breve, all'impiego di consigliere quello di secretario dello stesso tribunale: faceva ad un tempo i due uffizj; e, dopo aver illuminato,

GAL co' suoi saggi pareri, nelle delibérazioni il consiglio, le compilava con la precisione e la chiarezza che sono proprie soltanto d'una penna esercitata e d' uno spirito saperiore. Tali due cariche gli rendevano insieme da 1600 ducati all'anuo. Nel 1977 fu fatto uno dei mini-atri della giunta dei dominj reali, a cui era affidato quanto concerneva il patrimonio privato del re; il che gli accrebbe ancora di circa 200 ducati all' anno gli stipendi. Sì fatta sopraggiunta d'occupazioni non interruppe il suo commercio con le Muse. La sna passione costante per Orazio gli suggerì l'idea d'un trattato Degl' istinti o dei gusti naturali e delle abitudini dell'uomo, o principi del diritto di natura e delle genti, tratti dalle poesie, d' Orașio: si mise tosto a scriverlo, e lo ha lasciato pressochè compiuto. Tale trattate ancora incdito, è diviso in tre libri : il primo tratta dei gusti naturali dell'uomo : il secondo delle sne abitudini ; il terzo delle leggi primitive. Il sistema intero, i fatti, le massime, le teorie sono dimostrate da passi d'Orazio, senza niuna citazione di autore, filosofo o altra autorità qualsisia; è preceduto da una vita d'Orazio, parimente tratta dalle sue poesie, assai migliore e compiuta che quella che trovasi nelle Opere d'Algarotti. Gli amori d'Orazio, il catalogo delle sue belle . le sue avventure e disavventure galanti con dame o fantesche o donne pubbliche, formano, tra gli altri, uno scritto dei più originali e dei più curiosi. Il progetto, che ideò d'nn' accademia drammatica. che sarebbe stata di vantaggio sommo pei teatri e conservatori di Napoli, lo indasse a voler comporre egli stesso nn' opera buffa sopra un soggetto nuovo e bizzarro : fu il Socrate immaginario, rappresentato da un uomo ridicolo e fimitato, divenuto fanatico d'ammirazione per Socrate, e che applica ed imita

burlescamente la sua filosofia e le sue azioni : egli ne comunicò l' ossatura al poeta Lorenzi, il quale ne fece i versi ; il celebre Paisiello la mise in musica; e tale opera buffa, d' un genere nuovo, fu sommamente applaudita in tutta l'Italia, in Germania e fino a Pietroburgo. L'abate Galiani coltivava anch'egli ed amava con passione la musica, cui imparata aveva da giovanetto; cantava piacevolmente, si accompagnava e sonava assai bene il c'avicembalo: aveva raccolto un gabinetto curioso di musica, composto de' migliori spartiti. La sua biblioteca era più scelta che numerosa, ricca soprattutto di bnone edizioni degli antori classici greci e latini : aveva altresì un museo di monete antiche, di medaglie rare, di pietre scolpite, di camei e d'alcnne statue, uno de più considerabili e de' più preziosi che nina privato avesse avuto a Napoli. Manteneva in oltre un diligente e continuato carteggio, soprattutto con gli amici che aveva lasciati in Francia; e bastando a tutto, ai ricreamenti come alle occupazioni ed agli studj, vedevasi ogni sera passare alcune ore, sia a teatro, sia nelle società più riguardevoli della città e della corte. Agli 8 di agosto 1779 una terribile eruzione del Vesuvio incusse lo spavento in Napoli; tutte le penne si esercitarono su tale terribile argomento: ogni giorno si vedevano comparire descrizioni nnove del fenomeno e dei guasti cagionati dalle pietre lanciate, dalle altre materie vulcaniche e dalla lava, vendevansi pubblicamente disegni coloriti, pittore a guazzo, quadri, che rappresentavano, in modo spaventoso, tale funesto avvenimento: le teste si esaltavano, gli animi si contarbavano sempre più. Per dissipare tali tristi impressioni e divertire i suoi concittadini, Galiani scrisse, in una sola notte, un opuscole

iutorno a tali eruzioni: vi faceva parlare un autore conosciuto nella città per la sua ridicola semplicità; imitava fedelmente l'ingenuità delle sue idee e del suo stile; fece stampare, subito il giorno dopo, la sua produzione notturna, con questo titolo, che annunziava il genere dell' opera ed ingannava soltanto pel falso nome dell'autore: Spacentosissima descrizione dello spacentoso spacento, che ci spacentò tutti coll'erusione degli 8 di agosto del corrente anno, ma (per grazia di Dio) durò poco, di D. Onofrio Galecta, porta e filosofo all'impronto. Era desso da un capo all' altro, sopra un si deplorabile soggetto, uno scritto da far morire dalle risa: si rise, e svanirono le idee malinconiche ed i terrori conceputi. Galiani amava assai il vernacolo napolitano e si piaceva di parlarlo. Pubblicò lo stesso anno, secondo il suo solito, senza nominarsi, un'opera intitolata: Del dialetto napoletano (1779. in 8,vo). Egli vi da, per la prima volta, la grammatica e la storia di tale dialetto, o piuttosto lingua, di cui sostiene che sia stata la lingua italiana primitiva, ricercandone e mostrandone le tracce negli scritti dei primi classici italiani; vi promette, e compose di fatto, pressochè subito dopo un Lessico delle voci particolari alla lingua napoletana: ne fu incominciata la stampa nel 1780; ma fu sospesa e non è stata ripigliata . L'opera esiste manoscritta: dicesi che sia condita di citazioni, d'aneddoti, di proverbj e di arguzie, che ne farebbero un libro non meno faceto che dotto. Un'opera, di genere assai diverso, lo tenue occupato poco tempo dopo. Nella guerra insorta nel 1778, tra l'Inghilter-ra da un lato. la Francia e la Spagna dall'altro, Napoli ed alcune altre potenze erano rimuste neutre; ma le potenze belligeranti, e soprattuito l'Inghilterra, non inten-

devano alla stessa foggia i diritti della neutralità. Il Mediterraneo era coperto di navi da guerra: la corte di Napoli temeva domande e requisizioni contrarie alle sue intenzioni ed a' suoi diritti, già lesi dalle pretensioni e dalle dichiarazioni aperte delle corti armate. I diritti ed i doveri della neutralità erano un argomento di discorsi, di discussioni e di scritti in tutta l'Enropa: Galiani tolse a fermarli sulle loro vere basi nella sua opera italiana, sui doceri d'i principi neutri verso i principi belligeranti, e di questi verso i neutre, pubblicata a Napoli nel 1782, in 4.to; egli vi rinsci, impiegando, cosa che nun pubblicista aveva per anco l'atto, il metodo dei geometri, cioè dei ragionamenti dedotti da assiomi stabiliti in massima: ma la violenza e la forza non peroiò hanno meglio riconoscinto, dopo, e tali diritti e tali doveri. Lo stesso anno Galiani fu creato primo assessore del consiglio generale delle finanze: impiego cui uni con piacere agli altri, perchè era particolarmente analogo a' suoi studi, ma di cui ricusò di riscuotere gli emolumenti. Il re non volle lasciarsi vincere da tale rifiuto e gli conferl un mese dopo l'abazia di Scurcoli, che fruttava, dedotti i paesi e le pensioni, 1200 ducati di rendita, L'impiego d'assessore d'economia uella soprantendeuza dei fondi della corona, che gli fu dato nel 1784 gl'impose aneora nuove cure ed aggiunse pure alla sua rendita 600 ducati. La sua salute, debole per natura, declinava frattanto di giorno in giorno e soccombeva sotto il peso delle fatiche e sotto quell'azione centinua di tutte le sue facoltà, che gli lasciava appena la notte alcune are di sonno ed il giorno pressochè nim momento di riposo. Ebbe ai 13 di maggio 1785 nu primo attacco d'apoplessia : onde prevenirae il ritorno, viaggiò GAL

l'anno seguente nella Puglia ulteriore e citeriore; fece nel 1787 un più lungo viaggio e si recò fino a Venezia, dove accolto venne da tutti i dotti, come a Modena da Tiraboschi e da Cesarotti a Padova. Dopochè ritornato fu a Napoli, nel mese di giugno, fece, diciam così, ogni giorno, un passo verso la sua fine; egli la vide appressarsi senzachè in nulla gli si menomassero la libertà, il brio dello spirito e la sna tendenza a volgere tutto in ischerzo: adempl per altro con molta gravità, decenza ed anche solennità i doveri della religione, e morl pacificamente ai 30 di ottobre 1-87, in età di cin-quantenove anni. Quanto abbiamo detto, nel corso di questo articolo, di ciasenna delle sue opere stampate, basta per dare un'idea del loro merito, della varietà delle cognizioni dell'autore, e della prodigiosa attività della sua mente: ne ha lasciato un buon nunero d'inedite, di cui è danno che il pubblico sia stato privo si a lungo: esse restarono alla sua morte, nelle mani di D. Francesco Azzariti, suo erede. Ignoriamo se Azzariti viva ancora, se d'altro possessore, che gli fosse successo, intenda di parlare l'autore della notizia sopra Caliani, che precede il suo Trattato della moneta, nella raccolta degli antori classici italiani, che banno scritto sull'economia politica ( Milano, 1805, parte moderna, tom. III ), allorchè dice in una nota: " Se mi venisse fatto di otte-» nere tali manoscritti, del che » non dispero, potrò forse pubblin carli, dando seperatamente una » compiuta rascolta delle opere di " questo autore ". E desiderabile che tale speranza si effettui, ove già non lo sia stata, e che tale progetto venga eseguito. I manoscritti, di cui devesi soprattutto bramare la pubblicazione, sono: I. Il commentario sopra Orazio; la Vita di

Orazio, tratta dalle sue poesie ; ed il Trattato delle inclinazioni naturali dell' nomo, delle sue abitudini, e del diritto della natura e delle genti, ricavato ugnalmente dalle sue opere , sembra che manchi sì poco a quest' ultima parte, che non potrebb' essere un motivo questo di privare interamente il pubblico di sì ingegnoso lavoro ; II Il Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più s' allontanano dal dialetto toscano, cen aleune ricerche etimologiche, ec.; III Una traduzione in versi dell'Anti-Lucrezio: IV Una raccolta di poesie sopra differenti soggetti; V più volumi ripieni di lettere facete, di motti piacevoli, di novelle e di storielle, cui amava di raccontare, e che ha scritte con tutta la libertà della conversazione; VI Vi si potrebbe aggiungere il suo epistolario, eho formerebbe una raccolta non poco voluminosa, ove si avesse cura di adnuar tutte le lettere che sono certamente sue in Italia ed in Francia: ella riuscirebbe una delle raccolte di tal fatta delle più curiose e delle più piccanti. Se ne può giudicare da nna ventina circa delle sue lettere, scritta da Napoli alla d'Epinay, e che furono inserite nella Correspondance di Grimon, da copie, che quella dama aveva senza dubbio permesso di trarue ad alcuni de'snoi amici. L'autore di questo articolo possiede in originale autografo tutto quel commercio epistolare, che abbraccia il corso di dodici anni: più volte è venuto in persuasione di darlo in luce; ed il presente articolo ridesta pare in Ini idee che forse vel determineranno. - Il marchese Bernardo Galiani, fratello di Ferdinando, è vantaggiosamente conosciuto per la sua traduzione di Vitruvio, corredata di chiose e stampata a Napoli, nel 1758, in fogl. gr., con 25 integli.

GALIEN (Giuseppe), nato nel 1699,a Saint-Paulien, due leghe distante da Puy, entrò nei domenicani, nel convento di quest'ultima città. Professò con onore la filosofia e la teologia nell' università d'Avignone. Il genio, che aveva per la fisica, e le sue riflessioni, gli fecero concepire la possibilità di alzarsi nell'aria, mediante una specie di nave più leggiera di esso fluido : e presagì la scoperta dei palloni, che più tardi, onorò i fratelli Montgolher. Si occupò altresì della natura e della formazione della grandine. Nel 1755 pubblicò un opera sopra tali due oggetti. Due anni dopo, ne fece una seconda edizione corretta, col titolo: L'Arte di navigare in aria, preceduta da una Memoria sulla natura e formazione della grandine, Avignone, 1757, in 16 I fisici, che posteriormente hanno scritto sugli aeros'ati, l' hanno sovente citato. Morì a Puy, nel monastero del suo ordine, nel 1762.

GALIGAI (ELEONORA). V. AN-ERB.

GALILEO GALILEI, creatore della filosofia sperimentale, nacque nel 1564 a Pisa, d'una famiglia nobile, ma numerosa e senza fortuna. Fin dalla più tenera infanzia, mostró un'aititudine singolare per le invenzioni meccaniche, mitando, con sommo accorgimento, ogni maniera di macchine ed mmaginandone di nuove, o, quanlo gli mancava alcuno dei mateviali pecessarj, il che gli accadeva assai di frequente, aggiungendo nuovi pezzi si vecchi, finchè avesse alla fine il piacere di vederli muoversi ed operare realmente. Sno padre, Vincenzo Galilei, gli fece fare gli studi letterari a Firenze, dove dimorava; ma, non ricco e carico di famiglia, non potè metterlo che sotto un maestro assai volgare. Per buona sorte il giovane

Galileo, conscio dell' ardua condizione, in cui era, imprese ad uscirne a forza di fatica. Si applicò eon tanta assiduità allo studio dei classici modelli, che acquistò in breve una conoscenza estesa e solida della letteratura, dalla quale derivarono in seguito la chiarezza de'suoi discorsi e l'eleganza de' suoi scritti. Suo padre versatissimo nella musica teorica e pratica, lo rese altrest assai valente in quell'arte, la quale fu sempre la favorita sua ricreazione, in mezzo a' più gravi studj. Alla fine imparò anche a disegnare; vi divento peritissimo ed acquistò un gusto sh perfetto, che valenti pittori del suo tempo non esitarono a riconescere come dovevano molto a suoi consigli, Tal era Galileo di anni 18, allorchè suo padre, che andava scoprendo oguora più l'estensione del suo intelletto, lo inviò, non senza penosi sacrifizi, a studiare medicina a Pisa, sperando ohe tale genere di cognizioni gli avrébbe potuto procacciare un giorno nn'esistenza agiata ed onorevole. Il giovane, volendo interamente approfittare di si bella occasione d'istruirsi, frequentò in pari tempo le senole di medicina e di filosofia peripatetica, nel modo che veniva allora insegnata. Ma chiamato dalla predestinazione del suo ingegne a svelare agli pomini qua moltitudine di meraviglie della natura, cui la loro fanatica fiducia nelle opinioni di Aristotele loro impediva appunto di vedere, non potè mai atvezzarsi a giurare sulla fede altrui ne a lasciar intervenire l'autorità d'un maestro, in questioni cui il raziocinio e sperienze sensibili poterano decidere. Quindi, avendo osato più fiate, nelle discussioni accademiche, combattere arditamente i più fermi difensori dell' idolo aristotelico, venne in voce di spirito ostinato e contraddittore: perocche neppur gli altri

potevano similmente sostenere che fossero si fieramente e con mezzi el nuovi rovesciate dottrine ch'essi avevano fin allora credute d'inconcussa solidità. Osserviamo che Cartesio, alcuni anni più tardi, moveva la stessa guerra in Francia, come Bacone nell' Inghilterra : tau to è vero che i grandi sfoghi dello spirito umano sono inevitabilmente prodotti dalla forza delle cose e dal progresso naturale delle idee generali; in guisa che i sommi ingegni, i quali conginngono il loro nome a tali memorandi rivolgimenti, sono anch' essi impulsi dal loro secolo, e lo precedono soltanto d'alcuni passi : osservazione, che, per dirlo alla sfuggita, risparmierebbe, in ogni tempo, assai perseouzioni e tentativi malaccorti o sinistri, ove esattamente e con saggazza fosse applicata. Verso tale epoca, nel 1582, ed in ctà di 18 o 20 anni, fece Galileo la prima ed una delle sue più belle scoperte. Trovandosi un giorno nella eliiesa metropolitana di Pisa, osservò il movimento regolare e periodico d' una lampada sospesa all' alto della volta. Riconobbe l'uguale durata delle sue oscillazioni, e la confermò con reiterate esperienze. Tosto comprese quale potesse esser l'uso di tale fenomeno per la misura esatta del tempo; e tale idea non essendogli uscita di niente, ne fece uso 50 anni dopo, nel 1655, per la costruzione d'un orologio destinato alle osservazioni astronomiche. Non è noto esattamente in quale modo tale stromento fosse costrutto, ma sembra certo che fosse adoperato; e questo basta, per opinione nostra, al fine che si debba attribuire a Galileo il primo onore di tale applicazione, divenuta poi sì importante per l'astronomia: avvegnachè Huyghens, il quale, in vero, la rese incomparabilmente più perfetta, usando il pendolo soltanto come regolatore

degli orologj, e non come primo motore, non pubblicò le sue ricerche su tale materia, che verso il 1658. Fino all'epoca della sua gioventù a cui lo abbiamo di sopra condotto, Galileo non aveva per anco nessuna cognizione delle matematiche; ed anzi non aveva il menomo desiderio di apprenderle, non intendendo come triangoli e circoli potessero servire alla filosofia. Nondimeno, udendo ripetere sovente da suo padre che la musicr ed il disegno, cui amava con passione, avevano i loro principj nelle relazioni di numeri e di posizione che le matematiche insegnano, gli venne voglia di provarvisi, e pregò più volte suo padre di comunicarglieue alcuna cosa; ma questi, temendo che uno studio sì forte, e che attrae tanto quando va a grado, non indebolisse il suo zelo per la medicina, gli rispose d'attendere che avesse terminato il suo corso scolastico. A questo non si ace quetò del tutto Ĝalileo; e siccome tra quelli che frequentavano la casa di sno padre, eravi un certo Ostilio Ricci, professore di matematiche dei paggi del granduca, lo supplicò di dargli di nascosto alcune lezioni di geometria. Il professore vi acconsenti, poich'ebbe tuttavia chiesto ed ottenuto l'assenso secreto del padro. Ma il giovane non fu prima entrato in tal genere di speculazioni, a cni la natura l'aveva destinato, che il suo spirito fu preso dall'incanto nuovo del possesso certo ed intero della verità. D'allora in poi, la medicina, la filosofia, tutto fu obbliato per Euclide. Suo padre che se ne avvide, tentò di ricondarlo ad occupazioni ch'egli credeva più utili: gli fece, in tale proposito, vive rimostranze; gli divictò fino qualunque relazione con Ricci. Ma dato era l'impulso; tutto inntile riusci. Il giovane Galileo ne aveva imparato abbastanza per

GAL istudiar solo. Continu's dunque, in segreto, la lettura di Euclide, tenendo sempre aperto a lato un Galeno o un fopocrate, per occultare il libro favorito quando suo padre entrava. Alla fine, essendo in tal guisa arrivato fino al sesto libro, e trasportato dall' utilità che scopriva in sì bella scienza per dare alla mente forza e metodo, risolse di andar a confessare i suoi progressi a suo padre, scongiurandolo di non opporsi ancora ad una tendenza sì decisa. Sno padre l'udì, e vedendo, a tali segni, che era nato per le matematiche, permise da ultimo quanto suo figlio bramava con tanto ardore. Allora Galileo, abbandonando affatto la medicina, lesse avidamente le opere degli antichi geometri; e ginnto al trattato d'Archimede sui corpi che nnotano nei fluidi, fu sì rapito dal metodo con cui quel grand' nomo aveva determinato le proporzioni d'una lega d'argento e d'oro, mercè il pesare successivo fatto nell'acqua e nell'aria, che cercò i mezzi di moltiplicarne le applicazioni; ed immaginò per questo nuo strom-uto simile, per gli usi, a quello che oggidì si chiama bilancia idrostatica. Tale invenzione, unita alla sua precedente scoperta sul movimento oscillatorio, e la sua maniera libera e nuova di discutere le materie di filosofia, avevano già incominciato a formargli nome, allorchè strinse l'amicizia col marchese Guido Ubaldi, geometra istrutto, nè fu questa circostanza di mediocre rilievo, venendo personalmente ammesso presso al gran duca. Guido indusse il giovano filosofo a far ricerche sul ceutro di gravità dei solidi. Sorpreso della sua meravigliosa facilità di trattare tali argomenti, lo raccomandò caldamente a Giovanmi de Medioi ed al granduca Ferdinando, i quali furono solleciti d'accoglierlo; ed in breve gli con-

ferimuo la cattedra di matematiche dell' università di Pisa, ch'era venuta a vacare. Galileo contava allora appens 25 auni compiuti. Stimolato da tale favore, nulla trasourò per mostrarsene degno; e concependo come la conoscenza delle leggi del moto è la base di qualunque studio solido della natura, intraprese di fermarle, nen con ragionamenti ipotetici, come era stile delle scuole, ma con esperienze reali. Dimostrò in tal guisa, che tutti i corpi, qualanque sia la loro natura souo ugualmente affrettati dal peso, e che, se v'hanno differenze tra gli spazi cui trascorrono nella loro caduta in tempi uguali, ciò deriva dall' ineguale resistenza che l'aria oppone loro, in ragione dei loro diversi volumi. Rese compiuta tale importante proposizione, lungo tempo dopo, in un'opera intitolata, Djologhi delle scienze nuore, in cui terminò di stabilire la vera teoria del moto uniformemente accelefato. La novità e la bellezza di tali prime esperienze, fatte al cospetto d'un immenso concorso di spettatori, destarono grande entusiasmo. Ma inasprirono in pari tempo l'odio dei partigiani dell' antica filosofia, i quali, vedendo per sì fatto modo assalita l'intera lore scienza, cercarono di nuocere al novatore nell'opinione dei potenti e gli mossero mille persecuzioni; talmentechè, per sottrarvisi, si vide obbligato, nel 1502, di abbandonare la cattedra di Pisa. Ritornò pertanto a Firenze senza impiego, e non osando più presentarsi nella casa di suo padre che aveva fatti tanti sacrifizi per esso. Ma per huona sorte ottenne da Guido Ubaldi una lettera commendatizia per un ricco gentiluomo di Firenze, della famiglia Salviati, che l'accolse con estrema benevolenza e gli somministrò tutti i mezzi di continuare le sue scoperte finché avesse trovato modo di

collocarsi. A tal fino Salviati lo fece conoscere ad un signoro veneziano suo amico, di nomo Sagredo, nomo coltissimo e molto accreditato, il quale, poce dopo fece conferire al giovane tilosofo la cattedra di matematiche di Padova pel corso di sei anni. In riconoscenza di tali benefizj diede i nomi di Sagrodo o di Salviati ai duo interlocatori che ne'suo: dialoghi sostengono la vera filosofia. Più libero in una oittà che dipendeva dal senato di Venezia, il nuovo professore continuò, con una voga più brillante aucora. lo sue lezioni pubbliche o lo sue ricercho sperimenutali. Costrusse, pel servigio della repubblica, diverse macchine di grande utilità; o scrisso, pe' suoi allievi, de' Trattati di gnomonica, di meccanica, d'astronomia sferica ed anche di fortificaziono, secondo l'uso di que tempi, in cui si univa tutto ciò che il progresso delle cognizioni ha poi soparato. Verso tale epoca (1501), invento i termometri (1), od il compasso di proporzione cui appello compasso militare, perche lo aveva principalmonto destinato all'uso degl' in gegneri. (V. BYRGE) Nel t 90 spirata la sua condotta il senato la rinnovò per altri sei auni, con un aumento di stipendio, di cui si sdobitò verso la repubblica con nuovo scoperto. Nel 1604 mun stella ignota e d' nua fulgidezza strerdinaria, essendo comparsa ad un tratto nella costellazione del serpentario, Galileo dimostrò, mercè le osservazioni, come tale astro era molto al di là di ciò, che i pezipatotici chiamavano la regione efinontare, ed anzi era d'assai più sontano che tutti gli altri pianeti, contro l'opinione formale ed infallibile di Aristotele, il qualo af-

(x) I saggi di Galiiro restarono probabilmente lungo tempo iguerati, poiche Drebbel oltenne e cantervò in Germania i sonre dell'inventione di laie stromeuto, (F. Daussex).

ferma'i cieli incorruttibili ed immuni da qualunquo mutamento. Fece altresi diverse ricercho sullo calamite naturali, e trovò il modo d'aumentare considerabilmente la loro forza mercè un corredo di piastro di terro. La sua condotta di professore fu rinnovata una seconda volta nel 1000, con nuovi vantaggi, di cui mostrò la sua riconosceuza nella stessa foggia, Ma l' invidia, che nol perdeva di vista, non lo lasció in pace : già, nel 1604, in proposito delle sue ricerche sulla nuova stella, era stato indegnamente lacorato in uno scritto pubblicato da un certo Baldassare Capra, di Milano. Costui ebbe l' audacia di pubblicare nn Trattato latino sul compasso di proporzione, in cui si spacciava pel vero autore di esso; ma la calunnia era sì madornale, che non potè gabhare nessuno. Galileo confuse il suo avversario; e l'opera di Capra fu proibita come libello diffamatorio. Non fu quella la sola contest che uopo gli fn di sostonere per la proprietà do' snoi lavori; e si trovo più d' una volta assai mal 'ricompensato della facilità con la quale li comunicava : ma sì olevava sompre, per nuove scoperte, al di sopra di tali vergognosi attentati. Ne fece una, nel itiog, cho va tenuta per uno dei più solidi fondamenti della sua gloria: verso il mese d'aprile o di maggio di quell'anno, come voce a Venezia cho un olandeso avesso presentato al conto Maurizio di Nassau uno stromento, pel quale gli oggetti lontani apparivano vici-ni; nè se ne soppe di più. In quosto solo. Galileo si pose a cercaro come la cosa fosso possibile, dietro la mossa dei raggi inminosi in vetri sferici di furmo diverso. Alcani saggi tentati coi vetri cho aveva allo mani produssero l'effetto desiderato ; la dimano, rese conto della riuscita a'suoi amiei : ella era non meno che l'invenzione del telescopio o canocchiale di lunga vista. Pochi giorni dopo presentò parecchi di tali stromenti al senato di Venezia, con uno scritto, in cui ne disviluppava le immense conseguenze per le osservazioni nautiche ed astronomiche ne fu ricompensato col continuargli la sua con dotta di professore in vita, con un emolumento triplo di quello che prima aveva. Galileo non trasouro ninna diligenza per crescere quei meriti, che ottenuto gli avevano tali favori. Infaticabile nelle sue ri- ? la luna dal globo terrestre. L'oscerche, inventò un microscopio; perfezionò altresì l'invenzione del telescopio, e lo ridusse da ultimo a tale di essere voltato verso il cielo. Vide allora ciò che pessun mortake-aveva fin allora veduto: la superficie della luua, simile ad una terra irta d'alte montague e soleata da valli profondi; Venere che presentava com'essa, fasi che provano la sua rotondità : Giove, attorniato da quattro satelliti che l'aocompagnano nel suo corso; la via lattea; le nebulose; tutto il cielo alla fine cosparse d'una moltitudine infinita di stelle, troppo pioeiole per essere vedate ad oochio nudo. Quale sorpresa, quale voluttà non avrà destata in lui il primo aspetto di tante meraviglie, e quale ammirazione non avranno prodotte tostochè furono conosciute! Alcuni giorni gli bastarono per passarle a rassegna; e le annunzió al mondo in uno scritto, intitolato, Nuncius sydereus, cui dedicò ai principi de Medici, e del quale continuò successivamente la pubblicazione, di mano in mano che andava scoprendo nuovi oggetti: osservo in tal guisa, che saturno talvolta si presentava sotto la forma di un semplice disco, talvolta accompagnato da due appendici che pa-revano due piocioli pianeti; ma riservato era ad nu altro il dimostrare che tali apparenze erano l'effet-

to di un anello che circonda Saturno (V. Huygens), Galileo scoperse altresì alcune macchie mobili sul globo del sole, oui i peripatetici dicevano tuttavia incorruttibile; e non esitò ad inferirne la rotazione di quell'astro (1). Osservò quella debole luce che nel primo ed nitimo quarto della luna oi rende visibile al telescopio la parte del suo disco che non è allora direttamente illuminata dal sole; e giudicò con senno che tale effetto procedeva dalla luce riflessa verso servazione continuata delle macchie della lana gli provò che quell'astro ci presenta pressoche sempre la stessa faccia, ma vi riconobbe però una specie d'oscillazione periodica cui nomino librazione, e di cui Domenico Cassini ha fatto conoscere le leggi esatte. Alla fine, non meno profondo ad indagare le conseguenze delle cese nuove, che sottile a scoprirle, conobbe l'utilità di cui i movimenti e gli colissi dei satelliti di Giove potevano riuscire per la misnra delle longitudini; ed intraprese anzi di fare un bnon numero di osservazioni di quegli astri onde costruirne tavole che potessero servire pei naviganti. Dopo tante e sì amnurabili scoperte, deve far meraviglia come siasi voluto contendere a Galileo l' invenzione del telescopio, col quale egible ha fatte quasi che in simil caso, l'inventore non fosse quegli che, guidato da regole certe e da grandi viste, ha saputo trarre meraviglie da ciò ohe il caso aveva gittato greggio in mani inesperte. Se colui che in Olanda congiunse pes accidente vetri d'inegual curia fu realmente l'inventere del telescopio, perchè nol rivolse al oielo, la più bella e la più snhlime applicazione di tale stromento? Perchè

(1) Tali macchie erano già state scoper-te fino dal 1611. ( F. Giovanni Fabricio ).

GAL mai lasciò a Galileo la felicità e la gloria di rovesciare, agli occhi di tutti, le antiche preoccupazioni, di consulidare, la mercè di prove eridenti, l'edifizio di Copernico, e d'allargare gli spazi celesti oltre quanto l' immaginazione poteva supporre? Comunque sia, si compreude di leggieri fino a quale altezza tante e sì grandi scoperte debbono aver levato le viste di Galileo; egli vide tutte le conseguenze cho ne risultavano intorno alla costituzione dell'universo: e come sarebbero sfuggite a lui che, per tutta la vita, antiponendo ad ogni altra guida la natura, aveva conservato il sno intelletto aperto a tutta la purezza delle sue impres-ioni? Niuna occulto dunque di sì alte conseguenze; ne fece l'anima de' snoi scritti, de' suoi discorsi; e si tenne in divitto di sprezzare errori omai troppo grossolani per es-sere sostenuti di buona fede. Ma, per sua sventura, non era più sotto l'egida di Venezia: cedendo alle istanze del granduca di Toscana che l'aveva creato suo matematico straordinario, e che lo colmava di favori, ayeva abbandonato Padova, dove era libero, per Firenze, dove lo era assai meno. Onorato dal senato di Venezia, e stretto coi nodi dell' amistà con molti senatori dei più cospicui, le sue opinioni, in quella repubblica, non gli facevano correre nessun rischio. L'esperienza gli provò in seguito come non potosse esservi tanta sicurezza in corte d'un principe obbligato ad usare di più osservanza con Roma. Oltre il numero inevitabile d'invidiosi che il suo merito doveva naturalmente attirargli, le sue sooperte gli avevano fatti nemici tutti coloro che fin allora avecano insesnato senza opposizione le dottrine antiche: genti fra cui erano com presi i più degli ecclesiastici Gli uni spargevano che le sue scoperte negli astri erano pure visioni, simili

GAL 65 al viaggio d'Astolfo; altri assicuravano d'aver avuto il telescopio in loro possesso per intere notti e che nulla avevano veduto di quanto G :lileo annunžiava : vi fu anzi un predicatore il quale, per fargli una p . ricolosa allusione prese per testo questo passo del Vangelo: Viri, Galilari, qu'il statis aspicientes in curlum? Nell'istessa guisa i compatriotti d. Copernico l'avevano deriso, rappresentandolo pubblicamente in teatro; e nell'iste-sa guisa un po' più tardi, i riformati d'Olanda persegnitarono Cartesio, rifuggito presso ad essi. Il più sicuro mezzo di cogliere Galileo era di far proibire in prima la dottrina di Copernico, ch' egli sosteneva e pubblicava con tanto lustro: ella fu qualificata siccome contraria alla Scrittura e denunziata alla santa Sede. Gahleo tentò in vano di calmare la tempesta, pubblicando nel 1616 una lettera indiritta alla gran duchessa di Toscana, nella quale toglieva a provare, teologicamente e con ragioni tratte dai Padri, che i termini della Serittura si potevano conciliare con le sue nuove scoperte sulla costituzione dell'universo Tale scritto non tece che dare più campo a' suoi avversarj, porò che lo denunziarono siccome sostenitore d'un'opinione errones nella fede. Egli fu citato a Roma in persona e costretto di andarvisi a difendere. Nè le ragioni che adduceva, nè la giustizia che fu d'uopo accordare ai snoi lumi, al suo merito ed alla sua credenza cattolica. non poterono impedire che nn' adunanza di teologi, scelti dai papa, non pronunciasse la dichiarazione seguente: " Sostenere che il sole è " collocato immobile nel centro » del mondo, è un assurdo, un'o-" pinione falsa in filosofia, e for-" malmente eretica, perchè espres-» samente contraria alle Seritture; " sostenere che la terra non è pon sta nel centro del mondo, che "non è immobile e che anzi ha " un movimento giornaliero di ro-" tazione, è altresi un assurdo, una » proposizione falsa in filosofia ed » almeno erronea in tede ". Galiis leo, confus dallo stupore, impiegò tutti gli argomenti che la verità gli suggeriva per difendere nua dottrina cui le sue osservazioni gli rendevano indubitabile; fu tutto inutile: non si fece nessnn conto delle sue ragioni : e siccome si mostrava un po troppo recalcitrante alla decisione del sant' uffizio, gli fu personalmente vietato di professare in avveuire l'opinione ch' era stata condannata. Ritorno dunque a Firenze nel 1617 e riprese, si può gindicare con qual dolore, il corso de suoi astronomici lavori. Ma il sno amore per tali verità sublimi, di cui si riguardava come il depositario, vie meglio infiammato dagli sforzi che si facevano per estinguerlo, intraprese di opprimere, se non poteva persuadere, i suoi avversari, raccogliendo, in un sol corpo, tutte le prove fisiche del moto del la terra e della costituzione de cieli : meditò tale opera memorabile pel corso di sedici interi anni. Tutto ciò che lo spirito più fino può immaginare di dilicatezzza; tntto ciò che il gusto più puro può ammettere di grazie, egli pose in opera per dare alla verità più lusinghe. Non nu dotto trattato ci presenta; sono semplici dialoglii tra due personaggi de' più chiari di Firenze e di Venezia, ed nn tergo interlocutore che, sotto il nome di Simplicio, si assume di produrre gli argomenti invincibili dei pe ritatefici : ciascuno sostiene perfettameute la sua parte I due uomini di mondo sono istrutti, senza sistema è senza preoccupazioni: discutono; esaminano, propongono dubbi, e si arrendono soltanto a ragioni evidenti. Il buon Simplicio, per lo contrario è tutto scola-

stico; non vuole, non intende che il suo Aristotele non giudica le cose vere o false, che in quanto sono conformi oppure opposte alle asserzioni del suo maestro: il menomo scherzo su tale argomento gli riesce insopportabile, e non cede a nessuna specie di convinzione. Lo stile di ciascuno degl' interlecutori è perfettamente conveniente al suo carattere, senzachè cessi tnttavolta di conservare, in mezzo a tali digra lazioni, un eleganza squisita e la più felice scelta di espressioni. Ma se richiedevasi molto spirito per comporre un'opera di tal fatta, di non minor accorgimento nopo v'era per ottenere la permissione di pubblicarla: Galileo imprese di farseia dare da Roma stessa Egli si reca in quella città nel 1650, va a trovare il maestro del sacro palazzo, gli presenta arditamente la sua opera siccome una raccolta di alcuni caprieci scientifici ; lo prega di volerla esaminare scrupolosamente, di reciderne quanto gli parra sospetto, al fine di censurarla con la massima severità. Il prelato, non insospettito di nulla. legge l'opera, la ri-legge ancora, la dà a giudicare ad uno de suoi colleghi, e nulla vedendovi di riprensibile, vi appone di propria mano un'ampia approvazione. Ma tale documento non bastava ancora; pero che, per valersene, sarebbe stato necessario di stampare l'opera a Roma; ed i nemici di Galileo, assai numerosi in quella città, non avrebbero mancato di sventare la mina ch' egli preparava contro di loro. Adducendo dunque a pretesto alcuna difficoltà di comunicazione ch' era soppraggiunta tra Roma e Firenze a cagione d' una malattia contagiosa che regnava allora, scrisse di nuovo al maestro del sacro palazzo, per chiedere la permissione di stampare la sua opera a Firenze, sotto la condizione di farla esaminare

ancora in quella città. Il prelato, che forse incominciava a sospettare d'alcuna astuzia, fece alenna opposizione, indicò a Galileo un nuovo censore, ma in pari tempo gli ridonando l'approvazione che gli aveva precedentemente concessa, volendo, egli diceva, rivedere i termini nei quali era concepita. Come l'ebbe non volle dare altra risposta; tantochè Galileo. poich'ebbe fatto ogni passo perche gli fosse restituita; poichè l'ebbe fatta anche domandare dall' ambasciatore di Toscana, non trovò altro spediente che di farne senza; e contentandosi della nuova approvazione del censore di Firenze, pubblicò la sna opera nel 1652. Tuttavia, per mettersi alla meglio in salvo dalle persecuzioni, immagino un singolare spediente, e fu di presentare i suoi dialoghi siccome apologia del giudizio di Roma che aveva dannata la dottrina di Copernico, dicendo che siccome ne paesi stranieri era stato affermato di quel giudizio che fatto l'avessero genti indotte ed appassionate, egli che occasione aveva avuto di conoscere a fondo i motivi di quella pradente determinazione, si credeva in dover di far nel suo libro testimonianza del vero. Però che egli in quell'epoca era a Roma, ottenute vi aveva ndienze non solo, ma in quel proposito applausi dai primari prelati, nè venuti erano a quel giudizio, senz' averlo prima richiesto di molte informazioni . perciò appunto divitava di mostrare con quello scritto agli stranieri, come in Italia, se ne sapeva di quelle discipline quanto essi, nè si giudicava senza cognizione di causa Lette poche pagine del sno dialogo, si sa tusto che pensare di tale dichiarazione di Galileo; e perciò, quelli ch'egli pretendeva di giustificarlo non gliene seppero buon grado. Ma è difficile il figurarsi quanto furore tale ap-

parizione suscitò veramente tra i teologhi di Roma, quasi tutti peripatetici. Invano Galileo tento di sottrarsi allegando che aveva assoggettato il suo libro al giudizio della santa Sede; invano. per ultimo spediente, protestò che aveva solamente voluto esporre i due sistemi di Tolomeo e di Copernico in modo filosofico, senza pretendere di adottare l'uno piuttosto che l'altro: i snoi nemici non permisero clie fosse ascoltato. Gli restava alcuna speranza nella estimazione personale del papa Urbano VIII, da cui aveva ricevnto l'accoglimento più grazioso in un altro viaggio, e che anzi avevasi pregiate le sue scoperte astronomiche che ne aveva fatto tema di non poco cattivi suoi versi : ma persuasero al santo Padre che da Galileo appunto fosse stato deriso sotto il personaggio di Simplicio; e l'amor proprio inasprito rese la sna severità inesorabile (1). Mal grado l'intercessione del granduca di Toscana, mal grado le vive istanze ch'esso principe fece fare dal suo ambasoiatore, l'opera di Galileo fu denunziata all'inquisizione, ed egli stesso citato venne a comparire dinanzi quel tribunale, Il potere di Roma era allora supremo : fu torza obbidire. Nè la debolezza della sua salute, nè i dolori reumatici che lo tormentavano, poterono esimerlo da tale triste viaggio. Correva il 1635, ed aveva allora sessantanove anni. " Dopo la » pubblicazione de' miei Dialoghi » fui chiamato a Roma dalla Conre gregazione del santo Offizio, dove n giunto ai 10 di febbrajo 1632, fui 22 sottomesso alla somnia elemenza » di quel tribunale e del sovrano » pontefice Urbano VIII, il quale n non per tanto mi credeva degno n della sua-stima, benchè non

(1) Lettera scritta dat Galilos, da Arca-tri, al 36 di giugno 1636, citata da Tarcioni Tostetti, nella Storas delle Scienze la Torrano, tem II, pag. 147.

GAL

» sapessi far l'Epigramma ed il So-" nettino amoroso. Fui arrestato » nel delizioso palazzo della Trini-» tá de' Monti presse l'ambasciator » di Toscana. Il giorno dopo venne » a trovarmi il p commissario Lann cio, e, condottomi seco in carn rozza, mi fece per la strada varie » interrogazioni, e mostrò dello ze » lo, acció riparassi lo scandalo, che n io aveva dato a tutta l'italia, col » sostenere l'opinione del moto del-» la terra, e per quanto solide ran gioni e matematiche gli adduces-» si, egli altro non mi rispondea n che Terra autem in aeternum stan bit, quia Terra autem in aeternum n stat, come dice la Scrittura. Con » questo Dialogo giungemmo al pan lazzo del s. Offizio Questo è si-» tuato a ponense della magnifica » chiesa di s. Pietro. Fui subito 1) presentato dal commissario a mon » signor Vitrici suo assessore, e se-» co lui trovai due religiasi Dome-» nicani, Essi m' intimarono civil-» mente di produrre le mie ragio-» ni in piena congregazione, e che » si sarebhe dato luogo alle mie di-» scolpe in caso che fossi stato sti-» mato reo. Il giovedì dopo fui pre->> sentato alla congregazione, ed i-» vi accintomi alle prove, per mia » disgrazia non furono queste in-» tese, e per quanto mi affaticassi, » non ebbi mai l'abilità di capa-» citare. Si veniva con digressioni » di zelo a convincermi dello scan-» dalo, e il passo della Scrittura e-" ra sempre allegato per l'Achille » del mio delitto. Sovvenntomi a » tempo di una ragione scrittura-" le, io l'allegai, ma con poro suc-" cesso. lo diceva che nella Bibn bia mi pareva trovarsi delle e-» spressioni, che si confermavan » con ciò, che anticamente si cre-» deva circa lo soienze astronomi-» che c che di questa natura po-" teva essere il passo, che contro " me si allegava; poichè io soggiun-" geva, in Giohbe al capo 37, v. 18

" è detto, che i cieli sono solidi e " puliti come uno specchio di ran me o di bronzo. Elia è quegli, » che ciò dice. Qui si vede dunque, » che parla secondo il sistema di » Tolomeo, dimostrato assurdo dal-» la moderna filosofia, e da ciò che » ha di più solido la retta ragione. » Se si fa dunque tanto caso della " fermata del sole fatta da Giosuè " per dimostrare, che il sole si mno-» va, dovrá pur considerarsi que-» sto passo, ove è detto, che il cie-» lo è composto di tanti o eli a gui-» sa di specchi. La conseguenza mi " pareva giusta: non ostante fn » sempre trascurata, e non ebbl » per risposta che un'alzata di " spalle, solito rifugio di chi è pero suaso per pregindizio e per an-» ticipata opinione ". (t) Ai 3o di aprile, cioè, dopo venti giorni, fu rimandato Galileo all'ambasciatore, con divieto di usoire dal ricinto del palazzo, ma col permesso tuttavia di passeggiare liberamente nei vasti giardini che ne facevano parte. En ricondotto di nnovo al tribunale, ai 22 di giugno, perchè vi pronunciasso la sua obbiurazione, che gli fu dettata a un di presso ne'seguenti tormini: " Io, " Galileo, in età di 70 anni, costi-» tuito prigione, e genuflesso di-» nanzi le eminenze vostre, aven-» do avanti agli occhi i Santi Van-» geli, ohe tocco con le mie pro-» prie mani .... abbiuro, maledico » e detesto l'errore e l'eresia del " moto della terra, ec. ". Terminata tale espiazione, i snoi dialoghi furono proibiti; egli fu condannato alla prigione per un tempo indefinito, e gli fu ordinato, per punizione salntare, di recitare, 11na volta la settimana, i sette salmi penitenziali, pel corso di tre anni. Tale fu la ricompensa d'uno dei più grandi ingegni che abbia mai

(1) Lettera di Galileo, citata da Tisabe. schi. Tom, VIII, part. I. p. 177.

illuminato il genere umano. Si dice che dopo pronnnciata la sua abbiurazione, pieno del sentimento dell' ingiustizia che gli faceva il suo secolo, non potè trattenersi dal dire sotto voce, percuotendo col piede la terra: F pur n muove. Senza dubbio ella si muove, e questa dev'essere l'unica risposta che gli studiosi della natura debbono dare in ogni tempo ai loro inginsti detrattori. Che rileva, in effetto, l'opinione degli uomini quando parla la natura? Che sono le loro preoccupazioni, che la stessa loro saggezza, in confronto delle sue leggi? Perchè accusare d'empietà l'osservazione delle opere di Dio? Altronde, tal è oggigiorno il sentimento de' più illuminati in materia di teologia: Il mote della terra e l'immobilità del sole non sono contrarj alle parole della Scrittura, poichè le Spirite Sante ha dovuto parlare agli uomini la sola favella che da essi poteva venir compresa. Vero è che tale interpretazione, ammessa oggigiorno, non parve soddisfacente nel tempo di Galileo, mentre abbiamo veduto che fu anzi ripreso per aver tentato di farla valere. Ma, da quanto abbiamo raccontato della storia della sua vita, venne fatto di conoscere che la persecuzione, mossa-gli contro, fu l'effetto, per isventura troppo frequente, dell'invidia che addenta sempre una grande celebrità. Ogni paese ha le proprie armi. Galileo in Italia fu eretico, siccome in Olanda fu ateo Cartesio. Tuttavolta disapprovando noi posteri l'inginstizia fatta a sì grand'uomo, è d'nopo riconoscere che il tribunale formidabile al quale fu assoggettato, non esercitò contro di lui gli estremi rigori. Venne affermato, senza verisimiglianza alcuna, che fosse stato messo alla tortura. E' vero, che nello stile inquisitoriale, parrebbe che ciò indicasecro le parole, rigorosum e-

xamen, che si trovano nel testo del sno gindizio; ed in oltre, per un'emergenza forse fortnita, dicesi che dopo d'allora incominciò a soffrire d'un'ernia intestinale, con:eguenza naturale della specie particolare di tortura, alla quale si suppone che fosse stato applicato (1). Ma fortunatamente per l'onore dell'umanità tali induzioni sembrano compiutamente distrutte da tutte le altre circostanze della condotta tenuta a suo riguardo. E' certo, per le lettere dell'ambasciatore, che non fu chiuso nelle segrete del Sant'Offizio, quantunque lo stesso gindizio il dica: gli fu anzi assegnato, per carcere, le stanze d'uno degli uffiziali superiori del tribunale, con facoltà di passeggiare in tutto il palazzo. Gli fu lasciato il suo servo: non gli fu imposto nemmeno il secreto; e potè, finchè volle, ricevere visite e scrivere ai suoi amici: queste cose confermano numerose sue lettere di quell'epoca, che vennero conservate. Se non ricuperò in sulle prime un'intera libertà, almeno la sna cattività fu così doice come esserie poteva. poichè ebbe per prigione il palazzo stesso dell'arcivescovo di Siena, Piccolomini, suo amico ed allievo; palazzo magnifico e contornato da superbi giardini. Alla fine, ai primi di dicembre 1633, il papa gli concesse di andare a soggiornare liberamente nella campagna presso Firenze; e più tardi, di entrare nella città quanto le sue infermità lo esigevano. Nulladimeno tali restrizoni provano che rimase sotto la vigilanza dell'inquisizione; e gli scrittori italiani dicono anzi che più volte quel' tribunale gli scrisse lettere minaccio se intorno agli studi ai quali attendeva ancora, e sotto il pretesto delle relazioni troppolintime, cui veniva accusato di conservarecoi dotti

(1) Che si chiamara allera il tormerto della cords.

di Germania. Troppo si faceva softrire ad un povero vecchio di eni il sole torto era di avere svelate verità sconoscinte. Lo vediamo con dolore esalare tali amarezze profonde nel la prefazione di due nuovi Dialoglu sul moto e sulla resistenza dei solidi, cui affido in manoscritto, nel 1636, al conte di Noailles, quando questi ritornò in Francia, da Roma dov'era stato ambasciatore. Confuso, gli di-se, ed al'ilitto del cattivo esito dell'altre mie opere, ed essendomi prefisso di null'altro pubblicare, volfi almeno consegnare in mano sieura alcuna copia de' miei lavori: e siccome l'affetto particolare che per me nudrite, vi farà, son certo desiderare di conservarli, così ho voluto rimettervi gnesti. Il conte fu sollecito di comunicarli agli l'Izeviri, i quali li fecero uscire in luce ( Leida, 1628, in 4 to ); ed è presumibile che tale pubblicazione non recasse a Galileo tanto dispiacere quanto Viviani sno discepolo, ma che scriveva, come egli, assai da luoghi vieini a Roma, ha voluto far credere. Tale congettura fermano ottimamente molte lettere scritte da lui a suoi amiei intimi, e, che sono a noi pervenute. In quei dne dialoghi. Galileo creava una scienza affatto nuova, quella della resistenza dei solidi, estabiliva con ammirabile sagneità le leggi, non meno nnove, del moto accelerato dei gravi, sia in cadati libera, sia sopra piani inclinati. Non è dessa la sola opera che i Francesi abbiano alvata dalle mani de anoi nemici. Fu pur nu Francese, il P. Mersenne quello che pubblicò primo la meccanica di Galileo, libro che, in poche pagine, racchinde, tra le altre scoperte, la dimostrazione delle leggi dell'equilibrio sul piano inclinato, e l'altro principio sì ferondo, chiamato poscia il principio della celebrità virtuali, il quale consiste in questo che, in nnamacchina qualuaque, la potenza ed il

peso che si fanno vicendevolmente equilibrio, sono inversamente proporzionali agli spazi che entrambi potrebbero trascorrere in un tempo infinitamente piccolo, ove l'equilibrio fosse alquanto perturhato. Uppresse d'anni e d'infortuni, Galilco osservava ancora ed intendeva con infaticabile coraggio a continnare le sue tavole dei satelliti di Giove, allorché divenue cieco di settantaquattro anni. Ma il suo pensicro sopravvivendo a tutti i suoi sensi, non cessò di meditare sulla natura, omai celatasi agli occhi suoi. Attorniato da allievi solleciti e rispettosi, visitato dai più chiari nomini di Firenze, visse ancora quattro anni in tale stato; dopo di che una lenta felilire terminò la sua lunga corsa, ai o di gennajo 1642, nell'età di settantotto anni. l'anno stesso della nascita di Newton. Il suo corpo fu trasportato a Firenze, dove poscia gli venne erotto un mansoleo. Ma il suo spirito non si estinse. Ricomparve nei snoi dotti discepoli, Viviani, Torricelli, ai quali si può agginngere Newton stesso, e noi tutti i quali. dopo ini andiamo studiando la natura, poiché Galileo è quegli che ha mostrata l'arte d'interrogarla mercè l'esperienza. Venue sovente attribuita a Bacone tale gloria; ma que che glieue fanno onore, sono stati (a nostro giudizio) alguanto prodighi d'un bene di che non era forse di loro appartenenza il farsi dispensatori Addurremo in favore di Galileo una testimonianza irrefragabile, quella di Hume - » Se » Bacone, ei dice, è considerate " semplicemente siccome autore e » filosofo, quantunque stimabilissi-» mo sotto questo aspetto, è mol-» to inferiore a Galileo, suo con-» temporaneo. Bacone ha mostrato n da langi la strada della vera lilo-» sofia : Galileo non solamente l'ha 22 mostrata; ma l'ha camminata e-» gli sterso a gran passi. L'Inglese

» non aveva conoscenza nessuna del-» le matematiche. Il Fiorentino le » conosceva per eccellenza, e fu pri-27 mo nell'applicarle alle esperien-» ze ed alla filosofia naturale. Il » primo ha rigettato sdegnosamen-» te il sistema di Copernico; l'al-22 tro lo ha fortificato di nuove prove n desunte dalla ragione e dai sener si. Lo stile di Bacone è duro ed 2) affettato. Il suo spirito, quantunn que brillante per intervalli, è pon co naturale, e sembra che abbia naperto il sentiero a quelle comparazioni alambiccate, a quel-" le lunghe allegorie, che sono pen culiari agli autori inglesi. Ga-" lileo, per lo contrario, è viva-" ce, ameno, sebbene alquanto pro-22 lisso, Ma l'Italia, non essendo u-22 nita in un solo governo, e satolla 2) forse di quella gloria letteraria o che ha posseduto ne tempi anti-» chi e moderni, ha troppo negletn to l'onore d'aver prodotto un si " grand' uomo; ed in vece lo spiri-» to nazionale dominatore degl'In-11 glesi, ha fatto cho, verso i loro e-2) minenti scrittori, tra i quali auu noverano Bacone, siano prodighi » di lodi e di acclamazioni, le qua-11 li possono sovente sembrare parn ziali o esagerate ". A tale sentenga d' uno scrittore si illuminato, aggiungeremo una semplice riflessione. Se Bacone ha avuto tanta parte nelle scoperte che si sono fatte dopo di lui nelle scienze, ne sia dunque mostrato un solo fatto, un solo risultamento di sua invenzione, che riesca d'alcuna utilità oggigiorno; o vero, se i suoi principi generali sono talmente tecondi, che abbiano potuto, siccome viene asserito, fargli presentire un numero grande di scoperte moderne, è da presumere che non si abbia per anco esaaurito quanto il suo libro contiene, ed allora, quelli che dicono devergli noi tante cose, dovrebbero provarsi di trarne anticipatamente alcune dalle scoperte di

cui il metodo di Galileo ci va arricchendo ogni giorno. Hume ha caratterizzato perfettamente lo stilo di Galileo, stile sì elegante e sì puro che è divenuto autorità olassica. Abbiamo veduto per quale felice preparamento questo sapiente uomo l'avesse conseguito. Egli amava molto la letteratura, soprattutto la poesia; ed era appassionato per l'Ariosto cui sapeva a memoria: tale predilezione andò rì oltre che gli fece disconoscere il mesito del Tasso, a giudicarne almeno da un suo scritto di gioventù, di cui non aveva destinato che venir dovesse alla luce, e che fu stampato dopo la sua morte. Ma se la maniera onde vi ragiona della Gerusalemme liberata non è sempre conforme all osserwanza che meritava un poeta si grande, sembra che si possa condonare alcuna cosa alta libertà d'un intelletto il quale, credendo di non intertenersi con altri che con sè, non è obbligato ad osservare le cautele che la pubblicità esigerebbe. E' verisimile che Galileo avrebbe mitigata la sna critica ove l'avesse resa pubblica ; è da credere che quando il suo gusto fu formato, giudicasse conveniente di sopprimerla al tutto; però che in molti passi delle sue lettere fa giustizia al talento dol Tasso, quantunque l'Ariosto gli sembri pur sempre apperiore. Ci siamo così dilungati, perchè gode l'animo di conoscere tutte le particolarità che concernono gli uomi celebrati. Per la stessa ragione, agginngeremo che Galileo era di carattere gentile e gajo, d'aspetto piacevole, soprattutto in vecchiezza, di statura media e di tempera abbastanza forte: gli era caro il vivere in campagna, dove le sue ricreazioni favorite erano la cultura del suo giardino ed il conversare co' suoi amici. Non condusse moglie; ma lusciò tre figli naturali, un maschio e due femmine: queste si fecero religiose. Il

figlio si ammogliò ed ebbe due figliuoli; ma la sua posterità si estinse presto. Il P. Frisi ha pubblicato a Livorno, 1775 in 8.vo, un Elogio del Galdeo, che è stato tradotto in francese (V. FLONCEL), La Vita più estesa che si abbia di questo illustre filosofo, è quella scritta da Luigi Brenna, ed inscrita da Fabroni, uel 1778, nel tomo primo delle sne Vitae Italurum. Molte notizie preziose si trovano pure in Tiraboschi, e nell'opera di l'argioni Tozzetti sulla storia delle scienze in Toscana. L'abate Andres ha pubblicato un Saggio della filosofia del Galileo, Mantova, 1-76. in 8.vo. Esistono molte edizioni delle Opero di Galileo: la prima, oubblicata da Carlo Manolessi, Bologna, 1655; 2 vol. in 4 to, è assai imperfetta; quella di Firenze, 1718, 5 vol. iu 4.to, per Bottari, non lo è meno; quella di Padova, 1744. 4 vol. in 4 to, è la prima in cui si trova il Dialogo sul sistema del mondo, aumentato conformemente all'esemplare dell'autore : la più compiuta è quella di Milano 1808, 15 vol. in 8 vo. I bibliofili ricercano ancora le edizioni originali di molte delle opere di Galileo; iudicheremo soltanto le seguenti: I. Sidereus nuncius, Firenze, 1610, in 4 to; ristampato lo stesso anno a Venezia. in 4 to; ed a Francfort, in 8.vo, di 55 pagine. L'autore vi fa la storia interessante delle sue scoperte astronomiche; spiega il suo metodo per misurare il campo del canocchiale, e per conseguenza le distanze in archi celesti; vi si vede come misurava l'altezza delle montagne della luna, coi valutava, per alcune, di quattro miglia italiane. Kepler, avendo ricevuto tale opera, fu sollecito di ripetere a Praga le osservazioni dell'astronomo fiorentino. confermò le sue scoperte e pubblicò lo stesso anno due dissertazioni che formano come una conti-

nuazione dell'opera; II Il raggiatore, nel quale, con bilancia esquisita e giusta, si ponderano le cose contenute, ec., Roma, 1625, in 4.to. E una confutazione della Libra astronomica, che il P. Orazio Grassini, gesuita, aveva pubblicata, sotto il falso nome di Sarsi, contro il sistema di Galileo sulle coniete: tale critica è tenuta per un capo lavoro di eleganza e di finezza, e non fece che maggiormente suscitare l'odio dei nemici del filosofo; III Dia loghi quattro sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, Firenze, 1634, in 4.to; tradotto in latino da Bernegger, con altri scritti, col titolo di Systema comicum, Strasborgo (Augustae Triboccorum), 1655, in 4.to, ed in oltre col Nocantiqua SS. Patrum et probatorum theologorum doctrina de S. Scripturae testimonist in conclusionibus mere naturalibus temere non usurpandis, italiano e latino, ivi 1636. in 4.to; Lalande ne cita un'edizione del 1012, ivi in 4.to, in seguito alla lettera di Antonio Foscarini sul sistema del mondo ( Ved. Paole Antonio Foscarini), alla quale è aggiunto il trattato di Galileo, Del compano geometrico e militare, tradotto del pari in latino da Bernegger : IV Epistolae tres de conciliatione sacrae Scripturae cum systemate telluris mobilis, quarum duae poste-riores nunc primum cura M. Nevraei prodeunt, Lione, 1649, in 4 to, in seguito all' Apologia (Petri Gassends) in T. B. Morini librum cui titulus, Alae telluris fractae; V Considerasioni al Tasso, stampate per la pri-ma volta nel 1793. Venezia, in 12, e Roma in 4.to; VI Le Lettere incdite di nomini illustri, pubblicate da Fabroni, Firenze, 1775, in 8.vo, contengono alcune lettere inedite di Galileo; e le Novelle letterarie di Firenze ne hanno pubblicata un'altra, in data del 1600, di cni si trova il sunto nel Giornale dei dotti di dicembre 1784, pag. 821. Il suo

Trattato di fortificazione e d'architettura militare si conserva manoscritto nella biblioteca Riccardiana, di cui G. Lami ha pubblicato il catalogo nel 1756.

B-T. GALILEI (VINCERZO), gentiluomo di Firenze, non meno riguardevole per le qualità dello spirito che pei doni della fortuna. sposò, nel 1562, Giulia, figlia di Cosimo Venturi, dell'illustre faniiglia degli Ammanati di Pistoja; e di tale matrimonio nacque il celebre Galileo Galilei, uno degli uomini, di cui più a ragione si onora l'Italia moderna. Vincenzo si assunse di vegliare all'ednoazione di suo figlio e gl'inspirò l'amore delle matematiche; egli le aveva coltivate con profitto: ma venne in nominanza principalmente pel suo sapere in fatto di musica. Accoppiava la teoria più estesa alla pratica di quella bell'arte: tuttavia, nella disputa che insorse tra lui e Gius. Zarlino, in proposito della musica degli antichi, la palma resto al suo rivale. Apostolo Zeno, nelle sue note sopra Fontanini, li pone entrambi sulla stessa linea, e li schiama i due gran muestri. Vincenzo Galilei mort verso la fine del XVI secolo Le sue opere sono: I. Dialogo della musica antica e moderna in sua difesa contro Giuseppe Zarlino, Firenze, 1581, seconda edi-zione, 1602, in fogl., fig.; H Il Fronimo, dialogo sopra l'arte del bene intacolare e rettamente sonare la musica, Venezia, 1585, in fogl.; III Ducorso intorno alle opere di Gius. Zarlino ed altri importanti particolari attenenti alla musica, Fierenze,

W.-...

GALILEI (Vincenzo), figlio naturale dell'illustre Galileo Galilei, studiò le matematiche con profitto ed ajutò suo padre a verificare molte esperienze, quelle specialmente che avevano per fane

1589, in 8.vo.

l'applicazione del pendolo agli orologj Galileo mori prima d'aver potuto conoscere i resultati di tale ingegnosa idea; e Vincenzo era inteso a far costruire una macchina sul disegno che ne aveva lasciato suo padre (V. Storia delle Matematiche, per Montucla, tom. II, pag-105; e Tiraboschi, Storia della lett. ital. tom. VIII, pag. 178), allorchè. fu rapito alle scienze nel 1640. Laonde si deve riguardare Huygens come il vero autore d'una scoperta, dalla quale è derivato il perfezionamento dell'oriuoleria (V. Hurgens). Vincenzo Galilei non era solo valente nelle scienze; coltivava altresì la letteratura, e Tiraboschi dice che era buon poeta. Nella biblioteca Nani a Venezia si conservava una sua traduzione italiana in quarta rima delle pretese Profezia di Merlino.

W-s GALINDES DE CARVAJAL (Lorenzo), ginreconsulto e storico spagnuolo, nacque a Placentia, nell'Estremadura, nel 1472. Ottonne il grado di dottore a Salamanca, dove tenne per molti anni la prima cattedra di diritto. Galindes era ugualmente riconosciuto per nno dei più valenti ginreconsulti della Spagna e per nomo di vasta erudizione: perció Ferdinando il Cattolico lo chiamò alla sua corte e lo fece membro del suo consiglio di stato, di cui presto Galindes ottenne la presidenza. Dopo il breve regno di Filippe d'Austria, fu il primo che, atteso lo stato d'incapacità della regina Giovanna, vedova di Filippo, inculcò nel consiglio la necessità di rimettere le redini del governo di Castiglia nelle mani esperte di Ferdinando. Nel sno parere convennero intii i consiglieri e la principale nobiltà del regno. Galindes aveva l'onore di lavorare molte ore del giorno col suo sovrano; di cui meritò sempre la confidenza Ferdinando essendo

morto nel 1516. Galindes si ritirò dalla corte, mal grado le istanze che gli fece il cardinale Ximenes per ritenerlo; e morì a Burgos nel 1532. E' autoro delle Adiciones, sup plemento agli nomini illustri di Perez Gusman, con una storia, non poco stimata di Giovanni II, re di Castiglia, Vagliadolid, 1517, in fogl. Nella biblioteca reale di Madrid si conservano due opere manoscritte dello stesso antore, e sono: una Storia degli avvenimenti supcessi dopo la morte di Ferdinando V; ed alcune Note dottissime sulla storia di Spagna. Tali due opere somministrarono grandi lumi agli scrittori che gli sono

anccessi. GALINDO o GALINDON, più noto nella storia ecclesiastica sotto il nome di Prudenzio (SAN), e cognominato il giocane, per distinguerlo da Prudenzio il vecchio o if poeta, fu vescovo di Troves nella Champagne ed uno de'più dotti e più celebri prelati del sno tempo. Era spagnnolo e fioriva nel IX secolo sotto il regno di Carlo il Calvo. E' opinione che fosse della stessa famiglia che Galindo, secondo conte d'Aragona: è certo che aveva nella Spagna, dove il nome di Galindo è assai comune, un fratello che era vescovo. Essendo passato in Francia con un gran numero de'suoi compatrioti, nell'epoca dell'invasione dei Mussulmanni, e finggendo con essi il giogo e le per-secuzioni degl' infedeli. assunse il nome di Prudenzio. Nulla si sa de' suoi primi anni. Nondimeno si trova nella Gallia christiana, che fu obbligato di militare nelle guardie dei re francesi, in excubiis palatinis; ed una sua lettera, scritta a suo fratello il vescovo, fa sapere ch'egli fu vittima della sfortuna, senzachè si sappia quali fossero le sue disgrazie. Don Rivet dice che passo più anni alla corte dei re di

Francia, e tiene che ivi ricevesse l'educazione; la quale dev'essere stata diligente, e fatta sotto valenti maestri, ove se ne giudichi dal suo sapere, dalle cognizioni che manifesto fin dal principio del suo episcopato, e dagli scritti che ha lasciati. Successe ad Adalberto sulla sede vescovile di Troyes, al più tardi nell'847, poiche in tale anno sottoscrisse, in si fatta qualità, un privilegio accordate dal concilio di Parigi a Pascasio Ratberto, abate di Corbia, Nell'810 Prudenzio intervenne ad un altro concilio, adunato nella stessa città, iu proposito della rivolta di Nomenoato, duca di Bretagna, contro Carlo il Calvo. In quello di Saissons, nell'855, tal'era l'opinione che si aveva della sua abilità e del suo sapere in materia di ecclesiastica disciplina, che fu ammesso il suo giudizio sulla validità delle ordinazioni, che Ebbone, arcivescovo di Reims, aveva fatte dopo la sua deposizione. Sembra che allora reguasse tra Prudenzio ed lucmaro di Reims una stretta relazione e molta confidenza. poichè a detta di Flodorrdo, Incmaro gli scrisse per avere il sno parere sopra certi punti di disciplina e soprattutto sulla condotta da tenersi verso Gotescalco. È opinione che nella sna risposta Prudenzio invitasse Incmaro a trattare più umanamente l'infelice cattivo. Lo stesso anno fu tenuto un concilio a Querci, casa reale in Picardia. Vi si agitò la questione della predestinazione, che era stata occasione alla condanna di Gotescalco. Incmaro vi presentò quattro articoli opposti alla dottrina professata da quel religioso, essi furono sottoscritti dal re Carlo, da molti vescovi ed abati, ed anche, dicesi, da Prudenzio stesso: ma, sia che le espressioni non ne fossero abbastanza precise, sig che un più maturo e-ame abbia fatto temere a Prudenzio che non se ne inferissero induzioni contrarie alla dottrina di Saut' Agustino, stese quattro articoli, cui propose al concilio di Sens. Quelli d'Incmaro furono confutati da Remigio di Lione e rigettati nel concilio di Valenza, nell'855, siccome ricevuti. dicono i Padri di Valenza, dal concilio dei nostri fratelli, con poca precauzione. Per sostenere i suoi articoli. Incmaro si valse della penna di Giovanni Scoto Erigene: era questi nu Irlandese, tanto letterato quanto si potéva esserlo allora, altronde accorto sofista. Carlo il Calvo, per l'amore che aveva all'istruzione. l'aveva accolto ed ammesso alla sua corte. Scoto scrisse dunque in favore degli articoli d'Incinaro: ma andò assai più oltre che il prelato, e fece un libro manifestamente in fetto di semipelagianismo. Venilone, arcive-covo di Sens, ne staccò diciannove proposizioni, cui iuviò a Prudenzio perché le confutarse: questi volle vedere l'opera intera al fine di meglio gindicarla, Venilone gliela mandò; e quantunque Prudenzio fosse infermo allora, si affrettò di esaminarla, la trovò piena d'errori e la confutò solidamente. Assai monasteri erano caduti nella rilassatezza; ed il zelo di Carlo il Calvo gliene faceva desiderare la riforma: egli affidò tale importante commessione a Prudenzio ed a Lupo, abate di Ferrières, i quali l'adempierono con sua soddisfazione. Tanti affari non fecero trascurare a Prudenzio nè i suoi doveri di vescovo, nè la cura della sna diocesi : predicava regolarmente nella sua chiesa, amministrava in persona i sacramenti e manteneva un'esatta disciplina tra i snoi chierici. Amato da'suoi colleghi, caro a'snoi diocesani, stimato dai principi e dai grandi, questo santo e dotto vescovo morì ai 6 d'aprile 861, dopo una lunga malattia; in esso giorno la Chiesa l'onora. Le sue opere sono: 1 Una racculta dei

passi dei Padri per provare la doppia predesfinazione: tale scritto, composto prima del concilio di Parigi dell'anno 849, fu comunicato a quell'adunanza, indi, per consiglio dei vescovi che vi erano presenti . inviato ad Incmaro, ed a Pardulo, vescovo di Laone; Încmaro tentò di rispondervi: il P. Cellot, gesuita, lo ha inserito nella sua Storia di Gotescalco, donde è passato nella Biblioteco dei Padri; II Trattato sulla predestinazione, contro Giocanni Scoto, soprannominato Erigene. Prudenzio, poich'ebbe terminata tale opera, l'inviò a Venilone che l'aveva indotto a scriverla: tien dietro in essa ad Erigene passo per passo, lo riconduce alla questione quando se ne allontana, ed opprime quel sottile dialettico sotto una moltitudine di passi dei Padri. Tale opera comparve verso l'852: è inserita nel primo vol. delle, l'indiciae praedestinationis, del presidente Manguin, e nella Biblioteca dei Padri, edizione di Lione; III Una Ricapitolazione della stessa opera, in seguito all'opera intera nelle edizioni citate e nei manoscritti, sui quali furono fatte; IV Una Lettera scritta a Venilone, arcivescovo di Sons, ed ai vescovi della provincia, adunati a Parigi, nell'856, per l'ordinazione di Enea, vescovo di quella città; è intitolata Tractoria. E opinione che fosse presentata a Carlo il Calvo siccome correttivo dei quattro articoli d'Incmaro: questo prelato l'ha inserita per intiero nella sua grand'opera sulla predestinazione; V Uu'altra Lettera indirizzata a sno fratello nélla Spagna: la pubblicò Massillon nel tom. IV, de' suoi Analecta; VI Un Sermone sopra Santa Maura: è l'orazione funebre di essa santa, morta a Troyes, in età di anni ventitrè, e che fu assistita da Prudenzio ne'suoi ultimi momenti: essa è preziosa per la tradizione perchè vi è fatta menzione testualmente

dei dacramenti di penitenza, d'eucarestia e d'estrema unzione, amministrati ai moriboudi in que tempi remoti L'abate Breyer l'ha tradutta in francese, e ne ha provato l'autenticità contro il ministro Daillé (V. la Difesa della chiesa de Troyes, Parigi, 1756.); VII Annali di Francia, citati da Iucinaro; molti li credono gli stessi quelli portanti il uome di S. Bertino, perchè il manoscritto si trovava in quell'abazia. Don Rivet uou è di tale avviso, e tieue che siauo perduti ; VIII Un Poema di cinquanta versi elegiaci, pubblicato da Camusat, ed inserito da Barzio ne' suoi Adsenana: è un ristretto dei quattro evangelisti; IX Itruzioni ad ordinandus; sono estratte dalla Scrittura Sacra. Tale scritto si trovava in un manoscritto di Petau, che appartenue in seguito alla re-gina Cristina, e passò nella biblioteca del Vaticano; X Trattato ascetico, o Compeudio dei salmi in facore d'una nobile dama afflitta da dwerse infermità ed altre pene, manoscritto della biblioteca del re; XI Un Penitenziale o Pontificale, del quale Marténe cita molti testi, e di cui Prudenzio aveva fatto presente all'abazia di Montier-Amey della sua diocesi: ma non vi sono prove certe ch'egli sia l'autore di tale opera.

L—y.

GALINDO (Brateret), chiamata la Latina, dotta Spagnuola, noque a Salamanca nel 1,75, di un' antica ed illustre famiglia. Fin dall'età di nove anni ella mostrò un' inclinazione decisa per lo studio; e stegnatuda le opere del suo esso, non attendos a che a leggere libri di secioze. Vedendo le felici un' accominato del la leggere libri di secioze. Vedendo le felici un' accominato del la leggere libri di secioze. Vedendo le felici un' appropriato del la leggere libri di secioze. Vedendo la leggere pandi progressi, che di sedici auni annoversta ell'era fir a ju'à profondi la luisit dell' universit à Spie-

gava i passi più oscuri degli autori classici con una prontezza ed una eleganza che destavano l'ammirazione dei professori più valenti in lingua latina: parlava in oltre essa lingua con la stessa eleganza e e la stessa purità che la sua lingua naturale. Per tale facilità, sì sorprendente nell'età sua e nel suo sesso, le fu dato il soprannome di Latina. Per altro Beatrice non si contentò di essere abile in grammatica; si applicò con pari ardore allo studio della filosofia, nella quale colse nuove palme. In un'epoca, in cui le scienze incominciavano a francarsi dal giogo della barbarie, Beatrice l'u riguardata come un prodigio di sapere Perciò il grido della sua riputazione giunse fino all'orecchio d'Isabella di Castiglia, la quale ordinò tosto che fosse condotta alla sua corte. Galindo le fu dunque presentata; e la regina, ammirando le sue grazie ed i suoi talenti. le fece l'accoglienza più favorevole, la creò sua damigella d'onore e le accordo presto l'intera sua confidenza. Nel 1495 quella principessa le fece sposare Don Francesco Ramirez, secretario di Ferdinando V. Poich'ebbe perduto suo marito in età di anni trentuno, Beatrice ottenne la permissione di ritirarsi dalla corte, al fine di secudire interamente allo studio. Trovandosi senza figli, unica erede di suo padre e di suo marito, e possedendo beni immensi, volle adoperarli quasi tutti in vantaggio della religione e dell'umanità. Fondò nel 1506 un ospitale, che esiste ancora a Madrid e conserva sempre il nome d'ospitale della Latina Secondo il costume del suo tempo, fondò altresì parecchie case religiose, di cui una era destinata all'educazione delle giovani damigelle senza fortuna: conservo pel rimanente de' suoi giorni la principale di quello stabilimento. Dividendo il tempo tra

lo studio e i doveri che si ex i mpati, conservando contantemente i costumi più esemplari, ed essendo stata la gloria e i cuoro del suo esse, questa stimabile Spagmuola mo ri a Madrid, ai 25 di unempatico i spagmuola mo ri a Madrid, ai 25 di unempatico i agli autichi Commentari sopra Aristotele, composto molte posie: un tati lor, oree non sono pervenute fino a noi, e s'igoora anche se furono mui stampate.

GALIOT DE GENOUILLAG (Giacomo), signore d'Acier, nacque nel Querci verso il 1466, di genitori ujeno chiari aucora per la loro nobiltà che pei servigi che avevano resi allo stato; terminata la ena educazione Giacomo Ricardo de Genouillac, suo zio, grau maestro dell'artiglieria, lo chiamo presso di se; e Galiot fece la sua priana milizia sotto la sua vigilanza. Fu presente alla battaglia di Fornovo, dove Carlo VIII lo scelse per uno de' suos prodi; e contribuì alla vittoria. Combatté, valorosamente in Agnadol nel 1509, fu destinato nel 1512 ad esercitare per modo di provvisione le funzioni di gran maestro dell'artiglieria, e, po co tempo dopo, confermato venue in tale grado, del quale, dice Brantome, conosceva i doveri quanto altrui mai in Francia. Fece prova della sua capacità nella hattaglia di Marignano, nel 1515. Incaricato in seguito d'introdurre soccorsi in Mézières, adempi tale commissione importante e ragginnse l'esercito nel Milanese. Si trovava alla battaglia di Payia, e, dice ancora Brantôme, » se il re di Francia l'avesse ascoltato, forse non l'avrebhe perduta: così dicevasi allora, perchè faceva sì bene operare la sua artiglieria che il nemico ne fu assai danneggiato". Il re riconoble il suo fallo; e per ricompensare Galiot, lo fece sno grande scudiero. Come fu fermata la pace, Galiot si

ritirò nella sua terra d'Acier, dove fece costrnire nn castello e lo addobbò magniticamente. Alcuni cortigiani ne concepirono gelosia e rappresentarono al re come non era possibile che Galiot facesse spese sì considerabili senza aver accumniato molto daoaro in modo illecito. » Il re lo chiama dupque. » perchè si spiegasse intorno alla » sna fortuna. Sire, gli disse; Ga-" liot, biso na che confessi che, n quando venni al vostro servigio malle cariche ed ai grandi ufizi che » voi mi avete dati, io non era ric-» co; ma che, per vostra mercè e " grazia, mi sono fatto quale sono. " Voi mi avete donato i beni che » posseggo: voi tne li avete donati " liberamente; ma liberamente voi " me li potete fare ed lo sono pronn to a restituirveli tutti. Quanto » poi al latrocinio, fatemi tagliar » la testa se mai ve n. ho fatto u-" no ". Il re lu assai intenerito di tale discorso, e gli disse: n Mio buon » nomo! sì, è veroquanto dite; per-» cio non voglio rinfacciarvi, ne » torre quanto vi ho dato: voi me » lo rendete, ed io vo lo ridono di » buon cuore; amatemi, e servite-" on sempre bene, come avete fat-" to ". Galiot fu creato governatore della Linguadoca nel 1545; ma non godè lungo tempo di tale nuovo onore; morì l'anno dopo, in età di oltre ottant' anni. - Gallor d' A-CIER (Francesco), nato nel 1516, figlio di Giacomo Galiot e di Caterina d'Archias, fu educato con la massima diligenza: ebbe per precettore Englielmo Maino o du Mai ne, abate di Beaulien, valentissimo uomo, che gli lece fare rapidi progressi nello studio delle lingue antiche; frequentò in seguito le lezioni di Guglielmo Budeo, che gli spiegò le opere di Pintarco, e quelle par frequento di D. Théocrène, educatore dei figli di Francia . Fu prima creato siniscalco di Querci ; e quando ando a prendere possesso

GAL di tale impiego, recitò un'aringa latina, che in sommamente applaudita. Galiot, destinato pe'suoi natali alla milizia, non aveva negletto gli esercizi del corpo, e rinsciva in tutti. Il valore, che mostro nei primi fatti d'arme, gli meritò la benevolenza del re, il quale gli assicurò la sopravvivenza della carica di gran maestro dell'artiglieria. Si trovò con suo padre all'assedio di Lussemburgo e contribuì ad introdurre soccorsi in Landrecies. Siccome cercava tutte le occasioni di segnalarsi, domandò con premura di far parte dell'esercito destinato a difendere la Picardia dalle correrie degl'Inglesi; ma prevedendo impossibile le belle imprese da quel lato, sollecitò la permissione di recarsi in Italia, cd usò di tanta diligenza, che impiegò soli otto giorni per correre la distanza che il separava dal Milanese. Comandava una compagnia nella battaglia di Cerisole, nel 1544; e, stato essendo rovesciato in una carica di cavalleria, ritirato venne tutto schiacciato di sotto ai piedi de' cavalli, e fu trasportato a Carmagnola, dove morì delle ferite, alcuni giorni dopo. Sembrava che l'infelice suo padre prevedesse quel fatale avvenimento; giacchè, dandogli l'ultimo addio, detto gli aveva: " Va, figlio mio, va a cercare la " morte per la posta ". Pietro Saliat pubblicò la vita (o piuttosto il panegirico) di Francesco Galiot, col seguente titolo: Vita Francisci Galioti Acieril turmarum ductoris et tabrorum machinarumque bellicarum in Gallia praefecti, Parigi, 1549, in 4.to. I compilatori della Bibl. storica di Francia detto hanno per errore che la prefata Vita è quella di Pietro in vece che quella di Francesco Galiot, e l'hanno evidentemente confuso con alcuni dei suoi antenati, ponendo la sua mor-

GALISSONIÈRE. P. GALLIS-SONIÈRE.

GALITZIN (BASILIO), soprannominato il grande, nato verso il 1655, d'un'autica ed illustre famiglia di Russia, la quale traeva origine da un Kan tartaro, si fece, per tempo, distinguere pel suo spirito e per la sua prudenza per costumi dolci e civili, e per grandissima attitudine agli affari Sapeva ottimamente il greco ed il latino, scienza in quel tempo non poco rara nell'impero russo ancora mezzo selvaggio. Uomo egli era superiore alla sua nazione per l'elevatezza de seutimenti, per la solidità del giudizio e per la grandezza delle viste, delle quali tutte era oggetto l'avanzare i progressi della civiltà e l'imprimere un movimento necessario a dirozzare i costumi dei suoi compatriotti ed a sgombrare da essi la barbarie Pieno dei più vasti disegni, disioso d'eternare la sua memoria per tali meriti, Galitzin avrebbe verisimilmente cangiato l'aspetto della Russia, se il torrente delle rivoluzioni travolto e tranghiottito non avesse esso abile principe, di cui furono sì alte e sì generose le concezioni. Ebbe almeno la gloria di preparare sì fatta opera grande della riforma, che in segnito immortalò il czar Pietro. Fino dal regno d'Alessio Michelovitz si svilupparono i talenti di Galitzin: già l'industria si manifestava con utili lavori. L'Olandese Bothler costrusse una fregata ed un yacht, che apparvero sul Volga agli occhi abbagliati de Russi, e che, poco tempo dopo, furono distrutti dal ribelle Stenko-Rasin. Fedor, successore d'Alessio, ohe si conosceva di nomini, fece ministro Galitzin nel 1680. Sostenute dall' autorità d' un padrone pieno di lodevoli intenzioni, ma quasi sempre infermiccio, ebbe l'ardire di tentare e d'eseguire la più

W--s.

te nell'anno 1447.

perigliosa delle imprese. Volendo che ormai il merito prevalesse sopra l'orgoglio della nascita, e credendo che uopo fosse produrre nella società tutt'altro che prove della virtù degli antenati, Galitzin fece statuire che in avvenire conferiti verrebbero gl'impieghi in preferenza al talento, all'anzianità de servigi personali, e che sarebbero abo liti i gradi ereditari. La distruzione de'vecchi titoli, che furoro solennemente dati alle fiamme, e l'abolizione di parecchie prerogative che avviliscono l' umanità esasperarono singolarmente l'odio della nobiltà contro l'autore di simili provvisioni : odio che sopravvisse ad esso autore, ed influisce stranamente oggigiorno ancura sopra l'opinione degli storici, ma cui non professò mai il popolo rasso. Come avvenne la morte di Fedor Alessiowitz, nel mese d'aprile del 1682, Galitzin esercitò il primario potere durante la minorità d'Ivano e di Pietro, e sotto la reggenza della loro sorella Sofia, principessa altera, di tempra vendicativa, sanguinaria, e capace di sagrificar tutto all'ambizione che la divorava. Per mala sorte: sia che la gratitudine lo accerame, o che anzi un eccesso d'ambizione il traesse oltre i limiti del rispetto e dell'affezione cui doveva ai suoi legittimi sovrani. Galitzin secondò i progetti della principessa, la quale unì presto nella sna persona il potere supremo, con mezzi odiosi, eccitando, sotto mano il furore sedizioso degli strelitzi; essa milizia trucidò i signori fidi ai giovani czari, perchè quegli sfortunati opporsi volevano all' ingrandimento di Sofia. Ella non tardò a tremare dinanzi agli strumenti della sua crudele politica. La principessa nopo ebbe di ricorrere alla destrezza ed alla fermezza d' anima del suo ministro, onde scampare a pericoli cui da sè stessa si era creati, sciogliendo la briglia alle passioni d'una soldatesca accostumata a dispregiare ogni disciplina ed a dettar legge. Il giorno 16 di luglio di quell'anno medesimo 1682, gli strelitzi, incitati dal zelo della superstizione e del fanatismo, si sollevano in nome di Dio, e. trasformati ad un tratto in settari dai Raspopiti, o ditensori dell' uguaglianza de' primi cristiani, volgono le loro armi contro la reggente, e condotti dal Knès Chovans-Koi, le vanno contro. Esso Knés meditava i misfatti più inauditi, coprendeli cel mante saero della religione. Era finita la faccenda per Sofia, e forse anche pei giovani principi Ivano e Pietro: tramontavano i grandi destini della Russia, se stata non fosse l'operosa, l'intrepida previdenza di Galitzin. Docile agli avvisi suoi, la principessa va, lungi dodici leghe da Mosca, a chiuder-i nel monastero d.lla Trinità, una delle migliori piazze forti dell'impero; e di là chiama in suo soccorso li bojardi ed i loro vassalli, che solleciti accorrono a tale chiamata. Sofia intimorisce alla sua volta, i sediziosi con l'apparate improvvise di quelle forze viene a parlamento con essi, e fa perire il loro Knès Chovans-koi : tale atto di rigore a tale gli spaventa, che. per disarmare, per piegare la reggente, si abbassano alle più bizzarre umiliazioni del pentimento, e simili a quelle di che la storia di Francia ci presenta l'esempio a' tempi della lega, quando ira Angelo si reco coi suoi compagni presso ad Enrico III, al fine di toceare il cuore di quel monarca e d'ottener grazia ( Ved. Joyeuse ). Lo spirito uniano, da alcune insensibili gradazioni in fuori, si somiglia in-tutti i secoli e fra tutti i popoli della terra. Un più terribile apparato veniva concomitante agli strelitzi, i quali, accompagnati dalle loro mogli, portavano de ceppi, come se chiesto avessero il supplizio; in vece che i partigiani della lega

80 GAL di Francia non portavano che strumenti di penitenza. Una procella che ruinare doveva l'Impero, fu dunque, in poco tempo, dissipata dall'audsois, dalla sagacità, dalla presenza di spirito di Galitzin, il quale, al fine di potere più sicuramente reprimere quei nuovi pretoriani, relegò i più ammutinati di essa turbolenta milizia nell' Uerania, a Casan, e fino nella Siberia: Usando di tale stratagemma, indeboli il corpo degli Strelitzi, in modo da rendere le loro sollevazioni nieno pericolose, e procurò al czar Pietro la facilità di distruggerli più tardi. I titoli di generalissimo, d'amministratore dello Stato e di guardasigilli ricompensarono il coraggio e l'abilità, oni mostro il ministro in quelle oritione eiroostanze. L'impero, governato finalmente con principi di savia amministrazione, respirò duranto alenni anni e presento fuori un aspetto più impouente. La Russia fu a Galitzin debitries del trattato di pace perpetura, conchinso ai 6 di maggio del 1686 con la Polonia: trattato che guarentiva al governo il possesso d'importanti provincie, assicurava ai Russi, in quel regno, la libertà di coscienza e procurava all' Impero un'alleanza offensiva e difensiva. contro i Turchi, con la corte di Vienna e la repubblica di Venezia. Nell'anno sussegnente il ministro, bramoso di allargare le relazioni politiche de' suoi compatriotti, inviò il principe Dolgorouki presso a Luigi XIV. Accolta venne tale ambasceria come se venuta finse dalle Indie, diee Voltaire; divenne ella soggetto alla curiosità generale, e celebrata ne fu l'apparizione con una medaglia. Galitzin aveva a eno re di chiamare e fermare le arti nella sua patria; ma le congiunture non erano favorevoli al ministro: Uopo era, oltre il vigore dell'ingegno di Pietro, di tutta l'estensione del potere, di tutto l'ascenden-

te delle vittorie d'esso imperatore, per fecondare e disviluppare tali preziosi gemi di civiltà. Gli sforzi di Galitzin vennero per altro coronati da alouni lieti successi poiche una generosa emplazione suscitarono nel giovane suo signore, il quale fino d'allora concepì il progetto di vincere ostacoli che sembravano invincibili per ogni altro obe per nn sovrano. Galitzin, non contento d applieare le sue cure ai lavoriamministrativi, pensò di rialzare la gloria nazionale. Andò adunque in persona contro i Tartari della Criinea al fine di liberare la Russia dall'onta d'un tributo di 60 mila rubli, a cui si era sottoposta e pagava loro annualmente. Vennero sovente disuaturati i fatti relativi a quella prima spedizione, confusi gli avvenimenti, screditata un' impresa, di oni i risultamenti riuscirono nondimeno felicissimi per l'Impero. Non altrimenti Galitzin, ma bensì i Tartari stessi furono quelli che posero facco da una maniera di lande, per uno spazio di cento leghe, ed, accendendo si fatto immenso incendio, un deserto tra essi frapposero ed i loro nemici. I Ru si costretti si videro a ritirarsi precipitosamente. I Tartari di Crimea nacquero ancora più a se stessi ohe agli aggressori, e si ridussero nell'impotenza d'avventurare o mai un'invasione contro gli autiohi loro tributari. In maa seconda campagna, nel 1688, Galitzin, poschè tatto ebbe Mazeppa hetman de'cosacelii, volendo reprimere i Tartari, presiedeva in armi alla costruzione d'una città o fortezza, presso al confluente della Samara e del Dnieper, e la mont d'artiglierie, con la mira di tonere a freno tutto il paese; il che di fatto gli rinseì. Ed è prova eh egli agginnse veramente lo scopo oni si era proposto, che i Tartari cessatone da unell'epoca in poi, di devastare le provincie interne della Russia.

e di mostrarsi formidabili. Galitzin, creando quella fortezza, sohinse in certa guisa il cammino della vittoria ai generali russi ed appiano al ezar Pietro le difficoltà alla conquista di Perckop e d'Azof. Che il ministro non fu bettuto è prova altresì la circostanza che i suoi compatriotti seppero apprez-zare l'importanza delle prefate due spedizioni, e one quando tornò dalla seconda, conista venne una medaglia in suo onore, ed ottenne il soprannome di Grande: contrassegui d'onore che senza dubbio alquanto sapevano di adulazione: essi eccitarono contro di lui la gelosia de' grandi, ed infiammarono la collera del czar Pietro, che altronde soggetto aveva di lagnarsi dell'alterigia ed ambizione del generalissimo. Sì fatta ambizione troppo manifesta rovinò Galitzia; ed egli meritò le sue disgrazie, se vero è, siccome l'assienra l'inviato di Polonia in Russia, la Nenville, testimonio oculare, ch' esso principe prendesse parte, di concerto con Solia, in una cospirazione tramata contro la vita di Pietro nel 1680. Essendo stata scoperta tale cospirazione, i primarj complici puniti vennero con l' nitimo supplizio: Sofia fu confinata in un convento. Al ministro caduto in disgrazia nondimeno fu salva la vita, ed egli andò debitore di tale clemenza al nipote suo Boris Galitzin, per cni il czar aveva molta affezione. Pietro si contentò di relegare Galitzin co' suoi figli da prima a Poùstozers-Koi(1), sotto un clima gliiacciato, presso alle frontiere della Siberia; in seguito a Pinega presso ad Arcangelo, da dove in ultimo permesso gli venne di ritiratsi in una terra presso a Mosca. La, can-

(1) E non a Kargapol, came narra la Neuville, quantunque esso scilitere, afiatte acraditato aggigiarno, pretenda di arez nella leggere la sentenza in cui, aggi dice, indicato era, a Karga, ottub auto il Pata 11? giato dall' avversità, disgustato interamente delle grandezze mmano, Galitzin rinonzo interamente al mondo, e seppelli in nu convento le memorie dell'ambizione e della gloria. Ivi morì ottuagenario, nel 1715, negli esercizi della più anstera penitenza.

I-p-r. GALITZIN (MICHELE I., principe ot), della famiglia medesima del precedente, nato agli 11 di novembre del 1674, manifestò fino dall'infanzia inclinazioni guerriere. În età di dodici anni entrò come semplice volontario nel reggimento di Semenofski, fece la guerra contro i Turchi, ed una gamba trapassata gli fu da un colpo di freccia nell'assedio d'Azof. Essendosi rotta gnerra alla Svezia, nel 1700, ebbe il comando d'un grotso di trappe ch'entrò nella Lituania, riportò alenni vantaggi sul nemico, e, non ostante due colpi d'arme da fuoro, di cui uno gli passava da banda a banda il braccio e l'altro la cosoia, abbandonare non volle nn solo istante il sno reggimento. Nel 1706 Pietro I. il fece colonnello delle sne guardie; ed esso principe, il quale, come si sa, onde istituire la disciplina negli eserciti suoi, consentito avea di passare anch'egli per tutti i gradi, non accordava promozioni che al vajoro ed al militar lungo ed utilme nto prestato. Il principe di Galitzin fu. nel 1711, mandato in soccorso di Bialacerkiew, assediato dai Tartari e dai Polacchi, e li costrinse a levarsi dall'assedio. Nel 1713 fatto venne governatore della Finlandia; conservò per otto anni sì fatto governo, e la sua giustizia e bonta gli ottennero il glorioso soprannome di Finskiboy (Divinità de' Finni): contribu) molto alla vittoria di oui fu risultamento lo sgombraro ehe fecero gli Svedesi da tutta la Finlandia ( Ved. ARMERLD). Nel 1720 Galitzin riportò un vantaggio

sopra la flotta svedese nel mare Baltico, tale felice successo poco era importante per sè stesso, ma era uno de' primi che i Russi ottenevano in mare: il czar ne fu Iusingato, e ricompensò Galitzin col dono d'una spada guernità di diamanti. Gli commise in segnito di proseguire le negoziazioni che terminarono col trattato di Neustadt, in cui la Russia ottenne sì grandi vantaggi. Galitzin ebbe in seguito il comando delle truppe incaricate della difesa delle frontiere, che si stendono da Astracan al mar Nero. Nel 1724 ottenne il grado di feld-maresciallo; e nel 1750 l'imperatrice Anna il fece presidente del collegio di guerra e senatore : ma egli non godè lungo tempo di tali dignità; morì in Mosca, ai 21 di dicembre del 1750, seco portando la fama del migliore generale, cui la l'Inssia prodotto avesse finoallora, Era, dice Manstein, nomo di molto merito, che date aveva, in tutte le occasioni, grandi prove di valore e di capacità. Narrasi che dopo la battaglia di Liesna, cui vinse nel 1708 sopra gli Stedesi, Pietro I. il chiamò, lo colmo di lodi, e termino con invitarlo a scegliere egli stesso la sua ricompensa; Galitzin gli chiese il perdono d' uno de'suoi nemici, che incorso era nella disgrazia dell'im peratore. W-s.

GALITZIN (DESCRIBIO L., principe DI), fratello del precedente, uno fu dei grandi di Russia che più contribuirono all'innalzamente dell' imperatrice Anna al trono. Presente era all'adunanza che si tenne dopo la morte di Pietro II, ed in essa propose di prevenire il ritorno del dispotico governamento, per cui tutti avevano dovuto soffrire sotto i regni precedenti,

pegnasse con ginramento di voler rispettate, primache avvenisse la sua astallazione, Galitzin uno fu de'commissari incaricati della compilazione di tale atte, contenente in sostanza: " Che l'imperatrice » richiederebbe di parere l'alto » consiglio in tutti gli oggetti im-" portanti; ch' ella non farebbe n gnerra nè pace, e non imporreb-" be muove gravezze senz' averne » conferito coi membri del consi-" glio, e per ultimo che rinunzia-» va per se e suoi successori al din ritto di confiscare i beni de con-» dannati ". La nuova imperatrice sottoscrisse tale atto senza mostrare niuna ripugnanza; ma quando assicurata si fu della fedeltà delle sue guardie e tenne sufficientemente rassodata l'autorità sua, radnnò i grandi. lacerò l'atto in loro presenza ed arrestare fece quei che ad esso avuto avevano alcuns parte. Galitzin conservò molto saague freddo in quella circostanza. n Ció feci, egli disse, con fini di pan tria carità: saprò soffrire per la patria: tocco già il fine della mia " vita; quei che mi faranno pian-" gere, piangeranno ben più a lun-" go". Chinso venne in Schlusselburg, dove mori nel 1738. -GALITZIN (Michele II, principeni). viaggiato aveva, in gioventu, nell'Inghilterra ed in Olanda, onde istruirsi di tutto ciò che concerne la costruzione, l'armamento e la mosse de' vascelli. Quando richismata venne in corte la sua famiglia, dopo la morte dell'imperatrice Anna, fu impiegato nella marineria, pervenne al grado di viceammiraglio ed eletto fu presidente dell'ammiragliato nel 1756. Dimise gl'impieghi nel 1262, a csgione della sna grand'età; ma l'imperatrice Caterina, la quale apprezzava la sua capacità ed i suci fermando del le condizioni, alle quameriti verso lo stato, rienso di conli la nnova imperatrice obbligata ferire le sue cariche: nell'anno susseguente seltanto egli ottenne fosse di sottomettersi, e cui s'imfinalmente la permissione di rinnnziare al mare. Morì nel 1764. Altri personaggi parecchi della medesima famiglia comparvero con Instro ne' fasti militari della Russia. Un principe Galitzin battè gli Ottomani presso a Choczim nel 1769 e padrone si rese d'essa piazza importante, di cui alla presa sussegnitò la conquista della Moldavia. Il re di Prussia ( Opere postume, tomo V) attribuisce, è vero, il vantaggio, cui ottennero i Russi in tale occasione, meno alla loro cognizione in tattica, che all'ignoranza de Turchi; ed aggiunge facetamente » che per farsi nna giun sta idea d'essa guerra nopo è " rappresentarsi de oiechi da un " occhio, i quali, dopo aver bat-» tuto de ciechi, acquistano sopra " essi un ascendente compiuto". -Si vede ancora nel 1774 il maggio-re-generale principe Galitzin attaccare due volte il famoso Pugatschef e riportase sopra esso ribelle un importante vantaggio.

GALITZIN (DEMETRIO II, principe DI), inviato ambasciatore di Russia alla corte di Vienna nel 1762, seppe con abilità trattare gi'interessi della sua sovrana; sottoscrisse, in suo nome, vari trattati e si acquistò la fama di ministro giusto e di grande probità. Gli venne altri sostituito, per sna domanda, nel 1792; ma la vecchiezza non gli permise ohe ritornasse in Russia, per cui morì in Vienna, ai 50 di settembre del 1793, seco portan-do nella tomba il compianto dei grandi e del popolo. - Galitzin (Demetrio III, principe m), parente del precedente, nniva il gusto delle scienze a cognizioni diffusissime nella storia ed in letteratura, Inviato ambasciatore in Francia nel 1765, si legò con gli uomini che avevano in quel tempo maggiore celebrità : era in carteggio con Voltaire, e conservate vennere

più lettere, nelle quali quel grande scrittore il loda delle sue belle qualità, e specialmente del suo spirito di tolleranza. Il principe di Galitzin passò all'ambasceria dell'Aja verso il 1775 : durante il suo soggiorno in Olanda, pubblico una edizione delle Opere d'Elvezio, aumentata del Trattato dell' uomo e delle sue facoltà intellettuali, di oui aemistato aveva il manoscritto originale ( V. ELVEZIO ). Come scoppio la rivoluzione francese, si ritirò in Germania, ed ivi si dedicò interamente allo studio della storia naturale, cui amato aveva sempre con passione. Le accademie di Pietroburgo, Stockolm, Berlino e Brusselles il contavano già nel numero de'loro membri. Fatto venne presidente della società mineralogica di Jena, ne frequentò con assiduità le tornate e le donò il suo ricco gabinetto di minerali. Morì a Brunswick, ai 17 di marzo del 1805. Egli scrisse parecchie opere, fra le quali distinte vengono le seguenti: I. Descrizione fisica della Tauride (la Crimea), relativamente ai tre regni della natura, trad. dal russo in francese, Aja, 1788, in 8.vo : Il Truttato di mineralogia, o Descrizione compendiosa e metodica di minerali, Mastricht, 1792; in 4.to; Elmstadt, 1796, in 4.to. L'antore presentato aveva essa opera all'accademia di Brusselles, che se gliene dimostrò grata, chiedendogli di pubblicarla nelle sue Raccolte; III Lo spirito degli economisti, o gli economisti d scolpati dall' accusa d'aver posto co'loro principi le basi della ricoluzione francese, Brunswick, 1706, 2 vol. in 8.vo Il principe Galitzin fece altresi delle Note el Osservazioni sopra la Storia della guerra tra la Russia e la Turchia, di Keralio; un Saggio sopra il quarto libro di Vegesio ( per quanto rignarda le fortificazioni permanenti che sovrastano al terreno) inserito nel Giornale de' dotti (agosto, 1790, p. 550), e parecolio Memorio nelle Raccolte delle società dotte. — Il principe Boris Galtrin coltivò la possia l'anocese o pubblicò Diogene e Gliccia, ed altri componimenti del medesimo genere nell'Almanacco letterario pel 1758.

W-s. GALLAND (PIETRO), professore nel Collegio reale di Francia, nato verso il 1510, in Aire nell'Artois, andò a studiare in Parigi, ed acquistò in breve tempo una cognizione diffusissima delle lingue greca e latina, delle belle lettere e della filosofia. Ammesso venne a professare nel 1557, ed ottenne, nell'anno sussegnente, il grado di principale nel collegio di Boncourt. Si applico ad introdurre in esso un'esatta disciplina ed a farvi rifiorire l'insegnamento con la stelta de professori. Essendo stato eletto rettore dell'nniversità nel 1545, approfitto di tale circostanza per chiedere alcuni cambiamenti ne' regolamenti allora in vigore, ed ammettere li fece contro l'avviso de suoi confratelli. Nell'anno enssegnente, o nel 1545, Francesco I. l'elesse professore d'eloquenza nel Collegio reale; passo in seguito alla cattedra di lingua greca, provve Into venne d'un canonicate a Notre-Dame, e morì di dissenteria nel 1550, ai 50 d'agosto, secondo Lamonnoye, o ai 6 di settembre. Era allora in età di cinquant'anni al più, e si vede come detto venne per errore nella Bibliotheca belgica, che oppresso era da vecchiaja. Il nipote ed il pronipote suoi suoceduti gli erano nella carica di principale del collegio di Boncourt: e da ciò risultarono degli equivoci, cui Bayle stesso non seppe evitare. Pietro Galland era amico di Budé, di Vatable, di G. du Bellay, ed avuto aveva per allievo il dotto Adriano Turnebio. Egli scrisse: I. Oratio in funere Francisco Francorum regi facto, Parigi, 1547, in 4.to. La

traduzione francese, di Giovanni Martin, venne stampata nell anno medesimo: Il Pro schola Porisiensi contra nocam ocademiam Petri Rami oratio, ivi, 1551, in 4.to ed in 8 vo. Tale discorso, nel quale difende Aristotele contro Ramo, è scritte con molto calore; fu esso il preludio ed il segnale delle persecuzioni, cui provò quel dotto ed infelice professore. ( V. Ramo); HI De Caelo recepta et rebus a Fr. Lotharingio, duce Guisio, auspiciis Henries II gestis, carmen elegiacum, ivi. 1558, in 4.to; IV Petri Castellani, magni Franciae eleemorynarii, vita. Parigi, 1674, in 8.vo. Tale vita di Duchatel è curiosa ed è scritta bene. Baluzio la pubblicò con utili note; V Osservazioni sapra le Istituzioni oratorio di Quintiliano, inserite nelle edizioni di Parigi, 1540, in fogl., e 1554, in 4.to, e nella prima edizione degli Scriptores de agrorum limitibus es constitutionibus, cui fece stampare dietro ad un manoscritto che trovato aveva in Fiandra, Parigi, (1548), in 4.to.

W-s. GALLAND (Augusto), consigliere di stato, nato verso il 1570, era figlio d'un uffiziale della casa di Navarra, particolarmente considerato da Enrico IV per la sna probità e pei suoi lumi. Studiò nell'università di Parigi ed esercitò in seguito con onore la professione d' avvocato. Successe al padre suo negl' impieghi cui teneva dalla casa di Navarra; meritò pe'snoi servigi l'affezione del principe, e giunse per ultimo alle cariche di membro del consiglio di stato e del consiglio private. Eletto venne nel 1626 a presiedere nel sinodo di Gastres; e siccome si mostrò in esso opposto ai disegni del dnes di Rosno, ed altronde abbandonate aveva le parti de' riformati, poiche mostrato se n'era per lungo tempo difensore, non dee recar sorpresa che il duca di Roano

fatto n'abbia un ritratto poce vantaggioso nelle sue Memorie (1). Le ricerche, alle quali Galland era far rivivere i diritti del re sopra i domini della corona alienati per celamità di tempi o usnrpati dai principi viciui, lo determinarono ad applicarsi allo studio della storia. Le opere oni pubblicò, e quelle che lasciò manoscritte, sono prova come a molta pazienza nniva buona fede ed uno spirito di critica stimabilissimo. Possibile non è d'assegnare in modo preciso l'epoca della morte di Galland; ma si sa ch'egli non viveva più nel 1645. Egli scrisse: I. Discorso sopra lo stato della città della Rocella e gli antichi suoi privilegi, Parigi, 1616, in 4.to; vistampato col seguente titolo: Discorso al re intorno all' origine, all'arctico stato, ai progressi ed all' accrescimento della città della Rocella, ivi, 1620, in 8 vo, ed inserite nella fine del tomo XIII del Mercurio francese. Galland prova in essa opera che i privilegi, di cui si gloriava quella città, erano concessioni dei re di Francia; e confuta in essa un opnscolo pubblicato dai ribelli, nel quale veniva affermato che Luigi XI giurata aveva in ginocchio, tra le mani del primo console, la conferma di que' privilegj; II Trattato dell'allodio senza titolo, ivi, 1629, in 4.to; 1657, in 4.to: essa seconda edizione è più ampia della prima di meglio che un terzo. Fu tradotta in latino, ed inserita venne nella raccolta di Schilter: De feudis Imperii francici. Furgola dice ch'è un' allegazione

(1) Mandate venne Galloud, dier ill dara di Rouse, jere commissario nel simolo, fricosociato evetamente per saleut wame, ma merevantio, senta vergogas e senta sociessas, com istrozlosai tendenti a far ripovare l' nilimo levaria i la arma del daca di Rouse, ce à far discosfessare le este pratiche adpaem cuerti, ad mode, se potato avense, faite senamanacere. (Memoré del daca di Rouse, libre 1V, p. 4, tum. I, seconda parte, edit del 1765).

in favore degli appaltatori, i quali interessati erano a combattere l'allodio ; ma che stato era confutate senza replica da Gasanova ( V. Ca-SANOVA); III Delle antiche insegne e stendardi di Francia; della cappa di S. Martino; dell'ufficio del grande siniscalco, detto Dapsfero, dell'o-rifiamma o stendardo di S. Dionigi, ec., Parigi, 1657, in 4.to; opera rara e curiosa : inserita venue nei tomo Il delle Antichità di Parigi, compilate da Sauval : e Poncelin ne pubblico una nuova edizione, a cui susseguita una Dissertazione importantissima sul medesimo argomento, Parigi, 1782, in t2; IV Memorie per la storia di Nasarra e di Fiandra, contenenti il diritto del re al regno di Naparra, ec., Parigi, 1618, in logl. Tale opera data venne in luce dal figlio dell'autore, prete dell' Oratorio: è dessa divisa in due parti; la prima è una specie di sposizione, scritta con solidità, ma poco dilettevole; la seconda contiene le prove in appoggio del discorso, e nel numero di esse ne occorrono di curiose molto. Lasciò in oltre manoscritti: I. Un Trattuto degli Albigesi e de' Valdesi. 4 vol. in fogl.; Il Memorie pertinenti ai domini regl, in fogl.; III Titoli concernenti l' Artois, les Franca Conteu. la Borgogna, la Fiandra, in fogl. ; IV Inoentario del tesoro degli antichi diplomi della S.ta Cappella di Parigi, in fogl.; V Delle Genealogie delle famiglie nobili di Francia e di Parigi, 10 vol. in fogl. ; VI Finalmente una Storia della riforma in Francia, cui suo figlio prometteva di pubblicare con un Discorso contenente la confutazione delle Memorie del duca di Roano.

W—s.

GALLAND (ANTONIO), orientalista e numismatico, nacque nel
1646, in Rollot, presso a Montdidier, in Picardia. La sua vita intera mostra quanto possono produrre l'amore dello studio, nua volontà ferma e irreprensibili costum. Con una rara perseveranza ue suoi lavori Galland trienfo de capricci della fortuna : con l'equità e nobiltà del suo carattere potè lotture contro una sorte infausta. Nato da poveri genitori, perdè il padre in età di 4 anni, essendo il settimo de' superstiti. La madre sua, costretta a vivere col tenuissimo lavoro delle sue mani, riuscì a collocarlo nel collegio di Noyon. Il saperiore ed un canonico della cattedrale, tocchi dalla sua situazione, divisero caritatevolmente fra essi le cure e le spese dell'educazione del giovane Galland. In età di 14 anni perdè ad una volta i due suoi protettori e tornò presso a sua madre, avendo per tutta ricchezza la cognizione d'un poco di latino, di greco e di ebraico, ma altresi un'aperta inclinazione per le lettere e la ferma determinazione d'applicarvisi. Siccome sua madre non potera sovrenire alle spese, cui richierte avrebbe il compimento de suoi studi, nopo fu che assumesse un mestiere e rimuziasse alle lettere. Galland uon potè sopportare che un anno sì fatta crudele distrazione, e partì un giorno per Parigi, n senz' altri bemui, dice de Boze, obe il recapito » d'una vecchia parente che serviva in una casa, e quello d'un o buon ecclesiastico, cui veduto ar veva alcune volte in casa del suo r canonico a Noyon". L'ardire della sua risoluzione interesso in di lui favore: il sotto principale del collegio du Plessis gli fece continuare glistnoj , indi l'affidò alle enre di Petitpied, dottore di Sorbona. Un ben-fizio maggiore di quest'ultimo toccar non poteva a Galland; e si può dire ch'esso gli preparò ed assieurò la voga, in cui venne nell' aringo letterario: si fortificò nell'ebreo e nelle lingue orientali, frequentò le scuole del Collegio Reale ed anche tobe a

fare il Catalogo de' Manospritti o-: rientali della Sorbona, Il dottore Petitpied l'aveva appena collocato presso a Godouin, professore nel collegio Mazarini, quando de Nointel parti nel 1670 per la sua ambasceria di Costautinopoli, e secoprese il giovane Galland, di cui incominciava a lodare i lavori ed il sapere. Intenzione aveva esso ministro d'impiegarlo a trarre dalle chiese greche degli attestati formali intorno agli articoli della loro fede, che formavano allora il sorgetto d' nna grande disputa tra Arnaldo ed il ministro Claudio. Galland aquistò in breve tempo, in Costantinopoli, la cognizione del greco volgare, per le sue lunglie conferenze coi prelati greci, e ritrasse da essi attestazioni e numerosi ragguagli sopra gli oggetti discussi in Francia. De la Croix, segretario d'amba-ceria, non parla di tali lavori nelle sue Memorie; ma si può credere ch'essi non gli furono inutili per la composizione del suo Stato presente della Chiesa greca e maronita, pubblicato nel 1695, in 12, e ristampato senza cambiamento niuno, col titolo di Turchia cristiana. Galland accompagnò pure de Nointel nel suo viaggio a Gerusalemme e ne approfittò per copiare un melto numero d'iscrizioni o, anche per portarle via seconducliè gli era possibile. Montfaucon ne pubblicò alcuni framinenti nella sua Poleografia. Dalla Siria Galland torno direttamente in Francia e ripartì subito pel Levante, con la mira di raccogliervi nuove medaglie. Nel 1679 intraprese un terzo viaggio, commissionato dalla compagnia delle Indie di raccorre quanto potnto avrebbe arricohire il gabinetto di Colbert. Cessata si fatta commissione in conseguenza de cambiamenti avveiniti nella compagnia, Colhert, e dopo la sua morte, Louvois commisero a Galland di continuare le sue ricerche, e conferire gli fecero il titolo d'Antiquario del Re. Nel momento in cui stava per imharcarsi a Smirne onde rientrare in patria, fu in procinto di perire per un terremoto. La casa in cui abitava, si sprefondò; ed egli rimase fino al di dopo sotto i rottami, respirando a stento l'aria, per mezzo di spiragli interrotti, disposti dal caso, Come torno a Parigi, Thévenot, custode della biblioteca del re. e d' Herbelot si valsero dei snoi lavori. Avendogli la morte rapito l'uno e l'altro di essi dotti, si affezione a Biguon, protettore zelante de' letterati, e lo perdè nell'anno susseguente : sembrava che la sorte di Galland fosse di perdere rapidissimamente sì fatte utili protezioni, cui il merito più conosciuto alle volte dara lunga fatica e tempo ad ottenere; ma era tale la stima cui inspiravano le sue cognizioni ed il suo carattere, che la morte non lo privava d'un soste-gno senzachè un altro ne ritrova-so. Foucault, intendente nella Bassa Normandia, subentrò a Bignon, in ciò che concerne il nostro dotto cui aver voleva presso di sè. Posto in una situazione tranquilla, in mezzo ad una bella biblioteca e d'una numerosa raccolta di medaglie, versato nella cognizione dell'arabo del persiano e del turco, lingue che fatte si era famigliari nel suo soggiorno in Oriente, Galland approfittò di tale ritiro onde attendere alla composizione di diverse opere. Nel 1701, quantunque risiedesse in Caen. il re l'ammise nell'accademia delle iscrizioni: non ternò ad abitare in Parigi che nel 1706, e, tre anni dopo ottenne la cattedra d'arabo nel Collegio reale di Francia. Quest' nomo dotto mor) ai 17 di lebbrajo del 1715, in età di sessantanove anni. Tal è il ritratto che ne delineò de Boze nell' elogio, cui

tece e dal quale tratto abbiamo la sustanza del presente articolo. n Galland lavorava senza posa in » qualanque situazione si trovas-» se, pochissimo badando ai suoi " bisogni, niuna diligenza avenn do de suoi comodi, costatuendo, » quando nopo era, con le sole sue » letture, quanto gli mancava per , " parte de' libri; non mirando che " all' esattezza e difilato proceden-" do sempre verso la sua fine senn za dar pensiero agli ornamenti » che potuto avrebbero tardarlo. n Secuplice ne' costumi e nelle maniere, come nelle opere sue, a-» vreisbe in tutta la sua vita inseo gnato ai fancinlli i primi ele-» menti della grammatica, col me-» desimo piacere, con cui esercitò " la sua erudizione sopra varie ma-" terie. Veritiero fino nelle meno-» me cose, l'equità e la probità sua n giungevano a tale che rendendo o conto ai socii suoi della spesa nel " Levante, calcolava soltanto no o soldo o due, alle volte niente afn fatto, per le giornate che, per " congiunture favorevoli o anche » per astinenze involontarie, di più n non gli avevano costato". Ecco il catalogo delle opere sne stampate: 1. Tre Lettere sulla critica di Guillet, del viaggio della Grecia, di Spon; stampate nella risposta di Spen, Lione, 1679, in 12; Il Parole notabili, argusie, e massime degli Orientali, tradutti dalle loro opere arabe, persiane eturche, con osiervazioni, Parigi, 1604. in 12; Lione, 1605. in 12, Parigi, 1750, in 12; 1708, in 12 (V. CARDONNE.). V'ha degli esemplari di quest'ultima edizione ch'hanno il titolo d' Orientuliana. Col titolo di Parole notabili ristampata venne l'opera in seguito alla Bibl. orientale, edizioni del 1776, in fogl., e 1777, in 4.to; III Lettere intorno alla storia dei quattro Gordiani procata con le meduglie, ivi 1600, in 12; IV Lettera concernente quattro medaglie antiche, pubblicate

dul P. Chamillard, Caen, 1607, in 12; V Lettera interno alla nuova spiegazione d'una medaglis d'oro nel gabinetto del re, Caen, 1698, in 12; VI Lettera sul medesimo soggetto, stampata nel Giornale de' dotti, del giorno 15 d'agosto del 1205. La prima di esse due lettere tradotta venne in latino e fu stampata in segnito alla Bibliotheca nummaria. di Banduri, dell'edizione di G. A. Fabricio, Amburgo, 1710, in 4-to; VII Osservazioni sopra alcune medaglie di Tetrico il padre e di altri, tratte dal gabinetto di Ballonseaux, Caen, 1701, in 8.vo; VIII Dell'origine e del progresso del caffé, tradotto sopra na manoscritto arabo della biblioteca del re, ivi, 1600, in 12; IX Le Mille ed una notte, novelle arabe, tradotte, in francese, Parigi 1704-1708, 12 vol. 12 in, più volte ristampate: la migliore edizione è quella cui fece Caussin, Parigi, 1806, 9 vol. in 18, di eui due eontengono il seguito, fino allora inedito, delle Mille ed una notte, tradotte dall'editore. A tale opera Galland è debitore, in grande parte, della fama di eui gode; e siccome tali novelle dilettevoli vivranno tanto a lungo quanto dureranno in pregio i prodotti d'un'inmaginazione feeonda e brillante, l'onore di averle, primo, comunieate all'Europe, gli assicura una durevole ricordanza nella memoria degli uomini. Non è qui luogo ad nna critica ragionata delle Mille ed una notte. I difetti, che vengono rimproverati ad essa raccolta di racconti muravigliosi, dipendono dalla maniera, con cui è stata fatta. I dotti sono divisi d'opinione intorno all'epoca in eur venne compilata: gli uni la pongono nel secolo VIII dell'egira, gli altri nel secondo o nel terzo: ma na esame alquanto più profondo dell'opera può intorno a cie fissare i mostri sentimenti. Un passo di Massudi, serittore del mezzo del IV secolo dell'egira, nar-

ra che fra i libri tradotti del persiano in arabo, esisteva la novella intitolata, Mille novelle, che conserva il medesimo titolo nella lingua araba, ma eni il popolo chiamò le Mille ed una notte: " Contiene, egli » soggiungo, la storia del re, del " suo visire e delle due sue figlie, " Chyr-zad e Dyn-zad ". Chi non riconoscerebbe in tale indicazione l'imperatore Chehriar, il visire e le due sue figlie Cheherzad e Dinarrad, nomi persiani, e di eni l'ortografia varia ne' diversi manoscritti? Essa novella, la prima delle Mille ed una notte, servi di base alla raccolta; e l'editore prolungà semplicemente il racconto per mille notti, quantunque tale numero determinato preso fosse in origine per un numero indeterminato. In tale guisa i Persiani danno alle rovine di Persepoli il nome d' Hezar soutoun (le mille colonne), quantunque non esista tanto numero di colonne. Quindi l'editore, mediante tale astuzia, potè far entrare nella sua raccolta tutte le novelle che averano corso fra gli arabi; e di fatto, quantunque il celebre bi-bliografo Hadji Khalfa non parki delle Mille ed una notte, quali le conosciamo, nondimeno indica parecchie delle storie maravigliose che ne fanno parte, coi loro titoli par-ticolari. E adunque ugualmente inesatto il dire che composte furono ne' primi secoli dell'egira o negli ultimi; ma uopo è riconoscere che sono desse una raccolta di novelle, di cui parecchie avevano eorso de lungo tempo fra i Musulmani, e che unite vennero cos) in un'epoca recente, la quale possibile non è tuttavia di indicare con precisione. Quanto al-lo stile di Galland, se sovente è scorretta dobbiamo convenire che è pieno di naturalezza e di semplicità, in gnisa che, non ostante i suoi difetti, sarebbe al sommo difficile d'adeguarne il merite. Tutti

conoscopo l'aneddoto seguente: Noi due primi volumi delle prefate novelle l'esordio era sempre : » Mia so cara sorella, se non dorunte, con-» tateci una di quelle novelle che " sapete ". Alcuni giovani annojati di sì fatta triviale uniformità, andarono una notte, in cui faceva grandissimo freddo, a battere alla porta dell'autore, il quale corse in camicia alla finestra. Poiche l'ebbero assiderato con diverse domande insignificanti, terminarono dicendogli : " Ah signor Galland, se non dermite, contateci » una di quelle » belle novelle oni sapete tanto be-» ne". Galland approfitto della lezione e soppresse ne volumi susseguenti il preambolo insipido che attirato gli aveva quel motteggio; X Relazione della morte del sultano -Osmano, e dell' incoronazione del sultano Mustafà, tradotta dal turco, Parigi, 1678, in 12; XI Il Giornale di Trévoux contiene i seguenti suoi scritti: 1.mo Lettere sopra due medaglie di Graziano, Inglio, 1701; 2.do Osservazioni sopra la spiegazione di una medaglia greca di Caracalla, settembre, 1701; 5.zo Lettera concernente la scoperta d'una medaglia antica del tiranno Amando, e la Descrigione di alcune altre medaglie curiose, novembre, 1701 4.to; Lettera a Morel, in occasione della sua Lettera latina circa le medaglie consolari, febbrajo e Inglio, 1702. Le prefate lettere tradotte vennero in latino e furono inserite nella Bibliotheca nummaria, citata qui sopra; XII Lettera scritta da Smirne a Dodart. contenente alcune particolarità nota-bili sopra la medicina praticata in alcune isole dell'Arcipelago, 1680; XIII Lettera scritta da Costantinopoli intorno ad alcune particolarità dell' Egitto: nel Giornale de' dotti. del 1685: XIV Lettera sopra un' iscrizione latina scoperta in Arles nel 1603, con un' urna, vasi di cetro, ed altri aggetti; XV Osservazioni intorno all'ambra gialla che si tropa its

Marsiglia sulla spiaggia del mare; XVI; Ostervazioni sopra una cava di alabastro di differenti colori. Indichiamo i prefati ultimi tre scritti, segnendo l'abate Gonjet (Stor. del collegio di Francia); XVII Galland ebbe molta parte nel Menagiana, di cui il primo volume venne in luce nel 1605, ed il secondo nel 1694, non che nella Biblioteca orientale di D'Herbelot, il quale morì primache l'opera venisse interamente stampata. Alcune persone pretesero che Galland composto avesse la più grande parte di essa biblioteca; ma tale asserzione è molto arrischiata: Galland potè farvi corregioni, somministrarvi anche de'materiali, poichè lavorà con D'Herbelot, fino alla sua morte; ed ecco tutto. E' certo che la prefazione è sua e che la stampa dell'opera venne per sua cura terminata. Un esemplare della Biblioteca orientale, carico di numerose note. agginute o correzioni, scritte di sna mano, passo di Francia nella biblio teca imperiale di Vienna; XVIII Per ultime Galland somministro alla Raccolta dell' accademia, di cui era membro, le dissertazioni e memorie segnenti: 1.mo Ducorso sopra alcuni antichi poeti francesi e sopra alcuni romansi gallici poco noti, tomo II., pag. 728. - 2.do Trattato dell'origine e dell'uso della tromba presso agli antichi, tomo I., Stotia, pag. 104. - 3.20 Esame d'un passo d' Orazio, Epiet. V, lib. I., ivi. pag. 140. - 4.to Del titolo d' Asfolico dato dai Greci a Nettuno, ivi, pag. 152 - 5.to Spiegasione d' una medaglia greca di Marcantonio e d' Ottasia, tomo III, p. 210 - 6.to Spieganione d' una medaglia greca di Nerone, comiata in Nicea, ivi pag 215 .-7.mo Sopra una medaglia d' Elena con la seguente iscrizione, Helena N. F., iti, pag. 248. - 8.vo Sopra le nuduglià di Domisio Domiziano, di Costantino Juniore e di Costanzo Callo, ivi, pag. 252. - 9-no Sulla

GAL differente significazione della formula, S. C., o Ex S. C., ( Senatus comulto), nelle medaglie antiche, ivi, pag. 260 .-10.mo Scoperta dell' antica città dei Viducani, in Vieux, nella bana Normandia, Sappiamo da una lettera dell' abate Barthélemy , inserita nelle sue opere diverse, tomo II, pag. 444, che Galland ebbe una discussione vivissima a motivo di nna medaglia, cui attribuiva falsamente a Berenice, moglie di Tito, quantunque fosse di Cleopatra di Egitto. In una delle sne repliche I osserva il passo segnente, che fa conoscere l'estensione de suoi lavori nell'arte numismatica: » Pi-" tagora non chiedeva ai suoi disce-» poli che sette anni di silenzio on-" de s'istruissero ne' principj del-» la filosofia, primaché scriverne o » giudicarne volessero. Senzaohè » niuno richiesto l'avesse da me. » serbai un silenzio più rigoroso e » più lungo nello studio delle me-" daglie. Tale silenzio fu di trenta " anni. In tutto quel tempo, non » mi contentai d'ascoltare un nu-" mero grande di valenti maestri, » di leggere e d'esaminare le ope-» re loro, maneggiai altresì e decin ferai più migliaja di medaglie » greche e latine, tanto in Francia " che nella Siria e nella Palestina, " in Costantinopoli, a Smirne, in » Alessandria e nelle isole dell'Ar-» cipelago. La sorte d' un autiqua-» rio è ben deplorabile a fronte di " quella d'un perito nelle arti più " meccaniche! Al perito sovento » poco sperimentato e scelto per » capriccio o per favore, non per » tauto si crede in giustizia, e niuno vuole rimettersi al parere di » un antiquario che avanzato si è » nella cognizione delle medaglie, » e le spiega con pari franchezza " e buont fede ". Dopo la morte di Galland pubblicato venue: 1.mo Le Novelle e facole indiane di Pidpui e di Lokman, Parigi, 1724, 2 vol. in 12. E' la traduzione d'una parte

dell'Homaiun nameh, titolo, col qual'è conosciuta la versione turca del libro di Calilah e di Dimnah. Cardonne ne pubblicò in seguito; 2.de Dissertazione sopra una medaglia greca dell' imperatore Diadumeno, coniata in Efeso; nel Mercurio di Francia, maggio. 1759; 5.zu Relazione della schiavità d'un mercatante francese della città di Cassis, in Turnis, inserita nel Magazzino enciclopedico del 1800, I., 268, e II, 18, per cura di Langlès, e ristampata in 12, Parigi, 1810, per cura dell'autore del presente articolo. I manoscritti di Galland, sono: I. Storia dei principi della linea di Tamerlano, dal sultano Abu-Said-Bahadur fino al sultano Abu-Said-Kurkan. E la traduzione francese, in 2 vol. in 4.to, deil'opera intitolata, Mathlua alsaadein (levarsi delle due cost-ilazioni), composta in persiano dal celebre Abdel-rezzac. Tale opera importantissima pei fatti che contiene, è tale altresi dal lato delle particolarità geografiche, cui l'antore vi ha poste. Il Storia ottomana tradotta dal turco di Naima Effendi: 0pera molto stimata dagli Ottomani. la quale comprende la loro storia dal 1001 fino al 1065 dell'egira; III Vocabularium turcico - latinum. composto da Galland in Costantinopoli ed in seguito da lui aumentato; IV Traduzione della Storia di Dienguyz- Khun, tratta dalla Storia persiana di Mirkhond; V Cutalogo di scrittori arabi, persiani e turchi: è un sommario della Bibliografia d' Hadiv Khall'a; VI Giornale del muo s ggiorno in Costantinopoli nell'anno, 1672 e 1675. I prefati diversi manoscristi esistono tutti nella biblioteca reale; VII Digionario numismatico, contenente la spiegazione dei nomi di dignità, de' titoli d'onore, e generalmente di tutti i termini singoluri che occurrono nelle medaglie antiche, greche e romane. Appena Galland chiamuto venne a sedere nell'accademia delle iscrizioni, si tenne obbligato di dedicarle tutti i suoi istanti. Per essa illustre società intraprese il suo Dizimario numi matico, ed a lei ne lasciò in legato il manoscritto morendo. Dappoi tale manoscritto passò nella biblioteca di de Boze, indi in quella det pre-sidente de Cotte; VIII Relisione de'suoi viaggi. Il p. Brotier ne possedeva il manoscritto e metteva ad esso una grande importanza: s'ignora in quali mani passato sia come avvenne la morte di esso dotto; 1X Traduzione dell'Alcorano, con osservazioni storiche e note grammaticali. Tale opera, lasciata da Galland in legato all'abate Bignon, è oggigiorno perduta ; X Registro della morte de dotti per ciuscun giorno dell' anno, dal 1500 al 1701, Ms. in fogl. Tale manoscritto singolare esisteva, prima della rivoluzione, nella biblioteca di Beaucousin, avvocato nel parlamento. Non rimase ignoto a Mercier de St. Léger. il quale ne fece anche un ragguaglio diffusissimo, unito al suo esemplare della Storia del collegio di Francia, dell' abate Goujet; XI Relazione d'un ciaggio fatto a Costantinopoli, nel 1679 e 1680; XII State presente delle uole di Samo, di Nicaria, di Patmos e del monte Atos, tradotto dal greco Giuseppe Gregorio, arcivescovo di Samo: essi due maposcritti appartengono a Langlès, il quale si propone di pubblicarli; XIII Descrizione della città di Costantinopo'i; XIV Relazione degli accenimenti che accaddero in Costantinopoli, nel 1671 e 1762. Questi due manoscritti si sono perduti; Forse il giornale degli anni 1672 e 1675, cui abbiamo rinvenuti nella biblioteca reale. fa parte di esse ultimo manoscritto; XV Traduzione delle Tavole cronologiche d' Hady-Khaifa. Ella esiste nella bibliot. del re. - GALLAND (Ginliano), nipote del precedente, attese allo studio delle lingue orientali ed entrò neli arringo di dragomanno Pub-

bliob 'opera seguente: Raccolla sievitie cerimonie dui pellegrimagio alla Mecca, in cui sennero uniti diserisoriti relativi alle sciense el ai costumi de' Yurchi, Parigi, 1754, in 8-vo. Il medesimo autore estisse la Narrasione della presa di Costantinopoli fatta dai Turchi, tradotta da uno sorittore greco, che rimase manosoritta.

GALLARD (GERMANO), dottotore di Sorbona, gran vicario e canonico di Senlis, nacque nel 1744 in Artenay, presso ad Orléans. Poichè fatta ebbe con onore la sna licenziatura, eletto venne nel 1772 direttore spirituale della Scuola Reale, militare di Parigi; ed esercitò per quattro anni tale nffizio. Allora de Roquelaure, vescovo di Senlis,: lo chiamo nella sua diocesi in qualità d'uffiziale, indi di grande vicario; e l'abate Gallard tenne quest' ultima carica fino alla rivoluzione. Egli univa allo spirito ed alle cognizioni della sua condizione molt'amenità, dolcezza e viste savie e concilianti. Il suo merito conoscinto fece che posti venissero gli sguardi sopra di Ini per l'edizione, cui il clero di Francia pubblicar voleva delle opere di Fénélon. Dati gliene furono i manosoritti ; e l'adunanza del clero del 1782 gli assegnò per le spese della stampa nna somma di 40,000 fr. Ma gli nffizi, cui l'abate Gallard esercitare doveva in Senlis e forse altresì le distrazioni della società, in cui sommamente era gradito per le attrattive del suo conversare, ignpedirono che terminasse solo un'impresa che il sno buon gusto ed i suoi talenti il rendevano nondimeno sì adatto a dirigere. Uopo fu d'aggiungergli il P. Querbeuf, uome laborioso, che terminò l'edizione in q vol. in 4.to, e compose la vita dell' arcivescovo. E' da credere per altro ch'egli approfittasse del

lavoro del primo editore: soltanto

gno e la distribuzione de lavori. La rivoluzione sopravtenne a privare d'una carica onorevole l'abate Gallard, il quale fu obbligato a nascondersi. Come tornò alquauto la calmatolse a pubblicare un'edizione dei Sermoni di de Beauvais, vescovo di Senez, il quale stato era suo ami co. Essa veune iu luce nel 1807, in quattro volumi in 12, in cui, per altro, per considerazioni particolari l'editore non inserà due discorsi recitati nelle adunanze del clero, e due sermoni intorno alla cena: essi due discorsi debbono essere stati trovati fra le sue carte. L'abate Gallard doveva unire alla prefata edizione un elogio dell'autore: ma l' età sua, la sua cattiva salute ed un poco di trascurataggine impedirono che compiesse si fatto elogio; non ne comparve che un frammento, ed in esso l'abate Gallard conduce l'abate de Beauvais soltanto sul limitare dell' aringo. Tale scritto stampato venne a parte (1). Nel 1809 conferita fu all'abate Gallard una cattedra d'eloquenza sacra nella facoltà di teologia in Parigi; ma egli non accetto tale impiego, Quantunque perduto avesse tutta la sua fortuna, non volle assumere uffizj sotto un governo, di cui scoperto aveva le mire; e preferì di vivere in un' onorevole mediocrità, che farsi ligie ad un governo cui dispreszava. Mori in Parigi agli 11 di maggio del 1812. vittima d'un' infermità lunga e dolorosa, cui sopportò con rasseguazione. Era stato lungamente ricercato ne' crocchi per le grazie del suo spirito; e può rinorescere che siccome molto gusto ateva per giudicare delle produzioni degli altri, posto non abbia il suo nome ad aloun' opera, in cui senza

(1) Mogio di messere Giovanni Battista Maria di Benvais, già vescovo di Senes, recitate del di 1.mo di dicembre del 1806, Parizi, 1807, in 18 di 60 pagino. dubbio fatto avrebbe uso delle lezioni e de' consigli che ninno meglio di lui sapeva dare.

GALLAS (MATTIA), fold-maresciallo degli eserciti imperiali, nacque, nel 1589, nella contea di Trento, d' nn' antica ed illustre famiglia di quel paese. Fu da prima famigliare come paggio ed in seguito come scudiere d'un certo signore de Bauffremont, il quale, nella guerra della Spagna contro il duca di Savoja, nel 1616 e 1617, il fece alfiere. Gallas ottenne in seguito il comando di Riva, città situata appiè de' monti del Tirolo sulla sponda del lago di Garda: ma non andò guari che il rinunziò in soguito ad una contesa, a cui venne con un commissario austriaco, ed audò a cercare fortuna in Germania. Il modo, con cui milità, nell'esercito di Tilly, a Ferdinando II ed alla lega cattolica in Boemia, sul Reno, ed altrove, gli precurava un rapido avanzamento. Contribuì al lieto successo che ottennero gl' imperiali sopra i Danesi, presso a Brema, ed alla vittoria cui riportarono, nel 1625, presso a Steinfart in Vestfalia. Divenne, nel 1620, maggiore generale dell' esercito che. sotto gli ordini di Collalto, andè contro il duca di Mantova; e poco dopo avendo le infermità costrette il generale a dimettersi dal comando, Gatlas il divise con Aldringer. Parecelii vantaggi brillanti e la presa di diverse piazze precederono quella di Mantova, che fu saccheggiata ed in cui si fece un bottine immenso. Gallas invigilò in seguito, come ministro plenipotenziario dell' imperatore, all' esecuzione del trattato di pace di Cherasco. conchiuso nel 1650, indi ritornà nell' anno susseguente, in Germania, con le truppe imperiali e col titolo di generale di cavalleria. L'imperatore l'elevò al grado di conte dell'Impero, e, dopo la battaglia di

Lipsia, vinta dagli Svedesi, gli conferì, sotto Wallenstein, il comando d'uno de'corpi di truppe destinate a soccorrere la Boemia. Gallas corrispose a tale contrassegno di fiducia, liberando Pilsen ed ajutando a riprendere Praga. Mostrò somma prodezza nella battaglia di Norimberga ed in quella di Lutsen: incaricato venne in segnito da Wallenstein di minacciare Dresda con un corpo di discimila nomini, il che agevolò la ripresa delle piazze, di cui gli Svedesi impadroniti si enano sulla linea dell' Oder: marciò in soccorso del duca di Baviera e della città di Ratisbona: ma Wallenstein, il quale già covava disegni ambiziosi, dato gli aveva ordine di rimanere sulla difesa. Per altro la presa di Ratisbona costrinse il generalissimo a far avanzare alcune truppe per munire Passan : Gallas difese essa piazza, ed ajutò a conquistare l'Alto l'alatinato. Quando Wallenstein scrisse ai suoi generali assenti che presso a lui si recassero per ottenere un'approvazione a'suoi progetti, o per assionrarsi delle loro persone in caso di rifiuto, Gallas, acticipatamente di ciò istrutto, fu sollecito ad arrivare, ma per vedere dasè lo stato delle cose e mandare all'imperatore avvisi tanto più certi. Gli schiarimenti oui diede, unitamente a Piccolomini, fecero conoscere tutta l'estensione del pericolo ohe stato era soltanto sospettato. Ferdinando If gli spedi una patente, con oni gli conferiva il comando supremo, inginingeva ai generali ed agli uffiziali d'obbedira a lui in tutto, e promettava un obblio di tutto ciò ch' era avvenoto. Ninna cosa meno rassicurar poteva Gallas ohe tale onorevele dimostrazione di confidenza. Egli stava allora in Pilsen, sotto gli occhi ed in potere di quell' nomo di cui teneva la sorte nelle sue mani, ohe aveva un numero infinito di spie, onde il sopravve-

nessero e scoprissero il segreto della sua commissione. Altronde i sentimenti de' duci erano incerti : era dubbio se fidar volessero alle promesse dell' imperatore, o rinonziar ad un tratto alle brillanti speranze cui fondate avevano in Wallenstein. Troppo pericoloso era il tentare d'arrestarlo come semplice delinguente, in mezzo alle guardie che il circondavano, ed in una città che gli era interamente devota. Gallas, penetrato dell' impossibilità d'eseguire la sua commissione sotto gli occhi di Wallenstein, desiderava concertarsi con Aldringer prima di avventurarsi. La lunga assenza di questo incominciato aveva a destare i sospetti del generalissimo. Gallas gli esibisce di andare in persona da Aldringer: la sua proposizione accettata viene con piacere. Approfittando del buon successo dell'astuzia sua, commette a Piccolomini d'invigilare sulla condotta di Wallenstein, e si affretta a partire da Pilsen. Dovunque passa, fa conoscere la patente imperiale: le truppe si dichiarano in mode molto più favorevole che osato non aveva sperarlo; niuno resiste. Manda Aldringer a difendere l'imperatore contro un attacco di cni veniva minacciato; si assicura delle principali piazze della Boemia, prende tutte le disposizioni necessarie onde sventare gli attentati del ribelle, e marcia verso l'Amstria superiore dove l'avvicioarsi del duca Bernardo metteva tutto in combustione. Dopo la morte di Wallenstein, Ferdinando H eletto aveva generalissimo il proprio suo figlio, Ferdinando re d'Ungheria: sotto di lui comandava Gallas, il quale esercitava realmente l'uffizio di generale. L'esercito imperiale intraprese l'assedio di Ratisbona, cui Wallenstein si era costantemente osticato di non voler tentare. Mercè l'attività di Gallas, essa città obbligata venne

GAL

ad aprire le porte: gli Svedesi furono gradatamente rispinti dalle rive del Danubio, ed alla fine provarono una sconfitta compinta sotto le mura di Nordlingen, ai 6 di settembre del 1654. Tale vittoria, la quale fece passare al cancelliere Oxenstiern la seconda cattiva notte cui dice d'aver avuta in Germania, rimise gl'Imperiali in possesso della Svevia, della Franconia e del corso del Reno. Gallas aveva a fronte un esercito francese. comandato dal cardinale la Valette: sorprese Filisburgo, approffittando del ghiaccio, e pose in seguito l'assedio dinanzi a Due Ponti. I Francesi, uniti ai confederati di Germania, l'obbligarono a levarsene e rimasero padroni della campagna: già si erano avanzati fino a Francfort sul Meno, quando Gallas, molestandoli e tagliando loro i viveri, gli obbligò di pensare alla volta loro alla ritirata; gl'insegnì oltre il Reno, e si pose sempre in posti si vantaggiosi, che impediva loro ad un tempo e di avanzare il cammino e di attaccarlo. Riusciti essendo nondimeno a fuggire, gli inseguì a traverso dell'Hundsruck: ma la loro vigorosa resistenza ed alcuni sinistri, cui provò, fecero che gli audasse fallito lo scopo suo principale, quello di mettersi a quartieri d'inverno in Francia. Si vide costretto a ricondurre le sue truppe per la Lorena, l'Alsazia e la Svevia, provincie già esauste; e perdè molta gente. Ma la ritirata de' Francesi, quantunque avesse loro acquistata molta gloria, data gli avea la facilità di riprendere Magonza ed altre piazze sul Reno: passò esso finme a Brisach, soccorse Dole assediata dal principe di Condè, e, piembando sopra la Borgogna, mostrò di voler assediare Digione, ed andò ad investire Saint-Jean-de-Lône, L'esercito sno, ingrossato da quelli del duca di Lorepa, il quale comandava in per-

sona, e del re di Spagna, ascende-7 va ad ottantamila nomini. La resistenza coraggiosa di quella picciola città, male fortificata e mal: provvednta di soldati, salvò Parigi, dove era omai generale la costernazione; però che i nemici fatte avevano altresì delle correrie in Pi-cardia. La bravura degli abitanti di Saint-Jean-de-Lone rese nulli tutti gli asalti che vennero loro! dati: l'esercito imperiale, spossato dalle fatiolie dell'assedio e dal rigore della stagione, diminuiva ciascun giorno. Gallas, poichè vednto ebbe perire il fiore delle sue truppe, fu obbligato a partire preoipitosameute, il giorno 2 di novembre del 1656, abbandonando le artiglierie ed una parte delle sue hagaglie. Nell' anno sussegnente comparve di nuovo sulla scena con più lieto successo: costrinse Banier a levarsi dall'assedio di Lipsia e lo scacciò da Torgau dove preso avea posizione. Gallas tenne che posto avesse il nemico nell'impossibilità di fuggirgli; ma questi arrivò nella Pomerania, eseguendo una ritirata, di cui l'audacia e la riuscita sembrano ugualmente incredibili. Intanto Gallas a cui viene indicato, presso a Tribsea, un passaggio importante che guardato non era con bastante attenzione, penetra nella Pomerania, sottomette la maggior parte delle piazze situate alla sinistra dell' Oder; e gli Svedesi rispinti vengono fino alle rive della Pena. Per quasi un anno la Pomerania fu il teatro della guerra tra i due rivali. Gallas , poich' ebbe lasciate guarnigioni nelle piazze conquistate, non che nelle isole della foce dell' Oder, mise a quartieri le sue truppe nella Sassonia: ma la fame, che presto regnò in quelle regioni devastate ed impoverite. fece perire un numero grando di soldati imperiali; altri passarono al nemico. Banier, il quale ricevuto aveva

rinforzi dalla Svezia, riprese, una dopo l'altra, tutte le oittà della Pomerania, costrinse Gallas a ritirarsi e lo rispinse fino nella Slesia ed in Boemia, L'imperatore, vedendo i suoi stati ereditari minacciati, tolse il comando a Gallas, il quale zimase nell'inazione fino al 1645. Allora la ritirata di Piccolomini fece che di nnovo affidato gli fosse il comando: si segnalò coutro gli Svedesi in Boemia, in Moravia e nella Slesia, e, nel mese di dicembre, mandate venne col fiore delle trappe contro Torstenson, il quale, traversando la Sassonia, caduto era sopra l' Holstein ed era penetrato nel Jutland. Gallas aveva ordine di segnire, non ostante il rigore della stagione e la lunghezza del cammino, i movimenti rapidi degli Svedesi: egli volò in soccorso del re di Danimarca, uni le sue trappe a quelle di esso principe, s'impadroni di Kiel, e non dubito che fatto gli venisse di chiudere gli Svedesi, e di ridarli alle ultime strette; ma Torstenson prevenne l'esecuzione di tale disegno. Un angusto passo rimasto era libero presso a Sleswig, egli ne approfittò per andare incontro a Gallas, presentandogli la battaglia, cui questi rienso: usei in seguito dall'Holstein, facendo passare l'esercito suo sotto le trincee degl'imperiali. Questi si separarono dai Danesi, al sommo malcontenti gli uni degli altri; e coniata venne. in Amburgo, una medaglia. con le segnenti parole » Si puo vedere » nell'altra parte la narrazione suc-» cinta delle alte geste di Gallas » nell' Holstein ". Nell' altra parte non v' era nulla. Gallas, rispinto lungo tutta l' Elba, andò a trincerarsi a Bernburg, dove, non ostante la sua unione coi Sassoni, cadde in gravissime angustie, perchè gli Svedesi scelto avevano, dietro a lui, posizioni che gli tagliavano ogni comunicazione con la Sassonia

e con la Boemia. La fame fece stragi nel campo degl'imperiali, di essi ne peri un gran numero. Una ritirata, cui tentarono sopra Magdeburgo non migliorò tale situazione disperata: la cavalleria, cercando di fuggire verso la Slesia, raggianta da Torstenson, presso a Juterbock, venne dispersa; il rimanente, tentando d'aprirsi una strada con l'armi, fn quasi interamente annichilato, presso a Magdeburgo, nel dì 25 di novembre del 1614. Di tutte le sne truppe. Gallas non ricondusse in Boemia che alcune migliaja di soldati estennati; e sì fatta campagna, dice Schiller, gli meritò la fama d'essere il primo generale del mondo per perdere un esercito. Tale catastrofe terminò la vita militare di Gallas: logoro dalle infermità, cni gli avevano cagionate le fatiche della guerra, morì in Vienna, ai 25 d'aprile del 1647. Il suo corpo trasportato venne a Trento, nella chiesa de gesuiti, Egli era moltissimo amato dai soldati, perchè si mostrava per essi pieno di bontà: ma, portata all'eccesso, tale qualità impediva oh' osservare facesse esattamente la disciplina; e si pretende che a ciò attribuire fia d'uopo una parte de'disastri, da cui alla fine fu oppre-so: non poterono essi nondimeno far perdere la rimembranza delle sue geste brillanti durante una guerra, in cui tenne un grado distinto in mezzo ad un grande numero di abili generali.

GALLATI (GARANK), discress da una famiglia ragganz devole del cantune di Clariz e figlio di Gasparc, duce del contingente il coso canto-na cultura del contingente il coso canto-nacque nel 1555. Entro nel 1550 aggii stipendi della Francia, fatto vanne capitano nel 1590 e riconatose nel 1575 fa sua compagnia accommiatata nella Svizzera. Riconinciata essendo nel 1579 la 1970 del 1579 la 1570 del 1579 la 1570 del 1570 de

guerra civile, divenne duce e cemandante di quattro compagnie, che vennero anch' esse licenziate nel 1585, Sotto Enrico III, comando di muovo un corpo de' suoi compatriotti, dal 1580 al 1587, in Provenza e nel Delfinato. Il re lo creò cavaliere e gli accorde lettere di pobiltà. Nell'anno medesimo (1587), Gallati levò un reggimento di 4000 nomini, traversò la Borgogna, ed utile fu molto nella giornata delle barricate e nel viaggio di Chartres. Succedato essendo Enrico IV alla corona, Gallati, il quale aveva grandissimo ascendente sopra i soldati suoi da oni era antato, tenne di esso le parti, non ostante la diversità di religione: colmato venne di favori ed ebbe molta parte nella vittoria d'Arques (21 settembre del 1589), nella quale il re, osservando la bravnra degli Svizzeri, accorse in suo ajuto, dicendogli: Mio compare, vengo a morire o ad acquistare onore con voi. Continuò a segnalarsi in numerosi assedi e combattimenti, a levare corpi di truppe che vennero successivamente licenziate e richiamate, Nel 1603 ottenne la luogotenenza dei cento svizzeri. Nel 1614 la regina madre il mandò nella Svizzera per chiedere la leva d'un reggimento di 3000 nomini: i cantoni, nell'accordarlo, a lui ne diedero il comando, ed accettarono, per sua istanza, de Bassompierre per colonnello generale degli Sviszeri. Nel 16.6 esso corpo venne creato reggimento delle guardie svizzere, e Gallati ne fu costituito primo co-Ionnello proprietario. Egli godè di tale grado fino alla sua morte, avvenuta in Parigi nel 1629, dopo sessantanove anni di servigio.

U--1.

GALLATIN (Giovanni Luici),
medico della facoltà di Mentpelher, nato in Ginevra nel 1751, mon nel 1785. Si fece distingnere petauo ardore nelle studio e fece ra-

pidi progresi nella medicina. Poi che ottenuto abbei i titolo dioctore in Montpellier, fatto varme medico del duca d'Orléan. Ebbe la sorte d'essere discopolo ed amico del Trombin. Direntu medico del duca del Popitale fondato in Parigi dal a Necker, attese con somma vigilana e zelo al solliero del portuno de la contra del contra

GALLE (FILIPPO), incisore, mercatante di stampe, nato in Arlem nel 1557, andò a dimorare in Anversa, dove formò nna casa di commercio di stampe non poco considerabile. Disegnava correttamente e maneggiava con facilità il bnlino; ma i suoi lavori mancano di certo effetto. Pubblicò un numero grande di raccolte tanto da lui composte che tratte da parecchi pittori fiamminghi, come Martino Heemskerk, Martino de Vos, Stradan, il vecchio Breughel ed altri. Citeremo fra esse varie raccolte. una serie considerabile di Ritratti degli uomini celebri dei secoli XV e XVI; la Vita od i miracoli di santa Caterina, in 34 stampe; diverse serie del vecchio e del nuoco Testamento, ec. In generale sì fatte raccolte sono non poco stimate. Filippo morì in Anversa nel 1612. --GALLE (Toodoro), figlio primogenito del precedente, incisore ed altresi mercatante di stampe, nacque in Anversa nel 1560, e ricevà dal padre le prime lezioni dell'arte sua. Viaggio in gioventù nell' Italia e soggiorno non poco tempo in Roma. Tornato in Anversa, intraprese il commercio delle stainpe e pubblicò una grande quan-tità di opere, tanto di sua composizione, che tratte dagli artisti fiamminghi, come per esempio Rubens,

Stradan, Martino de Vos ed altri,

Quantunque i suoi lavori siano alquanto superiori a quelli di suo padre, fu lontano dall'agginngere il merito del fratello suo Cornelio: v'ha in essi della durezza e poca eguizione del chiaroscuro. I principalı sono, la Vita di sun Giuseppe, in 28 stampe; quella di san Norberto; il conte Ugolino coi suoi figli nella torre ; Cornelia madre de' Gracchi, ec. - GALLE (Cornelio), detto il Vecchio, fratello minoro del precedente, însto in Anversa nel 1570, fu parimente allievo di sno padre, cui superò di molto, non che tutti gl'incisori della sua famiglia. Come il fratello, viaggiò in Italia; ma vi soggiornò molto più a lungo. Acquistò in Roma quella correzione, quel buon gusto di disegno, che caratterizzano le sue produzioni. Poichè ivi eseguito ebbe parecchie stampe di quadri di artisti italiani, torno in Anversa ed attese del pari al commercio, senza trascurare per altro l'arte sua. Cornelio Calle intagliò molti ritratti dipinti da Van-Dyck, fra i quali distinti vengono quelli di Carlo I. e di sua moglie; quelli della madre Anna di Gerà, carmelitana ; di Darto Wolfart, pittere d'Anversa; e di Filippo Rubens; quest'ultimo dipinto da Pietro Paolo. Nel genere della storia, si osserva particolarmente, Giudita che taglia il capo ad Oloferne; i quattro Padri della Chiesa; una Vergine in una nicchia; le prefate tre stampe tratte sono da Rubens; un Cristo morto, di Raffaele; una Vergine, del medesimo ; una Venere, ed Adamo ed Eca, di Paggi; Gesti a mensu in casa del Farisco, di Civoli ; l'Amore sferzato di Minerva, di Agostino Carracci; un buon numero di altre cose, di Francesco Vanni, P. de Baillin, Tadeo, F. Zuccaro, Annibale Carracci. Cornelio Galle intagliò il paese a puro bulino con molta leggerezza; frappeggia con la vagliezza dell'acqua forte; ha 25.

GAL un colore di bulino piacevole; il lavoro è svelto e morbido, e ciascun oggetto è trattato secondo il carattere che gli è proprio. - GAL-LE (Cornelio), detto il Giovane, tiglio del precedente; disegnatore ed incisore, nato in Anversa nel 1600, fn allievo di suo padre e cercò d'imitarle, ma non pote mai a-deguarlo. Le migliori due produzioni sono i ritratti, fra i quali distinti vengono quelli dell'imperatore Ferdinando III, di Maria d' Austria, sua sposa; d'Enrichetta di Lorena e di Gioranni Meyssens, pittore ed incisore, tratti dal medesimo. I suoi lavori di storia più importanti sono: Giobbe provocato da sua moglie; San Domenico, di Diepenbeck; una Natività, di D. Teniers Venere che allatta l'Amore, di Rnbens; Gesù Cristo risuscitato, di G. de Crayer. I suoi soggetti di storia sono più deboli che i ritratti, perchè portato non aveva lo studio del disegno tanto innanzi quanto suo padre,

GALLE o GALLEUS (SERVEsE), nato in Roterdam nel 1627, morto a Campen verso la fine del 1700, esercitò il ministero nelle chiese vallone di Ziericzée e d'Arlem, ed uni agli uffizi suoi pastorali il coltivamento della letteratura antica; n'è prova : I. La sua edizione di Lattanzio, Leida, 1660, in 8.vo. I cattolici gli rimproverano di aver fatto troppo calvinista il suo autore, nelle note di cui l'ha corredata; II Le sue Dissertationes de Sibyllis earnmque oraculis, Amsterdam, 1688, in 4.to, con figure; sono esse in numero di venticinque, a oui nnì una dissertazione sopra l'Hercules Magusanus, nella quale si tratta altresi della dea Nohalennia. In complesso v' ha più erudizione cho sana critica; III. I suoi Eißen met Xenetuel, hoc cit Sibyllina oracula. Uni ad essi : Oracula magica Zoroastris; Astrampsychu oreirocriticum, ec., ivi, 1680, in 4.to, greco e latino, con note e commenti, ai quali viene applicato il giudizio latto sul precedente articolo. Proposto aveva un'edizione di Minuzio Felice, la quale non venne in

M-on.

GALLEGOS (FERDINANDO), pittore spagnuolo, nacque in Salamanca, ai 14 di dicembre del 1461. Fu discepolo di Berruguete: ma segui in tutto il genere del celebre Alberto Durer, in guisa che confuse venivano sovente le opere sue con quelle di esso abile artista. Quantanque in quell' epoca eccellenti pittori fiorissero in Ispagna, venne sempre distinto Callegos per l'esattezza del disegno, per l'avvedutezza nella composizione, la posizione delle figure e la bellezza del colorito. Egli fece nella cattedrale di Salamanca una Madonna, col bambino Gesù, fra le braccia, con sant' Andrea ad uno de' suoi lati . ed all'altro S. Cristoforo: tale quadro viene molto stimato. Nel chiostro della medesima chiesa si vedono fatti dalla mano dello stesso pittore parecchi quadri rappresentanti San Michele Sant' Antonio ed un'Adorazione dei Re. Si conoscono altri quadri di Gallegos; ma furono si danneggiati dal tempo, che vi si distingnono appena alcune figure. Gallegos mori nella sua patria, in età di quarantanove anni, nel 1550: tal'epoca fu il secolo d'oro della pittura in Ispagna.

B—8.

GALLET (....), poeta di canzoni francese, nato verso il 1700, era droghiere in punta a Sant Eustachio, se si crede alla tradizione; Marmontel però, nelle sue Memorie, dice, in via de Lombardi. La società di Piron, Collé, Favart, Panard gli fece più d'una volta trasenrare le faccende sue commerciali, cui fini fallito nel 1751 : ri-

covrò nel Tempio, luogo di franohigia in quel tempo per debitori che non potevano pagare; e siccome ivi riceveva ogni giorno memorie di creditori : " Eccomi, diceva, " nel tempio delle memorie". La miseria, in cui presto cadde, non alterò i suoi gusti, nè il suo brio; beveva cinque o sei bottiglie di vino per giorno, e gliene venue un tale tremore delle mani che non poteva scrivere. Divenne anche idropico: e dal suo letticello scrisse a Colle tre strofe, di cui l'ultima è tanto nota :

Autrefois, presqu'au même festant, J'en aurais pu rimer autent Que nous reconnaissons d'apêtres ; A présent j'abrége, d'autent Qu'a l'église un prêtre m'attend, Accompagné de plusieurs autres.

Era di fatto stato spedito dai medici: credeva anch'egli di non aver più che dieci giorni da vivere. Nondimeno ne campo quella volta, e se ne liberò con dieci o dodici paracentesi che gli vnotarono novantadne boccali d'acqua. Tornò alla pristina sua maniera di vivere: e nel mese di giugno del 1757 soccombè alla malattia. Quando l'idropisia fu al punto di soffocarlo, essendo andato il vicario del Tempio ad amministrargli l'estrema unzione: " Ah! signore abate, gli disn se, se venite ad ungermi gli sti-» valî, è inutile, però che me ne » vado per acqua". Stato era maestro di canzoni a Collè, il quale lo strapazza nelle sue Memorie, quantunque dica che nulla fece perdere ai suoi creditori, neppure gl'interessi. Panard, differente da Collè, rimase affezionato a Gallet oltre la tomba. Marmontel incontrato avendolo alcuni giorni dono la morte del suo amico, gli disse che prendeva molta parte all'afflizione sua: " Ah! Signore, gli disse pian-" gendo Panard, ell' è assai viva ed » assai profonda: nn'amico di trenn t'anni, con cui passai una vita...! " alla passeggiata, allo spettacolo, " in taverna, sempre insieme! L'ho » perduto; non canterò più, non » beverò più con lui! Egli è mor-» to. lo rimango solo nel mondo; » non so più che farmi!.... Sapete » voi ch'egli è morto nel Tempio? » Sono andato a piangere ed a ge-" mere sopra la sua tomba. Quale » tomba! Ah! Signore, me l'hanno » posto sotto una grondaja, egli, » che dall'età della ragione in poi, " bevnto non aveva un bicchiere " d'acqua!" Le opere di Gallet sono: I. La precauzione inutile, in un atto, 1756; II La doppia burla, o il prestato restituito, in un atto, 1735; III Le Casse, in un atto, 1736; IV Prologo per l'opera buffa, 1744; V I Barattatori (argomento trattato pure da Vadé); VI Pic, Pan, Pon, 1754. Le prefate sei composizioni, rappresentate nel teatro dell'Opera buffa, rimasero manoscritte ; VII Lo Spetezzumento, o Pulcinella autore, in un atto, in prosa ed in versi, opera quasi nuova, che può essere rappresentata con persone di legno naturali, seconda edizione, meno cattica e non più maledica che la prima, con poca correzione, e molto aumento, 1750, in 8.vo: è una rappresentazione burlesca, siccome l'indica il titolo; VIII Con Piron, Panard e Pontau, La Ramée et Dondon, parodia in un atto della Didone di Lefranc di Pompignan, 1734, rimasta manoscritta ; IX Con Panard e Pontau, Marotte, parodia in un atto della Merope di Voltaire, 1743, manoscritta; X Alcune Canzoni e Strofe, che non vennero mai unite, ma che esistono in varie raccolte. Una delle più piccanti è la strofa sopra Nègre, luogotenente criminale, che fu obbligato a dimettere la sua carica, a cagione d'nn' orribile furfanteria; e sopra d'Agonges, luogotenente civile, il quale aveva una tariffa di riverenze e di saluti per ciascuna persona, secondo il suo grade e la sua

GAL condizione. Moreau e Francis fecero rappresentare, nel 1806, nel tentro delle Varietà, Gallet, o il compositore di canzoni droghiere, vaudeville in un atto, che stato non sarebbe indegno d'un teatro di più rilievo. - Gallet o Galet, abate che quasi sempre accompagnò Fénélon, ha scritto la vita di esso prelato col seguente titolo: Raccolta delle principali virtà di Fénélon, Nanci, 1725, in 12. Egli scrisse altrest una Dissertazione, dommatica e morale sopra la dottrina delle indulgenze, sopra la fede de miracoli e sulla pratica del rosario, 1724, in 12. (V. l'indice del Dizionario degli anonimi di Barbier). - Gallet, famoso giuocatore di dadi, contemporaneo di Regnier, il quale ne parla nella spa satira XIV (di cui la prima edizione è del 1613), fece fabbricare da lato al palazzo di Sully, via Sant'Antonio, nna casa dove v'aveva una taverna, che detta era pure il palazzo di Sully. Si dice che perduto avendo la sua casa al ginoco, andava per anco a giuocarvi sulla scala coi lacchè e coi guatteri; ma gli autori che pubblicarono tali particolarità confusero il palazzo di Sully con la casa di Gallet che ne portava parimente il nome. Gallet fu altrest menzionato nel Serio e grottesco, ballo rappresentato nel 1627. Quarant'anni dopo si parlava ancora di lui : giacchè Boileau lo nomina nella sua satira VIII, ch' è del 1667.

GALLETTI (PIETRO LUIGI) nacque in Roma nel 1724 ed ivi passò la maggiore parte della sua vita: entrò per tempo fra i benedettini e segui presto le tracce degli nomini ragguardevoli che illustrarono quell'ordine coi loro lavori; volse i suoi verso l'antichità e la storia letteraria ed ecclesiastica, di cui s'occupò in tutta la sna vita con zelo indefesso. Visse da prima nella celebre abazia dell'ordine suo

in Firenze: il suo sapere ottenere gli fece l'uffizio di bibliotecario e d'archivista, e compilò un eccellente catalogo de' manoscritti che essa possedeva in grande numero, i quali gli servirono dappoi a comporre la sua opera intitolata: Ragionamento dell'origine e de' primi tempi dell' abadia Fiorentina, Roma, 1773, in 4.to. Trovato aveva, nel 1754, ne' suoi archivi, una eronaca d'un'abazia, chiamata della Campora, obe poscia nuita venne a quella di Firenze. Creduto avendo di scoprire in essa la vera origine dell'ordine de Girolamini, mandò al cardinale Querini tale cronaca. oui esso prelato trasmise al dotto religioso l'elice Maria Nerini, abate generale del prefato ordine: questi oppose pareochi documenti, tendenti a provare che quei religiosi segnito avevano primitivamen te la regola di s. Agostino. Galletti pubblicò in tale argomento la sua Lettera intorno la vera e sicura origine del generabile ordine de' PP. Girolum-ni, Roma, 1755, in 4.to. Il vantaggio rimase a lui in tale discussione. Egli si occupo in seguito di alcune questioni relative alla geografia antica del territorio di Roma e degli stati del Papa. Diede in luce una dissertazione intitolata: Capena municipio de' Romani, Roma, 1756, in cui stabilisce ch'essa città stava altravolta nel luogo, in cui si vede oggigiorno, nn vecchio castello rninato, ohiamato Civitacula, intorno al quale dà ouriosi raggnagli storici e diplomatiei. A tale opera sussegnitò, nell'anno dopo un' altra del medesimo genere: Gabbio antica città di Sabina scoperta oce era Torri, ovvero le grotte di Tero, discorso in cui si ragiona de' SS. MM. Getulio e Giacinto con varie noticie di alcuni luoghi circoncicini, Roma, 1757, in 4-to fig. Pubblica in essa notizie importantissime intorno agli atti di s. Getulio e de'suoi compagni, indica la vera

GAL situazione del cimitero di s. Giacinto, e procaccia preziosi schiarimenti sopra la cronaca di Farfa, scritta da Gregorio Cattinense e pubblicata da Muratori. Pubblico altresì una lettera sopra Ascoli: Lettera all' abate Cristofuno Amaduzzi per servire ad illustrare la topografia del territorio di Ascoli nella Marca; è dessa stampata nel tomo 18 della Nuova raccolta di Calogerà. Studiate si erano molto le iscrizioni antiohe, di cui il numero è considerabile in Roma; ma poca attenzione data si era a quelle del basso tempo. Galletti iucominciò verso quel-l'epoca a formarne una raccolta, cui pubblicò dividendole secondo le nazioni a cui potevano interessare. Incominciò da quelle di Venezia: Inscriptiones Venetue infimi aeci Romae extantes, Roma, 1757, in 4.to. Diede in luce nel 1759 quelle di Bologna, † vol. in 4.to; nel 1760 quelle di Roma, in 3 vol. in 4 to; nel 1761 quella della Marca d'Ancona, e nel 1766 quelle del Piemonte. Tali raccolte non impedirono ohe pubblicasse altresì diversi scritti intorno alla storia, alle antichità ed ai riti ecclesiastici, come per esempio : Del vestarario della santa romana Chiesa discorso, Roma, 1758. Occorrono in esso particolarità curiose sepra l'uffizio del Vestarario, il quale consisteva nel custodire ed invigilare sul vestiario o deposito degli abiti sacerdotali, e sopra quei che l'esercitarono; ogni cosa appoggia ad iscrizioni, diplomi e monumenti, cni Galletti fa conoscere primo o de quali fa una felice applicazione. Memorie di tre antiche chiese di Rieti, s. Michele Arcangelo al ponte, sant' Agata alla Rovca, e san Giacomo, Roma, 1765. Tale soggetto gli somministrò ancora occasione di pubblicare de'diplomi e monumenti antichi. Del Primicero della S. Sede apostolica e di altri uffiziali maggiari del sacro Palagio Lateranense, Rome, 1776, in

12. Nella storia de'vescovi di Viterbo occorrono delle oscurità; Galletti ne rischiarò parecchie nella sua Lettera a Giannantonio Beretta sopra alcuni vescovi di Viterbo, Roma, 1759, in 4.to. Galletti inserì più scritti di rilievo nella Ruccolta di scritti aneddoti, eni Amaduzzi fece uscire alla luce in Roma presso a Pagliarini ( V. AMADUZZI ). Sono a lni dovute tre Omelie del cenerabile Beda, tre Discorsi di Tommaso Fedro Inghirami da Volterra, (V. In-GHIRAMI); uno è indiritto a Ferdinando re di Spagna, in occasione della presa del regno di Bugia in Africa; l'altro è un elogio di Pietro da Vicenza, vescovo di Cesena, ed il terzo è un' Orazione funebre di Luigi Podocataro di Cipro: e finalmente delle Lettere di s. Basilio il Grande, ad una donna pia, chiamata Teodora. Le virtù ed il merito di Galletti gli ottennero l'amicizia dei più illustri prelati: il cardinale Domenico Passionei, il quale succednto era al cardinale Querini nell' uffizio di bibliotecario del Vaticano, aveva per lui una particolare affezione: Galletti ne scrisse la vita col seguente titolo: Memorie per senire alla storia della vita del cardinale Domenico Passionei, segretario de' brevi e bibliotecario della S. Sede Apostolica, Roma, 1762. Tale Vita termina con una Raccolta di lettere molto importanti di nomini di stato e di dotti che vissero in commercio di lettere coll'illustre cardinale. Il papa Pio VI accordò la sna protezione ed anche il sno favore a Galletti; gli conferì parecchi benefizj ed il titolo di vescovo di Cirene. Questo dotto indefesso morì all'improvviso d'apoplessia nel giorno 13 di dicembre del 1790, di 66 anni. A. L. M.

\*\*GALLI(Andiolo Pietro), nacque di Caterina Trevisan l'anno 1765 in Corfù, dove Giambatista suo padre era in onorato officio

presso l'armata veneziana. Quando egli fu in sull' anno quindicesimo di età, avrebbe amato vestire l'abito di santo Benedetto: desiderio che non compiè per secondare la volontà del genitore, cui piaceva vederlo battere la carriera delle armi. Rimasto prestamente privo della madre e del padre, si ritirò presso una sua zia materna in Venezia. Qui seguiva a coltivare i suoi studii presso il dotto Leonardo Salimbeni, e di modo, che giovanissimo fu eletto preside de pubblici periti. Al quale officio credendosi inal adatto per la immatura età, mirando oltracció ad altra meta più tranquilla, rifintò quel posto di vantaggio e di decoro. Andava frattanto occupandosi nell'apparare le lingue ebrea e greca e le teologiche cose, sinchè giunto presso al quinto lustro, si consacrò alla chiesa Accoppiando alla pietà e alla dottrina i doni e del bel dire e del polito trattare, cooperò moltissimo al bene delle anime. Rendutosi estimato per la sua saggezza di mente e pel suo modo di pensare, fu eletto dalla veneziana repubblica e poscia confermato dall' austriaco governo censore de'libri che vo-leasi pubblicare, in tempi assai difficoltosi. Quantunque tutto ciò il tenesse assai occupato, non ostante trovava il tempo di attendere soprattutto alla greca letteratura . Scelsé di ridurre alla nostra lingua le Opere d'Isocrate : oratore di una tempera fatta per la dolcezza del-la sua anima. L'anno 1708 ue pubblicò il primo volume, nella cui lunga prefazione rende huon conto delle cure che gli aveva costate il greco autore. Fu primo studio del Galli renderne al nostro idioma i veri sentimenti e di non togliere al carattere quella bellezza, che in lui tanto piace e tanto si ammira. Stava eziandio volgarizzando le Opere di Teodoro Studita, e così di queste come delle altre opere di

Isocrate aveva e tradotto e illustrato parecchi brani; ma chiamato a più sublimi e perciò più ardui officii, dovete intralasciare il doppio già avanzato lavoro. E l'una e fialtra di quelle due opere volontieri si vedrebbe e compiuta e pubblicata: nè la speranza è sciocca, se le restanti carte si custodiscono da monsignor Daulo Augusto Foscolo, arcivescovo di Corfù, che nipote del Galli potrebbe compiendola, egli sì perito delle buone lettere, nnire la propia alla gloria dell'ottimo zio. Ammirato questi pel suo sapere e per la sua religione dai più detti cardinali, che stavano raccolti in Venezia per la creazione del nuovo pontefice, senza maraviglia fu veduto nominato vescovo di Lesina iu Dalmazia in età di soli anni trentasette. Recatosi a Roma per lo esame, ebbe suo esaminatore il cardinale Gerdil, che assicurò il pontefice, che il Galli inferiore per età a quanti aveva sin qui esaminato, era a questi superiore nella dottrina. Ciò piacque a Pio VII con, che die più di una prova di sua bentà al nnovo candidato. Recatosi alla sua greggia, la edificò e con gli scritti e con le opere. Tra quelli è degno di particolare ricordazione la Istruzione pa-Morale sopra i doceri del suddito cerso il soprano (Zara 1802 4): sodo ed erudito favoro: e tra le opere più distinte rammenteremo il seminario che vi aperse con il suo patrimonio, dove egli stesso dettava quo tidiana lezione, e la visita insino ai siti più alpestri della diocesi, dove la sna efficace volontà di penetrare gli procurò immedicabile malattia. Ritornato a Venezia, donde voleva recarsi a Coma, avvilito per le amare vicende di quel tempo, vi mort di anni 48 il giorno 27 di gennajo dell'anno 1812. Fu sepolto nella chiesa di santa Maria del Carmine con epigrafe del cavalieve abate Morelli.

GALLI (FERDINANDO). F. BIB-

GALLI (N.), nativo di Nimes, protestante rifuggito in Londra, ivi pubblico: Memoirs of the Wars of the Cevennes under colonel Cavalliers, 1726, in 8 vo. Tale opera viene generalmente tennta per la traduzione delle Memorie compilate in francese de Cavalier istesso. (V. CAVALIER). È più verisimile però che sia una produzione originale, compilata conformemente ai racconti di quel condottiere di Camisardi e per la quale la memoria non servi sempre bene all'autore. Il suo libro contiene fatti sì evidentemente contrari alla verità, che è impossibile gli abbia Cavalier narrati quali il sno storico li

riferisce. V. S. L. \*\* GALLI (GIANNANTONIO), celebre anatomico, nacque in Bologna li 2 dicembre del 1702. Fatti gli primi studi, s'applicò alla filosofia e alla medicina, nelle quali facoltà fu laureato nel 1736. Lo studio però della chirurgia pratica fu quello, che sopra ogn'altra cosa l'occupò, e l'ostetricia singolarmente divenne il suo più diletto e continuo trattenimento. Dopo nn'assidua e indefessa applicazione a tutti quegli antori antichi e moderni, che trattano di questa materia, si pose a ideare ed esegnire un metodo pratico e non più veduto in Italia, nè fuori di essa, onde porre le levatrici, i medici e i chirurghi in istato d'anprendere materialmente, e ocularmente la maniera d'operare e di dirigersi senza danno o pericolo ne' casi non ordinarj dei parti. A quest'effetto nel 1750 fece egli eseguire in rilievo vari uteri co loro feti, di grandezza naturale, coloriti al vero, a somiglianza de' già incisi in rame, e nell'opere inseri-

ti singolarmente del Devanter.

Morisseau, Viardel, e del Mesnard. e ne commise l'impresa al celebre Giovanni Manzolini, scultore, pittore ed anatoinico bolognese, il quale colla direzione del Galli in cento e più Tavole espresse mirabilmente in creta cotta con colori al naturale la forma, la grandezza, la struttura, la situazione e connessione delle parti, che concorrono al parto; le altre cose poi vennero magistralmente oseguite in cera da Anna Morandi, donna incomparabile, celebre anatomica auch' essa e moglie del suddetto Manzolini, che più altri saggi maravigliosi avea dati della sua perizia in lavori di cera. Con tale pratica su ppellettile, che nel decorso dello studio fu ridotto fino al numero di 200 tavole, a cni fn unita la serie di quanti stromenti erano stati dagli antichi e moderni inventali e proposti per ajnto delle gravide non meno, che delle partorienti e delle puerpere, e il comodo di varie macchine per eseguire qualunque sorta d'operazieni, aperse il Galli in propria casa una senola pe cerusici e per le levatrici coll'epigrafe. Suppellex Obstetricia anno MDCCL. primum incenta. Non giungeva forestiero colto in Bologna, che non volesse vederla e non restasse al tempo stesso sorpreso dalla novità dell' invenzione, non ne rilevasse l'utilità e non applaudisse al talento dell'au tore. Giunta intanto a notizia dell'immortal Benedetto XIV un'opera cotanto rara e applandita, posseduta dal Galli, perchè per qualche evento non ne rimanesse col tempo priva l'Italia e la sua patria, di cui egli era amantissimo, per mezzo di monsignor Millo, poi cardinale, ordinò al senatore Sigismondo Malvezzi, che a nome pontificio n' averse fatto acquisto per quell' Instituto delle scienze, come segui nel 1758 collo shorto di mille scudi romani, essendo-

sene poscia impiegati altri mille per decentemente collocaria nel suddetto Instituto, di cui il detto pottelice per altri doni fattigli fu insigne benefattore. Allo stesso tempo volle che il Galli fosse eletto per professore della tacoltà ostetricia e dasse a' suoi tempi publiche lezioni in tale materia a quanti uomini e donne concorressero per essere istruiti. La cura degli spedali degl' infermi di morbo gallico e quello degl' incurabili formavano un'altra non lieve ocenpazione del Galli, il quale cesso di vivore li 13 febbrajo del 1782, d'anni 75 incirca. Quest' illustro soggetto se fra letterati non ha reso glorioso il suo nome colla moltiplicità dell'opere da lui publicate, ha saputo tuttavia conseguire lo stesso fine con un mezzo del tutto nuovo, non men utile alle scienze e più vantaggioso all' umanità. Negli Atti dell' accademia benedettina sono riferite aloune dell' erudite sue Dissertazioni tra le quali: 1. De Aqua Recoburiensi; II De Medicatis Recubarii Aquis; III De Nunimestri feetu extra uterum aucto, et mortuo per abdomen visae matris extracto; IV De usu interno mercurii sublimati. corrowi; V Osservazione medica sopra l'uso della china nelle cancrene. Il chiarissimo Francesco Maria Zannotti ne Commentari dell' Istituto tom. III pag. 87 dopo avere riferita una Dissertazione del Galli sull'ostetricia, descrive elegantemente il detto gabinetto e l'uso, ch'ei ne facea per la scuola. Un Inngo dettaglio di questo singolare ed unico ritrovamento del Galli si ha in una Lettera scritta da Bologna nel 1753 al chiarissimo Francescantonio Zaccaria gesnita. e da lui riferita nel vol. V della sua Storia letteraria d' Italia, pag-725.

D. S. B. GALLICANO (VULCAZIO), 1110 degli serittori della storia Augusta (F. Spanziano), prendeva il titolo di vir darisimus, il teh indica esser egli stato senatore; non va confuso col console di tale nome, il quale viveva sotto Costantino. Il primo fiorivo sotto Diocleziano, verso l'anno 290. Stampata fu, col suo nome la vita d'Avidio Cassio; per altro ella è generalmente attribuita a Survision.

tribuita a Sparziano. А. В-т. GALLICCIOLI (L'abate Gro-VANNI BATTISTA ), dotto orientalista italiano, morto, nel 1806, in Venezia, in cui nato era nel 1755, ivi professò, nelle scuole pubbliche, le lingue ebraica e greca. Profondamente versato nelle lingue orientali, sapeva, independentemente dalle precedenti, la siriaca, la caldaica, la latina, e di più la francese, e l'inglese; uopo non n' è di dire che scriveva quella della sua nazione con altrettanta purezza ch' eleganza. L'amore suo per le lingue antiche era stato eccitato dal suo desiderio ardente di conoscere l'antichità tanto profana che sacra. Lungi dall'essere avaro del sapere cni aveva acquistato, era un piacer massimo per esso di comunicarlo ai suoi discepoli; e questi, ai quali, per la sua maniera specialmente di farne loro parte, inspirato aveva una specie di passione per le cognizioni immense di cui era adorno il suo ingegno, lo seguivano fino nelle vie di Venezia, in cui continuava, in certa guisa, le lezioni della sna cattedra. Era per lui il più dolce de godimenti l'appagare, in ogni luogo, ed in tutte le occasioni, una tanto Iodevole premura. Semplice ne'costumi, modesto nell'espansione delle sne cognizioni, come nel vcstire e nelle mamere, ognuno tenuto avrebbe nmile abate pel prete più ordinario: egli era altronde sì prodigo verso i poveri, che, non ostante la fortuna di cui godeva, fu trovato sprovvednto di tatte co-

me avvenne la sua morte; e si se perse allora che parecchie famiglie non vivevano che de' suoi benefizi. Le opere cni pubblicò, sono: L Dizionario latino-italiano della sacra Bibbia; II Dissertazione dell'antica lezione degli Ebrei, e dell'origine de' punti : III Pensieri sulle LXX settimane di Daniele; volume di grand'erndizione, di cni tutte le università italiane lo ringraziarono. IV Memorie Venete antiche profane ed ecclesiastiche, in otto tomi. Rincresce che pubblicato non abbia. prima della sna morte, una gran→ d'opera che gli aveva costato 20 anni di lavoro, e di cui era argomento come titolo l'Approssinia+ zione della sinagoga alla nostra religione. Egli fece altresì delle traduzioni italiane di scritti originali, pubblicate in Venezia del pari che i libri precedenti; e sono la versione dell' Ecclesiaste, e quelle di varie difese della religione cristiana, scritte da Taziano, Atenagora, ed altri apologisti de' primi secoli. Egli fece compiere l'edizione de SS. Padri, intrapresa da Gallando. Pubblicò altresì il grando indice dei 52 vol. in fogl. d' Ugo. lini, Thesaurus antiquitatum sacrarum; e di più l'edizione veneziana di S. Gregorio il Grande, in 17 vol. in 4.to. Fece, inoltre, aggiunte al Dizionario delle sette lingue, nel quale, per dire il vere, l'abate Cognolato trovò errori cui gli rimproverò: ma presto si discoperse che i notati falli essere non dovevane apposti soltanto allo stampatore.

GALLIENO (Penes Germany), de GALLIENO (Actional), de grandigie di Roma, e figlio del celebre del carriero de l'actional de l'act

toldati scelti; sconfisse, a detta d'uno storico, 500,000 Germani o Alemanni ne' dintorni di Milano, e battè gli Eruli ed i Franchi. L'Impero romano era in quel tempo attaccato da tutte le parti dai popoli vicini alle sue frontiere, dai Persi specialmente, cui Sapore comandava: Valeriano (V. VALERIANO) fu vinto e fatto prigioniero da esso re, nell'anno 260. Tale grande avvenimento fece conoscere il carattere di Gallieno, il quale, durante gli otto anni in oui regnò dopo la cattività di sno padre, nulla tentò per liberarlo, e per lo contrario si rallegrò della sua disgrazia. La dappocaggine e spensieratezza di quest' imperatore formarono del suo regno un epoca unica nella storia: parecchi personaggi, che chiamati vennero i trenta tiranni, furono acclamati imperatori romani in varie parti dell' Impero. La nnova della sconfitta data a Valeriano dai Persi fu appena nota agli Sciti, ai Goti, ai Germani, ai Sarmati, agli Alemanni, ai Franchi ed altri nemici dell'Impero, che corsero tutti all'armi, Gallieno, il quale aveva alle volte de momenti di vigore, difese Roma contro gli Alemanni ed i Franchi, e li costrinse a ritirarsi. Ingenuo, uno de' generali di Gallieno, ribellò da hai, e si fece acclamare imperatore in Pannonia ed in Mesia. Gallieno gli andò contro nell'Illiria, lo battè e lo pose in fuga: il ribelle neciso venne dai suoi soldati, o si uccise da sè. Gallieno mostrò in quell'occasione tutta la crudeltà che si combinava nell'animo sno con la mollezza e col gusto de piaceri. Ordinò ai suoi soldati di passare a fil di spada tutti indistintamente gli abitatori della Mesia. Sorisse ad uno de'suoi generali : "Non sarei pago se facen ste perire soltanto quei che mosn sero le armi contro di me, e che n potuto avrebbero rimanere uccin si in una pagna: nopo è che ster-

n miniate in ciascuna città tutti » i maschi giovani e vecchi; niuno » risparmiate di quei che vollero " la mia perdita, niuno di quei » che male di me parlarono, figlio n di Valeriano . . . Uccidete, met-" tete a pezzi senza pietà; operate » in quel modo con eni sapete » ch' io stesso opererei, ec. ". Regilliano, un altro de generali di Gallieno, vincitore de' Sarmati, acclamato venne imperatore dalle truppe d'Ingenno, è dagli abitanti della Mesia, i quali scampati erano alla strage: me perì per mano de' suoi soldati. I Galli, la Spagna e l'Inghilterra riconobbero per imperatore Postumo, uno de'migliori generali dell' Impero: egli scacciò tutti i Germani dalle Gallie, e regnò per sette anni Gallieno gli fece guerra due volte senza poterlo soggiogare. Postumo si diede per collega Vittorino, e perì alla fine per mano de Galli o di Lolliano, che gli successe. Gallieno, passato essendo in Oriente, mosse contro la città di Bizanzio per vendicarsene, senzachè la storia narri il motivo del suo disdegno. Disperando di rendersi padrone della piazza, trattò con gli abitanti onde ottenere d'essere in essa introdotto: allora, ad onta della parola cui data aveva, fece passare la guarnigione a fil di spada ; in seguito si recò precipitosamente in Roma, dove adunò il senato, ed ordinò per la celebrazione dell'anno decimo del suo regno, una festa, di cui la pompa fu la più straordinaria ostentazione di lusso e di tolnttà: ivi comptrve da trionfatore in mezzo ai senatori ed ai sacerdoti. Il fece appieno ridicolo lo spettacolo, cui diede nel medesimo tempo di 200 nomini travestiti da Goti, da Sarmati, da Persi e da Franchi: rammemorò con ciò le millanterie in tale genere di Calligola e di Domiziano. Alle parti ridicole del carattere Gallieno univa la crudeltà

durante il cammino, essendosi frammisti alcuni buffoni ai pretesi Persi, cui esaminavano con istudiata curiosità, venna loro domandato cha cosa cercassero : essi risposero non poco facetamente: Cerchiamo il padre del principe. L' imperatore, istrutto della loro risposta, li fece spiatatamante abbruciar vivi. I Persi erano sempra i più formidabili nemici dell'Impero: Balisto, il quale stato era prefetto del pretorio sotto Valeriano, guerriero coraggioso e valante,marciò contro essi, gli scacciò dalla Cilicia e dalla Licaonia, ne fece un grande macello, tolse lero il bottino ed i prigionieri, ed anche s' impadroni delle mogli di Sapora. Fu, è vero, vigorosamente secondato da Odenato (V. ODENATO), il più grande difensore de Romani contro i Persi. Odenato gli scacciò dalle tarre dell' Impero, entrò in Mesopotamia e s'innoltrò fino nell'interno degli stati di Sapore. Esso principe gli andò contro, fu sconfitto ed obbligato a ritirarsi in Ctesifonte, sua capitale, cui Odenato assediò. Esso generale ebbe nuovi vantaggi contro Sapore, assediò nuovamente la città di Ctesifonte e la presa. Gallieno rimunerò i servigi di Odenato, associandolo all' impero. Troppo lungo sarebbe il parlare degli altri generali di Gallieno che approfittarono della sua dappocaggina ed apatia per farsi acclamare imperatori nelle provincie in cui comandavano. I più considerabili furono Macriano ed Emiliano in Egitto; Aureolo in Illiria; Celso in Africa; Valente e Pisone, ec. I Goti che passato avevano già l' Ellesponto e commesse orribili devastazioni in Asia e nella Grecia, in cui saccheggiato avevano e ridotto in cenere il famoso tempio di Diana in Efe-o, fecero nna nuova invasione nelle provincie d' Asia, di Bitinia, dal Ponto. di Cappadocia, mentre gli Eruli,

passato il Ponto Eusino, movevano difilati verso Bizanzio. Gallieno, il quale, siccome abbiamo già osservato, sapeva trovar coraggio, accorse in ajuto delle provincie attaccate dai Goti, combattè e sconfisse quei barbari. Riportò una vittoria non meno importante sopra gli Ernli; in seguito volse le sue forze contro Aureolo, il quale si avanzava verso Roma con la mira di deporlo e di farsi acclamara solo imperatore. Gallieno lo aggiunse, gli presentò battaglia, lo vinse e lo forzò a chindersi in Milano cui assediò. Tale avvenimento è del principio dell' anno 268: tatti gli storici pretendono che Gallieno rimanesse necise nell'assedio di Milano; ma non sono d'accordo sopra gli autori della sna morte, nè sni modo con cui perì; egli era nel 55.000 anno dell'età sua, e regnava da 15 anni. Avuto aveva datl' imperatrice Cornelia Salonina un figlio, chiamato Salonino Gallieno, il quale venne ucciso giovanissimo, allorchè i Galli in odio dell'imperatore si sollevarono e vestir fecero a Postumo la porpora. Il senato dichiarò Gallieno nemico della patria e fece cassare il suo nome dai pubblici monumenti. Egli è posto nel numero dei cattivi imperatori a cagione della crudeltà, oui esercito, specialmente contro i soldati, da' quali fece necidere alle volte, in un giorno, fino a 5 e 4000 (il che può sembrare esagerato), ed a cagione altresi della mollezza e delle voluttà, nelle quali s'immergeva, senza riguardo della dignità sua e dell'Impero cui regger doveva. La sua apatia e spensieratezza sopra gli avvenimenti più fune-ti e più disavventurati erano tali, che, quando gli venne fatto conoscere essersi l'Egitto separato dall' Impero, rispose : Non possiamo non fare a meno del lino d' Egitto? Alla nuova della devastazione dell'Asia per le correrie degli Sciti e

## GAL

pei flagelli della natura, la sua friponta fin: Non possimo noi esistere senza il fore di nitro? Rispose nel medesimo modo, quando informato venne della perdita delle Galni, era versato nella arti e nelle di controlo di consultata di concione di retto del toto tampo. Claudio, il quale fiu un huon imperatore, cadde nella debolezar di servivere Gallieno, suo predecessore, nel numero degli dei (1).

Q-R-T.

(1) Enistono melaglie di Gallieno in totti i metalii, ad una se ne è conservate nei m see del re, la quale escreità la critira d'un nunero grande di dotti del secolo p ssato. Spacemio, Vaillani, Banduri, il P. Arduino, l'abate di Vallemont, Galland, Bandelot ed Kehhéi haong tutti voluto spiegare l'iserisione singulare interno alla testa di Gallicoo codi spighe, GALLIENAE AUGUSTAE, Non è qui luogo o citare i diversi sentimenti di quei che crederano di potere spicgare il senso di tale iacrizione. Si fatta questione trattata teane con solerzia dall'abata Barthélemy, nel tumo XXVI dell' Accademia delle iscrizioni e belle lettere, pag, 55r e susseg, ed lo segai-to de Erkhel (Doctrion numerom vertenns, tom, VII, pag, 611). Ci basterà di dire che l'opi-oione doll'abate de Vallemont, a detta di Bartielemy, que la sembra che più si approssima alla verisimiglianza. Egli peasa che l'iscrizione Guillenge Augustue sia stata purta in essa medaglia in anore d'una engine di Gallicuo, chiaroata Gallicuo, di cui Trebellio Pullique fa menzione, e la quale fece porce a morte il tiranno Celso, che vestita avera la perpera in Africa ( F. CELSO ), e elle per gratitudine di tale aziono ardita l'imperatore volle consecrarbe il profatu menumento numiamatico: cosa, nuce è confesserio, inustata affatta i pereb tale opinione trorò molti contradilitori, i quali si valgoue anche del testo di Pollinne confutaria. Eckhei, che ultimo pubblich interno a ciù delle osservasioni, pensa che la coro-na di apighe, di cui ha Gallicon adorna la fronte, e l'iscrizione Gallicnae Augustae sinno effetto d'uo capriccio dal principe, il qua-le rulle fregiarai degli attributi di Cerere, co-me Nerone e Comodo si fregiavano alle volte di quei d' Apolle e d' Ercule. Si treva di fatto aicune volte Galliene rappresentata iu altre medaglie cha in quella di cui si tratta, col capo coronato di spighe. Ma rimane sempra dificile il dar ragione dell'incrisione veramente straordinaria di Gallience Augustae, che si legge intorno alla testa d'un imperatore. La medaglia, cui abbiamo etaminata con attensiouc, è per altre di tetta autenticità. Credute abbiamo di davere rammemerare nel presente atticulo sì fatto monumento euroso, perchè independentemente dalla sua singolarita, el

GALLIMARD (GIOVANEI EMmo), morf in Parigi, sua patria, ai 12 di giugno del 1771, in età di 86 anni; si era dato principalmente allo studio delle matematiche, pel quale compose più epere utili, quantunque di mediocre importanza : I. L'Aritmetica dimostratica ; II L' Algebra, o l'aritmetica letterale dimostrata: sono due tavole, ciascuna in un foglio in 8.vo, pubblicate nel 1740; III Geometria elementare d' Euclide, con supplimenti, 1736, 1749, in 12; IV Scienza del calcolo numerico, o aritmetica ragionata. 1750, in 12; V Le Sezioni coniche, ed altre curve, trattate profondamen-te, 1752, in 8.vo; VI Metodo teorico e pratico d'aritmetica, d'algebra e di geometria, adattato alla capacità d'ogni persona, 1753, in 16; VII Teoria de' suoni applicabile alla musica, 1754, in 8.vo d'un foglio; VIII Alfabeto ragionato per la pronta e facile istrucione de' fanciulli, 1757, in 12; IX Metodo, comune o nuovo Barrême pei conti fatti, 1757, in 8.vo; X Metodo latino ad uso de fancinilli e degli scolari, proposto per associazione: ma non venue alla luce.

GALLINI (Grotawit Aroma, dinaratore celebre, nato in Inalia, dired principio alla usa fuma in Parigi ed andó in seguito a Londra, dove si mostrò con applause per più anni nel testro dell' Opera, in qualità di primo ballerino; ta possia direttore de balli. Dava nello stesso tempo lessoni dell'armento della proposita diretto della proposita di considerato del particolo un Tortano vall' arte del padalicio un Tortano vall' arte del dansa. un voi, in 8 ye, che y rema-

somministe argemento di fare almono mesunono di Galliera, la poste nosè a conoccione che per le des parele riferire da Trebellio Pollione, e per le dissertazioni, alle quali fingine tale menaglis, la quale, alcoume dice Rattillemy, à sue di quei monumenti che formono l'ornamento di un misco e la disperariane d'un sultipartio.

T---

allora molto vantato, quantunque sembri che fosse la ripetizione soltanto di quanto si trova in un'opera di Caliusac, stampata nel 1754. Gallini aveva spirito e maniere insinuanti: la considerazione che acquistata si aveva era tale, che la sorella del conte d'Abingdon non ebbe difficoltà di porgergli la sua mano; ma tale parentado lontano fu dall'essere felice. Gallini aveva un genere d'economia che molto si appressava all'avarizia; il suo modo di vivere ed i guadagni, conseguenza degli applausi cui ottenero, gli permisero d'accumulare una tortuna non poco grande. Comperè nel 1786 il privilegio del teatro dell' Opera, ma non ebbe motivo di rallegrarsi di sì fatto acquisto; il teatro abbrució nel 1789: 30,000 lire di sterlini, cui anticipò per farne costruire uno nuovo, furono perdnti per lui; ed i rischi ed accidenti frequenti, ai quali fu origine la picciolezza degli edifizi in cui trasferì il suo spettacolo, il persuasero a vendere il suo privilegio. L'affitto delle vaste sale cui possedeva in Hanover-Square, sì per accademie di musica, che per balli, o letture pubbliche, e le lezioni di ballo cui continuò fino alla morte, lo risarcirono delle sue perdite. In un viaggio che fece in Italia, il papa gli conferi l'ordine dello sperone d'oro; dopo quell'epoca portava in Inghilterra il nome di sir John Gallini. Egli morì nel giorno 5 di gennajo del 1805.

CALLISSONIÈRE (ORLANDO MEHLE BARRI MERCHES DI LA), luogotenente generale delle armate navali di Francia, e socio libero dell'accademia delle sciente, nacque in Rochefort, agli ri di movembro del 1655. Il padec mo, che comandava la marineria in quel porto, era parimente giunto al grado di luogotenente generale per

Iuminosi servigj : essendo cavaliere di Malta, intervenuto era al famoso assedio di Candia. Passò in seguito a militare agli stipendi della Francia ed ebbe parle in tutti i memorabili fatti che avvennero sul mare, sino alla fine del regno di Luigi XIV. Si segnalò, tra le altre, nella battaglia della Hogne, e venne incaricato, con due vascelli, di difendere nel 1702 la palizzata di Vigo contro gl'Inglesi. Oppresso dal numero, abbruciò il suo vascello,e condotto venue prigioniere in Inghilterra, dove chbe molta parte nelle negoziazioni che produssero il trattato d'Utrecht. Il figlio suo seguì in tutto il glorioso e-empio cui aveva dinanzi agli occhi. Poiche studiato ebbe in Parigi, sotto la direzione di Rollin, il quale conservò sempre per lui la più viva affezione, La Gallissoniere entrò, nel 1710, nella marinerla e non tardò a farsi in essa distinguere. Militò durante il rimanente tempo della guerra, e si adoperò costantemente con nuovi servigi, anche in tempo di pace, a meritare nuove ricompense. Fatto venne capitano di vascello nel 1758, comandò, nel 1741, la Tigre, nella squadra di Decourt, ed ebbe in seguito commissione di convogliare con due vascelli la flotta della compagnia delle Inilie. Come tornò da essa spedizione, la quale riuscì felicissima, senti che si voleva conferirgli il governo della più considerabile delle colonie francesì. Rappresentò al ministro come genio aveva di servire lo stato combattendo i nemici sul mare, anzichè amministrando una colonia. Le sue osservazioni vennero aggradite; ma ottenuto aveva appena il comando d'un vascello, che il nuovo governatore, partito pol Canada, venne preso in viaggio dagl'Inglesi. Allora La Gallissonière si arrese, senza resistere, alla forza delle circostanze che contrariavano

la sna propensione. Acconsenti ad andare nel Conadà (1745), perche previde che ivi presentate gli si sarebbero frequenti occasioni di segnalarsi per selo: e siccome suppose che più rare sarebbero state durante la pace, volle la condizione di venir richiamato quand'essa fosse fatta. Esercitò l'uffizio di governatore, come se occupato non si fosse in tutta la sua vita che di tale oggetto, ed amministrò da vero uomo di stato. Istituì in Quebee un arsenale merittimo ed un cantiere di costruzione in cui non venivano adoperati, che legnami del paese. Conchiuse, propose e fece approvare il vasto disegno, di cui incominciò l'esecuzione, d'unire il Canadà con la Luigiana per una catena di forti e di stabilimenti. lungo l' Obio ed il Mississipi, a traverso le regioni deserte che separavano esse due colonie a ponente dei laghi. Al vantaggio di formare nna comunicazione meno penosa e meno lunga che quella pel settentrione, l'altro si univa di poter far giungere i dispacci in Francia, nel verno, per la Lui-giana, mentre la foce del finme S. Lorenzo rimane chiusa dai ghiaoei; per ultimo, quello di rinserrare gl' Inglesi tra le montagne ed il mare. Per l'ordine cui istitm, non solamente tolse the alcuna cosa potessero intraprendere, ma i lieti successi cui ottennero le armi francesi, costrinsero i loro nemici a tenersi in difesa, e tanto li molestò che li costrinse a desiderare la pace. La Gallissonière non si contentò di avere in tale guisa assicurata la tranquillità della colonia da fuori; atteso altresì con ardore a tutto ciò che poteva farla fiorire, renderla utile alla metropoli e procurare la felicità de' suoi abitatori. Si aequistò la loro affezione, amare si fece dai selvaggi e seco portò il compianto di tntti, quando tornò in Francia, nel 1749. Nell' anno

susseguente il re gli commise, unitamente a Silhouette, di regolare coi commissari inglesi i confini tra il Canadà e le altre colonie francesi nel continente dell' America settentrionale, e le possessioni inglesi. Le memorie, che pubblicate vennero sopra tale soggetto. sono prova con quale diligenza avesse La Gallissonière, durante il suo governamento, raccolto i documenti più diffusi e più precisi intorno ai vasti paesi cui amministreve. Per altro, non estante l'abilità de' commissarj, non fu possibile di accordarsi sopra la determinazione dei confini. Subito dopo il suo ritorno, era stata data a La Gallissonière la direzione dell'archivio delle carte della marineria : si opplicò ad accrescerne le ricchezze, eccitò gli uffiziali ad attendere allo studio dell' astronomia, agevolò loro i mezzi di coltivare tale scienza sì utile per la navigazione, e contribuì a far esegnire i viaggi di Chabert, di Bory e dell'abate de le Caille, de quali furono risultamenti il determinare un grande numero di posizioni geografiche. Nel 1754 e 1755, affidato gli venne il comando delle squadre di mosse marittime, destinate ad insegnare egli nffiziali della marineria que grandi principi di tattica navale, che assicurano soli il buon successo delle battaglie sul mare. Ebbe presto occasione di farli mettere in pratica; e l'effetto fu prova che sapeve abilmente applicare la teoria, cui insegnava. Le contese sopragginnte intorno ai limiti da segnarsi in mezzo ai terreni selvaggi, tra le colonie della Francia e dell' Inghilterra, in America, finito avevano con rompere ad ostilità in Enropa, Luigi XV volle finalmente porre un termine ai depredamenti degl' Inglesi, i quali, senze provocazione e senza dichiarazione niuna di guerra, s' impadronivano de'

vascelli mercantili francesi, ed auche di que' delle altre nazioni che recavano merci in Fraucia. Venne armata nel porto di Tolone una flotta, onde proteggesse lo sbarco di dodicimila nomini, alla guida de' quali il duca di Richelieu attaccare doveva Minorica; e fu conferito a Gallissonière il comando di tale armata, forte di dodici vascelli da liuea e di cinque fregate. Parti essa da Tolone ai 10 d'aprile del 1756; ed il giorno 18 diede fondo dinanzi a Minorica. Le buone disposizioni del comandante dell'armata navale agevolarono le sbarco: ed in seguito la squadra andò a porsi per corseggiare nelle acque tra Majorica e Minorica, onde proteggere l'assedio di Maone, ed impedire che la piazza ricevesse soccorsi per mare. Il giorno 17 di maggio, La Gallissonière ebbe avviso che si appressava la flotta inglese, forte di tredioi vascelli da linea, di cui uno a tre ponti, e di cinque fregate, comandata dall'ammiraglio Byng. Fece subito mettere la sua in battaglia, ed audo a rincontro del nemico. Ai 19 le due squadre furono a fronte. La Galli-sonière era, nel giorno 20 di mattino, riuscito, con eccellenti mosse, a guadagnare il sopravvento sugl' Inglesi: stava per attaccarli con vantaggio, quando a mezzogiorno il vento cambiò in favor loro. Determinò allora di attenderli, pago del bell'ordine, uel quale la sua liuea era formata e stretta, S'appiccò il combattimeuto, e durò quasi quattro ore ( Ved. Byng). Agl' Inglesi disalberato venne nn vascello, parecchi furono molto danneggiati, altri soffersero assai nel sartiame essi fuggirono, ed i Francesi, i quali pur avevano il disavvantaggio del numero, rimasero padroni del mare. La Gallissonière, il quale altro interesse nou aveva nell' insegnire un nemico in disordine, che di prende-

re de'vascelli cui aveva già messi fuori di grado di resistere, sacrificò tale gloria facile al suo dovere, che gli ordinava di rimanere dinanzi a Minorica, onde continuare ad impedire tentativi che potessero esser fatti per soccorrere Maone. La presa di essa fortezza fu il frutto di tale vittoria decisiva, che corouò la sna vita. Da alcuni anni iu poi la sua salute era disordinata. Intrapreso aveva la prefata ultima spedizione contro l'avviso de' medici, i quali predetta gli avevano una vicina morte, se di uuovo sì fosse imbarcato Il desiderio di dare alla patria nuove prove di divozione, reso l'avea sordo a tali rimostranze. I pronostici sinistri si avverarono: occultò i suoi mali quanto potè; ma fu da ultimo obbligato a dimettersi dal comando. Toruò in Francia e si pose in cammino per Fontainebleau, dove era allora il re. Gli mancarono totalmente le forze a Nemours, dove morì ai 26 d'ottobre del 1756. Luigi XV dimostrò altamente il suo dispiacere per la perdita d'un servitore sì zelaute, agginngendo che l'attendeva per dargli egli stesso il bastone di maresciallo di Fraucia, come ricompensa d' una guerra sì gloriosa e sì utile. A sommi talenti nelle cose di mare la Gallissonière univa infinite cognizioni. Amava e coltivava la storia naturale. In tutte le isole, nelle quali approdava, aveva cura di seminare sementi, di piantare alberi fruttiferi e di naturare per tal modo in lontano paese le produzioni de'nostri climi. Trasportava pure alberi straujeri, di cui arricchiva la sua patria. Raccolto ne aveva un numero grande nella sua terra, distante quattro leghe da Nantes. Serio e fermo, ma in pari tempo dolce, moderato, affabile ed integro, si faceva rispettare ed amare da tutti quei che servivano sotto i snoi ordini. Era adorato dai suoi

marinai, testimoni delle cure continue cui prendeva per conservare loro la salute e vegliare al loro ben essere. Tante belle qualità rimanevano occultate sotto sembianze poco vantaggiose. La Gallissonière era piccolo di statura e gobbo. Quando i selvaggi si recarono a salutarlo come arrivò nel Canada, colpiti da tale sua poca appariscenza, gli parlarono in questi termini: " Uopo è che tu abbia » una bell' anima, poichè con un » corpo sì malfatto, il grande capo » nostro padre ti mando qui per » comandarci". Essi non tardarono a riconoscere la giustezza della loro opinione, e coronaron lo del loro amore e della loro venerazione, chiamandolo col nome di padre, l'uomo che non usava del potere che a migliorare la lor sorte.

## GALLIZIN, V. GALITZIN.

GALLO (GAIO, O GNEO, SELPI-210), merita uua sede fra gli uomini ragguardevoli dell'antica Roma. Questore in una provincia, l'anno di Roma 576, edile curule l'anno 581, pretore urbano pochi anni dopo, i suoi talenti il condussero presto al consolato. Conferita gli venne tale dignità unitamente M. Claudio Marcello, l'anno 587. Fu molto debitore alle circostanze che favorirono sempre il suo amore illuminato delle belle lettere. L'Andria, il capo lavoro di Terenzio e della scena latina, fu, per la prima volta, rappresentata, sotto il suo consolato, l'anno 166 avanti G. C., in occasione delle feste di Cibele; e correva grido ch'egli estraneo non fosse alla composizione di si fatta opera. Cinque o sei anni prima, cioè. verso l'anno di Roma 582, tre anni prima della morte d' Ennio, essendo pretore, fatto avea rappresentare nelle feste Appolinari il Tieste di quel patriarca del teatro romano. Sembra che al degno esti-

111 matore del merito dei due prefati poeti, fossero i Romani debitori dell'introduzione degli spettacoli drammatici nelle feste consolari. Sulpizio Gallo illustrò ancora il suo consolato trionfando de' popoli bellicosi della Liguria. Ma un avvenimento della sua vita il rende più di tutto notabile, e lega la sua biografia per un punto importaute alla storia delle scienze. Egli non era per anco che tribuno militare e militava sotto gli ordini di Paolo Emilio, in qualità di suo luogotenente, nella seconda guerra di Macedonia, quando a mezzo d' una bella notte, la quale come fosse finita si doveva venire a combattimento tra i dne eserciti, la Inna repente si coprì d' un velo funebre : i soldati atterriti dal funesto presagio, erano vicini a disertare il campo, non ascoltando più che un timore insensato. Galle ottiene da Paolo Emilio la permissione di adunare le legioni ; le aringa e loro spiega la causa del fenomeno e la teoria dell'eclisse. Le assicurazioni e la sagacità dell'oratore rincorano il soldato. Gallo riesce finalmente a dissipare il terrore generale, e ravviva presto onninamente il coraggio abbattnto di quei gnerrieri destinati a vincere il re di Macedomia. Alcuni autori narrano tale fatto in modo alquanto differente: pretendono essi che Sulpizio Gallo, prevedendo un eclisse di Inna per la notte che precedeva il di della battaglia, in cui Perseo fu vinto da Paolo Emilio, e temendo lo stupore che sì fatto fenomeno improvviso indurre doveva senza dubhio nei soldati, gli adanasse, e loro predicesse che la Inna rimarrebbe eclissata, dalla seconda fino alla quarta ora della notte; praecauzione che fu causa della vittoria. Comunque possa essere, Sulpizio Gallo avrà sempre la gloria d'essere stato il primo astronomo di un popolo guerriero, in un seculo poco ancora

incivilito. Ma tale diversità di racconti non è affatto indifferente agli occhi degli astronomi. Pare che Bailly ammetta l' nitima delle prefate lezioni, mentre pensa che " il " metodo usato da Sulpizio Gallo n fosse bastantemente buono onde » predire l'ora e la durata dell'e-" clisse ". Pare che l'illustre istorico dell' astronomia, osservando che tale metodo ignoto era in Roma, il oreda venuto dall'Asia, Nondimeno Fréret nota che la più antica osservazione d'Ipparco è del-l'anno 162 av. G. C. Ora, siccome la predizione di Sulpizio Gallo, incontrastabilmente la prima di tale genere presso ai Romani, è dell'anno 168, epoca nella quale le tavole d'Ipparco non erano per aneo formate, uopo sarebbe supporre cho questo Romano, non che Talete, serviti si fossero di alcun metodo orientale anteriore ad I pparco. che non ci sia pervenuto. Sembra che un passo di Plinio l'antico, poco noto senza dubbio, poichèvenne fiuo al presente trascurato dai biografi, indichi ohe Gallo composto aveva un libro, il qualo non è ginnto fino a noi. Possiamo credereche sì fatta opera fosse un trattato particolare sopra le eclissi; ed è ta-le l'opinione del P. Arduino. Cicerone loda molto Sulpizio Gallo. della somma applicazione sua nell'astronomia; Tito Livio, Valerio Massimo e Frontino non obbliarono il suo nome. Plutarco narra che questo severo Romano ripudiò la moglie perchè osato aveva levarsi il velo in pubblico; e fa in Roma, foudata da circa sei secoli, il secondo esempio del divorzio, in quei tempi austeri in cui la morale pubblica esigeva, per oltraggio sì lieve, una punizione tanto rigoresa. G. F-B.

GALLO (Aquilio). V. Aquilio.

GALLO (GNEO, o PUBLIO, COR-NELIO), uno de' più celebri elegia-

oi romani, nacque, l'anno di Roma 688, in Frèjus, secondo la comune opinione (V. GIRABDIN): o nel Friuli, secondo Flavio Biondo. il quale volle forse Insingare la sua patria, valendosi d'un semplice equivoco di parola; giacchè il termine latiuo, che significa nativo di Frégins, può significare ugualmente originario del Friuli. Dalla classe più oscura Gallo s'innalzò fino al favore, e poco dopo all' amicizia intima d'Augusto, al quale in cose d'importanza utile divenne nella guerra d' Alessandria : ne ottenne per ricompensa la prefettura dell'Egitto; e la politica, ebbe, in tale scelta, tanta parte quanta l'amicizia. Se si crede allo storico Dione . Augusto temè d'affidare ad uomo, ragguardevole per alta nascita, il governo d'un provincia di fresco conquistata, e di cui la popolazione inquieta e turbolenta sofferto non avrebbe che impazientemente il giogo dispotico d'un nobile, addomesticato con l'abitudine di comaudare: l'evento non tardò a provare la fallacia del calcolo d'Angusto. Tanta grandezza e splendore presto abbagliareno Gallo: colpita da un'esorbitante contribuzione, la città di Tebe si sollevò tutta intera; il prefetto ordinò che fosse messa a sacco, secondo Ammiano, o la distrasse da capo a fondo, stando alla relazione di alcuni altri storici. L'orgoglio suo non conobbe più freno; e l'imprudenza de' suoi discorsi neppur rispettò la persona del principe : si fece erigere statue in tutto l' Egitto e fece scolpire le sue geste nelle piramidi. Richiamato venne da quel governo per le accuse di Valerio Largo, suo collega ed amico: Augusto, assente allora da Roma, commise al senato di esaminare la condotta dell' accusato. Unanimamente condannato dai gindici ad una forte multa ed alla pena infamante dell' esilio, non potè

GAL sopravvivere alla sua vergogna, e si diede la morte in età di quaranta o quarantutrè anni, ventisei anni prima di G. C. Angusto non potè contenersi dallo spargere lagrime per la perdita d' un amico, il qua-le, non ostante la sua ingratitudine, gli era par caro tuttavia. In tale occasione altrest, egli esclamò, se si crede a Svetonio : » Io danque » solo non potrò adirarmi quando " il vorrò contro gli amici miei!" Amato da Angusto, Gallo il fu ugualmente da Virgilio, il quale impiegata aveva, dicesi, a farne elogi una parte del IV libro delle ammirabili sue Georgiche: elogi, a oni avrebbe sostituito, dopo la disgrazia dell'amico suo, il bell'episodio d'Aristeo, con cui termina il medesimo libro. Sarebbe stato un tratto di viltà, cui non esitiamo a dichiarare indegno di Virgilio, e cui non compenserebbero agli occhi nostri verși più belli ancora, se stato fosse possibile di farne, che quelli dello stesso Virgilio. Se consideriamo altronde con quale industre naturalezza tale episodio magnifico si lea al soggetto del IV libro delle Georgiche, converremo, senza esitazione, nella sentenza del P. la Rue, il quale rigetta tale racconto come inverisimile. Quando si abbia riletta per la centesima volta la decima Egloga, (1), si comprende assai meno ancora come quegli che poteva aver coraggio di conservarla alla nostra ammirazione, avuta avesse la debolezza di cancellare altrove l'elogio dell'amico, al quale dedica un tributo si nobile e sì commovente. Independentemente dalle sue traduzioni o imitazioni del poeta di Calcide ( V. EUPORIONE ), di cui la sesta e la decima egloga fanno onorevole menzione, Gallo composto avea quattro libri di E-legie, nelle quali celebrava, sotto il

nome di Licori, una certa Citeride, libertà di Volnnuio: tali opere non sono a noi pervenute; e sembra che le sei Elegie, le quali vennero falsameute pubblicate sotto il suo nome, e che possono vedersi nella Raccolta di Epigrammi e poemetti antichi ( Parigi, 1500, pag. 425), siano d'nn certo Cornelio Massimiano Gallo Etrusco, poeta del sesto secolo. L'errore, è vero, non fu lungo; e la barbarie di alcnne espressioni, le quali svelavano il secolo dell'autore, le leggi del metro alcane volte violate, il ritorno frequente ad idee di vecchiaja e decrepitezza, in un poeta morto volontariamente nel fiore dell'età sna bastavano per far aprire subito gli occhi ai meno esercitati. Avviene pressochè lo stesso de' fram-menti d' nna settima Elegia e di tre Epigrammi, scoperti e pubblicati da Aldo Manuzio (1). I diversi frammenti attribuiti all'amico di Virgilio, vennero successivamente stampatı in Venezia, in 4.to, 1501 ( edizione princeps fatta da Pomponio Haurie ); Strasburgo, 1500; Basilea, in 8.vo. 1560; Parigi, in 4 to, senza data, Ristampati furono sovente in seguito a Catullo, Tibullo e Properzio; e prova n'è l'edizione di Barbon, 1792, in 12; e di Due Ponti, 1794, in 8.vo. L' edizione migliore è quella cui pubbli-cò Werndorff ne Poetae latini minores. Gallo tradosto venne in francese da Pezai. ( V. Pezat), Onintiliano rimprovera a Gallo la durezza dello stile, vizio eni contratto avea probabilmente nella senola dei poeti d' Alessandria e d'Euforione in particolare, oui tolto aveva a modello. e che, secondo S. Clemente, non poteva essere chiaro ed armonioso nello stile, da che era spessissimo profondamente oscuro nelle cosc. A-D-R.

(1) Pubblicata undici anni prima della merte di Galio.

(1) Viene altrest attribuito a Gallo il poe-ma intitelato, Ciris, che si trova in alcuno e diefoni di Virgilio.

GALLO (Elio) è il primo ed il solo de' Romani che penetrato abbia con un esercito nell'interno dell'Arabia: egli era dell'ordine equestre, ed eletto venne procuratore dell' imperatore Augusto in Egitto. Gli Arabi facevane mediante de'fondachi pressocbè tutto il commercio dell' India, e correva voce in quel tempo che accumula-te avessero grandi ricchezze : eccitarono esse l'avidità de' Romani, e deliberato vanne di sottomettera le sparse tribù di quel popolo in apparenza deboli e disunite. Elio Gallo fu incaricato della condotta di tale guerra : egli partì, 25 anni prima della nascita di G. C., con diecimila uomini. In tale numero erano compresi mille Ara-bi Nabatei : il ra loro Obeida era alleato de' Romani; ma Sillao, il quale comandava quelle truppe arabe, aveva sopra esse la principa-le autorità. Elio Gallo ebbe l'imprudenza d'abbandonarsi ai consigli del duce arabe: Silleo condussa la flotta romana di scoglio in iscoglio e ne fece perire una parte grande; trasse in seguito ne' deserti ardenti del Nedged le legioni romane, le quali, dope sei mesi di cammino, rifinite dai combattimenti, dalle malattia e dalla fame, furono obbligate a tornarsene in fretta, quando non erano più che due giorni distante dal paese degli Aromati, meta della loro spedizione. Forse nna sconfitta o alcun sinistro considerabile, di eni gli storici romani non fecero menzione, fu la vera causa di tale ritorno, che somigliò molto ad una fuga precipitata, poichè l'esercito non impiegò ohe sessanta giorni per tornare in Egitto, Silleo pagò con la testa il tradimento, a oni indusse l'amor di patria. Essa guerra, tanto inginsta nel suo principio quanto infausta nella rinscita, diede ai Romani cognizioni positive sull'interno dell'Arabia. Il geografo Strabene, il

qual era amice d'Elio Gallo, ne tramando a noi le particolarità : Plinio e Dione ne aggiungono altre che non esistono nel racconto del geografo d'Amasea, ma è difficile di adattarle alle nostre cognizioni moderne, perchè di fatto l'interno dell'Arabia è a noi meno ancora noto che non lo fosse ai Romani. Dione (libro LIII, 20) non nomina che nna sola città, quella degli Atluli, situata sulla spiaggia del mar Rosso, dove i Romani ginnsero come ritornarono. Essa città è guella, eni Strabone (libro XVI, pag. 1128) chiama Athrulla. Gossellin tiene che tale lnogo fosse la Jatrippa di Tolomeo, la Yatrib degli Arabi, o Medina. Fra le città cni nominano Strabone e Plinio, Gossellin colloca Nigra a Maadenal-Nokra; e la città di Mariaba, oni Plinio pone fra i Calingi, è, secondo il geografo francese, quella di Marsvaba, che Strabone mette presso ai Rammiti, e rappresentano ambedue la città della Mecca (Ricerche, ec., tom. II , pag. 116). Sembra che de Sacy (Mem. dell' Accademia delle Iscrizioni, to.XLVIII, pag. 5r4) accorciar voglia più ancora il tragitto corso dall'esercito romano nell'Arabia ; ed nopo è confessare che il suo ragionamento sarebbe concludente, se le seguenti parole di Flinio, cetera explorata retulit, avessero il senso, cui loro dà esso dotto orientalista: ma noi teniamo che uno ne abbiano al tutto differente. Non dobbiamo obbliare che la spedizione de' Romani durò sei mesi, e ohe in un paese, in oui i luoghi fertili separati rimangono da vasti déserti assolutamente sterili, non è possibile, senza perire, di viaggiare lentamente. Tali considerazioni senza dnbbio indussero Mannert (Geograf., tomo VI, pag. 116) a sostenere che la Mariaba di Plinio era la città stessa che quella, di cui esso antico scrittore fa altrove menzione sotto il name di Sabatha, ed a riferire la città di Negra a quella del medesimo nome, cui Abulfeda pone a settentrione di Mareb, distante venti giorni dalla Mecca, e dieci da Sane: potremmo ancora agginngere che il cantone, chiamato Chaalla in Strabone, cui traversò l'esercito romano, essere potrebbe quelle di Chaullan nell'Arabia Felice. Il ripetiamo, la mancanza di cognizioni positive ci riduce in tale punte a conghietture, le quali nondimeno riescono di alcuna utilità. Elio Gallo tolto avendo seco, per la spedizione d'Arabia, una parta delle truppe destinate a guardare l'Egitto, gli Etiopi fecero una correria in essa provincia, ed i popoli della Tebeide si sollevarono. Petronio, cui Elio Gallo lasciato aveva in Egitto e che probabilmente a lui successe nel comando di quella regione, non solo represse tale ribellione, ma penetrò in Etiopia e fece prigioniera una regina di quel paese, chiamate Candace ( V. CANDACE), Velois, Burmann e Simson osservarono prime di noi l'errore di Casaubono, il quale, nelle me note sopra Strabone e Svetonio confonde Elio Gallo con Cornelio Gallo, che fu suo predecessore nel governo dell'Egitto ( Ved Conne-LIO GALLO ).

M—n.

GALLO (E.10), ginreconsulto
romano, è diverso dal precedente,
secondo alenni motro; quali suppongono che fiorisse sotto Augusto,
di meritato avesse la confidenza
di quell'imperatore e fosse da lini
chianato all'importante utilizio di
prefetto dell'Egisto: asrebbei ni taticanto all'importante utilizio di
prefetto dell'Egisto: asrebbei ni
tare dell'egisto composito
verbbe mandato. Galo compositrebbe all'uni di cario concomposito dell'estato dell'estato
con composito dell'estato
con con controlle dell'estato
con con controlle dell'estato

contengono che un solo frammento di poca importanza : è forse questo il motivo, per cui esso ginreconsnlto fu omesso nel catalogo attribuito a Giustiniano degli autori, de'quali gli scritti servirono per la composizione del Digesto, e ch'esiste in fronte al manoscritto delle Pandette fiorentine. Comunque sia, Gallo venne soventa confuso male a proposito, e dai Latini stessi, ora con Aquilio Gallo (V. Aqui-Lto), ora col poeta elegiaco Corne-lio Gallo. Si laggono alcune particolarità intorno alla sua vite, non ohe i pochi frammenti che di lui ci rimangono, nel tomo Il della Raccolta pubblicata da Mayans col seguente titolo: Commentarii ad triginta jurisconsultorum omnia fragmenta quae extant in juris civilis Corpore, Ginevra, 1764, 2 tomi in 4.tq.

P-s-T. GALLO (CAIO-VIBIO-TREBONIAno) necque nell'isola di Meninx. oggigiorno Gerbi, sulla spiaggiad' Africa. Gli storioi nulla narrano della sua famiglia. Egli aveva un comando militare nelle frontiere della Mesia, verso il mezzo del terzo secolo dell'era cristiana. Dopo la morte dell'imperatore Decio e dopo la strage che dell'esercito sno fatte venne dai Goti, le truppe romane ch' erano ad essa scampate, si unirono alle legioni, cui Gallo comandava. Esso generale, mostrandosi tocco della morte di Decio e fingendo di volerla vendicare, si cattivò i enori de'soldati, i quali l'acclamarono imperatore. Aveva quarant' anni in circa quendo ricevè la porpora. Il sanato confermò la sua elezione. Gallo deluse tutte le speranze. In vece d'andare contro i Goti, fece con essi nna poce vergognosa, lasciò loro il bottino ed prigionieri, e si obbligò anche a pagar loro un annuo tributo considerabile, col solo patto che rimanessero nel loro paese. Il nuovo imperatore andè in seguito a Roma e principiò il suo regno, rinnovando tutti gli editti che stati erano pubblicati contro i cristiani dal suo predecessore, e facendoli rigorosamente eseguire. Governo con dapocaggine e spensieratezza. I barbari ne approfittarono: i Goti, tutti i popoli lungo la riva del Danubio, lecero correrie nella Mesia ed in Pannonia; gli Sciti desolarono l'Asia; i Persiani entrarono in Siria e s' impadronirono d'Antiochia. Emiliano (V. tale nome), il quale comandava in Mesia, sconfisse e scac ció i barbari, ed acclamare si fece imperatore dall'esercito suo. Gallo, sgomentato, ordinò a Valeriano di marciare contro al ribelle. Onesti prese subito il cammino d'Italia ed arrivo in breve tempo in vicinanza di Roma, duve incontrò Gallo ed il figlio suo Volusiano, alla guida d'un grand'esercito. Le trappe cui l'imperatore comandava, non sentendo per lui che disprezzo, l'uccisero con suo figlio alla vista dell'esercito d'Emiliano, ed acclamarono augusto quest'ultimo. Gallo finì in tale modo un regno di diciotto mesi.

O. R-r. GALLO (CESARE), nipote del grande Costantino e fratello di Giuliano, scampò all'eccidio della famiglia imperiale che avvenne nei primi giorni del regno de' figli di Costautino. La gioventù di Gallo passò in continui spaventi e sotto una vigilanza sospettosa. Nondimeno nel 551 l'imperatore Costanzo lo creò cesare, gli diede in matrimonio sua sorella Costanza, e l'incaricò di combattere i Persiani, cui egli sconfisse in parecchi incontri. Gallo continuò a governare l'Oriente ed eletto venne due volte console: ma il suo potere degenerò presto in tirannia ed i suoi vizi con violenza si svilupparono. Vano, arrogante, sospettoso, crudele, desolava l'Oriente con le sue vendette ed immolava a sè le più

nobili vittime. La moglie sua Costantina ( Ved. COSTANTINA ) gareggiava con esso di furori : Antiochia vedeva ciascun giorno proscrivero alcun cittadino illustre. Clemazio d Alessandria, Teofilo, governatore di Siria, perirono in tale guisa sotto diversi pretesti. Costanzo, informato degli eccessi di Gallo, dissimulò da prima il suo risentimento, tuttochè fermasse il disegno di perderlo; e l'imprudente cesare corse incontro alla sua vendetta, facendo perire il prefetto Domiziano ed il questore Monzio, due creature dell' imperatore. Costanzo, offeso nel più vivo, chiamò a se Gallo e sua moglie, scrivendo loro le lettere più lusinghiere. Gostantina morì in viaggio. Gallo esitava: uno de' suoi utfiziali, chiamato Sendilone, il quale lo tradiva, dissipò le inquietudini sne. Arrivato a Pettau nella Norica, vi fu arrestato dal conte Darbazione, ed in un carro condotto venne presso a Pola in Istria. Costanzo, eccitat o dai suoi favoriti, commise a du e uomini fidi, Eusebio e Pentado, d'interrogare Gallo e di fargli il processo. Gallo fu decapitato nel 554, nel 29.mo anno dell'età sua. I complici de'snoi delitti furono paniti; e poco manco che Giuliano, sno fratello, involto non rimanesse nella sua disgrazia. La morte di Gallo liberò l'impero da un mostro che adeguato avrebbe i più odiosi tiranni.

GALLO a GAL (8.), sedicasimo reacovo di Clermonia more recoro di Clermonia verso il mone di Generali anno di Generali anno di Generali anno di Generali anno Giorgio. Leccadia, sua madre, discendera alli illentre martire Vezzio Epagato, morto in Lione, nella persecuzione di Marco Aurelio. L'esempio di parenti vi crittani formo del giovane Gallo, rittani formo del giovane Gallo, dello di pirti e pressochi di permitenza. Come giunto fi all'età nitezza.

- J (il

dell'adolescenza, il padre suo cereò di riccamente ammogliarlo. Gatlo, stato essendone istrutto, s'involo dalfa casa paterna, ricovrò nel monastero di Conrnon, in eni chiese l'abito religioso. L'abate gli rappresentò ch'uopo era il consentimento di suo padre : questi, riconoscendo in tale vocazione alenna cosa di soprannaturale, tenne, quantunque esso figlio fosse il primogenito, di non dovere opporsi alla sua risoluzione. Le virtà di Gallo nel chiostro, i progressi, eni fece nelle seienze divine, indussero il vescovo di Clermont, Quinziano, a chiamurlo presso di se, e fatto venne diacono; ma Teodorico, re d'Austrasia, informato del raro merito di Gallo volle averlo nella sua corte, dove divenne, dicono gli storiei di quel tempo, tanto caro ad esso monarca ed alla regina come se stato fosse loro figlio. Intanto la fama di Gallo diffusa si era da lunge, e la città di Treviri il chlese al re onde sostituirlo al suo vescovo, eni perduto aveva nel 527. Il re, ehe nou voleva separarsene, negò di accordarglielo. Ma rimasta essendo vacante la sede di Clermont per la morte di Quin-ziano (1), Teodorieo la conferì a Gallo con esclusione di un altro soggetto, cui il elero eletto vi aveva, ed il quale si presentava con ricchi doni. Gallo morì nel 554, in età di sessantaeinque anni con fama di pastore vigilante e di santo vescovo. La chiesa l'onora nel giorno primo di luglio. Gregorio de Tours, di cui S. Gallo era zio, ne scrisse la vita, Fortunato celebrò oure la sua memoria in un epitafio in versi, ch' esiste nel 4.to libro

(t) I Bollandisti pougono lea Quissiano e Gallo uno chianato Desiderio. Tale opinione viene sementila da Gregorio de Teuro, ti quale dice espressamente: Cam bretus Quintinno: ... ab hon mundo migrasset, Gelhas in ejas cothedram opitulante rege substitubas set.

delle sue poese, e cui în sequito voltò in prosa per Gregorio de Toure, col quale era legato d'amician. S. Gito intervenne al quarto el al quinto concilio d'Oriena, ne 154 i e 549, o prese parte in tutto ciò che in esso iatto venne per la riforma de cottumi. — Gallo II, ventesimoterzo vecotumi. — Gallo II, ventesimoterzo veco di Clermoni, pervenne a quella cede vercon del consegui del presente del consegui del consegui del conle del conle del conle con la consegui del conle del con

GALLO (S.), abate e fondatore del famoso monastero del suo nome, chiamato altres' Gallo d'Ibernia, perchè nato era in Irlanda. fit consacrato a Dio fino dall' infanzia e collocato venne nel monastero di Bangor, in Ultonia, in eni fioriva una scuola celebre, cui dirigeva S. Colombano. Gallo fn suo discepolo: sotto un sì buon maestro si rese valente nella grammatica, nella poesia e nella sacra Scrittura, mentre ad un tempo si educava nella pietà e nelle virtù religiose. Il zelo delle anime avendo nel 585 indotto S.Colombano ad abbandonare, con permissione dell'abate, il monastero di Bangor ed a passare in Francia. Gallo uuo fu dei dodici religiosi che l'accompagnarono onde as-isterlo nel suo pio disegno. Andarono essi in Austrasia, dove Teodorico II gli accolse, ed ivi predicarono la fede sotto la sua protezione. Ma San Colombano osato avendo rappresentare a Teodorico eou rispetto, ma pure con santa libertà che più degno sarebbe d'un gran principe, com'egli, il vivere con una sposa legittima ette nel coucubinato, degli adulatori, peste delle corti, disservirono Colombano nell'animo del monarca. Venne egli e-iliato e ritornò in Irlanda. Gallo, già prete, trattenuto da gra-

ve malattia, non potè seguirlo e

rimase nella parte del regno d'Austrasia, che dappoi ebbe il nome di Svizzera, in cui v'aveva per anco del bene ad operare ; egli fabbricò alcnne celle nella vioinanza di Bregentze, distante due leghe dal lago di Costanza. Tali furono gli umili principj della celebre abazia di San Gallo, riccamente poscia dotata da Carlo Martello e da suoi discendenti, ed eretta in principato sovrano da Enrice I (1). Rimasta essendo vacante la sede di Costanga, offerta venne all'abate Gallo siccome alla persona più degna di occuparla. Egli la ricusò, e propose Giovanni, sue discepolo, che venne aggradito. Ricusò parimen-te la carica d'abate di Luxeuil, divenuta vacante nel 625, per la morte di Sant'Eustazio. Valfrido Strabone, storico di San Gallo, pone la sua morte breve tempo dopo tale epoca. Mabillon prova che uopo era ritardarla fino al 646, ai 16 d'ottobre, giorno in cni la Chiesa l'onora. Oltre la vita di S. Gallo compilata da Valafrido Strabone, un' altra ve n'ha, scritta in versi dal monaco Notker, il quale viveva nel principio del secolo X. Il solo scritto di San Gallo, che pervenuto sia fino a noi, è un Discorso cui recitò nella chiesa di S. Stefano il giorno della consacrazione di Giovanni, eletto rescovo di Gostanza. E' un compendio, fatto con molto metodo, della storia della religione, dalla creazione del mondo fino al giudizio universale. Lo sti-

(4) Il abazia di Sau Galla seppa pressociarsi col gasto e can la cultura sir bosoli stadi in liatra più noservola sessera chequelle magaliche e sobili presigniter. Produzmente della colore reclesiatione ai la sessconservota fon a quasti ultimi tempi; col era conservota fon a quasti ultimi tempi; col era producte quella di S. Reneletta. Divrane, nel traca, il principia monostero della congregationa benedittisa svitetta, composta di sort donno.

le n'è semplice, pieno di forza e d'unzione, è sostenuto da un'erudizione che reca stupore per quei tempi. Enrico Canisio è il primo che fatto abbia conoscere tale Discorso, inserendolo nel 5.to volume delle sue Lectiones antiquae, Ingolstadt, 1604, da cui passò nel Manuale hiblicum, Francfort, 1610, a nelle Biblioteche de'Padri, di Parigi e di Lione. Giacomo Basnage lo ristampò nel suo Thesaurus monumentorum, Amsterdam, 1725. Il suo titolo più comune è quello di Discorso o Sermone; ha però altrea i titoli di Compendio della sacra Scrittura, di Compendio di dottrina cristiana, finalmente di Discorso e maniera di gocernare la Chiesa.

L-r. GALLO (AGOSTINO), agronomo celebre d'Italia, nacque in Brescia nel 1499. Quantunque atteso non avesse allo studio delle lettere, nniva nondimeno ad uno spirito di osservazione tutte le cognizioni che in quell'epoca potevano concorrere a formare un buon agricoltore. Il suo carattere morale e gli utili lavori, ai quali attese per tutto il corso della sua vita, gli meritarono la stima e l'amicizia degli uomini ragguardevoli del sno tempo. Si applicò al coltivamento delle terre nolla sua patria, ch'era in quel tempo la parte più fertile e la meglio coltivata dell'Italia. Non contento d'osservare i buoni metodi cui aveva sotto gli occhi, studiò le opere degli antichi e de' moderni . fece nnovi saggi, introdusse nuove coltivazioni, e giunse, dopo una lunga esperienza, ad essere il primo agronomo del suo secolo. Intraprese allora la compilazione d'un'opera, cui pubblicò in età di sessantasei anni, poichè lavorato v'ebbe per dodici anni. » Nulla ho scritn to, o pochissima cosa ( dice Gallo » in use delle sue lettere l, oh'esen guita non abbia con le mie mani, o che non abbia fatta eseguire

11 per mio proprio conto, o ven duta praticare dagli altri, o finalmente che stata non mi sia » certificata da persone degne di " fede ". Gallo può essere considerate come padre o restauratore dell'agricoltura italiana : ne'suoi scritti occorrono di fatto cose che state non erano dette prima di lui; e nella sua pratica, metodi e coltivamenti, ignorati dai suoi compatriotti primachè fra essi gl' introducesse. Tal'è, per esempio, la coltivazione del riso, quella del trifoglio, in quell'epoca, non altrove conosciuta che in Ispagna; gl'Italiani obbliato avevano il nome di quest'nitima pianta ed i grandi vantaggi, oui ne ritraevano i loro antenati. L'opera di Gallo, intitolata, Le Venti giornate dell' agricoltura et de piaceri della villa, ec., vide la luce nel 155o, e composta non era che di dieci giornate: poco tempo dopo, l'autore ne aggiunse tre in una nuova edizione; che venne più volte ristampata, ed, in ultimo, l'opera uscì alla luce nel 1569, in venti giornato, e con un certo numero di figure. L'ultima e più compiuta edizione è quella di Brescia, 1775, in 4.to; essa contiene la vita e le lettere dell'autore, con un'istruzione sulla coltivazione del grano turco, e con note . Di tale opera fatte vennero da oltre venti edizioni in italiano; e fu tradotta in lingua francese. Haller, parlando di Gallo, si esprime in tale modo: Verbosus senex, omnia obeia, etiam aliena profert, non satisfecit mihi neque in hortis, neque in agrorum cultu. Sì fatta critica è ingiusta quando che tale non sia dal late dello stile diffuso, quantanque elegante. La forma di dialogo, molto in uso nell'epoca in eni Gallo scriveva, cresce anch' es sa verbosità all'antore : ma egli non merita l'imputazione di ruberie. poichè, siccome osservato abbiamo, non ha in generale inse

gnato che precetti, frutto della sua propria esperienza. Le Venti giornate d'agricoltura presentano ancora oggigiorno ai coltivatori pratici, ai quali data non venne una diligente educazione, il trattato, se non il più perfetto, il più ntile per lo meno cli essi possano leggere. Oc-corrono però in esso alcune preoccupazioni, quantunque l'autore combatta molto sovente quelle del suo secolo. Egli morì nel 1570.

GALLO (Tonnaso), uno dei più celebri teologi del suo secolo, da prima canonico di San Vittore in Parigi, in seguito abate di Vercelli, più noto per tale qualificazione che pel suo proprio nome, fioriva, non nel 1400, siccome dissero Sisto da Siena e Francesco Agostino della Chiesa, i quali il qualificano e non lo nominano; ma nella prima metà del secolo XIII, siccome attestano le cronsche dell'ordine suo ed i monumenti di quel tempo. Si può dabitare se il soprannome di Gallo indichi un'origine francese, o se dinotasse un cognome di famiglia italiano, che stato fosse agginato al sno nome, onde distinguerle da un altro Tommaso di San Vittore, predecessore d'Ugo. Comunque sia, parrebbe che incombenzato fosse di professare la teologia in San Vittore di Parigi, quando il cardinale Bicchieri, legato in Francia verso il 1208, accordò agli abati di S. Vittore grandi privilegj. Esso cardinale eretto avando dappoi in abazia la cappella di Sant'Andrea di Vercelli vi prepose Tommaso, ed il mise in possesso de'heni, di cui dotato avea riccamente tale ahazia (1). Dopo la morte del cardinale, una bolla di Gregorio IX confermò quella fondazione fatta in favore de canonici regolari, di

<sup>(1)</sup> Vedosi, nell'articolo Faqva, la neta relativa al cardinale Biechieri.

cui Tommaso qualificato viene abate. Nondimeno Costantino Gaetano, secondo il libro delle Tasse della corte di Roma, in cui nominati sono Cistercensi nel 1464 i canonici regolari di Sant' Andrea, fece dell'abate di Vercelli un abate dell'ordine di S. Benedetto. Di fatto stata essendo essa abazia data in commenda a Francesco figlio di Luigi duca di Savoja, occupata venne transitoriamente con tale titolo da un abate de Cistercensi. Ma Tommaso ed i canonici suoi successori non furono per ciò Cistercensi. Il professore di S. Vittore, nella sua cattedra di Vercelli, rese presto florida la scuola di filosofia e di teologia, aperta in essa città, ed alla quale unite si erano quelle di Milano e di Pavia, La celebrità di Tommaso crebbe a tale ehe molti dei numerosi discepoli, i quali mossi da un'eminente pietà, si raccoglievano presso Francesco d'Assisi, erano in seguito indirizzati da esso santo all'abate di Vercelli per esservi istrutti e perfezionati nelle scienze di-Tale fu, tra gli altri, Antonio di Padova, inviato a Vercelli, non per professarvi (siccome per errore fn detto nel sno articolo), ma per istudiare, sotto quel grande maestro, la teologia e quanto essa aveva di più profondo e di più cospicuo (Ved. le Cronache dei Francescani e gli Acta Sanctorum). Il condiscepolo d'Adamo di Marisc vi fece sì rapidi progressi in pochi anni che l'abate di Vercelli diceva di Antonio, elle penetrava per l'amore doce la scienza umana non poteva arrivare. Per tali ragioni Gabriele Bucelin, Erardo suo confratello (1), e dietro ad essi l'aba-

(1) Tomaso d' Aquina Ergid, bepedettino, prefessor di Weishbrana, autore d'un'edizione izini dell' Indiazione, con una predzione apologetica per Gergesio, Augusta, 1724, e d'una Difesso odi tilo di Policrates Geretemate, contro lo Scalum Rempense d' Anosti, Augusta, 1723. te Valart, preoccupati dell'opinione che l'autore dell'Imitazione di G. C. supposto Giovanni Gersenio e contemporaneo di S. Francesco d' Assisi, dovesse essere il maestro di teologia più chiaro del sno tempo, hanno potuto dire che fosse appunto questo stesso abate di Vercelli, maestre di Sant' Antonio di Padova, interprete e commentatore delle opere di San Dionigi l' Areopagita. Onest' ultimo titolo ha fatto altresi che Tritemio confondesse l'abate di Vercelli con Giovanni Scott, dotto Erigene, il quale aveva anch' esso tradotte le stesse opere. Nondimeno è certo che . questo abate si chiamava Tomaso. sia dall'atto di donazione del 1235 e consegna a lui fatta dell'abazia di Sant'Andrea, sia dalla bolla di Gregorio IX, del 1927, indiritta a Tomaso abate di Sant' Andreadi Vercelli, sia da nu diploma di Amato III, conte di Savoja, del 1258, il quale assume sotto la sua protezione lo stesso Tomaso ed i suoi canonici cui loro successori. Tali testimonianze, rapportate da Amort (V. FROVA), provano pure che Ughelli ed altri storici si sono ingannati nel fissare l'epoca della morte di Tomaso nel 1226. Risulta dal senso dell'iscrizione stessa scolpita sulla sua tomba a Sant'Andrea di Vercelli

Bis tres riginti carrebant mille ducests Anni, cum Thomso abiit venerabilis abbas,

che questo rispettabile abate morì nel 1246, e secondo il necrologia antico di S. Vitture, citato dal P. Giovanni di Tolosa, ai 5 di dicembre dello stesso anno. Bucelin conocera tale necrologi, posche bate, ma vi sottriuice il false nome, Gersen, nel suo Menologium Benedictimun. Ugaulamente istrutto nello lettere greche a latine, e nella teologia, Tomano ha laciato

commentarj e parafrasi che si rinrengono nelle biblioteche dei diversi paesi dove la sua riputazione era pervenuta: I. Spiegazioni del Cantico dei Cantici, cui l'autore interpreta nel senso anagogico dell'amor divino. G. Gersone ha citato con lode tale opera nella prefazione del suo Commentario sullo stesso cantico; II Una Traduzione o parafrasi dei libri sulla gerarchia e la teologia mistica, attribuiti a S. Dionigi l'Areopagita. Si trova inserita nella Theologia mystica, di Giovanni Echio, Ingolstadt, 1510, ed unita col Commentario, di Dionigi il Certosino sui medesimi libri, Colonia, 1526. Quanto ai Sermoni del preteso Giovanni abate di Vercelli, eni Costantino Gaetano aveva avuti dall'abate Carlo Steingel e che Leone Allacci ha notati nelle sue Apes urbanae siccome parte della biblioteca Aniciana, sembra certo che sia stato letto Vercellensis per Vincellensis. Tali Sermoni sono di Giovanni, abate di Vincelles, di cui si fa menzione nel tomo IV della Gallia Christiana.

GALLO (SERVAZIO). V. GALLE.

GALLOCHE (Lunci), pittore francese, nato nel 1670, morto nel 1761, fu allievo di Luigi Boullongne ed insegnò al celebre Lemoyne i primi principi della pittura. I suoi dipinti furono per lungo tempo considerati come favori d'un ordine superiore: ma più tardi scemarono alquanto di fama e Galloche, giunto ad un'età molto avanzata, ebbe la disgrazia di sopravvivere alla sua gloria. Gli artisti nondimeno mostrano aucora grande stima per le sue produzioni, specialmente per la sua Traslazione delle relique di Sant' Agostino, che adornava altra volta la chiesa de' Petits-Pères e che è veramente un'opera rignardevole. In generale le sue composizioni hanno il

merito di un ordinamento giudizioso, d'un colorito sostenuto e d'un bell'accordo nel chiaroscuro. Quindi i più dei pittori in voga che obbliare il fecero sotto il re-gno di Luigi XV, lontani furono dali' adeguarlo agli occhi de'veri conoscitori. Egli non contribuì meno, come i Natoire, i De Troy, i Boucher alla decadenza della scuola francese tanto sensibile nel secolo passato. I migliori lavori di Galloche, secondo il quadro che ne abbiamo ora fatto, sono la Resurrezione di Lazzaro; la Partenna di S. Paolo da Mileto per Gerusalemme; l' Istituto de' Fanciulli esposti; Ercole ed Alceste; la Samaritana e la Guarigione dell' ossesso. Alcuni di essi quadri si veggono ancora nelle chiese di Parigi. Trattò il soggetto d' Ercole e d' Alceste per l'aminissione sua nell'accademia reale di pittura. Gallo viaggiato aveva in Italia e ne avea portato un grande numero di Studi, dai quali trasse partito vantagiosissimo nella maggior parte de' suoi lavori. E' agevole il vedere di fatto ch' egli tolse principalmente a copiare la maniera de pittori celebri. Se un mezzo era questo bastantemente sicuro per non errare, non cra però almeno quello di farsi connumerare fra i modelli. Esso pittore stimabile ottenuto aveva dal re un alloggio nel Louvre ed una pensione. Egli mori rettore e cancelliere dell'accademia.

GALLOIS (Gtovanni), uno degl' intitutori del Giornale de dotti, nato in Parigi agli 11 di giugno del 1657, manifentò fino dall'innatia felici disponisioni, cui suo padre, avvocato nel parlamento, coltivò con diligenza grande. Essendosi fatto ecclesiastico, volse i suoi stud alla teologia e cereò in pari tempo di perfesionarsi nella cognizione del greco e dell'ebraico,

al fine di peter leggere i Libri santi negli originali: non continuò meno ad applicarsi, ne'momenti d'ozio, alla letteratura ed alle scienze; e siccome dotato era di memoria del pari che di senno, tutte le cose che apprendeva gli si ordinavano nello spirito senza confusione. Ad un'istruzione solida quanto variata egli univa l'abilita, non poco rara in quel tempo, di scrivere bene il francese in guisa che ninno atto era più di lui a compilare un'opera destinata a far conoscere le produzioni letterarie e scientifiche delle altre nazioni. Tal era l'oggetto del Giornale dei dotti; ed essendo stato tolto il privilegio a Sallo (V. Sallo), per le lagnanze di alcuni scrittori, cui censurati aveva con soverchia amarezza. Colbert il conferì all'abate Gallois, nel 1666. Rimase egli solo incaricato d'esso giornale fine al 1674: ma non potè sempre lavorarvi con la medesima esattezza; e da ultimo le occupazioni il costrinsero ed abbandonario affatto (1). Colbert valutato aveva appieno il merito di Gallois; gli accordò da prima un appartamento nel suo palazzo ed in segnito l'ammise in tutti i suoi viaggi a Versailles: si pretende che quel grande ministro avesse desiderio d'imparare il latino e che Gallois assunto si fosse d'insegnarglielo. Comunque sia di tale particolarità, la quale non è guari verisimile, è certe che Gallois, fintantoche visse Colbert, godeva del più alto favore, di cui non si valse mai per avanzare sè o la sna fortuna. Ninn uome mai, per lo contrario, fu più modesto nè più disinteressato; egli non possedova, altro benefizio nessnno,

(1) L'anno 1866 è il solo che sia com-pinto: nel 1667 non vennero in luce che 16 numeri; nel 1668 tredici; nel 1669 quattro; uno nel 1670; tre nel 1671; otto nel 1672, ed uno solo nel 1674. Una parte di essi gior-neli tradotta veune in latino, Francfori, 1671, in 8.vo.

GAL che l'abazia di Corres, d'una rendita sì tenue che la dimise perchè gli diveniva di peso, e non pensava a chiederne un' altra. Ma quanto era spensierato per ciò che il concerneva, altrettanto era operoso quando si trattava di sollecitare assistenze per un letterato, a cui fosse avversa la fortuna. Si crede ch'egli desse al ministro il disegno dell'accademia delle iscrizioni; nondimeno non ne fu membro: era socio dell'accademia delle scienze dal 1668 in poi, e succeduto era a Bonrzéis nell'accademia francese nel 1673. Venne in essa ricevuto ai 12 di gennajo, il medesimo giorno in cui ammessi vi furono Fléchier e Racine; fu quella la sola volta in oui l'accademia facesse tre recezioni nello stesso giorno, fin che Raynouard, Picard e Laujon vennero pure ricevuti nell'Istituto il giorno medesimo (24 di novembre del 1807). Dopo la morte dell'illustre suo protettore, ottenne l'uffizio di enstode della biblioteca del re; ed avendolo perduto alouni anni dopo, onde risarcirlo, fu fatto professore di lingua greca nel Collegio Reale. Come fu rinnovata l'accademia delle scienze, impiegato venne nella classe di geometria; e si propose allora di pubblicare il Trattato di Pappo, di cui non v' era per anco che una traduzione latina difettosa: ma tale progetto rimase senza esecuzione. L'abate Gallois morì ai 19 d'aprile del 1707, nel 75.º anno della sua vita, e fu sepolto in Santo Stefano del Monte. Non ostante l'estrema mediocrità della sua fortuna, raccolti aveva da oltre 12,000 volumi scelti, di cui stampato venne il catalogo nel 1710, in 12. Ol-tre al Giornale de dotti, l'abate Gallois fece: I. La Traduzione in latino del Trattato di pace de' Pirenei, Parigi, 1659, in fogl.; II Osservazioni sopra il Progetto della storia di Francia steso da Ducange,

stampate nella nuova edizione della Biblioteca storica di Francia, tomo terzo: III Compendio del libro intitolato, Osserouzioni fisiche e matematiche mandate dalle Indie, e d'una Lettera di Quesnel circa gli effetti straordinari d'un eco, nelle Memorie dell'accademia delle scienze, anno 1692; IV Risposta allo scritto di David Grégory concernente Le linee, chiamate Robervalliane, che sercono per trasformare le figure, ivi, anno 1702. Per nltimo fu editore del Breviarium Colbertinum, Parigi, Mugnet, 1679, in 8.vo ( Ved. CoL-BERT). Si può consultare, per maggiori particolarità, l'Elogio di Gallois, recitato da Fontenelle nell'accademia della scienze: le Memorie del P. Nicéron, tomo VIII; la Storia critica de' giornali, di Camnsat, edizione del 1754, pag. 254-510; e le Memorie storiche sopra il Collegio Reale di Francia, di Gonjet, tomo primo.

W-s. GALLOIS (PIETRO LE), bibliografo, che venne alle volte confuso col precedente, nacque a Parigi nel secolo XVII. Le particolarità della sua vita sono ignote. Egli è autore delle opere seguenti: I. Conversazioni accademiche estratte dalle conferenze dell' abute Baudelot, Parigi, 1674, 2 vol. in 12; ebbero esse alcuna voga. Bayle ne parla con lode in una delle sue lettere a Minntoli; II Trattato delle più belle biblioteche dell' Europa, ivi, 1680, in 12 (1). Chanfepié ne cita un' edizione di Parigi, 1685, e Nicéron altre due, Parigi, 1689, ed Amsterdam, 1697, in 12: è probabile però che le edizioni di Parigi non

(1) V'hanne dne editiani del 1880. Quella, di cui mi semisac de sia una ristanopa, è initiolatar Treitato suerica delle pia bette bibiteache dell'Europa. Essa è di forms più piccion che I saira. Sano due editioni difiarani; ia langhetta delle linea non è la stersa, quantinopue il nomero na sia nguale, e la ristanopa ais stata farta, da alemne parale in fuori, pagina per pagina.

differiscano tra loro che pel rinnovamento del frontispizio. Esso libro, quantunque molto mediocre. è per anco ricercato da alcuni curiosi. I capitoli più importanti sono quelli che trattano dell' invenzione della stampa, de' primi libri stampati, e della scoperta di vari manoscritti ne' secoli XV e XVI; ma tali materie sono auperficialmente trattate, e Gallois non fece che tradurre per alcune parti l'opera di Lomeier, de Bibliothecis (V. LOMEGER). Un plagiario, più ardito ancora che Gallois, inseri quasi interamente il Trattato delle biblioteche, senza nominarne l'autore, pell' Idea generale degli studi, Amsterdam, 1715, in 12 (V. il Dizionario degli anonimi di Barbier, n.º 3157, e l'articolo Limiers). W---

GALLOIS (ANTONIO PAOLO LE). benedettino della congregazione di San Manro, nate nel 1640, a Vire in Normandia, professò la filosofia nell'abazia di Saint-Wandrille, si applicò in seguito alla predicazione e brillò per vent'anni nei principali pulpiti della sna provincia, della Turenna e della Bretagna. La facoltà di teologia di Caen censurato avendo alcune proposizioni tratte da' suoi sermoni. egli rispose con tanta forza ai snoi contradditori, che gli astrinse al silenzio: ma rinunziò alla predicazione; e, per consiglio d'Audren. risolse di scrivere la Storia di Bretagna. Lavorava in tale opera con molto ardore, quando mori d'apoplessia nell'abszia del Mont-Saint-Michel, di cui andato era a visitare gli archivj, nel giorno 5 di novembre del 1695, in età di cinquantacinque anni. " Uomo era, " dice Lobineau, di spiriti estesi, » pronto, perspicace, di memoria o prodigiosa e d'una lettura im-" mensa". Si conoscono di questo dotto religioso: I. Orazione fugebre della regina Maria Teresa d'Austria,

recitata nell'abazia di Saint-Germain-des-Prés nel 1685; l'Eligio funebre, in latino, del cancellirre Letellier, Parigi e Rouen, 1685; II Compendio di sermoni di controversia, Caen, 1684, in 4.to; III Schiarimenti apologetici interno ad alcune proposizioni di teologia, in cui difese vengono le espreusoni della Sacra Scrittura, ivi, 1686, in 4 to; IV Diversi Scritti nella sna disputa con la facoltà di Caen; V Scrittura intorno ad una reliquia conservata in Rouen, nel monastero di Bonne-Nouvelle e chiamata pelum peli Dei; VI Tre dissertazioni, stampate nel II tomo della Storia di Bretagna, la prima e la terza intorno alla data del secondo viaggio di San Germano in Inghilterra, ed intorno a quella del concilio di Vannes nel 408, e la seconda sull'introduzione della religione oristiana nell'isola di Bretagna, e sui primi suoi santi. Se si crede a Lecerf, la Storia di Bretagna era pressochè interamente terminata per cura di Le Gallois, quand egli fu soprappreso dalla morte. Lobinean contraddice a tale asserzione, smentita più ancora da Lacroze. Gli si fa affermare, in una nota allegata dall'autore della sua vita, che Le Gallois non fece della Storia di Bretagna che il principio del tomo II, e che a lui, Lacroze, è dovuta la porzione più grande di tale opera. Lobineau nulla dice della parte, cui Lacreze può avere in essa avnta.

L-y e W-s.
GALLOIS (LE). V. GRIMABEST,
e LEGALLOIS.

GALLONIO (ARTORIO), dotto prete della congregazione dell'O-ratorio d'Italia, fioriva in Bona, verso la fine del secolo XVI. Si rese celebra per più opere, di cui alcune sono piene di ricerche curioso. Tali opere, pubblicate la maggior parte in italiano, sono: I.

Una Storia delle Vergini romane, 1591, in 4 to; II Le Vite di alcuni martiri, 1597, in 4.to; III Vita beati P. Philippi Neri in annos digesta, Roma, 1600, in 4.to; Magonza, 1602, in 8.vo. Non havvi vita di santi che abbia un maggior carattere di autenticità delle prefeta biografia di San Filippo Neri. È il risultamento degl'interrogatori processuali raffermi con giuramento di dugento cinquantatre testimoni degni di fede, uditi nel processo della canonizzazione del santo: nel numero di essi si trovano sei cardinali. Per ciascun fatto alquanto strardinario, Gallonio indica i testimoni, i quali vivevano ancora tutti in quel tempo; IV Trattuto degli instrumenti di martirio e delle varie manuere di murtirizzare, ec., Roma 1591, in 4.to; con figure disegnate da Giovanni di Guerra da Modena, pittore del papa Sisto V, ed intagliate in rame da Antonio Tempesta, di Firenze. Si vedono in esse rappresentati i diversi strumenti, di cui si servivano i pagani ne tempi di persecuzione, onde tormentare i cristiani che rinunziare non volevano alla fede. Oltre il pregio, cui danno all'opera le figure e l'abilità degli artisti che le disegnarono ed incisero, l'autore seppe dar loro un altro merito: Uni monumenti preziosi, tratti degli antori antichi, tanto profani quanto ecclesiastici, da eni risultano, in appoggio del-l'autenticità de fatti, che in essa si citano, prove alle quali non v'ha che opporre. Essa opera enriosa era stata in origine composta in italiano. L'autore ne fece una traduzione latina, cui dedicò al papa Clemente VIII e che uscì alla luce in Roma, nel 1594, con figure intagliate in legno. Fu dappoi ristampata in Parigi, 1650, in 4.19. con le figure di Tempesta, ed in Auversa, 1660, in 12; V Liber 4pologeticus pro assertis in Annalibus

ecclesiasticis Baron:anis, de monachatu S. Gregorii papae adoersus D. Constantinum Bellottum monachum Casinatem, Roma, 1604, in 4.to, ex typographia vaticana. Fu origine ad esso libro l'opinione manifestata da Baronio ne' suoi Annali che S. Gregorio il Grande non avesse appartennto all'ordine di San Benedetto, ma a quello di Sant'Equizio, abate d' Italia, nell'Abruzzo, il quale, intantochè S. Benedetto istituiva la sua regola nel Monte Cassino, popolava la Valeria d'un grande numero di monaci. I religiosi del Monte Cassino insorsero contro un'asserzione che toglieva all'istituto loro nno de'snoi più belli ornamenti, e pubblicarono un libro intitolato: Gregorius Magnus instituto sanctissimi patris Besedicti restitutus. Gallonio scriste per sostenere il sentimento di Baronio, suo confratello, Pare, secondo Bayle, che non si osservasse in tale disputa la moderazione, da eni sembra che non si dovrebbe mai scostarsi, tra ecclesiastici specialmente. Gallonio accusò i benedettini di falsificazione di atti. Vi furono più scritti da nna parte e dall'altra. Mabillon entrò pare in lizza; foce stampare una dissertazione, di oui l'autore della Biblioteca degli scrittori di S. Benedetto dice che sia decisiva in favore del suo ordine; la quale cosa può essere, ma lascerebbe meno in dubbio, se affermasse alcuno che non fosse parte nella cansa. Gallonio morì nel 1617.

GALLOWAY (EMECO, marcheie Di Ruvierr, conte or), deputato della mobilità protestante in Francia, il quale, come avvenne la revocazione dell' editto di Nantes, rifuggi in Inghilterra, dove ottenpa il privilegio di naturalità e fu creato conte di Galloway, nacque nel 1647. Esercitò la professione dell'armi; e, generale tanto dis-

graziato quanto intrepido, non comparve quasi nel campo dell'onore che per ricevere ferite e cedere la vittoria. Mostrò il più brillante coraggio nella giornata di Nerwinde, in cni solo, alla gnida d'un reggimento di rifuggiti della sua nazione, de'quali stato era eletto colonnello dopo la morte del maresciallo de Schomberg, sostenne gli sforzi di tntto le genti d'asme de francesi. La gloria, cui si acquistò per tale bella azione, gli fece presto ottenere il comando in capo delle trappe britanniche in Piemonte, col titolo d'amhasciatore presso al duca di Savoja. Non ostante i snoi talenti diplomatici, non potè impedire che la corte di Torino abbandonasse la causa degli alleati e facesse una pace par-ticolure con la Francia (1696). Allorchè il testamento di Carlo II, chiamando il nipote di Lnigi XIV alla corona di Spagna, divampar fece un nuovo incendio in Europa, il conte di Galloway incaricato venne di comandare l'esercito della Grande Bretagna, che di concerto con le forze del Portogallo, attaccare doveva da ponente Filippo V. Una delle prime sue operazioni fu di porre l'assedio dinanzi a Badajoz. da eni fu costretto a levarsi. dopo molte perdite, ed essendogli stato portato via il braccio dritto da nn colpo di cannone (1705). La sua ferita era fresca ancora, guando andò a Lisbona a chiedere nuovi soccorsi; e sì vive furono le sue sollecitazioni, che i Portoghesi acconsentirono finalmente a fare seco un' invasione nella Spagna. Parve per un momento che la fortuna favorire volesse i suoi progetti. I due eserciti combinati hatterono la retroguardia del maresciallo di Berwick, s'impadronirono d'Alcantara e peuetrarono fi-no a Madrid, dove il competitore di Filippo V ed il lord Péterborough non tardarono a raggiungerli.

Galloway, altero per tali primi snocessi, uso di tutta l'influenza sua per indurre gli alletti ad attaccare le truppe di Francia e di Spagna, contro il sentimente di Peterborough. La battaglia d' Almanza fu risoluta (25 aprile 1707). " Tale giornata, dice Rapin Thoyn ras, fu una specie d'Hochstet » quasi tanto fatale agli affari del n re Carlo III quanto quella di » Germania stata era al duca di " Baviera ". Gl'Inglesi furono tagliati a pezzi ; Galloway fu ferito da due colpi di sciabla nel viso: i giornali francesi annunziarono anzi che era morto. Il generale dei Portoghesi, Las-Minas, il quale venne ugualmente ferito, si vide perire al lato la sua amica che, vestita da amazzone, seguito l'avea nel combattimento. Alla viltà dei Portoghesi apposta venne tale sconfitta terribile: per altro un reggimento d'essa nazione aveva nella mischia mostrato il coraggio più eroice; invilnppato da numerosi battaglioni nemici, che il caricavano con furore, si difese con tanta ostinazione che fatto mai non venne di romperlo: i soldati acconsentire non vollero a niuna capitolazione; tutti rimasero uccisi nelle loro file. Galloway, poichè raccolti ebbe gli avanzi dell'esercito sno, adoperava con incredibi-le diligenza di riparare al disastro d' Almanza. Propose ai ministri di Carlo III, di trarre dalle guarnigioni tutte le truppe, di cui si potesse disporre per formarne un corpo capace di resistere al duca di Orléans. I snoi consigli non vennero seguiti: la presa di Lerida e di altre piazze importanti parecchie fu la conseguenza di tal fallo. Galloway, tornato in Portogallo, ritentar volle la fortuna delle armi. Attaccò, nel giorno 17 di maggio del 1700, nella pianura di Gudina, il marchese de Bay, generale degli Spagnuoli, ma venne

compiutamente sbaragliato, e non fuggi che con difficoltà grandissima al nemito. Tali sconfitte moltiplicate il fecero richiamare in Inghilterra. I pari, che mal comportavano l'innalzamento d'uno straniero, esaminarono la sua condotta con tutta la parzialità dell'invidia. Galloway, di cui attac-cato era l'onore, pubblicò una memoria giustificante, nella quale fece rivelazioni che mettevano in compromesso Sunderland, genero di Marlborough. Provò che la sua condotta era stata conforme alle sue istruzioni e che, se gli sforzi snoi erano sempre stati sfortunati, non si doveva oiò attribuire che all'infedeltà del ministro, il quale, per favorire suo snocero; aveva costantemente mandato all'esercito di Fiandra i soccorsi, che dal parlamento erano stati consentiti per quello di Spagna. Gli amici di Sunderland e di Marlborough, sdegnati di tali asserzioni, oui consideravano come ingiuriose, ninn mezzo avendo d'intentare un processo criminale contro Galloway, fecero proporre e vincere de'ringraziamenti a Peterborough, il quale era stato sempre opposto ai snoi disegni (V. Ретенвовочен), е censurarono Galloway, con amarezza, in un indirizzo alla regina Anna (1711), Marlborough gli diede prove del sao sdegno, facendogli torre la carica di colonnello del-le guardie olandesi a cavallo. Nel 1715, breve tempo dopo che Giorgio I., fu innalzato al trono d'Inghilterra, Galloway sotto il nome di lord-justicier governò l'Irlanda, unitamente al duca di Grafton, fino al 1716, in cni conferito venne il titolo di vicerè di quel regno al visconte di Townshend. Egli morì. ai 14 di settembre del 1720, in una casa di campagna, cui possedeva nella contea d'Hampshire.

GALLUCCI (GIOVANNI PAOLO),

astronomo italiano, nate a Salò, nel Bresciano, verso il mezzo del secolo XVI, pubblico più opere, di cui alcune sono prova che s'ingeriva altresl in cose di medicina e d'astrologia. Inventato aveva uno strumento, per oui osservava facilmente i fenomeni del cielo, in tutte le ore del giorno e della notte. Uno fu de primi membri della nuova accademia, fondata in Venema nel 1505. Si conoscono i seguenti suoi scritti: I. De fabrica et usu hemisphaerii uranici tractatus, Venezia, 1560, in fogl.; II De Themate erigendo, parte fortunae, divisione zodiaci, dignitatibus planetarum et temporibus ad medicandum accomodatis, stampato con un'opera di Giovanni Hasfurt, sulla stessa materia, Venezia, 1584; III Theatrum mundi et temporis, ubi astrologiae principia cernuntur ad medicinam accomodata, geographica ad navigationem; singulae stellae cum suis imaginibus; Kalendarium gregorianum, Venezia, 1589, in 4.to. Secondo Lalande (Bibliogr. astronom.), essa opera ristampata venne col seguente titolo: Caelestium corporum et rerum ab ipsis pendentium explicatio, ivi, 1603, in 4.to. Il Theatrum mundi fu tradotto in ispagnuolo da Michele Perez, Granata, 1617, in fogl. Lenglet Dufresnoy, ingannato dal titolo, preie esso Trattato d'astrologia per una Storia universale, e non seppe che fosse una tradnzione; perciò, dopo di averne citato il titolo (Metodo onde studiare la Storia, tom. X. pag. 148), aggiunse queste parole molto singolari: Passabile pei fatti che rignardano la storia universale, e migliore per quanto con-cerne la Spagna; IV Della fabrica et uso del nuoco orologio universale, e del nuovo stromento per fare gli orologi solari, Venezia, 1500, in 4.to; V Speculum uranicum, ivi, 1595, in fogl.; VI De fabrica et usu noci horologii solaris, lunaris, sideralis et in parea pyzide, ivi, 1595, in 4 to: è una traduzione dell'opera indicata sotto il numero IV, aumentata però di parecchi capitoli e di osservazioni nuove; VII Modus fabricandi horaria mobilia, permanentia, cum acu magnetica, ivi, 1506, in fogl.; VIII Della fabrica et uso di dicersi stromenti di astronomia et cosmografia, ivi, 1507, in 4.to, fig. Gallneci volto altresì in italiano la Margarita philosophica di Gregorio Reisch, Venezia, 1595, in 4.to; il Trattato delle proporzioni del corpo umano d'Alberto Durer, con l'aggiunta d'un quinto libro, ivi. 1594, in fogl. la Prospettion di Giovanni, arcivescovo di Cantorbery, ivi, 1593, 4.to; la Storia naturale delle Indie, di Giuseppe Acosta, ivi, 1506, in 4.to; ed un Trattato della disciplina militare, di Francesco de Valdes, ivi, 1626, in 8.vo. Esso trattato, in italiano, fa altresh parte d'una Raccolta, in cui esiste il Discorso al formare un squadrone, di G. Paolo Gallucci, Venezia, 1641, in 4.to, fig.

W-8. GALLUCCIO (Angelo), gesnita, nacque in Macerata, nella Marca d'Aucona, nel 1595; gli acquistarono grido de talenti oratori non che l'eleganza e la facilità del suo verseggiare; professò l'eloquenza nel collegio di Roma per ventiquattro anni, con applauso generale, e morì piucchè ottogenario, ai 28 di febbrajo del 1674. Egli scrisse pareochi Sermoni e Discorsi di solennità, dimenticati da lungo tempo: ma citata è per anco alcnne volte la sua Storia della guerra de' Parsi Bassi, dall' anno 1593 fino alla tregua del 1609, in latino ( è dessa la continnazione di quella di Strada), Roma, 1671, 2 vol. in fogl.; in Germania, nel 1677, 2 vol. in 4.to: tradotta venne in italiano da Giacomo Cellesi, gesuita. - GALLUCCIO (Carlo), medico, nato in Messina, nel io55, d' una famiglis napoletana, i fece aggrapare nel collegio de' imedini della città sua natira, ed ini ii rese cabebre per profonde co-gnizioni nell'arte sua, per una pratica giudiziona e per hunne opera. Serisso: Un Trattero compiuto di medicina, precondo i princepi di Galeso, diviso in a tomi. Morì nel principio del secolo XVIII.

GALLURA (NINOO UGOLINO DI). erede della famiglia Visconti di Pisa e del principato di Gallura, in Sardegna, era figlio d'una sorella del cente Ugolino della Gherardesca; ma la sua nascita lo chiamava ad essere capo della fazione Guelia, in Pisa, come Ugolino ad essere capo de Ghibellini. I raggiri di quest' ultimo disgustarono e riconeiliarono, iu più riprese essi due capi. Il conte Ugolino abbandonò l'antico suo partito, onde lastricarsi le vie alla tirannide, col soccorso de'Gnelfi; Nino di Gallura, dall'altra parte, ricercò l'alleanza dei Ghibellini per difendere con essi la libertà di Pisa. Egli era csiliato quando Ugolino perì d'una morte crudele nel 1288. Sposato aveva Beatrice d'Este, la quale, dopo la sna morte, si rimarito con Galeazzo Visconti, signore di Milane. Nino di Gallara morì senza figli, verso l'anno 1298; ed il principato di Gallura passò ad un ramo hastardo della casa Visconti.

GALLUZZI (Pasgures). Gasuita, nato nella provincia di Salbina nel 15-54, fin ammeso nella sociatà di anni sedici e sili presto in molta nominanza pel sno valore dell'eloquenza acca. Professò la rettorica a Roma, indi la morale con grande concorno di uditori. Greato sila fine rettore del fini pel corio di anni 18 e uni propositi di uglio 1646, di 55 anni. Di tutti i discorsi di Galluzzi quello,

ch'ebbe più voga, fu il suo Elogio funebre del cardinale Bellarmino. Balzac, che l'aveva sentito recitare da ini stesso, disse, nche la di-» gnità de' suoi gesti, la grazia del-» la sua pronunzia e l'eloquenza " di tutto il suo corpo, che accom-" pagnava quella della sua bocca, 17 lo trasportò in ispirito nell'an-» tica repubblica ". Le altre opere di Galluzzi sono: I. Carminum libri tres, Roma, 1611, in 12; nnova edizione anmentata, ivi, 1616, in 12: nna parte delle possie, che compongono tale raccolta, venne inserita nel Parnassus societatis, Francfort, 1654. Galluzzi è meno stimato come poeta che come oratore; Il Orationes, Roma, 1617, 2 tom. in 12; Colonia, 1618, in 12; Parigi, 1619: tali differenti edizioni non contengono ne l' Elorio funebre di Bellarmino, nè i Sermoni sulla passione e la morte di G. C., ch'egli recitò in presenza dei papi Paolo V ed Urbano VIII, questi componimenti furono stampati a parte o nelle raccolte di opere dello stesso genere: l'Orazione funebre del cardinale d'Ossat, per Galluzzi, è stata tradotta in francese, ma con poco garbo; III Virgilianas vindicationes et commentarii tres de tragoedia, comoedia, elegia, Roma, 1621, in 4.to. "Ebbe in mira, dice p Baillet, in tale opera di ginstifin care Virgilio a qualunque costo " in mezzo ad alcuni ragionamenti » non poco deboli, se ne trovano » d'abbastanza buoni, confortati » anche di molta erudizione e di " molte helle massime sull' arte " poetica"; IV Rinovazione dell'antica tragedia e difesa del Crispo, ivi, t-33, in á.to. La tragedia di Crispo, di cui in tale libro assume la difesa, è opera del P Bernardino Stefani, suo compatriotta ed amico; V In Aristotelis libros decem morulium ad Nicomachum nova interpretatio, commentarii et quaestiones, Parigi, tom. I., 1635, e tom. II,

1645, in fogl. Tale Commento sopra Aristotele, cui compose mentre professava la morale, è poco stimato - Francesco Maria GAL-LUZZI, altro gesuita italiano, morto a Roma nel 1751, con nominanza di dotto e santo religioso, è principalmente conoscinto come autore della Vita del P. Paolo Segneri juniore. Ha fatto altresì : I. Il rito di consacrare le chiese, Roma, 1722, in A.to: II Vita di fra Bonacentura di Burcellona, Napoli, 1725, in 4.to.

GALLY (Enrico), teologo inglese, uato nel 1606 a Beckenhams, nella contea di Kent, morto ai 7 d'agosto 1769, poich' ebbe goduto successivamente diversi benefizi nella Chiesa e l'impiego di cappellano del re. Ha lasciato tra le altre opere: I. I caratteri morali di Teofrasto, tradotti dal greco, con note ed un saggio critico sull' arte di scricere de caratteri, 1725, în 8.vo; II Considerazioni sui matrimoni clandestini, 1750, in 8.vo, e 1751 con aggiunte; III Due Dissertazioni contro l' uso ed il metodo di pronunziare il greco conformemente all' accentuazione, 1754 e 1755, in 8 vo.

GALZUINDA (1), figlia d' Atanagilda, re dei Visigoti, era sorella maggiore della regina Brunechilde. Gregorio di Tonra racconta che Sigeberto, figlio del re Clotario I., indignato di vedere che i suoi fratelli si abbassassero a vergognosi amori o sposassero femine di bassa estrazione, per fare un matrimonio conveniente alla sua mascita ed alla maestà reale, inviò nella Spagna ambasciatori con ricchi presenti, a chiedere la mano di Brunechilde, figlia d' Atanagilda, principessa, che dicevasi compiuta. La sua riceroa essendo stata bene accolta, Brunechilde venne

GAL in Francia, recando seco immensi tesori, di cui suo padre aveva voluto dotarla. Sia che Chilperico, re di Soissons, fosse tocco dall'esempio che gli dava il fratello, sia ohe fosse tentato dall'esca di sì ricca dote, fece nel 566 chiedere ad Atanagilda Galzninda sua figlia maggiore, meno hella di Brunechilde. ma non isfornita di grazie, spiritosa e d'un merito raro. I costumi di Chilperico erano sospetti e si conosceva il suo volubile umore. Era altronde pe' lacci della famosa Fredegonda, che aveva trovato modo di fargli ripudiare Auduera, sua prima moglie. La madre di Galzninda, temendo la stessa sorte per la figlia sua, ripugnava a tali nozze; e la giovane principessa le paventava anch'essa. Ma Atanagilda tenne d'assicurare a sufficienza la felioità di Galzuinda, esigendo dagli ambasciatori di Chilperico che giurassero in nome del loro padrone "ch'egli uou avreb-" be altra donna". Essi lo giurarono, sguainando ed agitando la spada secondo l'uso della loro nazione. La principessa parti, non meno riocamente dotata che sua sorella, con un corteggio magnifico, ma con tristi presentimenti in cuore. I'u ricevuta per cammino con ogni sorta d'quori. Fortunato che la vide passare a Poitiers, dice che era entro nu carro d'argento. Chilperico la sposò, e per contraddote, o, come dicevano allora, per morganatica o presente del mattino, perchè si faceva la dimane delle nozze, le assegnò un ricco appauuaggio. Galzuinda in sulle prime piacque al marito; nè poteva egli cessare di stimarla: ma ella presto s'avvide che nn'altra otteneva i suoi affetti. Offesa dell'indifferenza di Chilperico e forse più ancora per l'indegnità della persona preferitale, se ne querelò. Il re cercò di calmarla con dolci parole. Siccome l'ingiuria continuava,

<sup>(1)</sup> Nominata da alcuni Galsonto e Ge-Lesnince e Galsulnes. 23.

ella gli chiese di ritornare nedla Syagan, proponendo di lacia gli le ritchezze, che avera resate. Alcuni giorni dopo fin tronta morta nel suo letto. Gregorio di Tours dice che il re la foce ritorgonda fu riguntata siccome l'iniguali di la consultata siccome l'insopetto quando fu reduta concerre il luogo di quella sfortunata rezione.

L-Y. GALTIER (GIOVANNI LUIGI, et secondo altri, Giovanni Fenerico), avvocato del parlamento di Parigi, nato a S. Sinforiano (nè abhiame più ampla indicazione della sua patria), e morto ai 17 d'ottobre 1782, è autore delle opere seguenti: I. Il Mondo, tradotto dail'inglese, di Adamo Fitzadam, 1756, 2 vol. in 12; II I Ceramici, o le Avcenture di Nicia e d' Antiope, 1760, 2 vol. in 12; romanzo allegorico, diviso in dodici libri, cui gli Annali tipografici del 1760 (1., 245) assegnano a certo St.-Severin; III Le Confessioni di M.lla di Maincille alla sua amica, 1768, 3 vol. in 12, romanzo, cui bisogna non confondere con le Memorie di M.lla di Mainville, 1936, in 12, ohe sono del marchese d' Argens.

GALUPPI (BALDAMARA), detto il Burarello, dal luogo in eui nacque, l'isola di Buraro presso Venezia, fu uno dei più grandi compositori dell'Italia. Detato d'un 
brio, d'una viracità, cui conservò 
mo ia recchiezze, può esser riprar buffa italiana. Egil ils enpuò 
minodere ne'a soi canti un'originalità, un estro, uno spirito, una 
fecodità che lo, rendone eminentemente distinto dagli altri coupstori suo compatriotti. Galuppi 
stori suo compatriotti. Galuppi
stori suo compatriotti. Galuppi

(1) Eam raggillari jussit paero mortuamque reperit in struto, Greg. Tur. lib. IV, K. au.

nacque nel 1703 e fece i suoi studi musicali a Venezia nel conservatorio degl' Incurabili, sotto il celebre Lotti, capo della scuola veneziana. In breve tempo divenne valente sonatore di clavicembalo e fece eseguire, di anni 18, la prima sua opera gli Amori rivali, che non ottenne favore. Tale sinistro non valse a scoraggiarlo : ricominciò nuovi lavori; e presto, guidato dall' impulso del suo bell' ingegno. seppe aprirsi la porta del santuario delle Muse. Divenne successivamente maestro di cappella di S. Marco, organista di più chiese, e capo del conservatorio, dove aveva studiato. In età di anni 63 fu chiamato in Russia da Caterina, la quale gli assegnò uno stipendio di 4,000 rubli, carrozza ed alloggio: vi trovò una pessima orchestra, che ignorava fino le semplici gradazioni dei piano e dei forte : il suo ingegno in breve la vivifico. Dopo la rappresentazione della sua primu opera, Didone abbandonata, Caterina gli fece presente d'una scatola d'oro, arricchita di brillanti, e di mille ducati, che la regina di Car-tagine gli aveva, ella dicea. lasciati in testamento. Galuppi ritornò a Venezia nel 1768: Burney vo lo vide nel 1770, in seno di numerosa famiglia,colmo d'onori e di beni. Galuppi mori in gennajo 1-85. Questo leggiadro compositore consertò fino all'ultimo tutta la ricchezza dell' immaginazione . I'u anzi affermato che le ultime sue opere sorpassano di molto quelle da lui scritte in gioventù. Egli diceva che tre qualità essenziali si richiedevano nella musica: vaghezca, chiarezza e buona modulazione. In vano alenni freddi rigoristi le tacciano d'alcuni falli di composizione. Qual è il maestro celebre, a cui non ne siano sfuggiti, anzichè non ne abbia a bella posta rommessi per la maggiore verità dell'espressione? Stante il barbaro

GAL
uso, adotatto da un popolo idolatra
della musica, nessuna delle composizioni di Galuppi è stata incias.
Egli ne ha fatte altresì molte per
uso della chiesa; se ne troverà la nomenclatura nelle opere di la Bornde e di Gerber. Abbiamo soltanun Rittretto per clavicembalo delloppera il Mondo alla rossecia, Lipiia, 1755. e quattro Sinfonie, tratte dalle sue opere, vii, 1760.

te dalle sue opere, ivi, 1760. GALVAM (DUARTE), storico portoghese, nacque in Evora, nel 1455. di antica ed illustre famiglia. suoi talenti variati e la profonda sua erudizione gli meritarono il favore d'Alfonso V, il quale nel 1460 lo creò sno primo cronachista del regno. Il successore di quel re, Giovanni II, lo fece suo secretario; e sotto il regno d'Emanuele I. sostenne le funzioni d'ambasciatore straordinario presso il papa Ales-sandro VI, l'imperatore Massimiliano e Luigi XII, re di Francia. Nel 1514 Elena, regina di Etiopia, avendo inviato un' ambasciata, accompagnata da rischi presenti, al te di Portogallo, questo monarca scelse Galvam per mandarlo s ringraziare quella principessa; Galvam parti da Lisbona ai 2 d'aprile 1515, con la squadra destinaa a condurre nelle Indie il nnovo governatore don Lope de Alvaregna. Galvam era allora in età alquanto avanzata, e poco atto a sostenere le fatiche di si lungo viaggio: per ciò, avendo tragittato lo stretto del mar Rosso, fu assalito da una violenta malattia e morì nell'isola di Camaraon, ai o di lu-. glio 1517. Le sue spoglie furono recate a Goa, donde, alcuni anni dopo, sno figlio Antonio le trasportò in Portogallo. Per ordine del re Emanuele, Galvam aveva messo in miglior ordine ed in uno stile più elegante le Cronache dei re di Portogallo, scritte da Lopez; Faria

de Sousa no menziona dieci nella

sua Asia porteghese. Nello scorso secolo Miguel Lopez Ferreira copiò una di tali cronache e la pubblicò col titolo di Chronica de Alfonso primeiro rey do Portugal, Lisbona, 1726, in loglio. Galvam lasciò altresì manoscritto un Libro delle famiglie nobili portoghesi, che esiste nella biblioteca reale di Lisbona e che è assai stimato.

che è assai stimato. B-8. GALVAM (Antonio), figlio naturale del precedente, nacque a Lisbona nel 1505. Come terminato ebbe il corso degli studi, entrò nella milizia e s'imbarcò nel 1527 per le Indie, dove si segnalò pel suo valore contro gl'Indiani solle-vati. Il vicerè don Nuno da Cunha lo creò tosto governatore delle Moluche, le quali non volevano sottomettersi al giogo portoghese: Galvam sciolse da Goa nel 1528, avendo ai suoi ordini soltanto 159 suoi compatrioti. Possedeva la lingua del paese e dotato era d'una rara eloquenza: per ciò, arrivato alla sua destinazione, non gli fu difficile di trarre al sno partito malti popoli indigeni, coi quali potè formare un esercito di 5 a 600 nomini. Otto re di quei paesi si erano collegati per opporgli resistenza, Galvam gli aggiunse nell' isola di Tidor: con soli 550 nomini dicesi che ne battesse compiutamente 20,000. Siccome quei re non avevano mai voluto riconoscere il governo portogliese, Galvani gli spogliò della corona ed inviò i loro tesori al suo sovrano L'esercito ed i popoli suoi alleati volevano aeclamarlo re degli stati nnovamente conquistati; ma egli, suddito fedele, altro fine non avendo nelle imprese che la gloria ed il bene della sua patria, rifiutò sempre. Galvain era eccellente marinajo. Avendo allestite due navi, gli rinsch di purgare i mari vicini dai numerosi corsari che gl'infestavano. Ritor-

nato nel suo governo, intendeva a

far regnare da per tutto l'ordine e la giustizia, allorchè fu obbligato di marciare contro i re di Moro, Giava, Banda ed Amboino, che movevano a combatterio. In nna sola battaglia Galvam disfece i loro eserciti e li costrinse a fare omaggio al re di Portogallo. Quando potè essere convinto che le Molucche obbedivano al sno sorrano, fu sua prima cura di propagare la fede. Fu veduto allora questo generale sì intrepido alla guida delle sue truppe, con un crocifisso in mano, predicare pubblicamente il Vangelo e convertire un gran numero d'idolatri, fra i quali si contavano due re con le famiglie loro. Per diffondere sempre più il culto dei cristiani, fece abbattere molte pagodi ed eresse nel luogo di esse altrettante chiese, dove spese più di 20,000 crociati. Fondò del proprio, a Giava, un seminario destinato all' istruzione de'figli degl' infedeli, e meritò degnamente il titolo d'apostolo delle Molucche. Galvam era giusto, nniano, trattava gl'Indiani con la stessa bontà che i suoi conuszionali; laonde era ugualmente amato e rispettato sì dagli uni ohe dagli altri. In nn viaggio che sece a Ternate, su ricevuto in mezzo alle acclamazioni d'un popolo immenso, ohe lo salutava suo monarca. Parecchi deputati comparvero a pregarlo d'accettare tale titolo supremo; ma Galvam ebbe il coraggio di riousare la corona una seconda volta. En anzi obbligato a chiudersi nella sua abitazione ed a farsi attorniare dalle sue guardie per sottrarsi alla violenza che in tale proposito gli si voleva usare. Quando ebbe fatto tutto il bene possibile ai popoli commessi al suo governo, ritorno in Europa (1540), sperando che dopo si importanti servigi avrebbe almeno ottenuto la stima del suo padrone; ma la sua aspettutiva fu delusa. La calnnnia e natori si erano arricchiti.

l'invidia l'avevano già screditato appo il sovrano. Il re Giovanni III, obbliando l'eroica fedeltà di Galvam, gl'immensi tesori mandatigli da tale eroe ed i nuovi stati, che gli aveva conquistato e che producevano una rendita annuale di oltre un milione di crociati, gli fece la più fredda socoglienza, gli tolse l'impiego e gli proibì di mai più ricomparire al suo cospetto. Galvam, che si era rovinato in servigio della sua patria (1), fu ridot-to a tale stato d'indigenza, che lo stesso uomo, da cui erane state tenute a vile le ricchezze dell' Oriente e rifiutate due corone, si vide costretto, per sussistere, di riparare nell'ospitale di Lisbona, dove visse ancora 17 anni e finì la sua illustre e sventurata corsa agli 11 di marzo 1557. Ecco come si esprime Faria de Sousa rispetto a questo grand' uomo, nella sua Asia portoghese. » La sna fama non po-" trà mai perire finchè il mon-" do duri; però che nè i re de-» boli, ne i malvagi ministri, ne » la cieca fortuna, nè i secoli d'i-» gnoranza nulla possano contro " nua riputazione sì giustamen-" te meritata". Queste medesime parole furono scolpite sulla tomba di Galvam. Gli storici Couto e Freire lo esaltano assai; e si trova il ragguaglio delle sue imprese nelle Decadi portoghesi di Bartos. Galvam era versato nelle scienze sacre e profane, e sommamente istrutto nell'arte militare e nella nantica. Ha lasciato un' opera importante, intitolata Tratados (trattato sulle diverse strade, per cui si andava anticamente alle Indie, e delle scoperte antiche e mo-derne fino al 1550), Lisbona, 1553, in 12; ivi, 1751, in fogl. di 100 pag.: tale opera curiosa è scritta

(r) Non avera mai voluto fare il commercio del garafano, nel quale gli altri gerescon metodo e fa conescere un corredo grande d'istruzione nell'autore di essa. Fu tradotta in lingua inglese; Hakiuvt corresse tale versione e la pubblico separatamente in 4.to: l'insert in seguito nella sua raccolta. Si trova in altre raccolte e not The progress of maritime Discovery di Jam, Stanier Clarke, Londra, 1805, in 4.to tom. I. Galvam aveva altrest scritto una storia delle Molneche, divisa in dieci libri, che non è arrivata fino a noi. - Bartolomeo Galvam, morto nel 1630, fu uno dei migliori poeti portoghesi del suo tempo e si rese chiaro soprattutto nel genere lirico; parecchie delle sue composizioni occorrono nei Cancioneros, o Raccolta delle Possie portoghesi.

GALVANI (Luigi), medico e fisico celebre d'Italia, nacque a Bologna, ai 9 di settembre 1737. Mostro per tempo un fervido zelo per la religione cattolica, di cui non cessò mai d'osservare i precetti più minuti. Divisò anzi di seppellirsi in un chiostro, ma fortunatamente venne fatto di rimuoverlo da tale idea ; e senza abbandonare le sue Incubrazioni teologiche, dedicò per altre la maggior parte delle sue veglie alto studio delle scienze esatte. Scelse per professione la medicina e coltivo con predilezione l'anatomia e la fisiologia umana e comparata. Nel 1762 sostenne con onore una tesi sulle ossa, e fu creato professore d'anatomia nell'università. Parlava correttamente e con facilità; ma le sue espression! non erano abbellite dal vezzo dell'eloquenza. Galvani esercitò sempre con molta abilità la chirurgia e l'arte di levare i parti. L'anno 1700 fa il più doloroso della sna vita: perdeva egli in esso la sua sposa, Lucia Galeazzi, la quale da trent' anni faceva la sua felicità: tale perdita, di cni fu inconsolabile, fu la foriera di nuavi infortu-

155 GAL ni. La repubblica Cisalpina richiese da tutti gl'impiegati un giura-mento, cui Galvani nego. Chi potrebbe biasimarlo, grida Alibert, di aver segnita la voce della sua cosoienza, voce interna e sacra, che sola prescrive i doveri e che ha precednto tutte le umane leggi? Chi potrebbe nou lodario di averte sacrificato, con esemplare rasseguazione, tutti gli emolumenti annessi all'impiego ohe sosteneva? Questo dotto professore aveva altronde idee particolari sopra tali promesse tanto solenni e sì religiose, di cui si è troppo spesso abusato per raffermare le leggi degl'imperi : giudicava sensatamente che si addicano soltanto alle nazioni incapaci di violare. Spogliato delle sne dignità e del suo imprego, pressochè ridotto all'indigenza, Galvani si ritirò in casa di sno frateilo Giacomo: poco dopo cadde in uno stato di marasmo e di languore. di cui le cure non meno illuminate che generose dei dottori Uttini e Cingari non poterono fermare i progressi. In considerazione della sua grande celebrità il governo cisalpino decretò che, mal grado la sna ostinatezza, fo-se ristabilito della sua cattedra : iuutile favore! Tanti colpi vibrati al sno cuore erano irremediabili; giunse alla fine quella morte, ch'egii aveva tauto desiderata, ai 4 di dicembre 1798. Le Memorie dell'istitute delle scienze di Bologna contengono i lavori poco numerosi, ma d'un'alta importanza che hanno reso immortale il nome di Galvani : I. De renibus atque ureteribus colatilium. L'autore descrive con una scrupolosa esattenza le reni degli nocelli, rinchiuse nell'interno del loro addomine, situate lungo la colonna vertebrale ed appropriate in essi, come nei quadzupedi, alla separazione dell'orina; tali visceri provano una moltitudine di variazioni natte diverse specia di volatili.

La descrizione dei vasi emulgentı, dei nervi renali e degli ureteri, fatta con la stessa diligenza, contiene diversi fatti curiosi, di cui melti allora avevano il merito della novità ; II De volatilium aure. Da tre anni stava Galvani studiando l'organo dell'udito e preparava una grande opera su tale materia, allorche l'illustre Scarpa diede in luce le ane Osservazioni sulla finestra rotonda. L'accademico di Bologna vide certamente con sorpresa in tale monografia i più dei fatti, ch'egli aveva annunziati nelle private adunanze dell' Istituto e di cui credeva che gli appartenessero di diritto : rinunziò al progetto che aveva ideato e si limitò ad esporre in nu breve schizzo le osservazioni che non si trovavano nel libro di Scarpa. Ragguaglia di molte cose interessanti sulla corda del timpano, sul labirinto membraneso. sui vasti canali semicircolari e sull'ossicello unico, che, mediante il sno corpo e le sue appendici, adempie facilmente le funzioni dei tre ossicelli, che s'incontrano nei mammiferi; III De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, pubblicato nel 1791 nel tomo VII delle Memorie dell'Istituto: tale opuscolo è stato ristampato se paratamente; e quantunque non sia più lungo di 55 pagine, porterà il nome di Galvani ai posteri più lontani. Non cade in taglio qui di fare un quadro compiuto del feno meno singolare che sotto il nome di Galeanismo ha già prodotto migliaja di volumi ; ma non sara inopportuno di ricordare la sua origine accidentale come quella di tante altre scoperte. La sposa di Galvani prendeva i brodi di rana per rinfrancare la sua debole salute; suo marito, che l'amava con passione, aveva cura di prepararglieli con le proprie mani. Sopra una tavola, su cui v'era nua macehina elettrica, erano state poste

alcune rane scorticate: uno degli assistenti alle sperienze accostò senza pensarvi la punta d'uno scarpello ai nervi crurali de' suddetti animali: tosto i muscoli tutti dei membri parvero agitati da forti convulsioni. La moglie di Galvani era presente: donna di molto spirito ed assai sagace, fu sorpresa della novità del fenomeno; le parve di scorgere ch'esso concorresse con le sprigionamente della scintilla elettrica: balzando di gioja, corse ad avvertirne il marito, il quale fu sollecito a verificare un fatto si straordinario. Avendo quindi avvicinato una seconda volta la punta dello scarpello ai nervi crurali della rana, intantochè si traeva una scintilla dalla macchina elettrica, ricominciarono le contrazioni: esse potevano per altro essere attribuite al semplice contatto dello scarpello, che serviva di stimolo, piucchè allo sprigionamento della scintilla. Onde chiarire il dubbio, Galvani toccò gli stessi nervi d'altre rane, mentre la macchina stava in riposo, ed allora le contrazioni non avvenuero: l'esperienza, sovente ripetuta, ebbe sempre analogo resultato. Per poco che ora meditare si voglia su tale prima esperienza, è facile il convincersi ch' essa non ha di che sorprendere un diligente osservatore, e che può essere agevolmente spiegata con le leggi ordinarie dell'influenza elettrica, siccomo hanno altronde irrevocabilmente dimostrato Pfaff, Creve, Ackermann e seprattutto Alessandro Volta. Ma Galvani era occupato da un'altra idea; dal che derivò un bene pei progressi ulteriori di tale parte della scienza. Egli moltiplicò e variò considerabilmente i saggi, donde tenne di poter inferire che tatti gli animali sono dotati d'un'elettricità particolare, inerente alla loro economia, assai più copiosamente sparsa nel sistema nervoso, omessa

dal cervello e distribuita alle diverse parti del corpo. I serbatoi principali dell'elettricità animale sone i muscoli; ogni fibra rappresenta, diciam così, nna picciola boccia di Leida, di cni i nervi sono i conduttori : il fluido elettrico è attinto ed attirato dall' interno dei muscoli nei nervi, indi passa da essi nervi alla superficie esterna dei muscoli ; di maniera che ad egni scarica di tale boccia elettrica musculare corrisponde una contrazione. Tale teoria ingegnosa è nna para ipotesi, un semplice ginoco di spirito. Le applicazioni del Galvanismo alla patologia ed alla terapentica, esaltate da prima con ridicolo entusiasmo, sono cadnte in totale discredito. Tuttavia, quando non si adoperasse che per accertarsi se la morte sia apparente o reale, tale uso basterebbe per costituire l'importanza di sì fatto nuevo mezzo. Particolarità più estese e più minute riuscirebbe qui fuor di luogo: sono da cercarsi nel Manuale del galcanismo, per Ginseppe Igarn. 1 vol. in 8 vo, Parigi, 1804; e nella Storia del galcanismo, di Pietro Sue, 4 vol. in 8.vo, Parigi, 1805. L'elogio di Galvani, scrit-to dal dottore Gian-Luigi Alibert dev'essere tenuto in conto d'eccellente modello: composto di 166 pagine in 8.vo: serve per introduzione al 4.to volume delle Memorie della società medica di ennilazione; alcuni esemplari furono stampati a parte.

GALVANO o GALVAO. Vedi GALVAM.

GALVEZ (DON GIUSEPPE), famoso ministro spagnuolo, nacque 4 Velez-Malaga in ottobre 1729. 8no padre, destinandolo all'avvo-catura, ch' egli stesso esercitava, l'inviò atl'università d'Alcala, dove D. Giuseppe fu dottorato. La sua famiglia era povera assai; egli

GAL 155 andò ad abitare Madrid per trovar modo di aprirsi nna viadi fortuna. Un cagino di sno padre, che dimorava in quella città, gli procurò alcune clientele. Galvez era 1strutto ed eloquente; e si rese chiare in molte cause che gli meritarono una certa nominanza. Ma un più brillante aringo gli era riser-bato; ne andò per altro debitore ad un fortunato accidente. D. Ginseppe amava con passione la lingua e la letteratura francese, e ricercava premurosamente la società dei Francesi più colti che si trovavano a Madrid. Tale propensione, divenuta per lui un bisogno, gli agevolò la conoscenza d'uno dei secretari del marchese di Duras, ambasciatore di Francia, col quale strinse la più intima amicizia. L'ambasciatore aveva bisogno d'un avvocato che conoscesse le due lingne, per trattare gli affari della legazione presso la corte di Spagna; il suo secretario gli propose Galvez, cui il maresciallo creò tosto avvocato della nazione francese. Galvez sostenne con onore tale impiego, cui esercito parimente presso il successore del maresciallo di Duras, il marchese d'Ossun. In un'affare importante, concernente la sua legazione, nopo gli fu di trattare direttamente col marchese Grimaidi. Il ministro scorgendo nel giovane avvocato, cui conosceva già di fama, molto spirito e molta penetrazione, gli proferse incentanente un impiego ne' suoi uffizj : ma Galvez ebbe la dilicatezza di rifintarlo fine a che ne avesse fatto parola all'ambasciatore di Francia. Questi, non solamente lo consigliò d'accettarlo, ma andò in persona dal ministro a dare le migliori informazioni del sno avvocato, il qua le abbandonò la legazione, francese e divenne il secretario di confidenza di Grimaldi. Egli adempi il suo uffizio con tanto zelo che il ministro ne parlò con tutto il favore

a Carlo III e fece eleggere Galvez membro del consiglio delle Indie (1764). In breve tempo acquistò un intera cognizione di tutti gli affari che riguardavano le Americhe; ed era consultato sui punti più difficili. Era insorta in quell'epoca una grave disputa nel Messico tra il vicerè e l'udienza (o tribunale supremo), nel proposito di alcune prerogative. Oltre ciò, i proprietari delle miniere non cessavano di lagnarsi degli ostacoli che si frapponevano agli scavi delle stesse; ed i coloni reclamavano una diminuzione de sopraccarichi, ond'erano oppressi. Si trattava di verificare fino a qual punto tali lagnanze tutte fossero fondate: Galvez fu scelto da Carlo III per adempiere tale commessione dilicata. Egli partì alla volta del Messico nel 1771, ed appena giunto nella capitale, la prima sua cura lu di far cessare le dissensioni che esistevano tra l'udienza ed il vicerè. Ma Galvez voleva avanzare ; e non trascurava a tal nopo nè l'amistà, nè l'appoggio dei grandi. Egli si dichiaro pertanto in favore del vicerè : e l'udienza, mal grado i titoli che presentava, perdè molta parte delle sue prerogative. Quanto ai coloni, li tranquillo con progetti, in cui scorgevano miglior fortuna, mentre per l'esecuzione loro prometteva di ottencre l'assenso del re. Quanto alle miniere, formò un progetto mediante il quale, senza scemare le retribuzioni che erano dovute alla corona, diminuiva d'oltre un quarto le spese di scavazione. Di comune accordo col vicerè, incoraggió i muovi imprenditori di scavi, la mercè di condizioni meno onerose di quelle che si soleva loro imporre. Come tutti i sopraddetti punti essenziali furono composti, fece un viaggio di cento leglie in giro per esaminare le piantagioni e per proporre ai proprietari nuovi metodi atti ad accrescere

i prodotti delle loro terre, non che ad arricchire il tesoro reale d'alcuni milioni di più. Adempiuta la sua commissione con pari zelo ed intelligenza, ritornò nella Spagna l'anno 1774. Arrivato a Madrid, riseppe che il deputato del Messico, in nome di molti de' snoi compatriotti e segnatamente dell' udienza, aveva intentate forti querele contro di lui. Venne accusato d'aver posto in non cale le giuste rimostranze di quel tribunale: d'aver negoziato, in vantaggio de suoi proprj interessi, coi proprietarj delle miniere ed i più ricchi coloni ; d'aver privato dei loro impieghi quelli che n'erano più degni, e di aver loro sostituito altri poco capaci mediante grosse contribuzioni. Ma il vicerè del Messico aveva anticipetamente informato in favore di Galvez : pereiò Carlo III non bado a tali aconse; e per prevare quanto le credesse ingiuste, creò Galvani presidente del consiglio delle Indie. L'anne seguente, 1775, lo fece ministro dello stesso ripartimento: Monnino era stato eletto ministro di stato due anni prima; e si vide allora i due impieghi più importanti del regno, commessi a due nomini ngualmente nati in nu grado oscuro e senza fortuna, che avevane esercitato la stessa professione e che soltanto ai propri talenti dovevano la loro elevazione. Galvez in cose d'importanza meritò bene dell' America Spagnuola. Egli attenne la sua promessa ai coloni, sopprimendo nel 1778 molte impeste e formalità che molestavano il loro commercio. La Trinidad, la Lnigiana, le Filippine, si atte pel loro suolo e per le loro spiagge a moltiplicare le loro produzioni ed a godere dei vantaggi del commercio, languivano pressochè nell'inazione, Galvez le vivificò, proteggendone l'agricoltura e diverse specie di pian-tagioni, e favorendo l'esportazione

GAL dei loro prodotti, con ricambio di cose che loro erano ntili e necessarie. Tale saggia presidenza gli meritò il gran cordone dell'ordine di Carlo III. Prima di partire dall'America, aveva conceputo il progetto di popolare una parte delle coste del mar Vermiglio. Egli lo effettuò nel 1770, fondando una colonia nella valle di Sonora, che prosperò in pochi anni, e donde ascirono nuovi piantatori, che si sparsero lungo la costa. Ma esse colonie furono neglette in seguito, poichè tntta l'attenzione del governo spagnuolo fu volta verso la rivoluzione francese ed i suoi resultati. In ricompensa della priina fondazione fatta in quel paese, Carlo III creo Galvez marchese della Sonora. Primachè questo saggio amministratore pervenisse al ministero, gli affari del Nnovo Mondo erano trattati con tale lentezza, che quando si pensava a rimediare ai mali, essi erano divennti pressocbè incarabili. Galvez, d'ingegno attivo, laborioso, li preveniva, anziche ginngessero, e la sna attività arricchì il tesero reale d'una rendita di più milioni. Unendo i due impieghi e di presidente e di ministro delle Indie, Galvez era oppresso dal lavoro: laonde, pressoche sempre chiuso nel sno gabinetto, concedeva poche ore al sonno e si privava d'ogni piacere. Tale vita solitaria e monotona aveva inasprito il suo carattere. inflessibile per natura, dnro ed imperioso. Niuno l'avvicinava senza temere da parte sua qualche dura risposta o nna negativa data senza temperamento alcuno. Dominava gli Americani da despota piucchè da ministro. I vicerè, i governatori, alquanto de-spoti anch' essi, tremavano al nome di Galvez; ne ministro alcuno fu ebbedito con più esattezza, nè più prontamente. Essi non ignoravano che il menomo ritardo, frapposto

a' suoi ordini assoluti, sarebbe stato punito tosto col loro licenziamento. Galvez era di complessione abbastanza forte; ma l'assiduità al lavoro gli cagionò nna violenta finssione di petto, di cui morì in dicembre 1786. Per quanti torti si possano rimproverare ad esso ministro, è certo che ha giovato grandemente allo stato; e fino ad ora sostituito non gli venne altri che il pareggiasse in merito ed in zelo. Lasciò una figlia, la quale fu assai riccamente dotata dalla riconoscenza dei proprietari delle miniere nel Messico: ella morì nel 1804.

GALVEZ (Don BERNARDO), nipote del precedente, nacque a Malaga nel 1756. Sno zio, che non aveva figli maschi, lo chiamò a Madrid nel 1775 e lo mise nel corpo delle guardie vallone. Don Bernardo aveva, del pari che sno zio, grande amore per la lingua e per la nazione francese : chiese pertanto ed ottenne d'andare per tre anni a servire in Francia, dove si arrolò in un reggimento cantabro . L'amabilità del suo carattere le rese prestamente tanto accetto ai snoi nuovi compagni francesi, quanto stato lo era agli spagnuoli. Carlo III a endo rotto guerra agl' Inglesi nel 1779, Galvez ritorne nella Spagna, rientrò nel suo antico corpo col grado di Inogotenente e fece parte della spedizione comandata dal generale O-Relly (V. FLO-BIDA-BLANCA). Si rese chiaro in più occasioni, e segnatamente in uno sbarco sul territorio nemico: con na paguo di soldati Battè e pose in fuga un numero considerabile di Mori e protesse la costruzione di due batterie che furono erette sulla spiaggia. Chiedeva sempre con istanza l'onore di essere collocato nei posti più pericolo-i, e li difendeva con una intrepiderza che non venne mai meno Ritor. nato da quella fortunata campagna;

fu preposto ad un reggimento; e, alcuni mesi dono, creato venne maresciallo di campo, nell'età appena di 24 anni. Ma suo zio, che voleva farlo avanzare più rapidamente ancora, lo agginuse in qualità di ajutante al governatore che partiva per la Luigiana: colà fece conoscenza con un ricco proprietario e negoziante francese (Maxent), che vi aveva fermato stanza e vi godeva di grande considerazione. Maxent aveva una figlia (donna Maria) giovanissima, e di rara bellezza, la quale inspirò presto nna viva passione a don Bernardo. Questi avendo ottenuto dal ministro, suo zio, la permissione di sposarla, Maxent fu si lusingato da tale matrimonio, che assegno a sua figlia 200 mila piastre in dote (più d'un milione di lire). Il governatore della Luigiana fn chiamato ad altre funzioni; e Galvez, essendo stato messo in suo luogo, si rese distinto non meno per la sua mode-razione che per la saggezza delle sue viste : migliorò molte parti dell'amministrazione, rifabbricò parecchie ville, raccelse popolazioni vagabonde, alle quali seppe dettare costumi e leggi. La guerra d'America essendo insorta in quel mezzo tempo (nel 1780), Galvez fu incaricato d'una spedizione contro le Floride. Aveva a sua disposizione appena nn reggimento da lineaspagnuolo e tre di milizie; ma l'affetto che aveva saputo cattivarsi per parte dei popoli cui governava, gli in mezzo ad acprescere il suo esercito fino a quattordicimila nomini circa : egli penetrò nelle Floride, rispinse gi'Inglesi in due incontri, s'avanzò nell'interno del paese ed intraprese l'assedio di Pensacola, di cui s'impadroni nel 1781, mal grado la più vigorosa resistenza degli assediati. Volendo i nemici accerchiarlo per assediarlo alla volta loro, egli andò a presentare ad essi la battaglia, li disfece com-

piutamente, gl'insegnì fine ai con-ini della provincia e gnadagnò, la mercà di offese bene combinate . più di cento leghe di terreno. Galvez si tenne nelle Floride fino alla pace fermata nel 1785. Poce tempo dopo ottenne il titolo di conte e fu creato in pari tempo luogotenente generale e vicerè del Messico. Siccome aveva fatto alla Luigiana, corresse molti abusi che si erano introdotti in diverse parti dell'amministrazione, e si dichiarò protettore dei coloni e dei pro-prietarj delle miniere: laonde il Messico non fu mai tanto ricco e feliee quanto sotto il suo governo. Per corrispondere ai desideri del Messicani, riedificò l'antico teatro, cui fece costruire sal disegno dei più belli teatri della Spagna; vi fece dare superbe rappresentazioni, avendo fatti venire a tale uopo di Spagna pittori, macchinisti e vesti. La viceregina era molto gentile e vezzosa; il giovane vicere si rendeva accessibile a tntti e popolare: amendue sapevano piacere a tutte le classi, non offendendo mai l'amor proprio dei ricchi e dei subalterni, e sovyenendo con generosità l'indigenza. Con sì fatte qualità, diventarono gl'idoli, non pare della oittà, ma della provincia intera. Il gabinetto di Madrid temeva la popolarità nei vicerè, insigniti altronde d'nn'autorità pressoché illimitata e destinati a comandare in paesi troppo lontani dagli occhi del governo. Tale predilezione esclusiva dei Messicani pel loro vicerè non poteva garbare alla corte; ed un'altra circostanza pareva che dovesse destare in essa i più giusti sospetri. Galvez aveva fatto costruire a breve distanza dalla capitale, sulla roccia Chapoltepeca, per sè, egli diceva, e suoi successori una oasa di piacere, di cui la costruzione gli costò da due milioni di lire tornesi. Circondato da fosse profonde e da grossi

bastioni, sormontati da molti pezzi d'artiglieria, dal lato della città di Messico; coperto al nord da una vasta foresta, tale edifizio aveva più aspetto di castello fortificato che di casa di piacere : immensi sotterranei, che incominciavano dal castello, capaci di contenere provvisioni per più mesi ed impenetrabili da fuori. potevano comunicare all' nopo e con la foresta e con l'interno della città. Tale dimora, resa in sì fatta guisa pressochà inespugnabile, diveniva inutile alla sicurezza d'un vicerè come Galvez, il quale non areva da temere nessuna sollevazione da un popolo, di cui era l'idolo e del quale era non meno impolitica che ingiusta cosa il mostrar diffidenza. Supposero dunque che mirasse a staccare il Messico dalla madre patria, al fine di farsi acclamar re. e che avesse fortificato la rape di Chapoltepeca al solo oggetto che gli servisse per asilo e ditesa contro le truppe europeo che potessero andare ad aggredirlo. Lungi dal prestar fede a tali voci, torna meglio credere che Galvez ideasse un edifizio d'una disposizione tanto singolare, solo per accesso di precauzione. Si afferma per altro che il gabinetto spagnuolo volesse richiamare esso vicerè, quando, in seguito ad un violento esercizio che aveva fatto a caccia, morì in agosto 1794, compianto da tutti i Messicani.

GAL

GALVEZ.nr MONTALVO (Lercit), celebre poeta spagmolo, nacque a Guadalaxara, in novemtr 15(a, Fu dottorato in legge ed in teologia nell'università d'Alcave, avendo prestautente imparata la lingua del paece. si dedico indefessamente alla lettura delle migliori opere d'immaginazione, tanto in prosa che in versi. Tale lettura, nel formagfili guato, svilup-

pò i suoi talenti per la poesia. Alcani mesi dopo il spo ritorno nella Spagna pubblicò il Pastor de Filida. Madrid, 1582, 1590, e 1600, eni incominciato aveva a Napoli. Ricchezza d'Immaginazioni, dilicatezza di sentimenti, purità ed eleganza di stile sono le qualità, che contraddistinguono tale libro, scritto in prosa con versi frammisti, il quale pose Galvez sulla stes-sa linea che Montemayor e Gil-Polo, anteri d'un'opera delle stesse genere, la Diana enamorada, ec. Montalvo li sorpassò anzi dal lato dei versi, pieni d'armonia e d'immagini non meno nuove che vere. La seconda sua opera, un poema in otto canti ed in ottave, intitolato, Las lagrimas de San-Pedro, Madrid, 1587, in 8.vo, tradotto dall'italiano di Luigi Tansillo, gli fece molto onore. Lopez de Vega nel sno Laurel de Apolo fa molti elogi di Galvez; e pare che anche Cervantes lo tenga in gran conto nel suo Don Chisciotte (tom. f., lib. II eap. 6): quando il paroco danna spietatamente alle fiamme tutti i libri del suo compatriotta, consideraudoli come cagione della strana malattia di questo ultimo, risparmia e serba diligentemente il Pastor de Filida e le Lacrime di S. Pietro. Mal grado tutte le lodi dei suoi contemporanei, Galvez, avendo aggiunta l'età di quarantacinque anni, senz' aver potuto ottenere il menomo favore dalla corte, si disgustò e della poesia e della professione d'avvocato, che aveva esercitata, e si fece religioso nell'ordine di S. Girolamo. Poce tempo dopo ch'ebbe pronunciato i voti, passò in Sicilia e morì a Palerme nel 1610. Aveva tradotto in ottave spagnuole la Gerusalemme del Tasso. Ši afferma che tale opera postuma sia stata stampata a Napoli.

GAMA (VASCO DI) nato nel porte

GAM di Synis in Portogallo, era ammiraglio della flotta che prima oltrepassò il capo di Buona Speranza, nel 1407, ed arrivò alle spiagge dell'India. Gli storici, che ne traniandarono le sue scoperte, banno parlato soltanto dei fatti che concernono il suo primo viaggio e lo stabilimento dei Portoghesi nel l'India; lasciarono ignorare i particolari della sua vita privata. Tali particolari sarebbero tanto più desiderabili, quanto che Gama è uno di coloro che per importanti scoperte hanno contribuito alla prosperità della loro patria ed alaccrescimento delle umane cognizioni. L'arte del navigare incominciava a far progressi; il desiderio di conoscere il nostro globo, stimolato altresì dall'esca del guadagno, signoreggiava tutte le menti: ma soprattutto il felice esito della spedizione di Cristoforo Colombo aveva dato un nuovo impulso. Quest' nomo straordinario aveva insegnato si navigatori i mezzi di condursi con sicurezza a traverso lo spazio dei mari; e l'esempio suo aveva loro insegnato ad affrontare i pericoli tutti. I Portogliesi, che avevano i primi, mercè le oute del principe Enrico, dirizzate le loro mire da quella parte, non videro senza gelosia che il frutto delle loro ricerche avrebbe arricchiti gli Spagnuoli ; essi vollero risarcirsi, proseguendo con più ardore che mai le loro scoperte lungo la costa d'Africa, con la speranza di passa re al sud del continente, e di netrare nell'India o nel regno d'Abissinia, di oni avevanó avuto alcuna nozione per le relazioni che mantenevano coi Mori. Siccome supponevano che gli abitanti di esso reame fossero cristiani, diedero al loro sovrano il nome di Prete Gianni, con cni era state indicato fin allora un principe potente che tenuto era per cristiano, senzachè si sapesse precisamente deve si fos-

sero i suci stati. Sembra effettivamente da quanto ne vien detto che tale denominazione sia stata data at gran can dei Tartari ed at gran Lama del Tibet, del pari che al re d'Abissinia. L'esistenza di tale re cristiano fu confermata da Pietro di Covilham, partito nel 1487 per andare nell'India pel mar Rosso, con Alfonso di Paiva; e fu quest' ultimo che si avviò alla volta dell'Abissinia (V. COVILHAM): ma egli morì come fu ritornato al Gairo. Poich' ebbe visitato Goa, Cananor, Calicut, e presa conoscenza della costa di Sofala, situata nel canale di Mozambico, Covilham trevò, ritornato al Cairo, la relazione del viaggio di Paiva, eni mandò in Portogallo col racconto di quello fatto da lui stesso. Scese una seconda volta pel mar Rosso, si recò ad Ormus e penetrò alla fine in Abissinia, dove fn ritenuto pel corso di vent'anni. Il suo prime viaggio era stato ideato con un disegno veramente saggio, e le conoscenze che procurò, misero in grado di poter entrare nel mare delle Indie con la certezza di ricavarne grandi vantaggi, se tuttavia fosse succeduto di passara al sud del con-tinente dell' Africa. Di fatto si conoscevano già nell' India grandi città ricche e commercianti : e si sapeva ohe splle spiagge orientali dell'Africa, non lungi dai lnoghi per cui si poteva penetrare nel mare delle Indie, trovati si sarebbero popoli commercianti, presso ai quali si atrebbe potnto vettovagliarsi e prendere guide per andare più lontano. Bart. Diaz, partito da Lisbona nel 1486, era andato in cerca dell'estremità sad dell'Africa ed ebbe la sorte di scoprirla (V. DIAZ). Le tempeste, da oni ivi era stato sbattuto, fecero dare al capo, che la termina, il nome di capo delle Bufere: nome, che fu mutato inquello di Buona Speranza dal re stasso di Portogallo, con la misa

di prevenire la sinistra impressione di un nome si triste. Diaz ritornò a Lisbona in dicembre 1487. Nessnn ostacolo non doveva più, a quanto sembra, impedire di penetrare nel mare delle Indie: ma le imprese ardimentose non hanno st tosto chi sappia mandarle ad effetto. Corsero cinque anni dopo la scoperta del Nuovo Mondo e dieei dopo quella del capo di Buona Speranza, primachè Emanuele. re di Portogallo, decidesse d'inviare una flotta nell' India: scelse per comandarla Vasco di Gama, gentiluomo della sna casa, noto già per la sua prudenza, la sua fermezza e la sua capacità nella navigazione. Tre navi, sulle quali erano stati ripartiti cento sessanta uomini di cinrme, destinate furono a tale grande spediaione. Vasco di Gama foce vela con la sua flotta agli 8 di luglio 1497. S'avviò da prima verso le isole del capo Verde, e, poichè n'ebbe fatto il giro. si avanzo al sud ed andò a dar fondo alla baja di Sant' Elena, situata presso alla costa occidentale d' Africa, a breve distanza al nord dal capo di Buona Speranza. La sna flotta sciolse da quella baja ai 16 di novembre ed arrivò due giorni dopo all'estremità dell' Arrica; uopo le fu di lottere, per avanzarsi all'est, contro i venti del aud est, che vi soffisno pressochè continuamente con impeto durante quella stagione. Le sue genti, disanimate da tante contrarietà, vollero forzarlo a ritornare; ma egli seppe calmarle e gli rinsci con la sua fermezza di sormontare gli ostacoli. Drizzò il corso all'est, lungo il lito meridionale d'Africa. afferrò nella baja di S. Biagio ed arrivò ai 17 di dicembre allo sco-glio della Cruz, dove Diaz aveva terminate le sne sceperte. Ivi la spiaggia orientale dell' Africa incomincia a volgersi al nord, ed i Portoghesi entrarone per la prima

volta nel mare delle Indie. Va:co di Gama che il progetto aveva di andare in traccia de paesi, cui Covilham aveva visitati, non volle perdere la terra di vista; risalì al nord ed inviò più volte i suoi a visitare i luoghi dove si scorgevano abitanti: vi si recò egli stesso ognivoltachè la popolazione gli sembrava più considerabile; ma non avendo trovato nessna popolo che gli desse indicazioni, continuò il cammino, passò il capo delle Correnti, situato quasi sotto il tropico, e s'avanzò al di la della costa di Sofala, ed anche della città di tal nome, dove credeva che Covilham si fosse recato, senza venir in cognizione di alcuno stabilimento che potesse indurlo a fermarsi. Alla fine gittò l'aucora, ne' primi di marzo 1498, dinanzi alla città di Mozambico, allora abitata dai Mori o Arabi maomettani, che vivevano sotto l'autorità d'un principe della loro religione e facerano un grande commercio col mar Rosso e le Indie. Mossi dalla speranza di trafficare anche coi finovi venuti, i Mori accolsero bene i Portoghesi; ma non prima conobbero che erano cristiani, tesero lore insidie col disegno di trucidarli. Gama, obbligato a sottrarei alla loro perfidia, parti da Mozambico e s'incammino al nord, lungo la costa, per Quiloa, guidato da nn pilota di Mozambico, che aveva condotto seco; ma esseudosi avvicinato a terra al nord di essa città. le correnti gl'impedirono di risalire al sud, ed egli corse sempre langhesso il lito fino a Monbazo. Questa città, meglio fabbricata di Mozambico e che godeva allora d'un commercio più esteso, era ugualmente abitata da Mori maomettani, i quali nsarono coi Portoghesi nello stesso modo che quei di Mozambico. Gama si allontanò senza aver ottenuto nulla, ed avanzo diciotto leghe più Inngi,

142 fino a Melinda, distante sole tre leghe al sud dall'equatore, e dove fu più fortunato. Quantunque essa città fosse parimente popolata da Mussulmanni, sembra che i costumi di questi fossero temperati dal commercio: il principe del paese gli fece la più favorevole accoglienza. Salì sulla florta portoghese, dove fu ricevuto con grandi onori: ma Gama, fatto accorto dal passato, non volle mai arrischiarsi in mezzo si suoi sudditi, sotto pre testo che il suo sovrano glielo aveva espressamente vietato: si contentò d'inviarvi le sue genti, che furono trattate con ogni dimostrazione di cordialità. Molte navi venute datle Indie si trovavano allora nella rada di Melinda, vi erano anche parecchi cristiani di quel paese, i quali avvertirono Gama di stare guardingo; e gli comunicarono varie notizie, da cui trasse grande giovamento in progresso. Malemo-Cama, Indiano guzurate, pilota che il sovrano di Melinda aveva dato a Gausa per condurlo a Calient, era uno de' più esperti navigatori di quel paese. Narrasi che non parve sorpreso quando gli fu mostrato l'astrolabio, di cui i Portoghesi si valevano per osservare l'altezza del sole; egli disse che i piloti del mar Rosso adoperavano per lo stesso uso triangoli di cnojo e quarti di cerchio, e che misuravano in oltre con tali stromenti l'altezza della stella, verso la quale si dirigevano nella loro navigazione : essa è probabilmente la stella polare. Giovanni di Barros ha tramandate tali particolarità notabilissime, e nel numero dei raggnagli dati dallo stesso pilota one questo, che i navigatori del-India si dirigevano tanto verso le stelle del polo nord, quanto verso quelle del polo sud, dichiarando che preudavano le distanze o misuravano gli angoli con uno stromento che somiglia alla nostra ba-

lestriglia. E non poco probabile che l'uso della bussola ci sia derivato dai navigatori dei mari delle Indie e della China, e che ci sia stato trasmesso dagli Italiani, di cui il commercio, per terra e per mare, si estendeva un tempo assai loutano. Dal rapporto del pilota di Ganta non risulta fosse pressochè certo che essi abbiano fatte uso prima di noi dell'astrolabio o della balestriglia, cui gli stromenti a specchio o a riflessione, inventati da Hadley, ci ha fatto abbandonare da molti auni? La flotta di Gama si reco alla costa di Malabar in ventitre giorni e gitto l'ancora dinanzi Calicut, ai 20 di maggio 1408. Di essa città, la più commerciante e la più ricca dell'India, era sovrano un principe, che portava il titolo di Zamorino. Gama mise a terra, secondo il suo costume, parecchi dei condannati che aveva condotti seco, e li fece accompagnare da un Moro che era. sulla sua flotta. Fortunatamente quest'ultimo trevò un altro Moro suo conoscente che faceva il mestiere di sensale a Calicut, e che penetrato di stima per la nazione ortoghese di cui aveva udito parlare, introdusse gl'inviati di Gama presso uno dei ministri del Zamorino. Le prime negoziazioni riuscirono si bene. che l'ingresso del porto fu da prima permesso si Portoghesi, e che poscia esso principe acconsent) a ricevere Gama con gli stessi onori che accordava agli ambasciatori de più grandi monarchi. La giusta diffidenza, che la condotta dei Maomettani aveva inspirata, indusse i principali uffiziali della flotta a sollecitare l'ammiraglio di desistere dal progetto di recarsi a terra. Si tenne un cousiglio, nel quale Paolo di Gama, suo fratello, gli mostrò i pericoli che poteva correre in mezzo a quella perfida gente. Vasco non si lasciò smuovere . Dichiarò che

sarebbe partito il di seguenta e commise a suo fratello di comandare la flotta in assenza sua. Il suo grand'animo lo fece superiore a tutti i pericoli; e la prosperità della sua patria fu l'unico oggetto de'snoi pensieri. Raccomandò al fratello di non trarre vendetta della sua morte, ove socadessero le disgrazie che aveva prevedute, ma di partire senza indugio con la flotta e di andare ad annunziare al re la scoperta delle Indie, non che il suo triste destino. Si fatta risoluzione ed il discorso, con cui la palesò, trasse le lacrime da tutti. Gama fece armare i suoi palischermi e sbarcò con dodici nomini risoluti che aveva scelti per servirgli di corteggio. Fu ricevnto con grande pompa, e siccome doveva andare a visitare il Zamorino in una delle sue case di piacere, situata cinque miglia oltre Calient, traversò quella città in mezzo ad una folla immensa, che riguardava i nuovi venuti con una certa ammirazione, a cui contribuiva non poco al certo il vestimento loro che insolito riusciva agli occhi degli abitanti. L'ammiraglio portoghese arrivò il di seguente alla casa di piacere del Zamorino. L'accoglienza, ch' esso principe gli fece nella prima ndienza, fu favorevole quanto mai; e Gama ebbe argomento di sperare d'ottenere al suo paese la facoltà di fare in Calicut un commercio assai vantaggioso. Ma tale speranza fu presto indebolita da ostacoli che gli si affacciarono. L'odio dei Mori e degli Arabi maomettani contro i cristiani per poco non gli era stato funesto a Mozambico ed a Monbazo, e per poco non mando in ruina gli affari dei Por-toghesi nelle Indie. I settatori di Maometto, in gran parte sudditi del gran signore, di cui gli stati si estendevano fino a quei mari, videro, all'aspetto di una flotta portoghese, che il commercio, di

cui erano in póssesso da sì lungo tempo, alla fine sarabbe passato nelle mani di quegli stranieri. Per la qual cosa, prendendo norma dalla condotta tenuta verso di essi a Mozambico ed a Monbazo, li dipinsero al Zamorino come pirati che venivano a turbare la tranquillità de' snoi stati, con l'intenzione di porli a sacco, Si fatti discorsi produssero il desiderato effetto. Gama sfortunatamente non aveva recato seco nessun presente degno di essere offerto ad un gran soveano; si contentò, per conformarsi all'uso del paese, di raccogliere alcani oggetti tra quelli che teneva i più acconci a fermar l'attensione: ma tali oggetti parvero di sì poco momento, che il ministro incarieato di esaminarli, li rigettò con dispreggo. A tale primo discusto tenne dietro una moltitudine di difficoltà e d'indizi di diffidenga; alla fine le cose s'inasprirono a tale che Gama temè di essere ritenuto prigione o truoidato con la sua scorta. Gli amici, che aveva ac quistati per mezzo di Malenio-Cana, pilota che l'aveva condotto a Calicut, gli porsero avviso che, sotto colore d'una riconciliazione; si voleva attirare la sua flotta in un'insidia, al fine di abbruciarla e di mettere a morte tutti i suoi. Egli ne fece avvisato sno fratello e gli raccomandò di stare in gnardia. Le precauzioni, che da questo nltimo furono usate, impedirono l'eseguimento del reo disegoo: dal canto suo, Vasco con la fermezza del suo animo si fece talmente rispettare, che rinnovò le negoziazioni e persuase alla fine al Zamorino e a'suoi ministri che di grande vantaggio tornava loro una alleansa coi Portoghesi; e, con la speranza di vedere ciò verificato. essi lo lasciarono ritornare alle sue navi. Tostochè Vasco di Gama fu arrivato sulla sua flotta mise alla vela senza perder tempo, e riparate

le navi alle isole Angedive, situate sulla costa al nord di Calicut, s'avviò per venire in Europa a ragguagliare delle sue scoperte. Passando a Melinda, prese a hordo un ambasciatore del principe del paese, solo amico che i Portoghesi si fossero fatto nell'India; e poich' ebbe costeggiato l' Africa nel verso opposto a quello, in cui l'aveva corsa nell'andare, passò il capo di Buona Speranza nel mese di marzo 1499 e giunse a Lisbona in settembre dello stesso anno, cioè più di due anni dopo la sua parienza. Il re Emannele accolse Vasco di Gama con la maggiore magnificenza: celebró il suo ritorno con feste, gli conferì il titolo di don e lo creò ammiraglio delle Indie. Una seconda flotta portoghese fu spedita subito per l'India sotto il comando d'Alvarez Cabral, a cui riuscì di piantare un banco a Calicut; ma, nell'assenza sua, i Portoghesi vi furono tutti trncidati, ad istigazione dei Mori. loro mortali nemici. Cabral si cattivò l'amicizia del re di Cochin e contrasse alleanza con lui, I rapporti che scrisse, persuasero al re Emanuele, ch' egli non avrebbe potuto mai stabilirsi nell'India se non a forza scoperta. Per oiò fu allestito un armamento più considerabile: venti navi furono distribuite in tre squadre : la più numerosa, di dieci vascelli, parti d'Europa sotto la condotta di Vasco di Gama; e le altre due, di cinque solamente, di cni una sotto gli ordini di Vincenzo di Sodra, l'altra di Stefano di Gama, dovevano salpare dal Portogallo separatamente, e riunirsi nell'India. Le forze imponenti dei Portoghesi determinarono i pringipi della costa orientale d'Africa, che loro erano stati sì contrari, a sottomettersi senza resistenza. A Gama venne fatto di fondare stahilimenti a Mozambico ed a Sofala. Risoluto d'incutere il terrore

negli animi, s'impadron), arrivando alla spiaggia presso il Mentdhéli, d'un ricco naviglio del soldano d' Egitto, al quale fece appicer fuoco, e di cui tutta la gente fu area, annegata o messa a morte dai Portoghesi. Di là si condusse a Cananor, dove lo strepito della sua vittoria l'aveva preceduto; e persuase al principe del paese, col quale trattò da pari a pari, di fer-mar alleanza col sno sovrano. La sua flotta, arrivando dinanzi Calicut, s'impadronì di tutti i battelli indiani in cui si avvenue, e di cinquanta Malabari che di essi erano le cinrme. Il Zamorino, di cui Gama aveva avuto personalmente soggetto di lagnarsi, sgominato da tale incominoiamento, gli spedì un Moro, travestito da francescano, per offrire ai Portoghesi di trattare con essi e di fondare un banco nella città di Calicut : ma l'ammiraglio non volle dar ascolto a nessuna proposizione se prima non avesse conseguito piena ed intera soddisfazione dei Portoghesi ch'erano stati sagrificati, e delle mercanzie loro tolte. Attese tre giorni la risposta del Zamorino; ma non vedendo che arrivasse, nsò la crudeltà di far impiccare alle antenne de' suoi vascelli i cinquanta Malabari, di cui si era impadronito, e di esporli in tal guisa agli sgnardi degli abitanti di Calicut. Non pago di tale cocesso, scoe cannonare la città il giorno dopo; e, come n'ebbe rovesciata una parte, lasciò alcune navi per bloccarla e si pose in viaggio verso Cochin: il re di Cochin rinnovò il trattato conchiuso con Cabral e permise ai Portoghesi di stabilirsi ne'suoi stati. Siccome per tale alleanza sl dichiarava nemico del Zamorino. gli fu d'uopo congiungere la sua sorte alla loro e pregarli ohe gli lasciassero truppe per difenderlo contro un nemico si potente. Il Zamorino volle rinnovare le

negoziazioni cou l'ammiraglio portoghese; ma avendo tentato di rapirlo, con una moltitudine di battelli del paese, mentre l'ammiraglio era in via per Calient sopra una sola nave, ogni speranza d'accomodamento svanì. Il banco ed il porto di Cochin furono in seguito fondati da Albuquerque. Tale stabilimento è la culla della dominazione dei Portoghesi nell'India; colà essi hanno incominciato que prodigj di valore, per cui in brevissimo tempo salirono a sì alto punto di prosperità: la vio enza fu il loro primo mezzo; e fu d'uopo che in progresso l'esaltazione infondesse loro una forza piucchè umana onde trioufare degli sforzi pressochè di tutta l'Asia, couginnta alla potenza dei Turchi. Gama lasciò la squadra di Vincenzo di Sodra sulle spiagge del Malabar e ritornò a Lisbona, dove giunse, ai 20 di dicembre 1503, con tredioi va scelli. Il suo titolo d'ammiraglio delle Indie gli fu confermato: ed il re vi aggiunse quello di conte di Videgueyra. Vasco di Gama, fulgido di gloria, restò in un riposo assoluto pel corso di anni ventuno. Alla fine la corte di Portogallo, essendo nel 1524 venuta in risoluzio ne di destinare un vicere nell'India, Vasco di Gama fu il primo insignito di tale dignità. Morì breve tempo dopo il suo arrivo a Cochin, ed il suo corpo vi fu deposto fino al 1558, epoca in cui venne trasportato in Portogallo, dove il re Giovanni III gli fece mare sommi ounri. Vasco di Gama era di statura media, ma grosso estremamente; avera il volto rosso ed acceso: nella collera il sno aspetto era terribile. Abbiamo veduto più sopra che si la ciava trasportare troppo sovente ad eccessi di crudeltà, di cui sembra per altre giusto che si attribuisca una parte ai costumi duri e severi del tempo, in cui è vissuto. La storia della sua scoperta dell'India no fu tramandata da Barros, nelle un Decadi, atampate a Lisboua, nel 1683; e da Hernan Lopes de Catanheda, in una storia estesissima delle conquiste del Partoplesi nelle India consiste tali. Si trova altrea li narrativa di Ramusio, nelle opere di Faria y Soma e nella storia del padre Lafitat. Nou 'va he his spepa che Camoens ne ha fatto il soggetto della sua Lusica (V. Cassons).

GAMA (STEFANO DI), figlio dell'ammiraglio, imitò l'esempio che suo padre gli aveva dato, e si rese chiaro nelle Indie. I suoi servigi gli valsero nel 1536 il governo di Malacca; appena egli n' ebbe preso possesso, che si affrettò di vendicare la morte di suo fratello Paolo, ucciso poco tempo prima in un combattimento sosteunto in mare contro il re di Bintang. Stefano battè la flotta di esso re, lo cacciò dal suo trinceramento in terra, saccheggiò la città di Johor, dopo una delle battaglie più celebri che si fossero combattute nell'India, o l'obbligo ad accettare la pace a condizioni sì dure, che per lungo tempo non n'ebbe a teniere. Vedendo i suoi sforzi per assicurare la pace cd il buon ordine coronati da felice successo, Gama pensò nel 15 jo a far ritorno in Portogallo, al qual effetto andò a Goa. Il vicerè Garzia di Noronha era agli estremi: Gama ebbe dal consiglio un secreto avviso che l'indusse a diiferire la sua partenza. Di fatto, siccome l'uffiziale, eletto nella prima lettera di successione, si trovava assente quando il vicerè manco di vita, Gama, che era scelto con la seconda, fu acclamato governatore. Egli ricevè la nuova della sua elevaziono con un'indifferenza che denotava appieno come non l'aveva desiderata. Incominciò dal far compilare un inventario esatto di

tutti i suoi beni, al fine di comprovare, mediante un atto pubblico, che non aveva in idea d'arricchirsi, accettando il governo, poi rimediò ai disordini che l'avidità e la licenza avevano introdotti tra i suoi compatriotti, disordini che erano di funesta conseguenza agli abitanti del paese e di cui l'eccesso poteva trarre in rovina la po tenza portoghese Ristabilì l'ordine nelle finanze e fornì del proprio somme considerabili per sovvenire ai lavori della marina e delle fortificazioni ed al ristanto de' pubblici edifizi. Mentr'era occupate di tali riforme, inviò suo fratello Cristoforo a Cochin per affrettarvi i preparamenti della flotta, cui voleva condurre in persona nel mar Rosso. Circolava la voco che i Tarchi allestivano nel porto di Suez parecchi vascelli per recare la guerra nell' India. Gama venne in risoluzione di prevenirli, tanto per trarre vendetta dell' ultimo insulto che avevano fatto a Diu, quanto per garantire quella città da un secondo assedio. Con la sua liberalità attirò sulla sua flotta più gente che non desiderava; non ne prese che il fiore, e parti ai 31 di dicembre con ottanta navi di varie grandezze e duemila nomini di truppe. La navigazione gli rinsch felice: trovò, entrando nel mar Rosso, che il terrore aveva fatto fuggire le genti dalla più parte delle isole e delle città. A Snaquen lo scheik, che si era ritirato alcune leghe dal lido, lo tenne a bada con proposizioni di pace per preservare la sua isola dal sacco, e con la promessa di dargli piloti per condurlo a Suez. Tale indugio fece perdere a Gama il destro di abbruciare la flotta nemica, però che i Turchi furono avvertiti della sua venuta. Egli punì lo scheik col saccheggio della città e trattò del pari Cosseir ed altre piazze . A Tor s'impadroni

d'alcune navi turche; e siccome era il primo capitano cristiano che avesse presa quella città, vi creb parecchi cavalieri: onore, che gli fu invidiato da Carlo V: Non so perchè, dice uno storico, mentre era cosa che non meritava incidia. Arrivato dinanzi Suez, Gama provô si viva resistenza, che fu obbligato a partirne senz'aver potulo effettua-re il suo disegno. Tale spedizione. che rinscì d'assai scarsa utilità pel Portogallo, ha procurato alla geografia la prima descrizione del mar Rosso, fatta da un Europeo : Giovanni di Castro, imbarcato sulla flotta di Gama e che poi governò le Indie con un disinteresse uguale al suo, ebbe cura di tenere un giornale esatto del viaggio. ( Vedi Giovanni Di Castro). Nel stro ritorno Gama ebbe occasione di attenere la promessa che avova fatta agl' inviati d' Abissinia : essi recati si erano a visitarlo nel suo passaggio per Massonah, onde implorare il soccorso dei Portoghesi contro un esercito di ribelli e di Turchi, che desolavano quel paese; egli inviò suo fratello Gristoforo alla guida d'un corpo di 500 nomini e continno il sno viaggio ai o di Inglio 1541. Uscendo dallo stretto, una violenta tempesta disperse la sua flotta e fece perire parecchi va-scelli: arrivò nondimeno a Goa Inquieto nel proposito del suo impiego, cui a ragione credeva di sostenere soltanto per modo di provvisione, scritto aveva a Lisbona a suo fratello maggiore e ad altri che s'interessssero per sollecitargli la conferma della corte. Gli sforzi de' suoi amici, i suoi servigi, la memoria di quelli di suo padre furono vani. Come si riseppe in Europa la morte di Garzia di Noronha, fu scelto per succedergli Alfonso di Sousa, il quale si condusse verso Gama quasi fosse venuto a sorprendere un reo Gama, irritato, si mostrò fortemente

risentito dei trattamenti oltraggiosi, che si usavano agli uffiziali, che avevano goduto della sua confidenza, e non volte entrare in relazioni con chi offendeva si bruttamente le leggi della convenienza a sno riguardo. Ordinò un nuovo inventario de'snoi beni, che fu trovato minore del primo, di 50,000 pardaos (So,000 fr.) i quali aveva spesi in servigio del re; indi partì alla volta di Cochin, dove doveva imbarcarsi: ma fu ivi seguitato da Sonsa, che lo vessò nuovamente, tardando la sua partenza. Come fu arrivato a Lisbona net 1542, il re l'accolse con piena graziosità e volle ammogliarlo. Gama, avverso al pro-gettato parentado, lo ricusò schiettamente; il re ne fu punto: Gama, che se ne avvide, ohiese il permesso di ritirarsi a Venezia. Viveva lontano dalla patria, quando Carlo V lo persuase a ritornarvi, promettendegli di targli restitnire il favore di Giovanni III: Gama non potè resistere all'invito di sì gran principe: nma ebbe a con-» vincersi, come fu ritornato, dice » nno storico, che i re dimenticano " più facilmente i grandi servigj, »che non perdonano il menomo " dispiacere ". - Un altro Stefano di Gama, fratello dell'ammiraglio. comandò sotto di lui, nella spedizione del 1502, una divisione di 5 navi. - Paolo di Gama, altro fra-tello dell' ammiraglio, l'accompagnò nella sua prima spedizione. (V. Vasco di Gama), Rifinito dalle fatiche del navigare, morì alle Azore nel 1490, e fu sotterrato a Terziera . Vasco si afflisse vivamente della perdita d'un fratello, che gli era di poco inferiore in merito. E--- 8.

GAMA (CRISTOPORO DI ), figlio dell'ammiraglio, era giovane ancora, ma d'una saviezza superiore all' età sna, allorchè nel 1540, suo fratello Stefano, governatore delle

GAM Indie, gli commise d'andare a Cochin per accelerare i'allestimento della flotta, cui voleva condurre in persona nel mar Rosso. Egli adempi tale incombenza con senno e venne auche a capo, cel suo valore e con la sua fermezza, di porre un termine alle depredazioni dei pirati, che infestavano i mari vioini. Quando Stefano, nel ritornare da Snez, nel 1541, inviò soccorsi al re d' Abissinia, scelse Cristoforo per comandare le truppe portoghesi : tale scelta spineque a coloro, che ambivano quell'onore e che, comnnque stimassero le qualità personali di Cristoforo, temevano l'esito infelice che deriva dalla peca esperienza. I due fratelli essendosi separati coi contrassegni d'una tristezza che presagiva come non dovevano più rivedersi, Cristoforo si pose in cammino nel mese di giugno. I Portoghesi molto soffrirono pel calore eccessivo e la difficoltà delle strade, e provarono tutti gl' immaginabili disagi. Munito d' una pazienza invincibile, il capo animava tutti col sno esempio Arrivati in Abissinia, i Portoghesi trionfarono dei nemici del re. Gama, ferito in una zuffa, venne curato dalla regina stessa: ma in un altro combattimento i Portoghesi furono oppressi dal numero. Gama, in vece di fortificarsi in un posto vantaggioso, attendendo che il re si unisse a lui, siccome gli veniva consigliato, si lasciò trasportare dal suo ardore e mosse incontro al nemico. Ferito in un braccio ed in una gamba, stava di nuovo per iscagliarsi nella mischia : i suoi lo trassero seco, suo mal grado, e procurarono di salvarlo, ritirandosi. Egli seguiva la regina, che cercava asilo nelle montagne; ma si smarri, durante la notte e cadde in potere dei nemici. Il capo vittorioso gli chiese che cosa avrebbe fatto di lui, su l'avesse preso. Gama gli rispuse senza scomporsi:

"Ti avrei fatto recidere il capo e " tagliare il tuo corpo in quarti, » che avrei fatti sospendere in di-" versi luoghi per servire d'esempio e di spauracchio ai tiranni", Il vincitore, offeso da tale alterezza, gli fece soffrire mille indegnità ed alla fine gli troncò la testa con le proprie mani. I Portoghesi, r masti in numero di 120, riguardarono Gama siceome un martire della fede. La sua perdita riusch assai dolorosa al re d'Abissinia, il quale arrivò pochi giorni dopo e lo vendicò. Il capo barbaro, che l'aveva messo a morte, vide le sue truppe battute e fu ucciso, combattendo. Il racconto della spedi- zione di Cristoforo Gama è stato scritto in portoghese da Michele di Castanhoso.

GAMA (GIOVANNI), pilota portoghese, nato nell' India, si avveune, andando dalla China alla nuova Spagna, in una costa ed in un gruppo d'isole situate nel nord-est del Giappone e che furono chiamate col suo nome. S'ignora in qual anno seguisse talo viaggio; ma è probabile che fosse fatto nel principio del XVII secolo. La Terra di Gama fu indicata per la prima volta sopra una carta marina, eretta nel 1649 da Giovanni Toxeira, cosmografo del re di Portogallo, e di cui l'originale manoscritto fu trovato in una carracca portoghese. Thévenot, a cui fu comunicata, la fece intagliare della stessa grandezza obe l'originale ed inscrire nella seconda parte del 1. volume della sua raccolta. I geografi hanno fabbricato intorno a quella terra molti sistemi, che si possono vedere sviluppati nelle Consi lerazioni geografiche e fisiche di Buache, Forster è d'avviso che sia l'isola d' Unip dei Russi, della Compagnia degli Olandesi, o l'isola Sumussir. La posizione della terra di Gama sulla carta di Texei-

ra contribuisce a far adottare la prima opinione; e se la carta segna la costa dell' isola troppo di-l'angata all'est, bisogua attribuirlo ad nn difetto di cognizioni geografiche, da perdonarsi di buon grado a quel tempo. Nulla altronde si oppone al riguardare la scoperta di Gama come reale. È affatto probabile che abbia veduto il primo le terre ohe gli Olandesi riconobbero più tardi; ma la politica rigida e sospettosa del governo, che tendeva ad occultare agli altri popoli dell' Europa tutte le scoperte fatte dai Portogbesi, ha privato Gama, del pari che altri navigatori, della nominanza, in cui sarebbe venuto e della quale una parte sarebbe ridondata a gloria della sua nazione.

ella sua nazione.

E—s. —
GAMA (Giovanna), illustre da-

ma portoghese, nacque a Viana, nella provincia di Alentejo nel 1515. Si applico di buon'ora alle lettere e coltivò la poesia con buon successo. Nata d' nna famiglia povera non poco, solo in virti del ano talento e delle sue grazie le riuscì di sposare un ricco privato, il quale, non avendo che ad applandirsi delle belle doti e della buona condotta di lei, come venne a morte, la lasciò erede di tutti i suoi beni. La ricca vedova spese la massima parte de suoi averi in sollievo dei poveri e degli ospitali ed a fondare un collegio di dame sotto il titolo del Salvador del Mondo, di cui fu la direttrice pel corso di varj anni. La sua casa era contigna a quella dei Gesniti : questi padri avendo bisogno d'ingrandire il loro collegio, ottennero a tal effetto dal governo quello del Salcador. Obbligata d'abbandonare il sno ritiro, la fondatrice andò ad abitare la propria sua casa, aspettando che fosse fabbricata un'altra dimora, nella quale ella e le sue compagne avessero potuto

attendere ancora all'esercizio di tutte le virtù : ma in tale intervallo Giovanna morì, ai 21 di settembre 1586. In gioventù aveva composto diverse poesie, che non sono arrivate fino a noi: non rimane di questa dama autrice, che, Dictos dicersos ( Proverbj e sentenze messe per alfabeto, con una raccolta di sonetti, canzoni, cantici, ec.), Evora, 1555, in 8.vo. Le più di tali poesie, cavate da argomenti sacri, sono pregevoli per la chiarezza, l'espressione, il candore dello stile, e segnatamente per la morale, non meno semplice e pura, che racchiadesi in esse. Giovanna di Gama era nutrita della lettura dei migliori antori della sua nazione ed in ispecie di Camoens, suo contemporaneo: alcuni de suoi sonetti non salrebbero indegni di quel celebre poeta.

GAMA (Fil: PPO GIUSEPPF), poeta portoghese, nacque a Lisbona, ai 13 d'agosto 1715. In età giovanile entrò nella congregazione del-l'Oratorio, dove in dottorato in teologia. È uno dei migliori poeti latini, che il Portogallo abhia prodotti ; e riusciva egregiamente nelle orazioni funebri e nei panegiricı. Conosceva a fondo tutti gli autori classici e gl'imitò sempre felicemente'; il suo stile è ad un tempo armonioso, conciso, elegante, sublime : era versato in molte lingue e dotato d' nna erudizione non comune. Nel 1750 fu fatto membro dell'accademia reale di storia portoghese; ed i suoi talenti gli avrebbero procacciato impieghi più cespicui, ma la morte lo rapi nel fiore dell'età, ai 5 di settembre 1742. Ha scritto parecchie opere, tntte in latino, di cni le più notabili sono: I. In mortem Thomae de Barros epicedion, Lisbona, 1730, in 4 to; Il Epigrammatum decades undecum, ivi. 1753, in 12; Ill Epigrammatum lib. unue, ivi, 1735, in

12; IV Mars Lusitanus, sive cantus heroicus in laudem D. Emmanuelis Lusitaniae infantis, ivi, 1736, in 8.vo; V Menalcas, ecloga in obitu claris. viri Franc. Leytaon, reg. acad. Lurit. alumni, ivi. 1740, in 4.to .-Si conoscono anche due giureconsulti di questo nome. Antonio Ga-MA, nato a Lisbona e morto nel 1570, fu consigliere di stato e gran cancelliere di Giovanni III, re di Portogallo, e lascio: I. Decisiones supremi Lusitaniae senatut, Lisbona, 1578; Francfort, 1599; Madrid, 1621; Anversa, 1650, in fogl.; II Tractatus de Sacramentis praestandis ultimo supplicio damnatis, Lisbona, 1554, in 4.to. - Emanuele Gama, morto nel 1750, avvocato del parlamento di Parigi, pubblicò in essa eittà, nel 1726, nna dissertazione in 12 snl Diritto d'Albinaggio: l'autore pretendeva di provarvi che tale diritto non si doveva estendere che sni forestieri demiciliati nel regno.

B---s. GAMA (ANTONIO-DE-LEON T), astronomo e geografo della fine del XVIII secolo, nacque nel Messico, Nato povero, non ehhe altro maestro che sè stesso, e, la mercè di sforzi continuati, fece grandi progressi nello studio dell'astronomia ed aggiunse l'istruzione all'abilità. Pubblicò parecchie Memorie sopra i Satelliti di Giore, sull' Almanacro, la Cronologia degli antichi Messicani e sul Clima della Nuova Spagna; " Memorie, dice Hum-" boldt, che danno a conoscere " tutte una grande agginstatezza n nelle idee e precisione nelle os-n servazioni". Gama ebbe parte nel lavoro, pel quale la longitudine di Messico fu determinata con più esattezza che prima. Se gli osservatori, siccome affermano essimedesimi, restarono incerti di circa na quarto di grado, fu perchè mancavano di esservazioni corrispoudenti e computavano sopra

tavole antiche. Il resultato di tale operazione è contenuto in un opuseoletto, scritto in lingua spagnuola da Gama, poco conosciuto in Europa, ed intitolato: Descrisione ortografica dell'eclissi solare del 24 di giugno 1778, dedicata a don Gioachino Velusquez di Leon, Messico, 1778, in 4 to. E manifesto che Gama era degno di conseguire i benefizj del governo; ma sembra che nel nuovo Mondo, come nell'antico, si faccia talvolta poco conte degli nomini di merito. Senza fortuna, costretto a sostenere una famiglia numerosa con un lavoro peno so e pressoché meccanico, Gama fin durante la sua vita negletto da' suoi concittadini. Essi l'hanno colmato di lodi quando più non esisteva, e se ne sono vantati con orgoglio presso gli Europei, i quali si piacciono ad accusare i creoli d'ignoranza. Un Envopeo, il celebre navigatore Malaspina, che. durante il suo soggiorno a Messico, fece parecchie osservazioni con Gama, aveva per altro alzata la voce in favore di questo dotto e l'aveva raccomandato con multo calore alla corte.

E-3. GAMACHES (GIOACHENO ROU-AULT DI), maresciallo di Francia, d'un antichissimo casato di Poitou, era figlio di Giovanni Ronault, signore di Boismenard, ciamberlano del re, ucciso nella battaglia di Vernenil nel 1424. Gioachino in ricompensa de' meriti di suo padre fu messo al servigio del giovane Delfino (Lnigi XI), ed avendo saputo cattivarsi il favore di esso, divenne suo primo scudiero. Si rese distinto, nel 1441, nella presa di Creil e di S. Dienigi, che erano in potere degl' Inglesi, e l'anno seguente nell'assedio d' Acqs. Tali lieti successi, quantunque chiari, erano contrabbilanciati da quelli, che gl' Inglesi ottenevano in altri punti; nè lo stato ruinoso

delle provincie concedeva di opporre torze in grado di resistere loro: uopo era combattere e negoziare; ed il re approfittò dei vantaggi, che aveva conseguiti, per domandare una tregua, prima di otto mesi, e che fu continuata dal 1444 fino al 1448. In questo mezzotempo Gamaches seguitò il delfino in Alemagna, dove ando ad offrire i snoi servigi all'imperatore Federico. Alla fine della tregua si affrettò di tornare in Francia e si trovò alla conquista della Normandia dal 1440 al 1450. Si segnalò principalmente nella battaglia di Formigny, in cui l'esercito inglese fu messo in piena rotta. Alla conquista della Normandia tenne dietro quella della Guienna: e Gamaches fu creato nel 1451 governatore di Blaye e di Fronsac, cui aveva tolti ai nemici . Nello stesso anno fu fatto contestabile di Bordeaux. Nel 1452 intervenne all'assedio di Castillon, nel Périgord, e contribuì al buon esito della battaglia combattata sotto le mura di quella città, in cui fu nociso il famoso Talbot, uno de' più grandi capitani, che abbiano illastrate il nome inglese (V. Talbor). La Francia trovandosi allora interamente sbarazzata de' suoi nemici, Gamaches fit inviato nell' Inghilterra per tentare d'opporsi alla rivoluzione, che doveva precipitare dal trono la casa di Lancastro; e se ne ritornò soltanto quando la sua presenza in quel regno fu giudicata inutile. Lnigi XI, divennto re, lo ricompenso de suoi servigi, creandolo maresciallo nel 1461. Gamaches gli diede una prova del suo zelo e della sua capacità durante la gnerra, detta del ben pubblico, perche era ad essa pretesto il sollievo de popoli, difendendo Parigi contro i tentativi del conte di Charelois. Fu fatto allora governatore di essa città e nel 1472 incaricato venne di difendere

Beauvais contro il duca di Borgogoa. Pareva che la devozione, cui mostro, durante quell'assedio, sì famoso per l'ereismo di Giovanna Hachette ( V. HACHETTE), dovesse mettere in colmo il favore, di cui godeva: nondimeno Gamaches fu arrestato, nel 1476, per ordine del re e giudicato da una giunta, che lo condannò al bande, ad un'ammeada di 20,000 lire ed alla confisca de' beni. Tale giudizio iniquo non ebbe effetto; e Gamaches morì nelle sue terre, ai 7 d'agosto 1478 : era intervenute a due battaglie ed a diciassette assedj.

GAMACHES (FILIPPO DI), sapiente dottore della casa e società di Sorbona, ed abate commendatore di S. Giuliano di Tonra nacque nel 1568: studiò profondamente i Padri e le antichità ecclesiastiche, e professò la teologia con grido. Enrico IV, nel 1598, avendo fondato in Sorbona due cattedre di teologia positiva, alla guisa delle cattedre del Collegio-Reale, furono conferite l'una ad Andrea Duval, l'altra a Filippo di Gama-ches, »due soggetti, dice l'autore » della Storia dell' unicersità, d' nn " merito assai diverso". (V. Du-VAL ). Gamaches fu nno dei dettori scelti per esaminare, in presenza del cardinale di Richelieu, il libre di Richer, della Potessa ecclesiastica e politica, nè gli fu sfavorevole: tutto ciò, che si potè ottenere da lui, ed essendo il cardinale opposto a Richer. la resistenza aveva al certo alcun merito e mostrava il coraggio di obi la faceua, fu di convenire che l'opera era stata pubblicata fuor di stagione, in tempo di minorità, e che alcune proposizioni annunziate un poco arditamente nopo avevano di spiegazione. (Ved. Rionen). Ove si creda a Baillet nella vita di Richer, gli avversari di questo, decisi di procurarsi a qualunque costo

una censura del suo libro, importunarono Gamaches mori bondo, col mezzo di Mauclerc, il quale gli carpl, o fece il possibile per estorquergli una riprovazione, della cui violenza o falsità non si tardò ad aver prove. Comunque sia di tale imputazione, in cui forse s' introdusse un po' di spirito di parte, non si può negare che Gamaches non sia stato un ecclesiastico pieno di carità e di virtù, d'indele egregia, un letterato ragguardevole, un dottore stimabile per le sue cognizioni e per la sua erudizione, ed uno dei migliori teologi del XVII secolo. Mort in Sorbona depo una lunga e dolorosa malattia, ai 21 di luglio 1625, e fu sotterrato nella cappella di quella casa. Ha lasciato: Summa theologica, Parigi, 1627, 2 vol. in fogl.: sono dotti ed eccellenti commontari sulla Sorumo di S. Tomaso.

GAMACHES (STEFANO DI), canonico regolare di Santa Croce de la Bretonnerie, nato nel 1672, a Meulan, nell'isola di Francia, pnò essere riguardato come appartenente alla scuola di Pontenelle. Tentò di fare per la metatisica quanto il suo maestro fatto aveva per le scienze esatte, e pubblicò alcune opere che annunziarono, se non un pensatore protondo, almeno un uomo che sapera appropriarsi le idee de' suoi predecessori, presentandole sotto un aspetto nnovo e più gradevole. Le persone di mondo furono sorprese di potere tener dietro senza fatica e senza noja a ragionamenti che fin allora averano creduto intelligibili ; nė v' ha dubbio ohe la rinomanza di Gamaches si sarebbe maggiormente estesa, ove la modestia gli avesse permesso di confessarsi autore delle sue produzioni. Gli fu per altro impossibile di rimanere tanto igno to quanto l'avrebbe desidento; e l'accademia delle scienze l'ammise

nel numero de' suoi membri: onore, cui meritava soprattutto pe' suoi lavori astronomici. Gamaches morì a Parigi, nel 1756. di anni 84 . Le sue opere sono: I. Sistema del cuore o la Conoscenza del cuor umuno, Parigi, 1704, 1708, in 12, pubblicata sotto il nome di Clarigny. Tale opera, dice Sabathier, poco conosciuta al presente e tuttavia degnissima di esserlo, è divisa in tre discorsi, pieni d'una metafisica profonda, di ragionamenta solidi e scritti con uno stile nobile e copioso : è stata utile a parecchi scrittori, i quali non si sono vantati d'averla letta; Il I Vezzi delle lingue ridotti ai loro principi, ivi, 1718, in 12. Per gindizio dello stesso critico questa è di tutte le opere di Gamaches quella in cui meglio risalta la sua sagacità ed il sno bnon gusto. L'abate Goujet gli rimprovera d'aver mancato di metodo, di essersi troppo fermato sopra oggetti minuziosi e d' averne negletti altri di maggior momento. Un uomo di spirito ha chiamato tale opera il libro dei pensieri fini, perchè ne contiene molti, ed anzi di soverchio; III Nuovo sistema del moto, ivi, 1721, in 12; IV Astronomia fisica, o Principj generali della natura, applicati alla meccanica astronomica, e comparati ai principi della filosofia di Newton, 1740, in 4.to. L'opera (Storia dell'Accademia delle scienze) mantiene anco più che il titolo non prometta. L'autore vi si propone di conciliare i vortici di Cartesio con le nuove scoperte del filosofo inglese. Aveva, dice Lalande, calcolato alcune tavole dei pianeti per movimenti anomalistici e passaggi per l'apside dietro la scorta di Lahire ; V Sistema del filosofo cristiano, ivi, 1746, in 8.vo; VI Dissertazioni letterarie e filosofiche, ivi. 1755, in 12: tale volume è composto soltanto di scritti estratti dalle altre opere dell'antore . I l'ezzi della lingua formano

l'argomento della prima dissertazione, e tale titolo, premesso a molti esemplari, ha fatto credere che quell'opera abbia avuto due edizioni.

W\_s. GAMBACORTI (ANDREAL CApo della repubblica di Pisa dal 1348 al 1554. La famiglia Gherardesca, la quale per lungo tempo era stata alla guida del governo di Pisa, perdè i principali suoi capi, mietnti dalla peste, che desolo l'Europa nel 1548. Venuto a morte il conte Raineri della Gherardesca. il sno principale consigliere Andrea Gambacorti gli fu dato per successore: era desso un ricco mercatante, il quale per altro era in relazione con tutta la nobiltà di Pisa, Egli assuuse i titoli di capitano generale e di conservatore: i suoi partigiani furono distinti col nome di Bergolini ; i suoi avversarj oon quello di Raspanti. Andrea Gambacorti si sforzo di seppellire nell'obblio le antiche divisioni dei Guelfi e dei Ghibellini, e di mantenere la pace con la repubblica di Firenze per far fiorire il commer-cio. Morì verso l'anno 1354.-GAMBACORTI (Francesco), parente del precedente, gli successe, verso l'anno 1354, nella direzione del partito Bergolini e della repubblica di Pisa; ma Carlo IV, imperatore e re di Boemia, essendo calato in Italia l'anno seguente, divisò di rovesciare il governo dei Gambacerti, quantunque avesse promesso con ginramento di conservarlo. In occasione d'una contesa. ch' egli aveva avnta sul possesso di Lucca, fece arrestare intii i capi della famiglia Gambacorti, ai 21 di maggio 1355; e, poich'ebbe estorte da essi con una crudele tortura assurde confessioni di cospirazioni contro di lui, fece troncare la testa, ai 26 di maggio, a Francesco Gambacorti e a due de' snoi parenti, e punì dello stesso

supplizio parecchi de loro parti-

S. S-1. GAMBACORTI (Pierro), capo della repubblica di Pisa dal 1569 al 1502. I Gambacorti esiliati dalla loro patria nel 1355, dopo la morte del loro capo, si ritirarono a Firenze, donde passarono a Padova ed in altre città guelfe. Pietro Gambacorti, nipote di Francesco, era riconoscinto come loro capo. Le disgrazie della sua famiglia e la passata sua potenza lo facevano considerare siccome ugnale ai principi: ma tutti i tentativi di lui e de'suoi alleati, per ristabilirlo in patria, tornarono vani pel corso di 14 anni : alla fine la seconda spedizione di Carlo IV in Italia cagionò nel 1369 nnove rivoluzioni a Pisa. Pietro Gambacorti, co' suoi figli e Girardo, sno fratello, furono richiamati da' suoi concittadini. Rientrato quegli in patria, coronato d'oliva, ai 24 di gennajo 1569, giurò di perdonare le offese fatte alla sua famiglia, e tenne la parola. Conservò l'independenza della repubblica contro lo stesso imperatore, assicurò la pace e la prosperità di Pisa, mediante la sua alleanza con Firenze, e prese parte alla guerra della libertà contro il papa nel 1376: ma questa fu, durante la sua lunga amministrazione, la sola occasione. in cni ricorse alle armi. Più volte d'altronde fn mediatore di pace tra i Fiorentini ed il signore o duca di Milano, Mercè le sue virtà e la sua saggezza aveva ottenuto il rispetto di tatta l'Italia, siccome l'amore de suoi concittadini: aveva conservato molta moderazione e modestia, non mostrandosi a Pisa che come privato: ma tutti gl'impieghi importanti erano accordati alla sua famiglia; ed i suoi nipoti facevano chiaro al popolo col loro fasto e con la loro iusolenza che stavano sul punto

di rapirgli la libertà. Un amico ed an confidente di Pietro Gambacorti, Jacopo d'Appiano, cui aveva tratto dalla miseria ed elevato alle più alte dignità, apprefittò di tali senti di malcontento per conginrare contro il suo henefattore già vecchio: egli lo trncidò, ai 21 d'uttobre 1392, nell' atto che Pietro Gambacorti si confidava alla sua amicizia, e fece perire i suoi dno figli col veleno. Jacopo d' Appiano si fece in seguito creare dal popole capitano generale e signore di Pisa ( V. APPIANO ). Ricorse all'alleanza dei Raspanti, perseguitò i Bergolini e mando a confine quanti rimanevano della famiglia Gambacorti.

S. S-1. GAMBACORTI (GIOVANNI), 03po della repubblica di Pisa nel 1/03 e 1/06. Dopo la morte di Pietro e de suoi due figli, Giovanni. suo nipote, fu considerato come eapo della sua famiglia. È da credere che per la sua arroganza avesse contribuito all' eccidio dei Gambacorti. Durante il periodo dei 15 anni che visse esule, si allontanò sempre più dalle virtù patrie, che avevano contraddistinto i suoi maggiori. Intantochè Appiano, il duca di Milano e Gabriele Viscouti, suo figlio, reguarono successivamente a Pisa, Giovanni Gambacorti, suscitando nemici contro di essi, cercava assai più di ricuperare una sovranità perduta . che di tornare la libertà alla spa patria Allorchè alla fine i Pisani furono assediati dai Fiorentini nel 1403, cacciarono Gabriele Visconti, loro signore, e richiamarono Gambacorti, con la speranza che questi potesse servire per mediatore tra essi ed una repubblica da lungo tempo alleata della sua famiglia. Ma i Fiorentini rigettarono la sua mediazione: incalzarono l'assedio di Pi-a; e Giovanni

Gambacorti essendosi fatto in quel

frattempo conferire la signoria, ne approfittò per vendere agli 8 di ottobre 1406 l'ingresso della città ai nemici. E vero ohe lo fece quando la miserie e la fame non lasciavano più spedienti ai Pisani; ma essi nun avevano per anco perduto con la speranza il coraggio: ed iltrattato di Gambacorti fo tenuto da essi per un tradimento tanto più odioso, quanto che egli stipulò condizioni ohe lui solo risguardavano, il diritto di cittadinanza a Firenze, un capitale di 50,000 fiorini e la sovranità della contea di. Bagno, cui trasmise a' suoi discendenti.

S. S-1. GAMBARA (LORENZO), poeta latino moderno, nato a Brescia, nello stato di Venezia, d'una famiglia cospicua, e che diede alla Chiesa parecchi cardinali, fioriva nel XVI secolo. Divenne famigliare del cardinale Farnese, fece parte della sua famiglia e dimorò lungo temo con esso a Roma. Abito altrest Padova: in oltre per alenni endegassillabi, che gl'indirizzò Antonio I laminio, veniamo in cognizione che fece un viaggio in Germania. Era stretto amico di Basilio Zanchi, il quale coltivave anch' esso le muse latine. Paolo Manuzio parla con lode di Gambara e delle sue opere. E parimente lo dato da Lilio Gregorio Giraldi, quantunque questo dotto, riguardato come uno degli uomini più illuminati d' Italia, fosse in generale poco favorevole si poeti bresciani. Antonio Mureto per la contrario mette Gambara nel numero dei cattivi poeti; e denotà l'umiliante disprezzo in che aveva i suoi versi, scrivendo in fronte all'esemplare che ne possedeva, un distico ignobile e grossolano (1), il

(1) Ecco II distico, cui nen aeremmo riferito, ore non fosse necessario di giustificare quanto ne diciamo, facendo il lettore giudice della dilicatezza dell'espressioni:

qual forse fa più torto al gusto del suo autore, che non disonori chi n'è l'oggetto. Qualunque sia stata la causa del mal animo di Mureto contro Gambara, e quantunque alouni moderni abbiano adottata la sus opinione, il cardinale Quirini osserva, e sembra giudiziosamente, ch'essa può difficilmente prevalere su quella di Paolo Manuzio, di cui Mureto riconosceva i lumi edi al quale egli stesso assoggettava le opere sue. Tale osservazione acquista una nuova autorità da un suffragio, che riesce d'alonn pese, quello di Giusto Lippo, riconosciuto per un buen oritico e che parla vantaggiosamente di Lorenzo Gambara Tra le opere, che questi ha lasoiate, si contano sei poemi principali, oltre molte altre oesie di minor momento: e sono: 1. Columbus, o la Scoperta del Nuoro Mondo, diviso in quattro libri. Gambara l'intrapsese ed istanza del cardinale Granvelle. Il padre di esso cardinale, trovandosi a Vezona, aveva udito dalla stessa boeca. di Colombo il ragguaglio della spedizione ed aveva avuto in seguito oocasione di farne il racconto a Carlo V, che lo aveva sentito con grande piacere; II Venetiue, Venezia, di oui il poeta racconta l'origine o fa la descrizione; III Caprarola: è il nome della più bella casa d' Italia (1): Gambara descrive quanto ha di notabile : IV Expositi, gli Esposti; poema così intitolato, perchè vi si suppone che i due ersonaggi, di cui si tratta. Lauce e Dafri, siano esposti nell'isola di Lesbo: è una specie d'imitazione di Dafai e Cloe di Longo, ma molto inferiore at suo modello; V Gigantomachia, o combattimento dei

Brixia, vestratis merdoza vajemina vatis Non sont nostrates tergere digna nates.

(2) I disegni e la descrizione di essa al rano nell'architettura di Vignola, edizione di Daviler .

giganti ; VI Anguis : il poeta vi deplora la morte di Gian Francesco Gambara e di suo figlio Maffeo; VII Elegie, Eglogise, Epigrammi ed altre poesio le une religiose, le altre protane. Gambara dannò queste ultime al fuoco, quantunque formassero più di diecimila versi, piangendo il tempo che vi aveva perdute. In oftre compose un Trattato dei mezzi di perfezionare la poesia e da renderla più ntile, consacrandola alla religione e ad argomenti morali: toglie a provare che questa bell'arte nulla perderebbe, rinunziando alle favole pagane, e che le resterebbe ancora un campo abbastanza vasto per isfoggiare tutte le sue magnificenze ed infingi soggetti abbastanza fecondi, sui quali l'ingegno potrebbe esercitarri (1). Secondo Baillet, tale Trattato sarebbe stato stampato a Roma, lo ste-so anno della morte dell'autore, avvenuta nel 1586, in età di co anni. Tre edizioni esistono delle Opere di Gambara : due di Roma, nel 1581 e 1586, ed una di Basilea, nel 1555, in cui i versi di Lorenzo Gambara sono uniti con quelli del sue amico, Basilio Zanchi. La Gigantomachia manca nelle due edizioni di Roma e non si trova che in quella di Basiloa; ed il poema, intitolato Anguis, non è in nessuna delle tre; ma fu stampato a parte a Venezia. Vi furone nella famiglia Gambara altri perso-naggi, che hanno goduto di non poca celebrità, sia nelle negoziazioni e nella politica, sia nelle lettere, e che meritano per ciò di es-

(1) Antonio Pomerin nella qua Poctica parla d'un trattato dello strano genete, esi comra, Cha sia questo di cui qui ai ragiona? Il cardinal Quarini (Specimea, ec. part. U., pag. 876) tiene che non sia, ed appoggia la sua opinione sul allenaio degli antori della Bibilotece degli serittori gesuitt, i quali nall'artialcuna di tale trattato, sebbene parlins d'alcaue aitre opere di Possesio, stampate sotto auto nome che il suo. sere ricordati. - GAMBABA (Uberto), cardinale, nunzio in Portogallo sotto Leone X, e nell' lughilterra sotto Clemente VII, poi vescovo di Tortona, decorato della porpora romana nel 1535, amministrò successivamente le legazioni di Bologna, e di Parma e Piacenza. La casa Farnese ebbo per lui il possesso di que due stati. Egli morì, ai 14 di tebbrajo 1549, con nominanza di abile politico e d'amico delle lettere e dei dotti. - Gambara (Brunoro) conte di Prat'alboino. coltivò la poesia: è autore di parecchi componimenti in versi, stampati tra quelli di Francesco Spinula .- GAMBARA (Giau-Franceseo), cardinale, figlio del precedente, nacque a Brescia ai 15 di gennajo 1555 e sostenne diversi impieghi inportanti sotto il papa Giulia Lil e setto Pio IV, che lo assuuse al cardinalate. Ebbe da Pio V il vescovado di Viterbo e morì a Roma ai 5 di maggio 1587, in età di 54 anni, dopoch ebbe bene meritato pei grandi servigi prestati alla casa d'Austria. Nella Raccolta di Poesie diverse, pubblicata da Girolamo Ruscelli, occorrono molti componimenti di questo cardinale.

L-r GAMBARA (VERONICA), RIIA delle dame più illustri dell'Italia nel XVI secolo, nacque la notie precedente al giorno 30 di novem-bre 1485, nel distretto di Brescia, a Prat'albaino, che era, come abbiamo veduto nell'articolo precedente, uno dei feudi della sua nohile ed antica famiglia. Il conte Gambara, suo padre, e sua madre, del casato dei Pio, principi di Carpi, arevano avuto prima di essa quattro figli, che furono tutti uomini chiari in diverse condizioni e di cui uno fu cardin ile : dopo di essa, ebbero altre due figlie, di cui una soprattutto, per nome Isotta, sventuratamente mietuta nel fiore dell'età, annunziava già un merito pari al suo. Veronica mostrò di buon'ora uno spirito vivace e pe-netrante, ed un genio primat ocio per le belle lettere. La sna educazione fu diligente e dotta. Imparò il tatino, e si crede anche il greco. nel quale Camillo Gambara, uno de'suoi fratelli, era profondamente versato. Una delle ragioni, che hanno indotto a credere che sapesse anch' ella tale lingua, è che no libro greco dell'edizione di Aldo. che fu trovato iu nna biblioteca privata di un dotto del XVIII secolo, portava queste parole, scritte in caratteri del XVI secolo: Ad usum Veronicae Gambarue, Gli studi più seri, quello de' libri sacri e delle opere dei SS. PP. non la shigottirono. Nè meno ardore ebbe per la filosofia, e sembra certo che fosse dottorata in tale facoltà. Ma la prima e più decisa delle sue inclinazioni fu per la poesia. Sin dall'infanzia componeva sonetti assai leggiadri: osò anzi indirizzarne uno al Bembo, cui non conosceva ancora di persona, e quel restauratore della poesia italiana (1), vi rispose per le stesse rime. Tale fu l'incominciamento d'nna relazione, che Veronica mantenne con la massima cura. Le poesie, che andava componendo, assoggettò ella sempre a quell'eccellente giudice e le correggeva alla norma de' suoi suggerimenti. Sposò verso la fine del 1505 Giberto X, signore di Correggio, capo di quell'illustre casato, e lo fece padre di due figli ne' due anni segnenti. Una grave malattia, che la colse allora, richiese un rimedio, di cui l'effetto, dicevasi, doveva inaridire la sorgente di si felice fecondità. Suo marito, che l'amava teneramente, sacrificò at desiderio di conservarla la speranza d'una prole più numerosa. Ella risano: e fosse effetto del ri-

(s) Meglio direbbeel delle lingua italiana,

medio o della malattia, non ebbe altri figlinoli. L'unione dei dae sposi non per questo fu alterata; e quando potè ripigliare i suoi studi poetici, ella continnò a cantare come per l'addietro ohi era l'oggetto di tutti i suoi affetti. Giberto di Correggio aveva, a quanto sembra, assai begli occhi: tra i sonetti di sna moglie se ne trovavano sei di segnito, di cui essi sono l'unico aromento. Giberto mort nel 1518. Veronica restò penetrata di sì profondo dolore, che non esitò quantunque giovane ancora, a giurare eterna vedovanza. Fece addobbare a negro i suoi appartamenti, i quali conservarono sempre si lugubre apparato, Questi due versi di Virgilio erano scritti sull'ingresso:

Ille mees primus qui me sibi junuit amores Abstulit; ille habeat secum servetque sepulchre.

e quantunque le si presentassero in segnito parecchi partiti vantaggiosi, fu più fedele di Distone alla promessa ohe aveva fatto Serbò anzi non pure le vesti, i veli e tutto l'abbigliamento negro d'una vedova, ma adoperava nn cocchio da Intto tirato dai cavalli piu negri che trovar potesse. La vediamo in una delle sue lettere, sei anni dopo la morte del marito, raccomandare ad nu simico di procurarle un cavallo di tal mantello, a cui fa conto d'agginngerne quattro più negri dell notte, e conformi, soggiunge, alle sue pene Rimasta usufruttuaria di tutti i beni del suo sposo e tutrice de suoi figli, l'amministrazione dei primi, l'educazione dei suoi due figlinoli , Ippolito e Girolamo, e la cara della loro fortuna nel mondo furono la principale sua occupazione : il primogenito pervenne ai primi impieghi militari presso il granduca; ed il secondo, che vestì l'abite ecclesiastico, divenne in progresso cardinale. siccome l'era uno de'snoi zii. Ma

GAM ella trovò sempre tempo per dedicarsı alle Muse ed agli studi gravi, che aveva coltivati fino da giovanet ta, per oiò in alcuni de suoi sonetti occorrono questioni teologi che, trattate con pari abilità ed ortodossia dietro la scorta di s. Paolo o dei Padri della Chiesa. Allorchè nel 1529 Carlo V andò a farsi incoronare a Bologna da Clemente VII. Veronica vi si condusse con due de' suoi fratelli, di cui uno era (Brunaro) gentiluono di camera e generale al servigio dell' imperatore, e l'altro (Uberto), cardinale, legato del papa e governatore di quel la città divenuta allora un luogo d'allegrezze e di feste, in pari tempo che il centro dei raggiri politici di tutta l'Europa. Ella vi fu ricevuta come acco, lier si doveva una principessa del suo grado e del sno merito. La sua casa era ad un tempo corte ed accademia, dove si raccoglievano ogni giorno il Bembo, il Molza il Mauro e molti altri poeti e letterati più insigni di quel tempo. Ella fu ancora meglio onorata: Carlo V volle, ritornando in Germania, passare per Correggio e soggiornarvi. Veronica vi si recò con tutta diligenza per ordinare i preparamenti pel ricevere il monarca. Egli arrivò di fatto ai 25 di marzo 1550, vi restò due giorni e parti tanto incantato dei colloqui avnti con la dama di Correggio, quanto soddisfatto degli onori ch'ella e tutta la sua famiglia gli avevano tributati. Egli manifestò, due anni dopo, quanto tale soggiorno gli fosse andato a genio, col passarvi uua seconda volta e fermarvisi anzi alcuni gierni più che la prima. Il palazzo, dove esso principe fu ricevuto, era nell'estremità del borgo orientale sli Correggio. Sotto il nome modesto di Casino presentava tutta la magnificenza che poteva renderio degno d'un sovrano: gli appartamenti vasti e numerosi erano in gran parte dipinti

dal celebre Antonio Allegri, di cui fu illustrata la patria, aggiungendo al suo nome quello di Correggio. Il Bembo parla di quel luogo di delizie in alcune delle sue lettere, e Veronica più sovente ancora e con più compiacenza nelle sne. Ella vi passò quasi tutti gli ultimi anni della sua vita, semplice, ritirata in mezzo a tante grandezze ed intesa a'studj, che avevano per lo più la religione per oggetto : ivi morì ai 15 di giugno 1550 e fu sepolta accanto al suo sposo, nella chiesa di S. Domenico, dov'era il sepolero dei signori di Correggio. La natura non l'aveva fatta avvenente. La sua taglia era alta assai; e se i suoi lineamenti non erano deformi, mancavano di grazia e di dilicatezza: ma era pienamente compensata dai doni più rari dell'intelletto. Un'eloquenza naturale spargeva la sua conversazione di tali attrattive che non si sapeva ad esse resistere; e fino nel trattare gli oggetti più gravi adoperava con una grazia che loro toglieva l'austerità. Non ha lasciato che alquante poesie d'ottimo stile, di cui una parte è stata lungamente dispersa in differenti raccolte e l'altra parte inedita; vennero raccolte nello scorso secolo, in un con alcune sue lettere, scritte con melta eleganza e naturalezza. Tutte le prefate scritture, precedute dalla vita dell'illustre autrice, forma nu volume stampato con molta accuratezza, che ha per titolo: Rime e lettere di Veronica Gambura, raccolte da Felice Rissardi, Brescia, 1759, in 8.vo grande.

GAMBART (ADBIANO), virtuoso e modesto ecclesiastico della diocesi di Noyon, che fece poco romore e molto bene, nacque nel 1600. Si mise sotto la disciplina di San Vincenzo di Paola, fu uno dei primi membri della sua congregazione e divenne suo amico ed il cooperatore de suoi pii disegni. Gambert si dedicò all'istruzione dei poveri e dei villici, e morì santamente a Parigi, nel 1668. Le sue opere furono raccolte col titolo di Missionario parrocchiale (Parigi) 8 vol. in 121: esse consistono in 2 volumi di Prediche e 6 volumi di Sermoni sulle feste: lo stile n'è semplice, chiaro, pieno d'unzione, e quale conviene alla classe, che Gambart avera in vista; teli istruzioni sono ancora ricercate oggigiorno e meritano di esserio; gli ecclesiastici, i quali, ad esempio di Gambart, si dedicano ad insegnare al popolo, vi troveranno modelli e soccorsi. E' altresi antore d'una Vita simbolica di San Francesco di Sales, sotto 52 emblemi, Parigi, r664,

\*\* GAMBIGLIONI (ANGELO), celebre ginreconsulto, era della città di Arezzo in Toscana e fiorl dal 1/00 al 1461. Studio in Perugia sotto Onofrio Bartolini ed Angelo degli Uhaldi, e in Bologna fu discepolo di Giovanni da Imola e di Floriano da S. Piero, dal quale rioevette nel 1/22 la laurea dottorale. Esercitò l'impiego di gindice in Roma e in Norcia. Onivi, aconsato di più delitti nell'ammistrazione della giustizia, fu messo in earcere, dove fu detennto per un anno. Finalmente in vigore delle scritture, fatte dai più celebri giureconsulti d' Italia in suo favore, sfuggi egli felicemente il periosio della morte e la carcere Allora, abbandonato il pensiero di sostenere in appresso la carica di gindice, si volse ad insegnare le leggi prima nell'università di Ferrara, oi in Bologna e mnovamente in Ferrara, e vi riusel con sommo applauso e concorso di scolari. Ivi finalmente cessò di vivere nel 1461 e con onorevol iscrizione fu sepolto in quella chiesa de' PP carmelitani, avendo nella sua testamen-

taria disposizione, fatta il di a agosto 1450, date bastanti riprove del bnon uso delle sue ricchezze e del suo amore verso la patria, che lo riguarda perciò tuttavia come insigne benefattore di quel luogo pio, detto la fraternità d' Arezzo. Abbiamo di lai un celebre Trattoto De maleficiii, Venezia, 1578. Gnido Puncirolo e Tommaso Diplovatazio, oltre molti altri, parlano con molta lode di lni. Nel vol. IV Elogi degli uomini illustri toscani, pag. 772 si ha il sno Elogio.

GAMBOLD (GIOVANNI), VESCOvo inglese, della setta de Fratelli Moravi, nacque nel principio del secolo XVIII. presso ad Haverford-West, nel mezzogiorno del paese di Galles, e studio in Oxford. Fece nel 1742, essendo allora vicario di Stanton-Harcourt, una bella edizione del Nuoco Testamento Preco, ma senza porvi il suo nome. L'anno 1748 fu l'epoca, in cui abbracciò le opinioni de Fratelli Mo ravi o Fratelli Uniti, che lo scelsero per ministro della loro congregazione ammessa in Londra per atto del parlamento nel 1740: pubblicò verso il medesimo tempo, col titulo di Brece Sommario della dottrina eristiana, per domanda e risposte. un'apologia della sua condotta, in cui adopera di provare che i suoi vincoli coi fratelli ed anche gli uffizi snoi pastorali fra essi sono compatibili col suo fermo attaccamento alla chiesa d'Inghilterra Una seconda edizione della prefata opera nschalla luce nel 1767, in 12. Gamhold, consacrato vescovo in un sinodo della sua comunione nel 1754. mostro molto selo onde propagarne'i principj: istitul nel 1765 una congregazione a Coothill in Irlanda e fece nel 1767 stampare nna raccolta, intitolata: Massime. Pensieri e Riflessioni teologiche, tratte da varie dissertazioni e discorsi del conte di Zincendorf, dal 1758 al 1747 Tornò nel 1768 a risiedere nel suo paese nativo, Haverdorf-West. dove mor), ai 15 di settembre del 1771, generalmente stimato. Non gli venne apposto che alquanto entusiasmo, ma era compensato da grandi virtà : uomo fu in oltre di molta dottrina e di talenti letterarj. Il dotto stampatore Bowyer l' impiego, verso il fine della sua vita, nella correzione delle sne prove; però che, secondo i principi della setta, un vescoro lavora come un altro ecclesiastico, ed essere può nello stesso tempo sartore o calzolaio. Tra le altre importanti pubblicazioni, egli condusse l'eccellente edizione delle Opere del cancelliere Bacon, stempata nel 1765. Le altre sue opere sono principal-mente Inni ad uso de' fratelli, 1748, 1749 e 1752 ; Trattati e Traduzioni di trattati in favore della sua. Chiesa. Stampate vennero insieme, nel 1799 o 1790, le opere di G. Gambold, a cui precede la sua Vita, 1 vol. in 8.vo. Egli fu editore e traduttore d'una parte della Storia della Groenlandia, Londra, 1767. o 1768, 2 vol. in 8 to; scritta in tedesco da David Cranz, I Fratelli Moravi aderiscono alla confessione d'Augusta. Si può consultare intorno alla dottrina di tale setta pacifica la Storia antica e moderna della chiesa protestante de' Fratelli Uniti, di Cranz, Londra, 1-80: e la Sposizione della Dottrina cristiana, quale s' insegna nella chiesa protestante de Fratelli Uniti , Londra , 1784.

X-1.

GAND (Enno ni), celebre teclog del seccio XIII. Non si accordano gli scrittori intorno al nome di sua famiglia, ne al luego della sua mascita: pare certo mondimeno che nato fosse in Mnda presso a Gand e che il suo nome fosse Gertala, il che alle volte fa che venga nominato, in latino, Mudanus o Bonicolliu. Ottenne i gradi accademici in teologia nell'università di Parigi e si acquistò per le one opere una riputazione sì grande, che fu soprannominato il dottore solenne. Divenne canonico ed in seguito arcidiacono della chiesa di Tournai, e morì in essa città nel 1293, il dì 29 di gingno, a detta di Foppens, o agli 8 di settembre. secondo Fabricio, in età di 76 anni. Citeremo i seguenti suoi scritti: I. Quadlibeta theologica in libros IV sententiarum, Parigi, Badins, 1518, in fogl.; ristampato con un commento del padre Vitale Zuccoli, camaldolese, Venezia, 1615, 2 vol. in fogl.; Il Summa theologiae seu quaestiones ordinariae, Parigi, ivi. 1520, in fogl.; HI De scriptoribus ecclesiasticis: è la continuazione del Catalogo degli scrittori ecclesiastici di Sigiberto de Gemblours, Suffride Petri stampare la fece per la prima volta con agginnte di Silliberto, nella Raccolta De illustribus eccles. scriptor., Colonia, 1580, in 8.vo; Oberto le Mire l'inserì in seguito nella sua Bibliot. ecclesiast. Anversa, 1639, in fogl., di cui Fabriois fece un' edizione con agginnte, note ed indici ampiissimi, Amburgo, 1718, in fogl. ; IV Quodlibeta de mercimoniis et negociationibus, manescritto: n' esisteva una copia nel monastero di Santa Maria di Valenciennes; Summa poenitentine, manoscritto, che si vedeva in Namurs; Quodhbeta de variis materiis ordine alphabetico digesta, manoscritto in foglio della biblioteca di S. Martino in Lovanio : De Castitate virgimum et viduarum, manoscritto nel convento di Tongres; Sermoni intorno a vari soggetti, de' quali esistono più copie ne Paesi Bassi. Gli vengono altresì attribuiti de' Commenti sopra la fisica e la metafisica d' Aristotele; ma essi sono d'un certo Giovanni de Gand, il quale per corruzione chiamato venne Jandano o Jandaro. - Un altro Enrico di GAND, canonico di Tournsi, nel secolo XII, è autore d una Vun di Sant Eleuterio, vescovo d'essa città, inserita negli Atti di Bollando, nel giorno 20 di febbrajo.

W-s.

GANDELOT (L.), prete, nato a Nolay, nella Borgogna, verso il 1720, poiche terminato ebbe di studiare, si l'ece ecclesiastico, ottenne una cappellania per elezione de canonici di Beaune, fermò stanza in essa città ed ivi meritò la considerazione generale per la pietà, l'erudizione e la dolcezza del suo carattere. Pubblicò la Storia della città di Beaune e delle sue antichità, Digione, 1772, in 4.10, fig. : combatte l'opinione di quei, che vollero collocare in Beaune l'antica Bibratte, e riferisce l'origine di essa città ad nno di quei campi, cui Cesare formo, allorchè le Gallie passarouo sotto il dominio romano. Sì fatta opera costato aveva al suo autore 20 anni di ricerche e d'applicazione : ad essa precede un discorso intorno ai costumi de' Galli, ai loro usi, alla loro politica, alla loro religione ed al loro governo. Tale scritto solo è prova di cognizioni tanto diffuse quanto solide, e di molta sagacità. L'abate Gandelot arricchi Beanne del tralcio di Malaga, di cui si vedono ancora pergolati nelle più favorevoli esposizioni. Questo dotto rispettabile morì in Beaune, ai 2 d'aprile del 1785.

W---

GANDO (Nicola), walente fondutor di carateri, nato in Gimerra vero il principio del secolo XVIII, moto in l'argi vero il 1-90, andò a porre in quest' ultima città una fondria, chiebbe in quel teur po una specie di celebrita; ma egli si fece specialmente distinguere pel luon successo, col quale riuaci a perfezionare la stampa della imoica. Suo figlio, Pietro Franceco, nato in Gimerra nel 1-255, nor-

to in Parigi verso il 1800, era associato al suo commercio ed alla composizione delle sue opere : essi pubblicarono: I. Proce de' caratteri della fonderia di Nic. Gando, Parigi, 1745, in 4.to, contenenti quarantotto differenti caratteri, oltre quindici all'abeti di lettere di due punti; Il Raccolta di ornamenti che comprendono varie combinazioni di fioruni, 1745, in 4.to; III Altro ornamento con forma d'una facciata di tempio, senza data: composizione singolare; IV Lettere di Francesco Gando il giovane, incisore e funditure di caratteri da stampa. (Parigi, 1758, in 13, di 11 pag. ): è scritta contro Fournier il giovane, ed era già uscita in luce, da alcuni cambiamenti in fuori, nel Mercurio di luglio dell'anno medesimo, pag. 175; V Osservazione sopra il Trattytato storico e critico di Fournier il giovane, intorne a'l' origine ed i progressi de' caratteri di getto per la stampa della musica, Parigi, 1766, in 4 to di 27 pagine. Vi si trovano sei pezzi d'antica musica, provenienti dal fondo di negozio di Ballard, ed un mottetto stampato alla maniera di Gando, con un torchio, di cui egli si dice inventora e nel quale le note e le linee si stampano insieme con grandissima precisione (Giorn. de'dorri, ottobre 1-66). Fournier replico alcun tempo dopo; e la sua Risposta si agginnge al tomo II del suo Manuale tipografico, di cui forma le pagine 289-506. Accusa in essa fortemente i Gando di ruberia ed acerbamente critica la loro musica stampata. Non dimeno il Salmo CL, piccolo mottetto, dell'abate Rousier, stampatu coi nuoci caratteri di Gando e figlio (1566, in 4.to di otto pagine, di cui tre in musica), presenta la bellezza d'un intaglio in rame : e più gradisoe all' occhio che i saggi, cui Fournier pubblicati avea nel suo Trattato storico e critico. Sembra che le cinque lince, perfettamente

formate e senza la benche monoma interruzione di continuità nella musica di Gando, siano prova esserne stata fatta la stampa in due tempi. Gando padre era morto, durante tale contesa. Parc che i suoi discendenti non abbiano continuato i suoi metodi per la stampa della musica; proseguirono però a scolpire e fondere tipi: dalla loro fonderia proviene il bel carattere parigino, che servì per istampare il Nuovo Dizionario francese ed inglese da tascata, di T. Barrois, picciolo capolavoro tipografico, che figurò, nel 1806, nell'esposizione pubblica de' prodotti dell' industria francese.

## C. M. P. GANDOGER. F. DEZOTEUR.

\*\* GANDOLFI (GAETANO), bologuese, nato l'anno 1734, morto in patria nel 1802 professore nella cessata pontificia accademia Clementina, pittore, disegnatore ed incisore. Onesto esimio artista avrebbe goduto di una maggior celebrità, se una eccessiva modestia e disinteresse non lo avessero tennto celato, per così dire, nel seno di sua famiglia. Egli fu chiamato più volte a coprire cariche onorevoli e lucrose in differenti città capitali di Enropa, cui per un principio filosofico pospose costantemente al tranquillo soggiorno fra suoi concittadini, pago di vedersi amate ed onorato da essi alla testa della scuola di pittura. Dobbiamo risguardare quest' uomo come un genio atraordinario destinato (come dice il Zani) a fare la chiusura della famosa scuola de' Caracci. La vaghezza del colorito e l'armonia del chiaroscaro sono suoi pregi famigliari, singolarmente ne'bellissimi soffitti dipinti a fresco; e se talvolta si abbandono di soverchio alla ferace sua fantasia pittorica nel comporre, si resta compensati a usura dalla correzione del dise-23.

gno, dalla grazia ed espressione che dominano ovunque nelle sue opere. Egli ha trattato eziandio a meraviglia tutti i generi di disegnare; ma dove si mostra straordinario egli è nel tratteggiare a penna. colla quale improntava dei gruppi di teste e mezzo figure di variati caratteri di un gusto squisito e fatti con nua bravura inimitabile. A Londra nel gabinetto del re e presso diversi coltivatori di belle arti in Italia se ne conservano copiose raccolte. L'incisione, che come accessorio tratto tratto esercità. non to distingue meno per un gran genio tanto all'acquaforte quanto a bulino, come ne fa prova il sno presepio, da Nicolò dell'Abate, avanti il ritocco. Però splendidissime furono le esequie funebri, celebrategli gratuitamente nella chiesa di S. Gioan in monte, ove gareggiarono co'loro talenti i professori di pittura, musica, architettura, scultura e poesia: alla qual funzione intervennero le agorità civili e militari a renderla vie più degna del pietoso cuore Felsineo. Poscia, per tramandare alla più tarda posterità l'onorata memoria di un artista, che accoppiò a tanti talenti un non men raro candor di animo, da suoi concittadini pure gli fu eretto un monumento sepolcrale nel gran Cimitero della Certosa di Bologna, il quale non la cedo ai più magnifici, ohe ivi si ammirano. Gaetano ebbe un fratello " maggiore, per nome Ubaldo, non meno valente pittore e disegnatore di Ini . Si distinse a'suoi giorni anche con opere di scultura come per esempio li Profeti di stil fiero e grandioso, che veggonsi nella parrocohiale chiesa di 8. Giuliano in Bologna, e per la profonda in-telligenza nella parte anotomica del nudo, le quali sue opere ser-vone di lezioni esemplari in varie pubbliche senole d'Europa.

GANDOLFO (DOMENICO ANTO-Nio), dotto religioso agostiniano, nato in Ventimiglia, nello stato di Genova, gli acquistò fama non poco estesa l'abilià sua nell'elogenza del pergamo; ottenne il titolo di predicatore generale dell'ordine ed eletto venne due volte priore del suo convento. Viveva legato di stretta amicizia col P. Aprosio, a cui somministrò materiali per le sue opere, e questi il trascelse per succedergli nell'uffizio di conservatore della ricca biblioteca di Ventimiglia: morì in essa città nel 1707, in età di sessant'anni in circa. Gli scritti, che di lui si conoscono, sono: I Il Beneficato Beneficante, Genova, 1670, in 12: è un sermone sopra il domma del purgatorio; Il Notizia di un' opera intitolata: Frutti dell' eloquenza agostiniana; opero panegiririci, discorsi e orazioni di alcuni cospicui soggetti nella religione agostiniana, con quattro lettere curiose, ivi, 1686, in fogl. di 4 pag.; III Dispaccio storico, raccolto da varie lettere e manoscritti. Mondovi. 1695, in 4.to. Filippo Giacinto Gandolfo, suo nipote, è l'editore di tale raccolta, la quale contiene ventignattro lettere di Magliabecchi e parecchie poesie in latino ed in italiano indiritte a Gandolfo. Fa conoscere nna di esse lettere, com'egli fondato aveva in Ventimiglia una società letteraria col titolo di Oscuranti. Il sigillo di tale società rappresentava un cielo seminato di stelle, col seguente motto: In obscuritate sidera; IV Epitalamio nelle felici nozze celebrate tra Agostino Grimaldi e Girolama Spinola, Genova, 1697, in 4.to; V De ducentis celeberrimis Augustinianis scriptoribus, qui obierunt post magnam unionem ordinis eremitici, usque ad finem Tridentini concilii, amplioris bibliothecae Augustinensis edendae praevia, Roma, 1704, in 4.to: sì fatto saggio è prova di grand'erndizione nell'autore: ma l'o-

GAN pera, di cui era nunzio, non venne mai terminata; VI De purpumtis Augustinianis, hoc est iis qui ex loc ordine cardinalitiam dignitatem sunt adepti; VII Poetici flores Augustiniani. Gandolfo promesso avea di dare alla luce le prefate due opere, poichè avesse pubblicata la sna Biblioteca dell'ordine di Sant' Agostino. S'ignora che cosa avvenisse de' suoi manoscritti.

GANGANELLI. Ved. CLEMEN-TE XIV.

GANGES (ANNA ELISABETTA DE Rossan, marchesa ne), non è celebre che per le sue sventure : sembrò che la natura e la fortuna colmata non l'avessero de' loro doni. che per renderla vittima d'un attentato quasi senza esempio negli annali del delitto. Nata in Avignone nel 1656, aveva appena tredici anni, quando sposò il marchese di Castellane, nipote del duoa di Villars. Allorche ella comparce in Versailles, Luigi XIV, giovanissimo ancora, la distinse in mezzo a quella copia di bellezze, che adornavano la corte più brillante dell'Europa. La somma belta della signora di Castellane, il nome del suo marito, la fortuna immensa, cui recata ella gli aveva, e la specie di favore, di che il re l'aveva onorata, tutto contribuiva a darle voga; e non andò guari che fu co-. noscinta in Parigi col nome soltanto della bella Propenzale. Presto rimasero rotti i suoi primi legami. Il marchese di Castellane, il quale militava nella marineria, perì in un naufragio sulle spiagge della Sicilia. La marchesa, giovane vedova, ricca e senza figli, vide la più brillante gioventù della corte affollarsele sollecita d'intorno e ragbeggiare la sua mano, Volle il suo perverso destino ch'ella desse la preferenza al giovane Lanède, marchesé de Ganges: lo sposò, in

GAN seconde nozze, nel mese di luglio del 1658. Due mesi dopo la celebrazione del matrimonio il marchese condusso seco la moglie in Avignone: i primi anni della loro unione furono senza nnbi. Il marchese di Ganges aveva due fratelli (l'abate ed il cavaliere di Ganges). Furono ambedue sì vivamente colpiti dalle attrattive della loro cognata, che ne divenneto subitamente innamorati In capo a dne o tre anni sorse alcun dissapore tra i due sposi: un gusto di dissipazione dall' un canto, alquanta civetteria dall'altro, senza dubhio innocente, cagionato avevano tale lieve dissensione. L'abate, inaspriva e raccomodava a suo grado i due sposi. Confidente di tutti i segreti della cognata, sperava di renderla favorevole al sno amore, ma le sue sollecitazioni con disdegno vennero da lei ributtate, tostochè l'urono conosciute. Il cavaliere con le medesime pretensioni fece gli stessi tentativi e non venne nieglio accolto. I dne fratelli, non potendo riuscire, si fecero confidenze reciproche, ed, unendo le ire loro, risolsero di vendicarsi insieme. Allora cercarono tutti i mezzi di far perire la cognata; e dato venne alla marchesa il veleno in una crema con cioccolate: ma sia che il veleno, versato da mano ancora mal sicnra, fosse in quantità troppo picciola o che il latte ne indebolisse l'effetto, ella non ne risentì che una lieve indisposizione; per altro il delitto non rimase ignorato. Il marchese, onde far cessare i rumori che di ciò correvano per la città, propose à sna moglie di passare l'antunno nella terra di Ganges. La marchesa v'acconsentì, il che può sembrare straordina-

rio: ma v'lia sempre negli eventi

umani alcune circostanze, eni fatto

non viene di spiegare. Sembrereb-

be che la marchesa prevedesse il

sno destino; però che in una let-

tera, scritta a sua madre dal palazzo di Ganges, ella dice di non aver corso i tetri viali di quella triste dimora senza nu sentimento di terrore. Suo marito, il quale accompagnata l'avea, ivi la lasciò coi due fratelli suoi e ritornò in Avignone. Poco tempo prima di partire da essa città la marchesa raccolto aveva una considerabile successione; ed è prova che già diffidava della famiglia nella qual' entrata era, e forse anche di suo marito. l'aver ella fatto in Avignone un testamento, col quale affidava, in caso di morte, l'amministrazione de' snoi beni alla signora de Rossan, sua madre, fino a che i suoi figli fossero in età maggiore. Tale testamento divenne il pretesto di vive persecuzioni per parte de cognati della marchesa; essi la sollecitarono con tanta forza e perseveranza a revocarlo, ch'ella fu sì debole d'acconsentirvi. Sottoscritto che fu l'atto di revocazione. fatto venne un nuovo tentativo d'avvelenarla, e non riuscì meglio che il primo; ma gli cellerati troppo erano audati innanzi per tornare indietro. Un giorno, in cui la marchesa trattenuta era in letto da nn'indisposizione, ella vide entrare nella sua camera i snoi due cognati. L'abate teneva in una mano una pistola e nell'altra una bevanda avvelenata; il cavaliere aveva la spada nuda sotto il braccio: " Uopo è morire. Signora, le n dice l'abate; scegliete il ferro, » il fnoco o il veleno". La marchesa, fuori di sè, non sa credere ai suoi sensi : si lancia giù dal letto, si precipita ai piedi dei due fratelli e domanda di quale delitto sia rea. Scegliete, fu la sola risposta degli assassini. Vedendo che ogni soccorso è impossibile, ch'ogni resistenza è inutile. la sventurata prende il biochiere, cni l'abate le presenta, e tranguzia il veleno, intantoch' egli le tiene sul

petto la pistola. Terminata tale orribile scena, i dne mostri si ritirano e chindono la vittima nella sua camera, promettendole di mandarle un confessore, di cui aveva ella sollecitato il ministero come un'ultima grazia. Eccola sola: il suo primo pensiero è di fuggire; il secondo di tentare diversi mezzi onde obbligare lo stomaco a gettar fuori il veleno, cui stata era forzata a prendere: in grande parte vi riuscì con l'aiuto d'una treccia de suoi capelli, che fece entrare nella gola; indi appressandosi alla finestra, si precipita, mezzo nuda, nella corte, benchè la finestra fosse alta ventidne piedi: ma come fuggire dai suoi carnefioi? Stanno essi per essere istrutti della sua fuga; gli scellerati sono padroni di tutte le uscite del castello: la sfortunata marchesa implora la compassione d'un servo, il quale uscire la fa nella campagna per una porta delle stalle; non tarda ad essere inseguita dall'abate e dal cavaliere, i quali la fanno credere folle all'affittajuolo, presso a cui era rifuggita: ivi doveva il delitto venir consumato. Il cavaliere, il quale fino allora sembrato era meno feroce di sno fratello, la segue di camera in camera : giunta in nna stanza appartata, lo scellerato la colpisce due volte con la spada nel petto e cinque volto nella schiena, nel momento in cui cercava d'uscire. La violenza dei colpi fu tale, che la spada si ruppe ed il tronco ferro rimase nella spalla. Tutti accorrono alle grida, cui mette l'infelice. L'abate, il quale rimasto era sulla porta onde impedire che soccorsa venisse, entra con la folla. Furioso di vedere che la marchesa non è ancora caduta, le scarica la pistola sul petto: ma ella non ispara. I testimoni, fino allora atterriti, si avventano addosso all'abate, il quale a forza di dibattersi riesce a fuggir loro.

La de Ganges sopravvisse diciannove giorni a sì fatto spaventevole attentato, e spirò dopoch'ebbe pubblicamente implorata la misericordia divina pei suoi assassini. Il suo corpo venne aperto; e le si trovarono gl'intestini rosi dal veleno. Suo marito era presente agli ultimi suoi momenti : forti presunzioni sorgevano contro di lui; ma la marchea, sempre misericordiosa in mezzo ai più vivi dolori, fece quanto stava in lei onde dissipare i sospetti. Il parlamento di Tolosa non tardo a processare i rei, e per sentenza dei 21 d'agosto del 1667 l'abate ed il cavaliere de Ganges condaunati furono ad essere ruotati in contumacia. Il marchese, a cui confiscati furono i beni e che degradato venne dalla nobiltà, condannato fu con la medesima sentenza ad un bando perpetuo. Il cavaliere si salvò in Malta e rimase ucciso, alcun tempo dopo, in un combattimento contro i Turchi. Quanto all'abate, egli passò in Olanda; e là, sotto nome finto, gli accaddero avventure che dar potrebbero materia ad un romanzo (1). Esiste un'eccellente Storia della marchesa de Gunges, compilata da de Fortia d'Urban, 1810, in 12. Occorre in parecchie raccolte il racconto delle sventure della de Ganges, più o meno sopraccaricato di circostanze da romanzo: ne venne anche fatto un romanzo, la Marchesa de Ganges (per de Sades), 1815, 2 vol. in 12. Con l'idea di rendere interessante la sua eroina l'autore non fece che avvilirla, facendola cadere nelle più grossolane insidie. La poesia rivendicò tale triste argomento agli annali de'tribunali; e Gilbert compose un'eroide, indiritta dalla marchesa de Ganges a sua madre: niuna traccia si trova

(1) Fed. le Lettere steriche e gaignti della Dunnyer. in tale scritto dell' ingegno, cui Gilbert mostrò in altre composizioni. Finalmente rappresentata venne nel teatro della Gaité, ai 18 di movembre del 1815, la Murchesa de Ganges, o i Tre Fratelli, dramma in musica, di Boirie e Léopold, 1815, in 8 vo.

В-т.

GANNO (FRA SPEFANO DI), nato in Lavaur nel 1480, da nobile famiglia, entrò per tempo nell'ordine de francescani. Egli è il primo che scritto abbia intorno alla Storia di Tolosa, singolarmente difformata dalle favole, di cni è sopraccaricata. Secondo lui, quel-l'entica città stata sarebbe fondata al tempo della profetessa Debora, da Limosino, nipote del pa-triarca Giafet. Fa ugualmente un lungo catalogo dei re, che regnarono in Tolosa prima della conquista de'liomani; e tali monarchi non esisterono mai che nella sua immaginazione. E altresì autore d'nna Cronaca contenente le geste di Carlo Martello e di Carlomagno, nelle quali non è parco di menzogne. Nicola Bertrand, Forcadel, Antonio Noguier non fecero relativamente alle antichità di Tolosa, che copiare le finzioni di Stefano di Ganno, di cni l'opera e manoscritta, nel principio del Libro bianco del palazzo di città in Tolosa. Fontette (n.º 57,768) parla d'un'antica edizione in 8.vo, stampata sotto Luigi XI: non essendo nato l'autore che nel 1480, l'edizione dete essere del tempo di Luigi XII.

L—M—r.
GANS o GANZ (Gorvann), gesuita tedesco, nato in Würtzburg
nel 1591, entrò nella Società nel
1610 e si fece in essa distingnere
pei progressi suoi negli studj: si
applicò con lode tiguale alla filoofia, alla teologia ed alle matematiche, ed invegnò si fatte sciense ue collegi del mo infattuc; do-

pò di che si obbligò coi quattro voti. Attese allora alla predicazione e per più anni occupo con-grandi applausi degli uditori i pulpiti delle principali chiese del la Germania cattolica e specialmente di Gratz e di Vienna. La fama, eni si acquistò in tale aringo, attirò l'attenzione di Ferdinando, re d'Ungheria e di Boemia, figlio d-ll'imperatore Ferdinando II, e che divenne, anch' egli, imperatore dopo la morte del padre suo, col nome di l'erdinando III. Esso principe scelse il padre Gans per suo predicatore, il fece suo famigliare e volle che l'accompagname ne'suoi viaggi ed all'esercito, quando ando contro gli Svedesi. Pervenuto essendo nel 1657 al trono Imperiale, il tolse per suo confessore. Si narra del padre Gans che, limitandosi scrupolosamente all'uffizio suo spirituale presso al principe, non s'ingerl mai, mentre ebhe la sua confidenza, di ninn affare estraneo al suo ministero, ne raccomandò persona, a meno che non forse per elemosine o per oggetti ch' essenzialmente interessassero alla religione: circo-perione loderole e tanto rara da meritare che ad essa si avverta. Il zelo del padre Gans per la salvezza delle anime gli fece sollecitare presso ai suoi superiori la permissione di andare a predicare la fede nella China: domanda, che negata gli tenne, perche più utile il crederono nelle cariche, cui occupava. Esso religioso morì in Vienna nella casa professa della società, nel giorno 11 di marzo del 1662, in età d'oltre settant'anni. Pubblicò : 1. in tedesco, alcune Orazioni funebri e parecchie opere ascetiche, fra le quali citeremo soltanto il Gineceo della casa d' Austria, o Vite delle eroine d'essa casa, le quali pite si resero celebri per alcuna virtù d'un'eccellenza particolare; II Alouni Sermoni in latino; III Arboretum

genealogirum exhibent omner principer, qui linea recta a Rodolpho I, impratore Autrino, odecenduni. Colonia, 1550 e 1638, in foglio. L'abate Lenglet citis l'ultima delle prefate opere nel suo Supplimento alla Maniera di studiare la Storia; ne parla come d'una composizione poco stimata, ed in cui l'autore nurrò più al desiderio di piacere edulando, che alla verità storica.

GANTEZ (ANNIBALE), nato in Marsiglia, verso il principio del secolo XVII. fu maestro di musica in Aix, Arles, Avignone, Auxerre, indi a Parigi, nelle chiese di San Paolo e degl' Innocenti. Era canonico e priore della Maddalena, in Provenza. Oltre nua Raccolta di arie e due Messe in musica, pubblico un libro, il quale non ha altro merito che la rarità, il Trattenimento de' musici, Auxerre, Giacomo Bouquet, 1645, in 12, di 205 pagine: è una farragine divisa in cinquantanose lettere, piene di storielle ridicole, di sentenze e di detti proverbiali: quel che v'ha di più enrioso, è quanto dice dei musici del suo tempo. Si può consultare intorne a Gantez una lettera dell'abate le Boeuf, inscrita nel Mercurio di dicembre del 1-58, e le Memorie per servire alla Storia della diocesi d'Auxerre, tomo I, pagina 70%.

## GARAIE (LA). Ved. LACABAYE.

GARAMOND (CLATRO), und d'prini e de più celebri incisori e fonditori di caratteri, nacque in Parigi vero la fine del secolo XV. Fr. degno alliero di Goffredo Tory, stampstore del re e ilipzia nell'università d'essa città, autore del Campo Fioris, o l'Arte della proporzione delle lettere attiche, chiamatori del considera delle proporzione delle lettere attiche, chiamatori comi le matrio i per caratteri no comi del matrio i per caratteri ornomi. Genono le matrio i per caratteri comoni. Geno preglas nopera, stamponani della propiano pera, stamponani comi preglas nopera, preglas nopera, stamponani comi preglas nopera, stamponani comi

pata nel 1526. I suoi lavori lo raccomandarono presso al protettore delle arti, Francesco I., il quale gli commise di scolpire per la stamua degli autori antichi sopra i disegni d' Augelo Vergezio, di Candia, suo scrivano reale, le tre specie di caratteri greci, detti greci del re e conosciuti dappoi sotto il nome soltanto di Garamoni: ma il nome del calligrafo meritava pure una menzione distinta; e la storia dell'arte deve qui rammentare l'elogio, cui Antonio Basf, Pietro Vittorio e de Thou fecero della forma elegante della scrittura dell'artista italiano, di cui esistono de'manoscritti nella biblioteca del re. Siamo inclinati a credere che Corrado Néobar, stampatore patentato da Francesco I. fino dal 1558 per la stampa reale de'libri greci, incominciasse a fare uso de primi getti di caratteri incisi per tale oggetto, nelle sue edizioni d'Aristotele e di Filone. La data della stampa, del M. D. LX, messa, per errore d'una cifra trasposta, in vece del M. D. XL, potè far credere che l'opera greca d'Eusebio. pubblicata da Roberto Stefano nel 1544, fosse il primo libro stampato con caretteri incisi da Caramond (V. Roberto Stefano). Se il tratto vivace e netto di essi caratteri. che imita d'altronde la leggiadria facile della scrittura che fu loro modello, non ha potuto essere superato, i caratteri romani del medesimo autore, per la loro forma distinta e favorevole alla vista, prevalgono altresì a quei de' migliori artisti posteriori. Dopo la morte di Garamond, avvennta nel 1561, i più dei punzoni e delle matrici de caratteri della sua fonderia passarono nelle mani di Guglielmo Lebé e de'suoi dicendenti; di là in quelle di Fournier il maggiore : ma il fratello di questo dimostrava nel 1766, nel suo Manuale tipografico, il suo rammarico per la

perdita dei bei caratteri greci di Garamond. Luigi XIII ricomperò dalla repubblica di Ginevra essi caratteri, di cui sembra che le matrici state fossero acquistate dalla famiglia di Roberto Stefano: ma dappoi, nel secolo XVIII, s'ignorava che gosa ne fosse avvenuto. I pnnaoni, che stati erano depositati nella camera de Conti, e ritirati, stavano allora senza nso, vennero essi nuovamente posti in opra da Duboy-Laverne, 1796, per l'edizione delle Opere di Senofonte, nscita da pochi aoni or sono dai torchi della stamperia reale; e tornareno in tal modo al loro primo ed antico destino.

G-cr. GARAMPI (GRUSEPPE), dotto antiquario italiano, nato nel 1725, era d'una famiglia ragguardevole nella nobiltà di Rimini. Il padre suo nulla risparmiò per darg!i un'eccellente educazione letteraria e l'affidò alle cure di Giano Planco, il quale acquistato si avea nome di erudito e di naturalista (V. BIANCHI ). Onde fuggire il rumore importano, cagionato dal pas-saggio continuo delle truppe, che allora succedeva nella sua città nativa, Garampi si recò a Firense, dove ottenne l'amicizia di Giovanni Lami, uno de più celebri filologi di quell'epoca; indi a Modena, dove di stretta amicizia si lego con Muratori, il dotto più illustre, che in quel tempo fosse in Italia. Il giovane conte andò in segnito a Roma, deve attese principalmente allo studio delle monete pontificie. Da prima si fece noto per una bella Dissertazione sopra una moneta di Benedetto II: De numo argenteo Benedicti III, Pont. Max. dissertatio, in qua plura ad pontificiam historiam illustrandam et Joannae papissae fabulam refellendam proferuntur; accedunt numi aliquot romanorum pontificum hactenus inediti, et appendix veterum monu-

GAR mentorum, Roma, 1749, in 4.to. Con l'ajuto d'un catalogo, compilato sotto Niccolò I., l'autore rettifica in esso la cronologia de papi, che sederono nel secolo IX sulla cattedra di San Pietro, e dà ouriosissime notizie sull'oratorio di San Leone IV, sulla basilica del Vaticano, sulla parte, cni aveva altra volta il popolo romano nell'elezione de papi e sopra altre quistioni di rilievo. Tale trattato attirò al suo autore il favore di Benedetto XIV. Difficile non fn l'indurre il giovane conte a farsi ecclesiastico, condizione per cui era già inclinato. Ottenne da prima la custudia degli archivi segreti del Vaticano e subito dope un canonicato in S. Pietro. Garampi attinse in quel tesoro molte cognizioni proprie a diffondere lume sulla storia del hasso tempo ed a difendere i diritti della Santa Sode, che avevano la loro origine in quei tempi oscuri. Garampi, dedito caldamente agli studi suoi, ricasò l'uffizio di segretario segreto; ed il pontefice, rispettando il zelo del giorano dotto, gli affidò la custodia degli archivi del castello Sant' Angelo. Intantochè attendeva a sì fatte occupazioni, Garampi pubblicò le sue Memorie ecclesiastiche appartenenti all'istoria ed al culto della beata Chiara di Rimini, Roma, 1755, in 4.to: fa in esse una leggenda d'essa Santa (morta nel 1346); la correda di note, nelle quali occorrono osservazioni d'importanza intorno ai costumi, agli usi ed alla lingua di quell'epoca. Vi unisce delle dissertazioni, che rischiarano parecchi punti importanti della storia di Rimini, e principalmente quanto pertiene all'eresia dei Patarini: tale libro è adorno d' intagli, che rappresentano pitture e mosaici del basso tempo. Senza dubbio in considerazione del canooicato, che stato gli era conferito

nella Vaticana, Garampi compose un'altra opera, intitolata: Notizie, regole e orazioni in onore dei SS, martiri della Basilica vaticana. per l'esercizio dicoto solito praticarsi in tempo che sta ici esposta la loro sacra coltre. Roma, 1756, in 12. Alle orazioni edalle preci, cui raccolse, egli aggiunge osservazioni stotiche intorno alla santa coltre, specie di coperta che servito aveva per trasportare i corpi de' martiri, i quali sono sepolti nel luogo, sopra cui venne fabbricata la Basilica. Pubblicò in seguito un'altra opera più singolare: Illustrazione di un sigillo della Garfagnana, Roma, 1750. Il sigillo, che fu soggetto alla bella-dissertazione prefata, era in quel tempo nel museo della chiesa di S. Salvatore in Bologna e passò poscia nell'immensa raccolta del cardinale Borgia: tale sigillo gli sembro opportuno a provare i diritti della Santa Sede sopra la Garfagnana, picciolo paese, situato tra Modena e Lucca, di cui i popoli di quegli stati ed i papi disputarono sempre fra sè il possesso. Garampi corredo la sua esposizione di nozioni importantissime sopra i sigilli, principalmente sopra quei de papi e sul paese, col quale ha relazione quello, di cui tratta. L' anno 1761 vide schiudersi per Garampi un altro aringo, quello delle nunziature: Clemente XIII, Clemente XIV e Pio VI l'impiegarono in parecchie corti, ed egli fu loro molto giovevole. Pio VI gliene diede l'ultima ricompensa, facendolo cardinale. Garampi approfittato avea de'suoi viaggi in varie delle parti settentrionali dell'Europa, e della resideuza, che fece in più stati per acquistare un numero considerabile di libri curiosi e singolari, principalmente sopra tutte le parti della storia: e forme in Roma una biblioteca immensa, di cui il catalogo, fatto con diligenza, pubblicate

venne nel 1706 da Mariano de Remanis, in sette volumi, in 8.ve grande, col titolo di Bibliotheca Josephi Garampi , ec. Tornato nella capitale, Garampi divise il suo tempo tra essa città e quella di Montefiascone, di cui era vescovo. Incaricato venne di dirigere il collegio degli Ungheresi in Roma e si occupo sempre degli studi, obe formavano la delizia della sua vita e pei quali raccolti aveva tanti materiali. Col soccorso della ricca biblioteca, cui aveva formata, Garampi sperava di potere almeno incominciare l'opera immensa, che avera intrapresa col titolo d' Orbis christianus, nella quale faceva conto di pubblicare la storia de vescovi di tutti i paesi. Il dotto prelato composto aveva altresì un'opera intorno alle monete de papi: Soggio di osservazioni sul valore delle antiche movele pontificie, in 4.to, sen-za data. V'hanno molti errori in tale opera; è rimasta senza frontespizio, e le mancano l'appendice e l'indice, avendo la morte dell'autore impedito che la rivedesse. E libro nondimeno ricercatissimo a cagione delle notizie curiose dei diplomi e de' documenti, cui contiene; si rinvengono in esso abbondanti materiali per la storia de'tesorieri, de' marescialli e de' camerlenghi della Chiesa. La serie de' monumenti ha principio nel 1450 e finisce nel 1766, epoca, nella quale si può credere ch'intrapresa ne venisse la stampa: non ne fa distribuito che un piccioliasimo numero di esemplari. Questo illustre cardinale morì nel mese di maggio del 1792, lasciando pei meriti suoi verso lo stato, verso le lettere un giusto rammarico della sua perdita. Girolamo Amati scrisse un ragguaglio della sua vita: è desso in latino, stampato in fronte al catalogo, pubblicato da de Romanis.

A. L. M.

GARASSE (FRANCESCO), gesnita d' nna triste celebrità e per quella, che al sno tempo gli meritarono le opere sne, e per quella, che a' giorni nostri gli acquistò la guerra mossagli da uno scrittore famoso, nacque in Angouleme nel 1585. Entrato di 15 anni ne gesuiti, professò fra essi nel 1618, dopo easere stato impiegato per più anni nell'insegoamento. Dotato di spiriti vivaci, e di calda immaginazione, unendo a tali doni della natura quanto lo studio e molta lettura doverano avervi aggiunto, parlando con facilità, eloquente come tatti eloquenti erano allora, cioè senza discernimento, senza gusto, senza sentimento pinno di convenienze, si mise a predicare, e ciò fece con grido nelle principali chiese di Francia e di Lorena, in cui la singolarità de' suoi argomenti, il fuoco o pinttosto l'impeto del suo favellare, le buffonerie e più ancora i tratti satirici, di cui condiva i suoi sermoni, gli attraevano numeroso uditorio. Il P. Garasse fu negli scritti suoi qual era ne'snoi discorsi, ed in essi adoperò ancora con minore moderazione : attaccò vivamente quelli, che teneva per nemici de' costumi e della religione. Felice se persuaso si fosse o se i superiori snoi rammentato gli avessero che la morale evangelica non sa di fiele e condanna il zelo, quando nol temperano la carità e la prudenza: ma egli si fece lecite inginrie personali, perseguitò con acrimonia autori morti o vivi, scagliando loro le ingiurle le più villane. Proruppe con violenza contro il poeta Teofilo e più particolarmente contro il celebre Stefano Pasquier, il quale reo gli appariva per avere nel 1565 aringato per l'nniversità contro i gesuiti. È vero che Pasquier aveva nelle dicerie e negli scritti spoi parlato della società e del suo fondatore ne' termini più oltraggiosi, ma la rappresaglia perciò scusabile non era sulla penoa d'uo religioso. De biografi riferirono, ma qui ripetnti non verranno, alcune di quelle invettive, le quali non occorrono che di soverchio negli scritti del P. Garasse e furono argomento a Voltaire per formare del nome di Garasse un abbietto insulto Noodimeoo nou si potrà non convenire in questo giudizio ch' esso poeta celebre ab-bia frequentemente seguito tale esempio vituperevole, trattando del pari con poca deceoza e cen uguali ingiurie gli scrittori, che gli dispiacevano: tanto la passione acceca anche gl' ingegni superiori e li tragge ad essere dimentichi di sè stessi. Nè recherà meno stupore, che avendo dovuto conoscere gli scritti di Garasse e la violenza della sna penna, lo storico del suo istituto dipinga esso padre come nn modello di dolcezza e di moderazioce: Modestia, affabilitate, mansuetudine supra modum amabilis. Con sì riprensibili difetti il P. Garasse non era senza qualità stimabili. L'eresia, la depravazione de costumi, l'empietà gli erano odiose; e se peccava nel modo di attaccarle, la causa della sua indegnazione era almeno ginsta ed erano buone le sue mire. Egli aveva pieta, religione, e finì la sna vita in modo, ch'è prova in lni di molta carità. Ritirato in Poitiers e, a detta di altri, relegato da'suoi superiori in essa città, in cui, durante il soggiorno che vi fece, si manifestò una malattia contagiosa, sollecitò ed ottenne la permissione d'andare nell'ospitale a curare e confortare que', che n'erano infetti. Avendoce anch' egli infermato, continuò le sue esortazioni con fiona voce e languente, e spirò nell'esercizio di sì fatto pio e pericoloso ministere, ai 14 di gingno del 1651.

GAR Sembrerebbe che un sì bel sacrifizio di sè stesso dovesse cancellare molte colpe e tergere una riputazione: Garasse non ebbe la sorte di ottenerne tale frutto. Egli lasciò numerose opere, di cui le principali sono: 1. Poesie lutine: consistono esse in elegie sopra la morte d'Enrico IV; un poema sopra l'inaugurazione della statna colossale d'esso monarca sul Ponte Nuovo; ed un altro poema sopra la consacrazione di Luigi XIII a Reims: si tiene che tali composizioni non siano senza merito; II L' Orazione funebre d'Andrea de Nesmond, primo presidente del parlamento di Bordeaux : fin essa recitata nel 1616 e stampata nel 1656 con le rimostranze di quel magistrato; III Due scritti sotto il finto nome d'un cerio preteso Andrea Scioppio, fratello di Gaspare, noto per la somma sua mordacità: il primo dei prefati scritti è intitoato: Elixir calcinisticum, seu lapis philosophiae reformatae, eo. Anversa, 1615, in 8.vo; l'altro, Horoscoous Anti-Cotonis, ec., Anversa, 1614, in 4.to, ed Ingolstadt, 1616, in 4.to: sono satire, piene di tratti mordaci, d'imputazioni odiose e di villane ingiurie, degne ambedue della maschera, sotto cni Garasse occultato si era e la quale pur troppo s'addiceva al personaggio, che in esse rappresenta. Gli storici de gesuiti non giudicarono opportuno di parlare delle prefate due produzioni ; IV II Banchetto dei sette savi, apparecchiato in casa ed a spese di Luigi Servin, nol quale si dà giudizio tanto de' suoi costumi, the delle sue aringhe, sotto il falso nome di Carlo de Lespinoeil, Parigi, 1617, in 8.vo: satira non meno violenta contro quell' avvocato generale, conoscinto per nomo, che non amava i gesuiti; V II Rabelais riformato dai ministri e specialmente da Pietro du Moulin, ministro in Charenton, per risposta alle buffone-

rie inserite nel suo libro della Vocazione de pastori, Lione, 1660, in 12: libro di controversia e satira contro i ministri protestanti e specialmente contro Du Moulin, cui l'autore accusa di avere imitato Rabelais; VI Ricerche delle ricerche . . . di Stefano Pasquier per la difesa dei nostri re, contre gli oltragzi, le colunnie e le impertmenze del suddetto autore, Parigi, 1622, in 8 vo. Detto abbiamo ciò che poteva avere acceso la bile del P. Garasse contro Pasquier, morto allora da più anni. Le Ricerche delle ricerche stillano in ciascuna pagina il fiele contro un uomo, di cai Enrico III creduto avea di dover ricompensare il merito. Garasse pago non fu per anco e continuò ad oltraggiare a memoria di Pasquier nelle altre sue opere. Stanchi di taute offese successive, i figli di Pasquier risolsero di vendicare il loro padre e pubblicarono contro il gesuita, col titolo di Difesa contro le sue calunnie ed imposture, Parigi, 1624. ed in segnito con quello d' Anti-Garasse (1) una satira sanguinosa, in oui rendono ingiurie per inginrie ed oltraggi per oltraggi (2); VII La Dottrina curiosa dei begli spiriti di questo tempo, o pretesi tali,

(1) Parigi, Baragnes, 1627, in 8-10 di 758 pagine almena. La Montopye negò male a pro-posito l'esistenza d'esse libro, di cui Balllet (Setire personoli) non parla per vero she alla sfuggita ed in mode non asatto. Tale orrare somministre argomento a Prospero Mar-chand di fare a quella curiosa bibliografia degli Anti un lunga supplimente, nel qualo cita a descrive pot Aut amessi o matamenta dinetati da Baillet, ed aggiunge sopra perce-chi di essi osserrazioni bibliografiche al somo euriose ( Dia. seer. di Prospera Marchand articolo Anti-Garatte, temn I , pag. 24-58).
(2) L' opera fu attribuita a Nicola ed a Goido Pasqoier, li primo referendario, l'ai. tro accitare de conti. Una nota di La Mon-noye, inserita ne Giudiai de dotti di Baillet e credere ch'essi non fossero gli antori della Difera. , Si valtero, ivi è detto, d'nna 35 buoca prona... niune de Egii di Stefana 35 capace essendo di scrirere una composizio-35 ne si calda. Erann noudimeno comboliuti came persono di merito.

contenente parecchie massime contrane allo stato, alla religione ed ai luoni costumi, combattuta e rovesciata dal padre Garasse, della compagma di Gesis, Parigi, 1625, in 4.to, opera di stile burlesco, non appropriata in niuna guisa alla gravità del soggetto e giudicata assai più atta ad essere soggetto a derisione, che a combattere quei, cui Garasse aveva in mira. Francesco Ogier, predicatore di quel tempo, ne fece una critica col titolo di Censura del la dottrina curiosa, Parigi, 1625, in 8.vo. Garasse rispose con un' Apologia, Parigi, 1624, in 12. Degli nomini giudiziosi si frapposero tra i due campioni; e la lotta finì con lettere oneste da una parte e dall'altra, le quali stampate venneto, Parigi, 1624. Nonostante sì fatta riconciliazione, Garasso fece stampare nell'auno susseguente. sotto il falso nome di Guay e col titolo di Nuovo giudizio ec., una difesa della sua Dottrina curiosa, nella quale pretende che Ogier abbia ritrattata la sua censura; VIII La Sonma teologica delle verità capitali della religione cristiana, Parigi, 1625, in fogl, di 085 pagine; del medesimo stile e del medesimo tenore che gli soritti precedenti. La Sorbona tenne che uopo fosse preudere tale libro in considerazione. Nella censura, ch'ella ne fece in data di settembre del 1626, lo condannò come contenente proposizioni eretiche, scandalose, temerarie, e falsificazioni di passi della Scrittura e de Padri. Il famoso abate di S. Cirano scrisse pure contro tale opera e ne coniutò con molta forza gli errori in un libro, intitolato: La Somma degli errori e delle falsità capitali, contenute nella Somma teologica del P. Fr. Garque, 5 vol. in 4.to. Parigi, 1626. I volumi esser dovevano quattro, ma non ne vennero in luce che due col comcendio del terzo. Tale critica fu in quel tempo tenuta per eccellen-

te. Ši pnů aggiungere al suddetto lungo catalogo delle opere del P. Garasse i Lompi elin pel ricevimento di Luigi XIII in Bordeaux, un discorso Della somigloman del tole e della giusticia, Bordeaux, 1612: è 21 volumi in circa opra la Sacra Seritura e sopra soggetti di devozioni, rimasti inediti.

GARAY (GIOVANNI DE), avventuriere celebre nella storia dell'America spagnuola, nacque in Dadajoz nel 1541 da una famiglia il-Instre, ma povera. Vago di migliorare fortuna, Garay, alla guisa di . altri avventurieri, s'imbarcò per l'America, munito d'una lettera di raccomandazione pel governatore del Paraguai, che il tenne presso di sè in qualità di segretario. Ma tale uffizio nou poteva convenire al carattere vivo ed audace di Garay, il quale sollecitò caldamente un impiego nell' esercito. Il governatore per altro non badò alla sua domanda, e per un fortunato accidente soltanto pote Garay far conoscere il suo coraggio e mostrare i suoi talenti militari, le doti, alle quali debitore egli fu degli eminenti gradi, a cui ascese in seguito Un giorno, passeggiando ad alcuna distanza dalla città, vide da lungi molti Indiani armati, che s'iunoltravano verso un bosco. Asceso essendo sopra un albero ed ascondendosi nel fogliame, potè scorgere che il numero degl' Indiani andava sempre aumentando e che s'indirizzavano tutti verso il medesime luogo. Più non dubitò che il loro disegno non fosse quello di attaccare la città e che attendes-sero la notte per l'esecuzione di tale progetto. Discende subito, e. camminando con cautela finchè perduto ebbe di vista gl'Indiani, si da in seguito a correre rapidamente, ne si ferma che quando incontra alcuni Spagnuoli, ai quali

GAR fa parte del pericolo, che li minacciava. Garay ne fa partire uno onde vada ad avvertire il governatore, raccoglie tutti quel compatriotti suoi che incontra per via, gl' incoraggia, e ponendosì alla guida di 40 uomini, i quali altre armi non avevano che le loro spade, va ad assalire più centinaja d' Indiani . Questi, all'appressarsi della notte, gia marciavano verso la città. Garay, segnito dal suo picciolo esercito, piomba sopra essi, e, non ostante una grandine di frecce e di pietre che sopra lui cadevano, fa prodigi di valore e fatto gli viene di tardare la loro marcia, finche, giunti essendo i soccorsi della città, gl' Indiani si diedero a precipitosa fuga, lasciando sul campo di battaglia un grande numero di morti e di feriti. Onde ricompensare il zelo ed il coraggio di Garay, a cui principa mente dovnto era il vantaggio di tale vittoria, il governatore più non si oppose ai snoi desideri ed il fece capitano. Lo fece partire subito dopo con 80 Spagnuoli, onde costeggiasse il Parana, risalendo verso la sua sorgen te. Dopo essere stato esposto a mille pericoli ed avere scoperto un paese immenso. Garay fondò presso ad essa riviera, in Inglio del 1574, la città di Santa Fé di Vera-Cruz: ma primachè la vedesse finita, fu obbligato ad accorrere in soccorso del suo governo contro gl'Indiani Charruas. Presentò loro la battaglia presso alla riviera d' Uragay e gli sconfisse compintamente. In considerazione di servigi tanto segnalati Filippo II l'elesse luogotenente generale e gli accordò in segnito il governo dell'Assunzione. di cui prese possesso nel 1576. Trasportato essendosi nell'antico luogo di Buenos-Ayres, fondò di nuovo essa città nel 1580 sopra le sue ruine stesse e la ciuse di fortifica-

zioni. Garay aveva spirito giusto e

buon cuore. Vedendosi costretto di

opporsi alle frequenti aggressioni degl' Indiani, pensò che il mezzo più sienro di risparmiare l'effusione di sangue da una parte e dall'altra fosse l'inoivilire quelle torme selvagge. Acrompagnato adunque da nn ecclesiastico, illuminato quanto umano, corse diverse regioni del sno governo. La prudenza, la dolcezza, le promesse fecero uscire dai loro boschi e discendere dalle loro montagne quei medesimi Indiani, cui non voleva più combattere. Li divise in varie popolazioni, fece loro fabbricare de casali e de' villaggi, chede ad essi un culto e leggi, e costituì fra loro de' capi, i quali con un savio contegno riuscirono a fare amare il nome Spagnuolo. Quei selvaggi, riconoscendo finalmente in Garay non un nemico formidabile, ma un protettore ed un padre, l'amarono come tale, ed erano ognora pronti ad armarsi per sua difesa. Dopo parecchie altre corse, le quali ebbero un uguale e felice risultamento, Garay risalt di nuovo verso la sorgente del Parana, onde recarsi all' Assunzione : assalito però da un'orribile procella, fu obbligato a sharcare in un paese sconoscinto, verso il 50.000 grado di latitudine, in cui durante la notte, mentre riposava nella sua tenda, sorpreso venne dai selvaggi, che lo trucidarono con 50 de'suoi; egli era allora in età di 51 anno. In tale guisa perl quest'uomo commenderole, il quale tanto aveva giovato la cansa dell' umanità e della sua patria,

GARAYE (LA). Ved. LAGA-

CARBELLI (Filipro), dotto letterato italiano, mato in Brescia nel 1674, studiò presso ai gesniti, pei quali mostrò sempre grande affetto. Di 24 snni entrò negli ordini sacri ed il papa Innoceuro

XII gli conferì l'abazia di Pontevico. Quantunque la sua salute fosse sommamente debole, attese costantemente allo studio degli autori antichi: le note, cui fece sopra Polibio, sono stampate in fine della vita di Panagiote da Sinope, di cui frequentato avea le lezioni di greco. Scrisse il testamento d'esso eelebre professore sotto la sua dettatura e gli dedicò un bell'epitafio. Incominciò pure a scrivere la sua vita in greco, cui terminò Pietro Luigi Barzani. Garbelli tradusse tutte le prefate cose; ed essa vita uscì alla luce in greco ed in italiano, Brescia, 1760, in 8.vo. Garbelli è autore di due Dissertaaioni sopra la vita d' Archimede e d' un'altra intorno al celebre manoscritto de' Vangeli, cni possedeva il monastero di Santa Giulia e del quale fatto aveva una copia, che Bianchini pubblicò nelle sue Vindiciae Scripturarum canonicarum. La fama del sapere e del merito di Garbelli giunta era a sì alto grado, che Carlo VI volle attirarlo in Vienna onde ivi riformare gli studj. Garbelli preferì la sua patria; e rispose ad una nuova proposizione che fatta gli venne dall' imperatore, indirizzandogli una bella lettera latina, la quale conteneva le sue idee sopra la pubblica istruzione. Garbelli morì nel 1750. Si conserva un grande numero di sue lettere manoscritte.

CARBO (Dixo Dix.), medico formation, vivas in iltalia nel prima formation, vivas in iltalia nel prima Garabo, il more proposita di consultata di consultata

re ed a commentare le opere degli antichi. L' eleganza ed il modo brillante, con cui spiegava le opere di Galeno e d' Avicena, gli diedero specialmente grande celebrità e lo fecero soprannominare l' Expositor. Il papa Giovanni XXII, di eni fu medico, molta amicizia aveva per lui e lo colmò di onori e di ricchezze. Egli morì in Bologna, verso l'anno 1560, e, secondo altri, in Firenze, ai 3o di settembre del 1327, poich' ebbe composte varie opere, di cui le seguenti vennero pubblicate: I. Enarratio cantionis Guidonis de Cavalcantibus; de natura et motu amoris, Venezia, in foglio; Il Chirurgia cum tractatu de ponderibus ac mensuris, necnon de emplastris et unguentis, Ferrara, 1485, in 4.to; Venezia, 1536, in fogl. Recollectiones in Hipp. de natura foetus, Venezia, 1503, in fogl.; con altri trattati; IV Super IV fen primi Acicennae, praeclariuima commentaria quae dilucidatorium totius practicae generalis medicinalis scientiae nuncupantur, Venezia, 15:4, in fogl.; V Expositio super canones generales de virtutibus medicamentorum simplicium secundi canonis Acicennae, ivi, 1514, in forl. col precedente; VI De coena et prandio epistola, Roma, 1545, in togl., con le opere d'Andrea Torino. - Garso (Tommaso del), figlio del precedente, praticò la medicina in Firenze verso l'anno 1367 ed ivi acquistò molto grido. Le opere, ch'egli scrisse, sono: I. Expositio super capitulo de generatione embryonis tertii canonis, fen XXIV Acicennae, Venezia, 1502, in fogl., col trattato di sno padre sul medesimo soggetto; II Summa medicinalis, cui accedunt tractatus duo: 1.tuo De restauratione humidi radicalis; 2.40 De reductione medicinarum ad actum, Venezia, 1521, in fogl.; Lione, 1520, in fogl.; III Consiglio contro la pestilentia, Firenze, 1576, in 8.vo; con altre opere intorno ghesi:

alla peste; IV Commentaria in libros Galeni de febrium differentiis, Parigl, in 4.to.

Cu-T. GARCAM (PIETRO ANTONIO COR-REA Y SALEMA), nato a Lisbona, verso l'anno 1755, è tenuto pel migliore de poeti lirici portoghesi del XVIII secolo. Egli scrisse delle Commedie, delle Satire e de' Sonetti: eni le belle spe Odi fecero alquanto obbliare. Non rimò i suoi versi lirici. Ferreira nella sua tragedia d' Ines de Ca-tro dato avea s'à fatto esempio; ed oggigiorno sembra che tale sistema, il quale criticato venne da alcuni nomini di buon gusto, abbia prevalso nell'ode e nella poesia tragica. La maniera di Garçam somiglia molto

tà in un'ode sopra i poeti porto-Coridon, Coridon, nos bracos destes As Musas te visitam, te basejam Co'a harmonia de Pindo; e, em ti, as Garças Canta de Horacio vertem.

a quella d'Orazio, cui tolse a mo-

dello; e Manoel gli disse con veri-

" Coridone, Cotidone, le Muse ti » visitarono nelle braccia di quei » grandi poeti; ti profumarono del-" l'armonis di Pindo; e le Grazie " versarono sopra di te il canto 
" d' Orazio". Manoel lo dinota col nome di Coridone, ch'era il nome arcadico, cui preso aveva, entrando nell' Arcadia di Coimbra (V. Dintz DA-CRUZ). Garçam terminò i snoi giotni in un modo deplorabile: il governo commessa gli aveva la compilazione della Gazzetta di Lisbona; egli v'inserì alcuni articoli, che irritarono il marchese di Pombal, potentissimo in quel tempo; e chiuso venne in un'oscura prigione, da cui non uscì più mai. Altri attribuiscono la sua prigionía ad altra causa: essendo segretario del consolato nella dogana, lasciato aveva introdutre in frode una quantità considerabile di

coral lo : e tale contrabbando, oltre il danno cui fece all'erario regio, seco trasse il fallimento di parecchie case di commercie (1). Comunque sia, l'infelice mort ne' ferri verso il 1775. A tale disgrazia fa allusione Manoel nell'ode sua all'entúsiasmo:

Coridon, Coridon, que improba estrella To sa nome immortal, fonte de lurejas? Prios saliors das houtes Te arremessa às masmorras

Onde os annos consumes, que deseram Ser de ampla gloria e heuros assombrados.

s: Coridone, Coridone, qual astro p funesto ti da un nome immorta-19 le. fonte d'invidia, e, svellendoti » dalle sale della grandezza, ti pre-39 cipita nelle prigioni, in cui con-39 sumi gli anni ch'essere dovrebn bero coronati di gloria e di allo-n ri?" Le poesie di Galçam vennero stampate in Lisbona, nel 1778, in 8.vo. Agevolmente si scorge in tutte le sue composizioni ch'egli sempre seguì i migliori modelli e che penetraté era della lettura d' Orazio, di cui costantemente comerva l'eleganza e la severità. I suoi sforzi per introdurre nella poesia portoghese la maniera e fino il metro di quel grande poeta, cui adoperò con lode nelle sue Odi, gli meritarono giustamente il soprannome di secondo Orazio portoghese. Si adoperò altresì a riformare il teatro, che dal dominio degli Spagnuoli in poi trovavasi in totale decadimento ed in cui non si conoscevano che opere spagnnole ed il picciolo numero di commedie portoghesi di Gil-Vicente e di Miranda La sua prima composizione, intitolata Theatro noco, non è a rigore che un'esposizione de' principi, cui fermo in fatto di arte drammatica, ed una

(r) Potrebbe far dubitare che Garcom foss se reo in tale affare l'essere a lui succeduto suo figlia mell'impiego di segretario del cane solate .

critica saggia delle antiche commedie. Mediante un saggio simile Goldoni introdusse la riforma nel teatro italiano con la sua commedia il Teatro comico e Moratia cerco di fare la stessa cosa in Ispagna nella sna commedia, intitolata el Caffe. Il secondo teatrale componimento di Garçam, la Partida, o la Concernizione, è nua satira del bel mondo, che lia molta somiglianza col Crocchio di Poinsinet. Garçam era uno de'poeti portoghesi più adatti ad introdurre nella sua nazione il gusto della buona scitola, e se stata non fosse la disgrazia, che gli avvenue quando piucchè mai era vigoroso il suo talento, avrebbe senza dubbio effettuate si belle speranze.

B-ss. e B-s. GARCES (GIULIANO), domenicano spagnuolo e primo vescovo di Tlascala nel Messico, nacque in Aragona, d' una famiglia nobile, nel 1452, secondo alcani scrittori, ma più probabilmente nel 1460. I suoi superiori, trovandolo dotato di felici disposizioni per le scienze, l'inviarono a Parigi a terminare gli studi nell'università: ivi si dottorò nella facoltà di teologia; e. ritornato nella Spagna, fu destinato da prima all'insegnare, e gli si fece professare la teologia in diversi conventi della sua provincia. Tale occupazione, non bastando all'ardente desiderio, cui Garces aveva di farsi ntile, si dedieò alla direzione delle coscienze ed alla predicazione: esercitò quest'ultimo ministero per oltre 5o anni con applauso generale e con tanto frutto, che il vescovo di Burgos, Fonseca, lo fece predicatore nella sna diocesi e lo assunse per confessore. Carlo V, informato dei meriti di Garcès, volle udirlo e ne rimase sì soddisfatto, che lo creò sno cappellano e predicatore della corte. Poco dopo, divisando d'istituire un vescovado a Tlasca-

la, provincia del Messico novellamente conquistata, esso principe scelse Garces per occupare quella sede e gliela conferì con diploma del gierno 6 di settembre 1519; ma essendo insorte a Roma alcune difficoltà sull'erezione di tale vescovado. l'affare rimase sospeso per più anni; alla fine, la sede trovandosi eretta canonicamente, Garces fn consacrato nel 1527. Due anni corsero ancora primach' egli potesse recarsi a Tlascala: era allora pressochè settuagenario; egli apprezzava sì poco i titoli, gli onori e la gloria mondana, che sì fatti vantaggi non potevano influire a determinarlo : ma vi era del bene da fare; gl'Indiani erano ancora avvolti nelle tenebre dell' idolatria ed erano esposti a tutto sofferire pegli eccessi dei loro feroci vincitori. Il coraggioso vecchio non esitò più : egli partì, accompagnato da un religioso del suo ordine. Gl' Indiani trovarono in Garcès nno zelante missionario che gl'istro), ed un padre che intese ad alleviare i loro mali. Quanto a lui, conserve in tutto quella modesta semplicità, di cui aveva fatto la regola della sua vita: nu cappellano, due famigli, una povera Indiana composero tutta la casa del prelato. Economo severo in tutto ciò che lo riguardava, la sua liberalità verso i poveri non aveva limiti. Parve che Iddio prolongasse i suoi giorni pel ben essero di quel povero popolo. Passo ancora da 29 anni con gl' Indiani, continnamente inteso a fare opere buone. Giunto all' età di co anni circa, fu colto da una febbre acuta e morì santamente verso l'anno 1542, pianto da' snoi cari Indiani, perouchè nulla aveva trascurato per raddolcire la sorte loro. Agostino Davila v Padilla e Francesco Diego, dell'ordine di S. Domenico, hanno scritto la vita di questo santo vescovo: il primo nella sua Storia

della provincia del Messico e l'altro in quella d' Aragona Gli scritti di Garcès sono i seguenti : I. Un' Epistola a N. S. P. il papa Paolo III in favore degl' Indiuni: vi dipinge in modo commovente l'infelice condizione di que popoli e cerca di cattivar loro la benevolenza e l'interesse del pontefice con quanto la carità, l' nmanità e la giustizia possono inspirare di più toccante. Padilla ha inserito tale lettera nella sua Storia e ne ha pubblicata una traduzione spagnuola ; II Note su tutte le opere di Sant' Asostino. scritte di mano di Garcès sui margini d'una edizione di quel Padre. Garcès, morendo, lasciò tale esemplare al convento di Tiascala, do-

v'era conservato. L-y. GARCIA o GARCIAS II, re di Navarra, nacque a Tudela nel 958. Successe a suo padre Sancio Il nel 994, prosegni le guerre, che quel monarca aveva intraprese contro i Mori, e riportò su essi parecchi vantaggi. Fu detto il Tremante, non che mancasse d'animo, ma perchè effettivamente tremava quando gli si metteva la corazza in giorno di battaglia. È suo questo detto, attribuito poi a tanti altri: " Il " mio corpo trema de'pericoli, fra' " cui il mio coraggio lo porterà " Ma tale tremore altro non era che una specie di convnisione, causata dall'agitazione, in che si trovava il suo spirito guerriero, impaziente di volare in mezzo alla pugna. Nondimeno, mal grado tutti i lieti snoi successi, Garcia, del pari che gli altri principi cristiani, aveva un de' nemici da temere : era desso il formidabile Almansor. Questo principe, in poco tempo, ripreso aveva i più dei paesi, che dai cristiani erano stati ritolti ai Mori, o minacciava di far inalberare in tutta la Spagna il vessillo di Maometto. Garcia si collegò allora con don Bermudo, re di Leone, e col con-

te di Castiglia: questi tre principi guadagnarono nel 508 la famosa guadagnarono nel 508 la famosa mamor fu vinto le sconda volta e lasciò uni campo di battaglia 50,000 de suoi. Garcia mori brave tempo dopo (nel 1001), avendo retempo dopo (nel 1001), avendo retampo da 'moi soldati che l'amavao, e dal clero, in favor del quale avera fatto numerose fondazioni, ma poco lacrimato da 'suoi popoli, cui aveva gravati d'imposte per rovvenire alle sue profusioni.

GARCIA I. o GARCIAS (FER-NANDEZ), conte di Castiglia, nacque a Burgos nel 958 e successe a suo padre, Fernandez Gonzales nel 970. Incominciò il suo regno con un tratto di generosità verso i turbolenti conti di Vela: questa famiglia avute aveva protensioni al potere supremo, anche allora che l'autorità fu conferita per la prima volta ai giudici di Castiglia, Lain Galvez e Nunno Rasura. Nemioi dichiarati de' loro legittimi padroni, i conti di Vela, poientissimi per sè stessi, non avevauo mai cessato d' armare ora i Mori, era i principi cristiani contro il loro proprio paese. Ma quegli, che aveva più argomento di dolersi di que' andditi ambiziosi, era Garcia, il quale se ne vendicò restituendo loro tutti i beni, che Fernandez Gon. zales, suo padre, aveva ad essi confiscati. Garcia era non meno buon capitano che intrepido guerriero: vinse tre volte di seguito Orduano, re di Cordova; e fu il primo, che vendicò la distatta degli Spagnuoli a Alarcon con la compiuta vittoria che riportò sul terribile Almansor nelle pianure d'Osma, nel 984. Poeo tempo dopo ebbe il dolore di vedere suo figlio, don Sancio, ribellato contro di lui per le insinuazioni seorete degli stessi conti di Vela, ch'egli aveva ricolmi di benefizi. Don Sancio aveva armato molti ribelli, insieme ai quali esò venire a battagl a col padre, il quale, dopo averlo vinto e fatto prigiomero, gli perdonè e lo ammise di nuovo all'intera sua confidenza. In questo mezzo Almansor, standogli sul cuore la disfatta, avuta in Osma, raduno considerabili forze e si spinse sulle terre di Castiglia. Garcia andò ad incontrarlo; e la fortuna si dichiarava per Ini, quando, tratto dal suo valore, penetrò sì avanti nella mischia, che fu fatto prigioniero. Pochi giorni dopo meti dalle ferite (coo). I Mort. che avevano sì sovente temute il suo coraggio, non poterono a meno d'aminirare la sua fermezza in punto di morte. Saggio, giusto, magnanimo, aveta reso i suoi stati floridi e si era sempre occupato del ben essere de' suoi popoli, i quali furono desolati della sua perdita.

GARCIA II, conte di Castiglia, successe a suo padre, don Sancio, nel 1022, in età appena di 1/ anni. Alcuni faziosi, sospinti dai maneggi degl' implacabili conti di Vela, suscitarono turbolenze poce dopo la sua esaltazione : ma il giovane principe alfa guida delle sue truppe e di quelle, che gli erano state condotte da suo zio don Sancio, re di Navarra, batte disperse i zibelli e torne la calma a' snol stati. Con talenti e virtù superiori all'età sua la prima sua cura fu quella di rendere i sudditi felici. Nemico de piaceri, rimosse da sè la moltitudine de giovani cortigiani, e, fattasi corona degli uomini probi ed illuminati che avevano meritato la confidenza di suo padre, non si regulava che coi loro consigli; quindi era adorato da' snoi popoli : ma i conti di Vela, pel tradimento più nero, dissiparono tutte le speranze, che il suo saggio governo aveva destate. Garcia aveva sposato sua cugina, figlia

del re di Navarra: e. andando incontro a quella principessa, doveva passare necessariamente per le terre dei Vela, i quali uon perderono l'occasione di eseguire il loro infame progettu. Uno di que signori accompagnava il conte Garcia i vedendolo stanco dal viaggio, lo pregò di au are nel suo castello a farvi alcuna refezione; il giovane conte cadde nel laccio : appena fu sulla soglia del castello che il maggiore dei fratelli Vela, che era suo proprio padrino, avanzandosi come per haciargli la mano, gl'immerse un pugnale nel lianeo. Garcia era nel fiore dell'età, avendo appena aggiunto ii 24. me auno La gente del suo seguito in tatta prigioniera dai numerosi vassalli dei conti di Vela. Ma il zio di don Garcia, che gli successe, non tardò a vendicare la sna morte : egli devasto le terre dei conti di Vela, cui prese nel loro propris castello e danno all'ultimo supplizio. La casa di Castiglia si vide in tal gnish liberata da suoi più mortali pemici : ma la morte dell' ultimo Garcia lu una perdita irreparabile pei Castigliani.

GARCIA (Alessio), avventuriere portoghese, nacque nella provincia d' Alentejo nel 1405. Sembra che in gioventù si fusse applicato allo studio della nautica, invoglisto dalle scoperte che i suoi compatriotti avevano fatto di fresco nel Nuovo Mondo. Militò in seguito ed ottenne dai suo governo la permissione di formar parte d'una spedizione inviata al Brasile. Alessio era dotato d'intelligenza e di coraggio, e potè in tal gnisa cattivarsi la benevolenza del governatore, il quale l'adoperò in diverse eccasioni, sia per fare scoperte nell'interno del paese, sia per respingere gli assalti degl' Indiani, i quali di tratto in tratto venivano a molestare i Portogliesi nei

loro stabilimenti . Era già lungo tempo che Garcia cercava di convincere il governatore dei vantaggi, che potevano risultare per la nazione, ove le scoperte fossero state spinte fino al di là del finme Pa raguai (presentemente della Plata). Indotto dalle sue istanze, il governatore gli permise alla fine di partire, ma gli accordò soltanto tre Portoghesi per accompagnarlo. Alessio, con essi ed un figlio, in età appena d'anni 14, si mise in viaggio (nel 1521); pieno di coraggio e di speranza, si avviò dal lato dell' ovest; e, tragittato il fiume, scoperse tosto moltiplici indizi di filoni d'oro e d'argento, i quali lo conducevano alle miniere abbondanti di tali preziosi metalli. Arrivò fin sulle frontiere del Perù. Incantato dal bel paese che aveva corso, e carico di ricchezze, ritorno al sito del fiume, dond'era partito. Giudicò allora conveniente di farvi uno stabilimento, che potesse servire di stazione a quelli della sua nezione, che il governo scegliesse per continuare le sue scoperte o per approfittarne. Con tale vista inviò due de' suoi al governatore per informarlo del buon successo del suo viaggio. Alessio, attorniato da Indiani, aveva anticipatamente cercato di cattivarsi la loro amicizia, vivendo famigliarmente con essi e facendo loro i presenti, che andavano più a genio di quelli. Ma la sna fiducia gli divenne fonesta. Appena i due Portoghesi forono partiti, che, mentre egli si tratteneva famigliarmente con gl' Indiani, que' servaggi gli saltarono addosso, lo trucidarono col solo Portoghese che era riniasto seco lni, e fecero prigioniero suo figlio, di cui non si ebbe più novella dappoi. - Vi sono stati nella Spagna parecehi uemini illustri di questo nome, sia giureconsulti, sia storici, ec. Nella prima classe si cita un Gristoforo, un France-

sco, un Francesco Ercilla, un Nicolò, autore d'un trattato De beneficiis, ch' ebbe sette edizioni, di cui le ultime a Ginevra, 1536, 1658, in fogl.; ed un altro Niccolo, morto nel 1745, che ha lasciato de' Commentarj sulle decretali, Siviglia, 1750, in fogl. - Tra i medici si nomina un Marco, un GARCIA Carrero. di cui esistono Disputationes medicae in Galenum, Vagliadolid, 1605, 1662, in fogl. - Si distingue tra i letterati, un GARCIA Rencijo, autore d' un' Arte poetica, Salamanca, 15q2, in 4.to. - Le opere del matematico Garcia Cespedes sono apprezzate ancora a' nostri giorni ed hanno meritato gli elogi di due esimi sorittori in tale scienza, Cerda, morto nel 1760, e Bayls, morto nel 1796.

GARCIA DE MASCARE. NHAS (BIAGIO), poeta portoghese, naoque in Avo, nella provincia di Beyra, ai 3 di febbrajo 1596. Mentre frequentava gli studi nell'università di Coimbra, s'invaghì d'una donzella del paese; e tale passione svilnppò in esso il suo talento per la puesia. Incominció danque a celebrare la sua donna in versi. Garcia aveva però un rivale, di cui spiava continuamente i passi: avendolo una notte sorpreso d'intorno alla cusa della sua bella. l'assali con la spade e dopo un lungo combattimento lo stese sul suolo. Arrestato quasi subito, giusta le leggi severe che esistevano contro i duelli. fn condotto in prigione, incatenato con altri colpevoli, e doveva soggiacere alla traslazione in esilio oltremare: ma il di prima di quello della partenza, avendo trovato modo di fuggire, passò a Madrid e vi soggiornò alcuni mesi. In questo mezzo i suoi parenti cd amici avendo potuto ottenere grazia per esso, Garcia s'imbarcò a Cartagena per ritornare in Portogallo. Durante il tragitto,

assalito dai Turchi, uccise di propria mano il loro comandante; ma non campò da tale pericolo che per cadere in un altro non meno grande. Un nuovo corsaro assali ancora la fragile nave, che lo portava. La ciurina, ferita o stanca dal combattimento precedente, non era in grado di opporre la menoma resistenza: tutti furono fatti prigionieri. I corsari, poich'ebbero preso quanto Garcia possedeva, lo lasciarono sulle spiagge d' Italia : fu dunque ridotto a traversare questo paese, non che la Francia e la Spagna, viaggiando per molti mesi a piedi senz' altro ricovero che la nuda terra e mancando sovente del necessario. Per sollevarsi dalle fatiche del viaggio, componeva alcune canzoni o si divertiva a leggere Camoens, cui portava sempre seco. Ebbe alla fine dalla sua f miglia soccorsi, coi quali potè fer ritorno a Lisbona doude parti alla volta del Brasile nel 1614 col grado di sottoluogotenente. Colà ebhe occasione di segnalarsi contro gli Olandesi, coi quali la Spagna era sempre in guerra. Dimorò al Brasile molti anni e vi ottenne promozioni a gradi maggiori. Ma risaputa la rivoluzione luaspettata, che francava il Portogallo dalla dominazione degli Spagnuoli, sotto la quale era da 60 anni, Garcia ritornò a Lisbona nel 1640 per assi-stere all'incoronazione del duca. di Braganza, acclamato sotto il nome di Giovanni IV. Arrivato nella capitale, fece leva, in onore del monarca, d'una compagnia di gio vani gentiluomini, di cui fu eletto capitano. Alcun tempo dopo, fatto venne governatore d' Alfayates, piazza, cni Garcia difese coraggiosameute contro gli assalti reiterati degli Spagnuoli. Nondimeno, mal grado la sua lealtà ed i suoi servigi, fu accusato di complicità in nna cospirazione, d'accordo col gabinetto di Madrid : venne arresta-

to e condotto nella torre di Sabugal. Nel corso di più mesi non aveva mai potuto far giungere le sue giuste lagnanze fino al re, poichè le sue guardie gli negavano i mezzi di scrivere : ma egli vi suppl) con questo accorgimento. Chiese, per diversi usi, della farina, un pajo di forbici ed na libro per passar la noja : con le lettere, che tagliò dal libro e le quali incollò con la farina bagnata nell'acqua sopra un foglio bianco, strappato dallo stesso libro, compose pel re una lettera in versi, nella quale gli provava la sua innocenza. Garcia aveva osservato dalla finestra che un sno amico tutti i giorni ad una certa ora s'aggirava intorno alla prigione: gittò dunque la lettera, cni l'amico raccolse e fere tovio pertenire alle mani del re. Ma Garcia avera de nemici, di cui la malevolenzà gli rinsciva sommamente paurosa : cercò dunque di prerenirli . Fattasi notte e sembrando cupa e silenziosa, potè con l'ainto dei drappi del suo letto calarsi dalla finestra fino in istrada, e la mattina incontanente si presentò al palazzo. Lo stato di miseria, a cui ridotto era un prode difensore della corona, mosse a pietà il capitano delle guardie, il quale permise a Garcia d'entrare negli appartamenti del monarca Giovanni IV aveva già letto la sua lettera e n' era stato intenerito; egli riconobbe la sua innocenza e in ricompensa de' snoi servigi gli confert la croce dell'ordine militare d'Avis. Garcia ritornò nel suo governo d' Alfavates e alcun tempo dopo si ritirò nella sua terra natia, dove si dedicò interamente alla poesia, cui aveva coltivata con buon successo in mezzo ad nna vita tumultuosa. Morì agli 8 di agosto 1656. Si trovano alcune sue composizioni nello raccolte poetiche portoghesi ; ma il suo pocusa di Viriate fu stampato soltanto Jopo

la sua morte a Coimbra, 1600, in 4.to Tale poema, diviso in venti canti ed in ottave, ha meritato gli elogi delle persone colte e segnatamente del P. de los Reyes, letterato di gran nome. Pochi poeti banno messo in un aspetto sì favorevole i loro eroi, come Garcia l'ha fatto di quel Viriate, il quale per si lungo tempo seppe affrontare tutte il potere di Roma e battè più volte le sue formidabili legioni. La morte dell'eroe lusitano è dipinta da mano maestra; e Garcia nsò in tale circostanza di tutto il calore del suo stile e tutte le attrattive del patetico. In ogni parte il poema, la versificazione è d'ordinario armoniosa e sublime, adorna d'immagini brillanti e di pensieri felici. La tessitura n'è con bastante seuno concepita : ma bisogna confessare altresì che nell'azione mancano talvolta la regolarità e l'unione; ed il suo stile cessando di essere sublime ed elegante, diventa, in qualche luogo, diffuso e tronho. Del rimanente, mal grado tali diletti, il poema di Viriate contiene bastanti bellezze in sè stesso, perche si possa, dopo Carnoens, collocare Garcia dal lato de migliori poeti epici della sua nazione.

B-s. GARCIA DE PAREDES (DON Diggol, famoso capitano, che si potrebbe chiamare il Bajardo spaennolo, nacque a Truxillo (patria comune di prodi capitani, siecome Cortez. Pizarro, Sotomayor, ec.), in maggio 1466. La sua famiglia era una delle più illustri della Spagna: il padre di den Diego nelle guerre di Ferdinando V contro il re di Portogallo tenne sempre le parti della giusta causa e giovò per importanti servigi al suo sovrano. Esercitò per tempo suo figlio nel mestiere dell'armi; ed in età di dodici anni, già coperto d'un'armatura, don Diego si se-

gnalò per valore contro i Portoghesi. Giunto all'età d'anni dieciotto, sia per la sua statura pressochè gigantesca, sia per la forza e la sua aria marziale, ricordava gli eroi sì celebri tra i Greci. La forza soprattutto era in lui tanto straordinaria, che i Trenk, gli Orloff, ec. possono appena essergli messi a confronto: si afferma che, giovanissimo ancora, con uua sola mano arrestava una ruota da molino nel suo più rapido movimento. Fino all'età di cinquant'anni tale vigore eccessivo gli cagionava sovente un'ardente febbre, durante la quale gli accadde spesso di rompere le cose tutte in che si avveniva, e di maltrattare sè stesso. Nel 1485 seguitò sno padre alla guerra di Granata e servì sotto Ferdinando nei famosi assedj di Baeza, di Velez e di Malaga. Esso monarca, ammirando le geste del giovane guerriero, l'armò cavaliere di propria mano e gli alfidò in seguito le più pericolose imprese. In quella campagna Garcia conobbe un degno emulo della sua gloria, il gran Gonsalvo di Cordova, che era pressoche della stessa età e col quale si legò della più intima amicizia. Dopo la presa di Granata (1492) si rifiro in patria, dove poco dopo ebhe il dolore di perdere suo padre. Mal tollerando il riposo, voleva passare in Italia in cui le ostilità stavano per incominciare tra Carlo VIII e Ferdinando il Cattolico; ma i suoi parenti, s'ignora per qual ragione, non volevano che abbandonasse per allora la sna terra natia. Privato da essi della sua armatura e del suo cavallo, si vide costrotto, per effettuare il suo progetto, di rapire le armi ed il cavallo d'un suo engino: ma appena fu lontano alcune leghe dalla città, che venne assalito da sei nomini armati, spediti dai suoi parenti, i quali gl'intimarono



di retrocedere. Garcia, buono per natura, li consigliò da prima a desistere dalla loro impresa; ma vedendo che volevano assolutamente arrestarlo a forza, non seppe più frenarsi: lanciandosi su essi, più terribile che la folgore, ne uccise due, fer) uno gravemente e costrinse gli altri a fuggire. Arrivato a Roma, vi fu perfettamente accelto da Alessandro VI, che era suo parente ed a cui rinscì di ritenerlo presso di sè in qualità di utfiziale della sna guardia. Tutti i bravi romani voltero provare il coraggio e la forza del guerriero Spagnuolo; ma appresero per espe-rienza quanto fosse pericoloso il provocarlo. Don Diego si nojava dell'ozio, in cui era costretto di languire, e sarebbe in breve partito da Roma, se state non fossero le istanze reiterate del papa e del cardinale Carvajal, che era suo cugino. Alla fine un'occasione si presentò, in cui potè esercitare nuovamente il suo valore: gli Orsini. nemici dichiarati dei Borgia. avevano impugnato le armi contro Alessandro VI, e suo figlio, duca del Valentinese. Garcia fu allora creato capitano (1407) e, poich'ebbe disfatto i nemici in molti incontri, fu incaricato d'impadronirsi di Montefiascone, dove si erano chiusi. Irritato dalla toro lunga resistenza e mancando degli stromenti per iscalare le mnra, fa fare una scala di picche e di scndi, monta fino ai merli, atterra tutti quelli che gli disputano il passo (1), scende nella città e con erculea mano rompe i chiavistelli ed i catenacci della porta principale: aprì in tal guisa un ingresso alle truppe del papa, le quali si impadrouirono della piazza e fecero gran numero di prigionieri. Dopo tale spedizione andò a rag-

(z) Questi fatti ed i segnenti sono comprovati da scrittori contemporanci, siccome Pulgar, Vargas, ec.

giungere gli Spagnuoli, che facevano l'assedio d'Ostia, valorosamente difesa da Guerri. L'intrepido don Diego monta primo salla breccia, e avendone scostato i nemici, Seguitemi, Spagnuoli, egli gridò; io vi spianerò il cammino della vittoria! Tutti accorrono alla sna voce e la città è presa in meno di due ore. Una tregna d'alcuni mesi diede agio a Garcia di ritornare nella Spagna; ma Luigi XII, avendo rinuovato le p etensi ni del suo predecessore alla corona di Napoli, Ferdinando risolse di conquistare quel reame; ed avendo messo insieme un potente e-sercito questo si uni (nel 1500) nel porto di Palos (V. FERDINAN-Do) sotto gli ordini del famo-o Gonzalvo di Cordova. Garcia si recò prestamente presso all'antico sno compagno d'armi, il quale, conoscendo la sua intelligenza ed il sno valore, gli diede un comando nelle truppe, che inviava per or-dine di Ferdinando in soccorso ai Veneziani. Çuesti, comandati dal generale Pesaro, assediavano in quel momento Cefalonia, cui i Turchi avevano loro tolta, Garcia non tardò a meritare la stima di quel generale ed a farsi temore dai nemici, i quali, non potendo vincerlo con la forza, nè col valore, risolsero d'impadronirsi della persona con l'astuzia. Garcia si faceva sempre distinguere nel mezzo delle sue genti e per la statura e per l'impetuoso suo coraggio; in un assalto. in cui si trovava, come il solito, alla testa dei più prodi, gli assediati gli gittarono parecchi fibbiagli di ferro, uniti insieme, i quali, aggrappandosi alla sua corazza, diedero loro il mezzo di portarlo via vivo e di trarlo in tal guisa entro la città. Garcia non aveva perdato ne la spada ne lo scudo; egli si difese per tutto un giorno contro nna moltitudine di Turchi, i quali non poterono venire a cape

d'abbatterio. Spossato dalla fatica e tutto coperto di sangne, cadde alla fine privo di senso, fu caricato di catene e chiuso venne in una torre, dov'era diligentemente custodito. Alguanto guarito delle sue ferite ed avendo ricuperato in parte le forze, gli riuscì di spezzare i suoi ceppi pressochè nel momento stesso, in cni il generale veneto dava l'ultimo assalto alla piazza. Impadronitosi delle armi d'una sentinella, cui stramazzò, don Diego s'aperse un passaggio, ed uscito del suo carcere, combattendo nelle strade, non contribul poco all'esito di quella giornata sì favorevole alle armi dei cristiani. Dopo la presa di Cefalonia (1501) si arrese alla domanda d'Alessandro VI. che lo chiamava di nuovo in soccorso di sno figlio, il duca Cesare Borgia. Don Diego, combattendo sempre gli Orsini, s'impadronì in pochi giorni di Jofara e di Faenza, e nell'ultima di esse piazze non si segualò meno per umanità che per coraggio. Lo spietato duca voleva far passare tutti gli abitanti a fil di spada; ma Garcia, sdeguato, vi si oppose, dicendo: Non isperate per questo il soccorso del mio braccio: io sono qui come sol·lato e non come assassino; ed un vero soldato non insanguina mai la vittoria. Il duca si vide costretto a perdonare ai viuti. Da quel momento don Diego albandonò per sempre la cansa dei Borgia ed audò ad unirsi al Gran capitano, che era già penetrato negli stati napoletani. Inviato con 5,000 uomini alla scoperta del paese, tolse ai Francesi il castello di Cosenza e di Manfredonia. Nell'assedio di Canosa obbligò due volte i nemici a chiudersi ne loro trinceramenti. Come quella piazza cadde in potere degli Spagnnoli, i Francesi si presentarono per assediarla alla loro volta. Questi ultimi rivali di gloria, per segnalare l'incominciamento dell'assedio con

qualche fatto strepitoso, invitareno gli Spagnuoli a scegliere undici dei loro campioni per combattere contro un pari numero di Francesi: lo spirito di cavalleria era ancora in vigore tra le due nazioni, e la disfida fu accettata. Don Diego, confinato in quel momento in letto dalle ferite, che aveva ricevute negli ultimi combattimenti, fu appena informato di tale :fida solenne, che, mal grado la prostrazione delle sue forze e le istanze de'suoi capi, volle essere del numero di quelli, che dovevano pugnare coi Francesi. Nel combattimento ebbe a sostenere l'urto di tre dei più prodi tra i snoi avversari. Dopo sei ore di pugna i gindici del campo dichiararono che la vittoria rimaneva dubbia da ambe le parti. Garoia, quantunque avesse la spada e quasi tutta l'armatura rotta, si ostinava a voler vincere o morire; ma fu obbligato d'obbedire agli ordini assoluti del Gran capitano. Appena risanato, si rese padrone della città di Rufo, ed era di vanguardia nelle battaglie di Seminara e di Cerignole (1503). Incaricato d'impadronirsi di quest'ultima piazza, la espugnò d'assalto. Pietro d'Arambure, che la comandava, aveva riparato nel castello, donde aveva ottenuto da Garcia un salvocondotto per ritirarsi co'snoi: questi, incapace di diffidenza, andò a visitare il castello, accompagnato soltanto da tre uffiziali ; cenò amichevolmente con Arambure e si ritirò poscia in una camera, che gli era stata preparata. Intanto i Francesi, credendo di potersi rendere di nuovo padroni della piazza, se s'impadronivano di Garzia, avevano deliberato di sorprenderlo nel sonno. Mediante una chiave falsa, a'introdussero nella sua stanza: ma don Diego, svegliatosi in quel punto ed avvistosi del tradimento, saltò dal letto, impugnò la spada e gli

GAR obbligò tosto a fuggire. Gli Spagnuoli, che custodivano le porte del castello, accorsero allo strepito; e, risaputane la cagione, volevano che fossero sull'istante impiccati i colpevoli: No, disse loro Garcia, esti sono vinti, si vergognano della loro condotta; sprezziamo dunque una bassa vendetta, la quale non ci recherebbe gloria: facciam meglio; perdoniamo loro. Garcia fece poscia partire Arambure con tutti i Francesi e diede loro una scorta, onde non fossero insultati. Da Cerignole ando ad occupare le piazze di San Germano e di Rocca-Gnillerma. Nel passaggio del Garigliano fu Garcia che determinar fece al Gran capitano di venire a giornata, ed egli ne preparò il buon successo. Ĝarcia si era già impadronito della Rocca d'Andria, forte piazza alla destra del fiume; ma Gonsalvo si trovava in una situazione ardua non poco (V. Gonsalvo): con 8,000 nomini, che gli restavano, ne doveva combattere più di 30,000. Giusto apprezzatore dei talenti e del valore di Garcia, non ne disdegnava i consigli. Ragionando un giorno con don Diego intorno alle forze superiori dei nemici, questi non pote dissimulargli il pericolo, che minacciava l'esercito spagnuolo: Garcia, disse allora Gonsalvo, poiche non conosci il timore, non volerlo far conoscere a me per la prima volta. Garcia, punto da tale rispo-sta, deliberò di vendicarsene con un'azione clamorosa. I Francesi a vevano eretto, alla sinistra del ponte da essi costrutto sul Garigliano, una batteria, che travagliava assai gli Spagnuoli e che impediva al Gran capitano di avventurare nesann combattimento: bisognava dunque far sì che tale batteria non potesse più nuocere alle truppe spagnuole; il che Garcia s'immaginò d'eseguire. Il di seguente, senza dir motto a nessuno della sua idea,

si presenta sul ponte, armato di tutte armi, e disfida i più prodi dei Francesi a battaglia. I Francesi non badarono da principio alle sne parole; ma vedendo che s'avanzava sempre, mal grado la resistenza delle prime guardie, tennero che ciò fosse nn'astuzia di Gonsalvo e che quell'isolato campione dovesse essere presto seguito da tutta l'oste spagnuola, che progettato aveva, secondo essi, d'impadronirsi del ponte . Tutti i Francesi allora s'affoliarono sullo stesso ponte e Garcia sostenne solo, novello Orazio, l'urto di tanti nemici. Ora dando addietro, ora tenendo fermo, gli aveva tirati in mezzo al ponte, dove impedivano, standole dinanzi, la batteria, che sì formidabile riusciva agli Spagnnoli. Grida egli allora di tutta forza: All'armi, Spagnuoli! Ma parecchi battaglioni si erano già staccati per venire in suo soccorso. La zussa incomincia; la batteria non può più far fnoco sugli Spagnuoli senza sterminare prima i Francesi; ed i primi, mercè l'intrepido valore di Garcia, da ultimo si resero padroni della metà del ponte. La batteria è incontanente distrutta; ed il giorno dopo, Gonsalvo combattè la battaglia degli 8 di dicembre 1503, che fu sì favorerole agli Spagnuoli. Il prode Garcia comandava l'antiguardie: contento di essere riuscito nel suo primo progetto e di aver contribuito a tale vittoria, passò in seguito a Sora ed in pechi giorni sottomise quel ducato. Di la si trasferì a Napoli, cni Gonsalvo aveva conquistato insieme con tutto il regno. Questi donè allora a Garcia in ricompensa de' snoi meriti la terra di Colonetta. La guerra d'Italia essendo terminata, Garcia ritornò nella Spagna, dove fu lietamente accolto dai re cattolici. La malevolenza degl' invidiosi cercava già d' indisporre Ferdinando contro il Gran capitano. Essendo un giorno Garcia in una sala della corte, gli parve che molti gentiluomini, parlando tra essi, volessero mettere in dubbio la probita di Gonsalvo. Garcia, irritato de loro discorsi e conservando sempre una sincera amicizia pel suo antico compagno d'armi, interrompe i maldicenti e dice loro con terribil volto: Chiunque osa ingiuriare l'enore immacolato del Gran capitano, raccolga questo guanto; e gitta il suo in merzo alla sala. Il re, che aveva ascoltato tale diverbio, si fa innauzi, toglie di terra il guanto, lo restituisce a Garcia e dice ai gentilnomini: Ruirateri, signori; non bisogna sparlare di chi m'ha conquistato un reeno. Applaudi poscia a Garcia per la sua amicizia verso Gonsalvo e lo pregò a non pensare più all'accaduto. Don Diego era un suddito non meno prode che fedele; e Ferdinando tenne di doverlo rispettare, qualunque fosse la sua opinione intorno al Gran capitano: Garcia si trasferi poco dopo a Truxillo, sua patria, dove fu ricevuto in mezzo alle acclamazioni d'un popolo numeroso. Condusse moglie in quella città, in età di quarant'anni; ma. non guari dopo, Ferdinando l'inviò presso il sno alleato. l'imperatore Massimiliano, che si era dichiarato capo della lega di Cambrai contro la repubblica di Venezia (1508); e Garcia intervenne agli assedi di Verona e di Vicenza. Continnò a colmarsi di gloria negli eserciti di Carlo V e regnatamente nella battaglia di Pavia (1525). Seguitò esso monarca a Bologna, dove dope la sua incoronazione (1528) quel principe lo creo cavaliere dello Speron d'oro. Ma Garcia non sopravvisse Inngo tempo a tale favore. Una caduta da cavallo gli cagionò una violenta flussione di petto, di cui morì nel

1550, în età di sessautagnattro anni. Un superbo epitaĥo fu posto sulla sua tomba per cura del cardinal Borromeo. Si trovano maggiori particolarità della sua vita o delle sue geste nella Cronaca del Gran capitano, scritta da Fernandès dei Pulgar, Alcala, 1584. ed in Tomaio de Vargas, Vagliadolid, 1621. Garcia stesso aveva scritto la sna vita per istruzione di don Saneio, suo figlio unico, al fine che in ogni occanone (dice il titolo), si comporti in difesa del suo paese, del suo onore e della sua persona, da buono spagnuolo e caraliere: avendo sempre dinansi agli occhi Iddio, onde l'ajuti in ogni sua impresa. In tale racconto, scritto senza pretensione e che si trova inserito nella Cronoca di Fernandès del Pulgar, si ammira ugualmente la modestia dell'autore, parlando di sè medesimo, ed i sentimenti d'un buon padre, il quale non dissimula i suoi errori ed i snoi difetti, onde possano servire per lezione ad un figlio, cui vorrebbe rendere perfetto. Quando al corpo di don Diego fu data sepoltura, venne trovato tutto ceperto di cicatrici: questo prode guerriero, non meno valoroso, frauco, leale, che Baiardo, suo contemporaneo, combattute aveva in quindici battaglio ed in diciassotte assedi ; aveva preso otto piazze forti e tre città, comandando sempre corpi non poco numerosi nelle più scabrose spedizioni. Pieno di coraggio e d'intelligenza, non aveva, del pari che Bajardo, nè aumentato la sua for una, nè occupato nessun posto eminente negli eserciti; ma aveva in cambio destato l'ammirazione e meritato la stima dei snoi compatriotti e de'snoi sovrani : nè vi ha romanzo, commedia e storia di que'tempi, che non celebri la fedeltà, il valore ed il carattere di don Diego Garcia de Paredès.

GARCIAS-LASO (o GARCILASO DE LA VECAL. (1) celebre poeta spagnuolo, nacque a Toledo secondo il computo più certo, nel +505. Era figlio cadetto d'un altro Garetlaso consigliere di stato dei re cattulici, loro ambasciatore alla corte di Roma, gran commendatore di Leone e di rancetta di Guzman, dama di Batres, terra considerabile dell'illustre casato di Guzman. in cni si vede ancora nna fontana, che esiste da più secoli e che porta il nome di Galcilaso, però che essa famiglia era già ab antico imparentata con quella di Gnzman. Ferdinando V diede al padre di Garcilaso il nome della Vega in memoria d'un certame singolare, che il primo sostenne contro nn Moro dei più valorosi sulla Vega o pianura di Granata: certame celebrato nei romanzi e nelle storie spagnuole di quel tempo Garcilaso era nato per la vita campestre e solitaria, a giudicare dalle sne poesie, le quali non ispirano tutte che l'amore, la pace, e manifestano l'estrema do cezza del suo carattere. Nondimene, destinato pei natali alla milizia, passo la vita nei campi e la sna corsa fu bzillante e tumnituosa. Entro per tempo negli eserciti di Carlo V. seguì esso monarca nella guerra del Milanese (1521) e. quantunque giovane ancora, si rese chiaro pel sno valore, soprattutto nella battaglia di Pavia. Nel 1525 serviva nel corpo spagnnolo, il quale, conginnto all'esercito imper ale, si rese distinto pel suo valore contro i Turchi. In riconoscenza del suo coraggio Carlo V gli conferì a Vienna la croce dell'ordine di San Giacomo. Garcilaso godeva della grazia dell'imperatore, ma un'avventura galante il rovinò quasi per sempre. Un suo engino s' invaghì d' una

gli affetti di Carlo V. Sembra che Garcilaso favorisse a tutta possa la passione del suo congiunto, di cui le intenzioni erano pure: l'imperatore, risaputa la cosa, esiliò il cngiuo e rilegò Garcilaso in un'isola del Danubio. Durante la sua prigionia, che non fu di lunga durata, compose una delle sue Canciones, nella quale deplora la sua sciagura e celebra in pari tempo l'amenità del paese, per cui scorre il divino finme del Danubio (Dunubu rio divino). Nel 1555 fece parte della spedizione, che Carlo V intraprese contro i Turchi, e ne raddusse gloria e ferite. Passò in seguito alcun tempo a Napoli ed in Sicilia, dove si diede alla sua occupazione favorita, la poesia. Maledicendo la guerra, si divertiva a creare nell'immaginazione un' Arcadia romanzesca; e tnetavia rimaneva soldato. Per altro Garcilaso era uomo di coraggio, nè gli mancavano talenti in fatto di guerra : quindi lo vediamo seguire (nel 1556) l'esercito imperiale iu Francia, avendo sotto i snoi ordini trenta compagnie di truppe spagnuole. Tale campagna fu l'ultima di Garcilaso; e nella funesta ritirata di Marsiglia trovò una morte degna del suo valore. Essendosi melti paesani francesi rinchiusi in una torre, travagliavano di là fortemente l'oste imperiale nella ritirata: l'imperatore ordino a Garcilaso di prendere quella torre d'assalto: egli eseguà l'ordine con minor prudenza che valore: essendo montato primo all'assalto, fu rovesciato da un masso che lo colse nel capo: ferito mortalmente, venne trasportato a Nizza, dove morì in capo a ventiquattro giorni, in novembre 1536, in età allora di trentatre anni Le armi e le lettere piansero sinceramente la sua perdita; l'imperatore stesso ne fu sì torco, che. espugnata la torre, fece impiecare

<sup>(1)</sup> Viene chiamato altrest Gerrier-l'are e più comunemente, ma per abuso, Garcifatto,

ventotto paesani, che restavano di cinquanta, i quali ne formavano il presidio. Garoilaso si era ammogliato, di venticinque anni, con una dama aragonese, donna Elena de Zunniga, di cui ebbe un figlio il quale, siccome il padre, termino la sua vita nel fiore dell'età (l'anno 1569), in un combattimento contro gli Olandesi. Se la vita di Garcilaso come militare non è senza gloria, egli deve soprattutto la sua ripntazione al merito sno letterario, che l'ha fatto nominare il riformatore della poesia spagnuola e formò epoca nel suo secolo. Gli Spagnnoli possedevano già una specie di poesia più secoli primache nascesse Garcilaso (1). Le prime composizioni conosciute furono le romanze, nate forse nelle montagne delle Asturie; ed i primi popoli, presso i quali si possa trovare una poesia meno scorretta, sono i Valenzani ed i Catalani, i quali scrivevano nella loro lingua particolare. L'ultime di que trovatori fu Giacomo Roig, morto nel principio del XV secolo (2). Nei regni di Leone e di Aragona, dove il dialetto oastigliano dominava, non si conoscevano che tali romanze, composte di redondilles o d'assonanti (5), essendo ogni verso soggetto ad un metro di quat-

(1) Cebrelon de Poestes Cestallenas anteriores al Siglo XF, di don Ant. Sanches, Madrid, 1782. 4 pel. la Ren. la labe raccella si tova il porma del Cid, serilto ereso il mesno dell' underino ereso i, quello d'Alexando Magno, che appartiane al dodiccairos; le pecso dell' arcipetto di Blia, che vivera nel prinripio del dreimoterno, ed i poemi di Barcro, mento nel 1885.

(2) Los Dones de Roig, Valenza, 1735,

tro trochei. Pressochè in pari tempo comparrero i versi di Arte mayor, composte di dodici sillabe, come questi, in cui Alfonso il Saggio racconta che aveva appreso da un dotto chimico a fare la pietra filosofale e che per essa aveva potutu a unmentare le sue rendite:

La piedra que liaman philosophichi. Sabia farer, e mi la ensenno. Figimos la jualos, despues solo yo.

Ca que muchas reces prepis ma caudal. Neilo stesso secolo (alla metà dei XIII ) un religioso benedettino, Barcéo, introdusse i versi, ohiamati martelliani dagl' Italiani, od alessandriui dai Francesi:

Quiero fat una prosa en roman paladina En el qual suele el puebio hablar a su vecino.

Ma tale metro da lungo tempo non è pressochè più in uso nella Spagna. Sotto il regno di Giovanni II, grande protettore delle lettere, che regnò dal 1401 al 1454. la poesia spagnnola assunse un carattere veramente nazionale: esso principe raccolse intorno a sè i più valenti trovatori valenzani ed i poeti castigliani più rinomati; ed allora si videro comparire il dotto marchese di Villenas, Giovanni de Mena, il marchese Mendoze de Santillana, Giovanni de la Encina, ec.; e la versificazione fu sottopposta ad alcune regole, secondo due Arti poetiche, da questi ultimi pubblicate. Ma tale versificazione era ancora estremamente informe, allorchè Dante, Petrarca e Sannazzaro si erano già fatti ammirare in Italia ed in tutta l'Enropa per la saggezza e la vaghezza delle lo-ro composizioni. Vennero poscia Boscan e Garcilaso, uniti fino dalla infanzia della più tenera amicizia. Penetrati entrambi del merito di quei tre grand' nomini e nutriti della loro lettura, deliberarono di operare ad una riforma generale del cattivo gusto, che dominava ancora. Boscan in quello

in 4 to.

(3) Le redondilles sons di quattre versi, in cui regna una rima casta e perfetta, come razos, corosas, chimata camensate. L'arazonante l'eco della vecale, e non della continuate finale dei razos, cui corrisponde, come anno camento della della composta de razos, e con della vecale, e non della continuate diane della razo, e cui corrisponde composta d'arazonante core sia composta d'assonate le, nea sola succassivamente; ore sia composta d'assonate ligi, ena sola succassivamente in testa la re-

che entrò prima in lizza: introdusse il sonetto, le canzoni, le stanze, gli endecasillabi italiani; ed i anoi aforzi gli riuscirono felicemente. Garcilaso non fece che seguirlo; ma ebbe in cambio il talento di sorpassarlo, e s'avvicina maggiormente alla dolcezza ed alla mollezza di Petrarca, mentre il sno rivale imita meglio la precisione e la robustezza di Dante. Tutti i poeti, loro contemporanei, insorsero contro una riforma che li condannava; ma ebbero un bell'evocare le ombre iflustri dei loro predecessori: l'ingegno dei due saggi povatori trionto delle loro cabale. Garcilaso e Bosoan ottenuero il titolo di Padri della buona scuola: Garcilaso fu chiamato il Petrarca spagnuolo, il principe della poesia spognuola; e la grande riforma fu condotta a fina. Essa fu seguita da buoni imitatori (1) fine all'apparizione dell' Andaluso Gongora, il puale pareva che si fosse astunto di bandire per sempre il buon gusto; ma, mal grado tutti i suoi sforzi e quelli de'suoi partigiani, sotto i regni di Carlo V e dei tre Filippi, suoi successori, la Spagna fu feconda in buoni poeti; ed a' nostri giorni gl' Iriarti, i Cienfuegos, i Moratin, gli Arellano, i Onintana e soprattutto Melendez-Valdez hanno fatto gustare alla Spagna le bellezze della vera poesia. Boscan, che sopravvisse di sei anni a Garcilaso, raccolse le opere di quest' ultimo: ma la morte lo rapi primachè avesse potuto pubblicarle. La prima edizione conosciuta è quella di Venezia, 1553, in 8.vo. Il celebre grammatico, Fr. Sanchez (Sanctius) aveva corretto quanti aveva troyato difetti nella più antica edizione, ma la più sti-

(1) Tali imitatori, piptiando i metri Italiani, introdotti da Boscan e Garcilaso, hanna per altro conacrato le luro redonities, le lere assonanti, e le esser, conosciute ucha Spa, gna fuo dai XIV seculomata è quella di Madrid, 1765, in 16: essa contiene una prefazione e parecchie note, le quali danno a conoscere nell' editore anonimo un letterato non meno saggio che illuminato. Si vede non essere la quantità delle opere che abbia reso Garcilaso immortale, poiohè sono tutte contennte in na volumetto; ma questo racchinde quanto può servire per modello ai migliori poeti della sua nazione. Il genere più particolare a Garcilaso è il tenero ed il patetico, il quale regna nel più alto grado in tutte le sue composizioni. Tra i sonetti, che sono in numero di trenta, bisogna distinguere quello che incomincia:

O dulces prendas por mi mal halladas, ec.,
e l'altro:

Si quesa y luncida pecke tana, ec. Sistemondi ha tradotto quest'ultimo con pari precisione ed eleganza (1). Bili pose un columo la gioria di Garagna ne come de la composita de la composita de la composita el compo

Por ti ei aliencia de la selva umbrosa; ed all'altro la morte della sua pastorella:

Come al partir del sol la sembra ercoq-» Havvi nel primo, dice Sismon-» di (2), una mollezza, una delici-» tezza, una sommessione; nel se-» condo una profondità di dolore,

(1) Letteretura del messodi dell'Europa, lana III, pag. 275. (2) Id., lom. III, pag. 277

» in entrambi una purezza di sen-" timento pastorale, che ancor me-" glio colpiscono, quando si ricor-" di che lo scrittore era un guer-» riero destinato a perire pochi » mesi dopo ne combattimenti ". Ciascun verso incanta ad nn tem-· po per la verità d'un sentimento esaltato, ma toccante; per la felice scelta dell'espressione e per un'armonia, che non lascia all'orecchio che desiderare, » Nondimeno, sog-» giunge Bouterweck, il canto di " Nemoroso intenerisce ancora più, » forse perchè commove con più n dolcezza. Il luogo in cui parla » del riccio di capelli della sua " bella.

## Una parte guardé de lu cabellos,

» cui porta sul cuore e da cui non »i sitacca mia, non la modello nè » presso gli antichi nè presso i unoterni (1). "Sercitaco ha scritto altren alcume elegie, di cui l'una fa composta appir del nonte Etna: este si trovano nello atesso volumeche pandenteniete dal raro merito di tutte le sue composizioni, che hanno collocato l'autore nel chianto collocato l'autore nel colini cella sua nazione, la sola egloga, che abbiamo ora citato avrebbe bastato per assicurargii una gloria immortalo.

GARCIAS-LASO o GARCI-LASO DE LA VEGA, soprannominato l' Inca, storico spagnuolo, nacque a Cuzco nel 1550. Era figlio d'nn gentiluomo spagnuolo, per nome don Diego, che aveva seguito l'izarro alla conquista del Pe-

B-s.

(1) Dapo le eglophe di Giovanni de la Encina (die narora Boulevecch) il genere piastorale non avera faito nessan progresso nelta Spagan. Garcilaso finità le algolphe di Virgilio e di Sannazzoo, e fuse in tale initatabilità na la compania del constanta del proposito di Cartilla del Cartil

rù, Sua madre, uscita dalla famiglia degl' Incas, toccò in parte a don Diego, nella presa di Cuzco nel 1525. Si suppone che dopo la nascita di Garcilaso, don Diego si ammogliasse con la principessa americana, fattole abhracciare in prima il cristianesimo. Comunque sia, il soprannonie d'Inca derivo a Garcilaso per parte della madre. Questi passo nel Perù gli anni di giovinezza e v'imparo i primi e-lementi delle scienze da un prete istrutto ch'era agli stipendi di suo padre. Si applicò di bnon'ora a conoscere la storia del paese, raccogliendo tutte le tradizioni e le testimonianze, che potevano illuminarlo su tale oggetto. Sua madre stessa lo ajutava nelle sne ricerche e gli somministrava tutie le particolarità, che conosceva intorno all'illustre e sventurata sua famiglia. Sovente Garcilaso faceva alcune gitte nel Perù: e siccome ne conosceva la lingua interrogava i nazionali che erano più in grado, di comunicargli ntili notizie. Imparò e trascrisse i cantici più antichi di quel paese, dai quali, ricordando i fatti più notabili e celebrando gli eroi più famosi tra gl' Incas, ritrasse altrest molti lumi. Raffrontando pertanto i fatti, che aveva potuto raccogliere sia dai paesani sia dagli Spagnuoli (in ciò che si riferiva agli ultimi tempi) con le opere, ch'essi avevane già pubblicate sul Perù (1) riconobbe la poca esattezza di questi ultimi e risolse di comporre egli una storia fedele di quella parte

(3) II P. Valera, addeito alla speditiane del Peria, seriase la statui degl'inera e spanan appariace che di sidata stampata. Pietre Girca non ha pubblicato che la prima parte della sua Prostec del Peria, (Siriglia, 155a, in fogl.) Diera Fernandea narra suasi pecha con su quanto ha precedudi la cumpitia (F. des sua quanto ha precedudi la cumpitia (F. de seguinte del Peria, seriitis da Zarate, Anvera, 1555, è sansi pite canocciti. dell' America meridionale. Ma appena aveva unito tutti i materiali per incominciare il suo lavoro, che un ordine del suo sovrano sopravvenne a staccarlo da esso. Garcilaso era in grande considerazione presso i naturali del paese, i quali lo riguardavano con l'amore e col rispetto che tenevano di dovere ad un discendente de loro principi legittimi Garcilaso poi, dotato altronde di pari spiri o e coraggio, mostrava scutimenti di zelante Peruviano, anzichè di Spagnuolo; si gloriava soprattutto di portare il nome d'Inca. Si afferma che il sospettoso Filippo II, temendo la presenza di Garcilaso in un paese. in cui non si poteva aver amore per la sua persona, chiamasse l'Inca nella Spagna: Garcilaso tu costretto d'obbedire. Arrivato a Vagliadolid nel 1500, fu con assaifreddezza accolto da Filippo, Gli venue per altro assegnata una stan za nella città ed nna modica pensione. Allora si applicò alla sua occupazione favorita; ma, per quanto piacessero le sne opere. Filippo Il non gli permise mai di aver grado o impiego niuno nella sua corte. Mori in aprile 1568, piangendo la sua patria, in cui la politica del suo padrone gli vietò sempre di ritornare. Le opere, che questo storico ha lasciate, tutte in lingua spagnuola sono: I. Prima parte des Commentari reali che trattano dell'origine degl' Incas, delle loro leggi e del loro gocerno, Lisbona, 1600, in fogl. : tradotta in francese, da Dalibard. Parigi, 1744, 2 vol. in 12. La traduzione tedesca, pubblicata da G. C. Böttger (Nordhausen, 1787, in 8.vo) non è compiuta : II Seconda parte degl' Incas o Storia generale del Perù. Cordova, 1616, in fogl.; Lisbona, 1617, in fogl.; Madrid. 1722. 1723, 2 tom: in un vol. in fogl.; ivi, 1730, 2 vol. in fogl., per cura d' Andrea Gonzalez Barcia. Tale storia è stata tradotta in

lingua inglese da Rigand, Londra, 1088, in togl.; ed in francese, da Baudoin: la prima parte, Parigi, 1655, in 4.to (1); e la seconda, col titolo di Storia delle guerre civili degli spagnuoli nelle Indie, cagionata dalle sollecozioni dei Pizarri e degli Almagri del Perù, ec., ivi, 1646, in 4.to. L'edizione d'Amsterdam, 1757, 2 vol. in 4.to, ricercata a motivo delle figure intagliate da Bern. Picart, contieno soltanto la prima parte: la storia della Florida e la relazione del P. Hennepin forma il secondo vol. ; III Storia della Florida, per l' Inca, Lisbona, 1605, in 4.to ; Madrid, 1715, 2 tom in un vol. in fogl.; con la storia del Perù, Madrid, 1804, in 4 vol., pice. torma: tale edizione è assai stimata. La storia della Florida era stata tradotta in francese da Richelet. Parigi, 1670, 2 vol. in 12, ed in tedesco per H. L. Meier, dalla versione francese, Zelle, 1753, in 8 vo. Tale storia è meno stimata di quella, che aveva pubblicata in portughese (Evora, 1557, in 8.vo) un anonimo, denotato soltanto da queste parole, por hum Fidalgo de Elvas, e che è stata tradotta in francese da M. D. C. (Citri de la Guette), Parigi, 1685, in 8.vo. Non altri che i traduttori di Garcilaso e que', che posseggono la sua lingua, lo giudicano senza preocenparione e quindi senza inginstiria. Si suol dire soltanto che il sno stile è ampolloso, come se la saggezza della tessitura, della condotta e l'esattezza dei fatti in un'opera importante, quanto la Storia, non meritassero d'essere valutate e quasi che non potessero eancellare le lievi macchie, che occorressero nella dizione. Certamente Garcilaso non va scevro di difetti. L'estrema rapidità, con cui

(1) Per errore il titolo peta: Scritta in lingua permetana, per l' Yaca Garcilasso de la Vega.

scriveva, lo ha tratto talvolta in ripetizioni inutili. Nato in un clima ardente, ne conserva le impressioni; ed i materiali, su cui lavorava, segnatamente per la sua storia del Perù, non consistendo, per gran parte, che ne cantici, eni aveva potuto raccorre, il suo stile si risente, in più lnoghi, di quell' inspirazione, propria, appo tutti i popoli, di sì fatte composizioni. Ma il suo stile nondimeno è sempre colorito e vigoroso. La sua narrazione interessa: e la verità delle sue immagini trasporta sovente il lettore in mezzo alle scene, eni descrive. Garcilaso non aveva potuto formarsi sui grandi modelli d'un Tito Livio e d'un Tacito; quindi non ha la purezza di Mariana, nè l'andamento severo di Solis : ma possiede in vece le prime qualità d'uno storico; è fedele, senza preocenpazione, e non adula il potere con discapito della giustizia. Alla fine, comunque sia dei difetti che si possono rinfacciare a questo storico, non è da obbliare che a lui dobbiamo la storia più esatta di que popoli interessanti, fin allora sì poco da noi conoscinti, Herrera è certamente superiore a Garcilaso: ma tale scrittore commendevole ha composta la sua storia del Nuovo Mondo dietro la scorta d'un gran numero di materiali, mentre, per scrivere quella del Perù e della Florida, Garcilaso non era assistito che dal suo patrio amore e dal proprio ingeguo.

GARCIAS (Canconzo), religioro domenicano, nato uel 155 á Cozar, in Andaluxia, passò in America, dimorò nove anni al Perù e vi esercitò con frutto il ministero evangelica. Il noo lungo soggiorno ed i suoi viaggi in quel pene gli somuninistrarono occasioni di cono serelo partitamente; dal ehe gli nacque l'idea di comporre un'opera, di cui lo sropa fone : some

quanto concerneva la storia del Perù fino alla conquista fattane dagli Spagnuoli; 2.de l'origine des primi abitanti; 3.∞ se il Vangelo vi fosse stato predicato fin dal tempo degli Apostoli. I materiali, elie Garcias aveva raccolti, erano già copiosissimi, quando mandato venne al Messico, dove soggiornò tre anni. Egli continuò il suo progetto; ma la massa dei documenti ohe raccolse divenne sì considerabile, ehe rinunzio a pubblicare in una volta il complessivo suo lavoro. Ritornato nella Spagna verso il principio del XVII secolo, fu fatto lettore di teologia morale nel convento di S. Domenico di Baeca. Egli approfittò de' suoi ozii per mettere in ordine quanto raccolto aveva sull'origine degl' Indiani, e lo pubblicò con questo titolo: Origine degl' Indiani del Nuovo Mondo esaminata, con un discorso sulle opinioni relative a tale argomento, Valenza, 1607, nn vol in 12; Madrid, 1729, un vol. in 12; Madrid, 1724, un vol. in fogl. Garcias, passati prima a rassegna tutti gli autori snoi compatriotti, che avevano scritto sulla scoperta e la conquista dell' America, esamina separatamente elascuna opinione sulla popolazione del Nuovo Mondo: egli l'espone, presenta le obbjezioni eni fa nascere, e mette dope queste le analoghe risporte. È sua opinione che t' America non sia stata popolata da una sola nazione, è d'avviso che vi siano andati, in epoche diverse, abitanti delle varie parti del mondo, idea al tutto ragionevole e che fa onore al criterio dello storico. La seconda edizione fu pubblicata dall'autere del Saggio cronologico per la storia generale della Florida. Il nuovo editore fece molte aggiunte, in guisa che quanto era stato fin allora immaginato sull' origine degli Americani e sulla maniera, onde il Nuovo Moudo era stato popolato, vi si trova

racodhe ed aposto con un'erudizio ne poto volgare, ma una sompre me cesaria. Un'altra open di Guacina Naco Mando, ducarte la vita degli Naco Mando, ducarte la vita degli Aponto, Barça, 655, in 88-0, 862, ponto, Barça, 655, in 88-0, 862, ponto periore della discepoli immodati del Salvatore abbiano portata la fede nel nuovo emisfero. Onesto dotto maisonario morì a

Bagza nel 1627. GARCIAS Y MATAMOROS (Alronso), dotto spagnuolo, nacque a Cordova nel 1490. Apparteneva ad un' illustre famiglia. Uno de' suoi maggiori, che si era trovato nella celebre battaglia del Salado (1540), aveva neciso un sì gran numero di Mussulmani, che Alfonso di Castiglia volle che aggiungesse al suo nome quello di Mata-Moros (Ammazza Mori), Il talento di Garcias fu sommamente primaticcie; ed in età d'anni ditiassette era già graduato nelle due facoltà ; sapeva tutti gli autori classici greci e latiui, ed era do tato d' un' erudizione poco comune ed assai rara nel suo secolo: era soprattutto versato nella letteratura del suo puese e scriveva il latino con purezza ed eleganza. Si era fatto ecclesiastico; e si afferma che avesse molto talento per la sacra eloquenza. Una sola opera rimane di questo autore, De Academiis et doctis viris Hispaniae, che si trova inserita nell'Hispania illustrata, Alcala, 1555. in 8.10; quest' nitima opera non è che una continuazione dell'opera di Garcias, e forse è ad essa inferiore nello stile. Si ricordano in amendue le società letterarie, le accademie e i dotti che la Spagna aveva prodotti dal tempo dei Romani fino al XV secolo dell' era cristiana. Sono scritte con criterio ed imparzialità; e da tali opere ha ricavato molti lumi

Nicetto Antonio per la sua Biblio theca hispana.

GARCILASSO, Ved. GARCIA

GARCZYNSKI (STEFANO), gentiluomo polacco, si rese chiaro pe suoi talenti e pel suo sapere nel secolo scorso. Fu maresciallo degli stati a Frauestadt e deputato alla dieta generale; indi divenne castellano di Gnesne, Kalisch e Posen. I meriti che si acquistò nel 1737 durante le deliberazioni relative alla Curlandia, gli ottennero la carica di vaivoda di Kalisch e di Posen. Morì nel 1755, in età assai avanzata: corse voce che fosse stato avvelenato Lasciò alcuni Discorsi recitati nella dieta, ed un'opera intitolata: Anatomia erseczy Pospolitey, ec., Anatomia del regno di Polonia, Varsavia, 1751; Berlino, 1755, in 4 to.

GARDANE (GIUSEPPE GIACOmo) medico provenzale, nato alla Ciotat, godeva a Parigi di grande riputazione verso la metà del secolo XVIII. Dottoratosi in me licina nell'università di Montpellier, si recò a Parigi e divenne dottore reggente della facoltà di medicina di quella città, dove fermb soggiorno. Coltivando allora liberamente il suo genio per lo studio, i suoi lavori non tardarono a farlo conoscere e gli fruttarono di essere ammesso nelle accademie di Montpellier, di Nanci, di Marsiglia e di Dijon. Diresse più particolarmente i suoi studi sulle parti della medicina che hanno una relazione immediata con la salubrità pubblica; e sembra che siasi applicato in modo speciale e con un zelo degno di lode allo studio delle malattie degli artigiani, ed a rintracciare i mezzi acconci ad alle viare i mali di essa laborio:a ed

interessante parte della società.

Vivamente penetrato della condizione deplorabile, nella quale languiva a Parigi una moltitudine d'infeliei d'ogni età e d'ambo i sessi, infetti di lue venerea, i quali si consumavano in orribili dolori prima di poter essere alla loro volta sottoposti alla cura barbara ed abituale, a cui venivano assoggettati a Bicetre, ottenne dall'autorità superiore un luogo, dove a que' meschini erano quotidianamente somministrati i soccossi dell'arte; venivano loro distribuiti gratis i medicamenti necessarj, e di cui facevano uso nel loro domicilio, senza distrarsi dalle loro oceupazioni, e con la semplice attenzione di presentarsi una volta ogni tre o quattro giorni per far conoseere il loro stato e per ragguagliare dell'effetto dei rimedj. La direzione di tale cura popolare autivenerea essendo stata commessa a Gardane. egli grandemente fu utile agl'indigenti, ed abbe occasione di provare, merce la più felice riuscita, l'efficacia del metodo semplice e facile, ch' egli proponeva di sostitnire alla cura triviale e ributtante di Bicêtre e cui ebbe l'onore di mettervi il primo in uso. Per distruggere o scemare il contagio del male venereo è parimente il primo che abbia mostrata la necessità d'assoggettare le donne pubbliche a visite periodiche rigorosissime, chiudendo subito quelle, che presentano i menomi indizj d' infezione. Fu in oltre eletto membro dell'uffizio delle lattatrici, e addusse nell'esercizio di tale nuova funzione lo stesso zelo. la stessa attività, gli stessi lumi e la stessa filantropia, di cui aveva mai sempre fatto prova. Le opere che ha pubblicate, non sono molto degne in vero di figurare tra le cospicue produzioni dell' ingegno che assieurano l'immortalità, ma contengono sovente viste utili, fatti esatti e bene osservati. Esse com-

provano il nobile disinteresse delautore, i suoi sentimenti elevati. il sao buon criterio e le sue cognizioni. Presentano poi sempre uno scopo di utilità generale, che lo rende più o meso commendevoli: 1 Osservazioni sulla miglior maniera d'annesture il vajuolo Parigi, 1767, in 12; Il Memoria nella quale si prova l'impossibilità di distruggere il vajuolo, Parigi, 1768, in 12. Le proposizioni dell'autore, vittoriosamente combattute in quel tempo dalle ragioni che Paulet addusse in favore della possibilità di distruggere tale morbo, cadono da sè dinanzi ai risultati della vaccina: 111 Congetture sull' Elettricità medica. Parigi, 1768, in 12. In seguito a tale Memoria, nella quale si leggono parecchie osservazioni di malattie nervose, guarite con l'elettricità. I autore ha fatto stampare alcune Recerche sulla colica metallica: scritto notabile pel confronto del metodo mitigativo, raccomandato da De Haen contro tale malattia, e della cura empirica della Carità: il paragone dei resultati ottenuti con tali due maniere di cura, prova che tutto il vantaggio è in favore del metodo drastico. Vi si vede per esempio che di 1555 malati, i quali, da gennajo 1755 fino a gingno 1767, sono stati curati della collica metallica nell'ospitale della Carità a Parigi secondo tale metodo, ne sono morti soltanto 64: proporzione infinitamente più vantaggiosa di quella, che si ottiene con l'uso del metodo mitigativo; IV Commentario sulla putrefazione unimale, tradotto dal latino di Becker, Pringle, ec., Parigi, 1760, in 12; V Ricerche pratiche sulle diverse manivre di medicare le malattie veneree, Parigi, 1770. 1775, in 8.vo; in tedesco, 1771, in 8.vo. Tale opera, conforme alla più sana dottrina e compilata col miglior discernimento, é destinata all'esame do'vari metodi impiegati per

la cura della sifilide e mostra la preferenza, che la soluzione del su-blimato corrosivo merita su tutte le altre preparazioni antisifilitiche: VI Memoria: sull' insufficienza e sui pericoli de' cristei antivenerei, Parigi, 1770, in 8.vo : tale Memoria è una continuazione delle precedenti ricerche; VII Mezzi certi e poco costosi di distruggere il mal trnereo, Parigi, 1772, in 8.vo. L'autore indica come mezzi più acconci: 1.me l'amministrazione della cura mista, mediante la soluzione di sublimato e le frizioni, colle modificazioni e le attenzioni speciali, che possono esigere le circostanze particolari, in cni si trova ogni malato; 2.do le visite regolari, di cui detto fu sopra; VIII Maniera sicura e facile di guarire le malattie veneree, Parigi, 1973. in 12. Dopo descritti con molta chiarezza ed esattezza, quantunque sommariamente, i differenti sintomi della malattia venerea, l'antore espo ne in tale opera, con tutte le spiegazioni convenienti, il metodo misto, che aveva projesto ed impiegato con l'eaito più felice: nietodo, che consiste a mettere simultamente in uso la soluzione nell'acqua del sublimato per l'interno e le frizioni mercuriali per l'esterno, ( V. GARDANE-DUPORT); 1X Carretta di sanità, dal 1775, fino al 1776 ; X Acciso al popolo sulle asfirtie o morti apparenti e subitanee, contesenti i meszi di precenirle e di rimediani, con la descrizione d'una nuova scatola fumigatoria portatule, Parigi, 1974, in 12, fig. Quantumque tale opera non sia più in armonia con le cognizioni chimiche, vi si trovano idee sanissime sopra diversi generi d'asfissia, e particolarità, cui è assai utile di conoscere sulle loro cause e sui mezzi di prevenirle e di rimediarvi; Xl Almanacco di sanità, Parigi, 1774; XII Ragguaglio della nuova direzione dell'uffizio delle baka : tale scritto 23.

GAR può essere consultato con frutto da coloro, che si occupano di tale parte importante della pubblica amministrazione: XIII Secreto di Sutton welato, o l'Innesto fatto noto a tutti, Parigi, 1776, in 12; XIV Elogio storico di Bordeu, 1777. in 8.vo; XV Trattato dei cattivi effetti del fumo del litargirio (tradotto dal latino di Samuele Stockhusen ). per servire alla storia delle malattie degli artigiani. Parigi, 1776, in ra è accresciuto dalle note del traduttore; XV1 Catechismo sulle morti apparenti o asfissie, Parigi, 1781, in 8.vo: tale opera altro non è che l' Avviso al popolo sullo stesso argomento, pubblicato nel 17-4, ma esteso, re-o più semplice e sgombro da ogni specie di teoria e compilato per dimande e risposte, end'essere inteso da tutti. Antonio de Torres ne lia pubblicato una traduzione in italiano, Venezia. 1-87. Quantunque riconosciamo con tutti gli nomini as-cnnati gl'inconvenienti ed i pericoli delle opere di medicina popolare, non possiamo a meno di fare un'eccezione favorevole a tale catechismo : non solo può esser messo nelle mani di ogni classe di lettori, ma altresì non può che contribuire a distruggere una moltitudine di pregindizi funesti, che sono tuttora sparsi nel popolo sulle cagioni e sulla cura delle asfissie; XVII Memoria concernente una specie di colica onerrata sui vascelli, Parigi, 1085, in 8.vo. Tale colica, descritta da alcuni antori, sotto il nome di colica biliosa, e specialmente osservata negli uffiziali di marineria, è una vera colica metallica, secondo Gardane: egli l'attribuisce alla pittura delle camere, che gli uffiziali abitano a bordo delle navi, e non le oppone altra enra che quella della colica dei pittori; XVIII Delle maiattie dei Crevii in Europa, ed Ostervationi sa

GAR quelle delle ciurme delle naoi e sopra alcune altre più frequentemente piseroate nei climi caldi. Parigi, 1984, in 8.vo. Il lungo titolo di tale opera indica abbastanza gli oggetti che vi sono trattati: vi si trovano riflessioni giudiziose ed osservazioni assai giuste sulla costituzione, sul temperamento dei Creoli e sulla natura delle malattie, alle quali so-

no specialmente esposti. CH-T. GARDANE-DUPORT ( CAR-10 ), chirurgo, nato a Tolone ai 12 di novembre 1746, morto a Parigi ai o d'aprile 1815, fu ricevuto maestro nel collegio di chirurgia di · Parigi, ai 16 di novembre 1782, dopochè sostenute ebbe sulla lussazione della clavicola e sotto la presidenza del P. Sue nna tesi intitolata: De jugulo luxato, 16 pag. in 4 to. Ha pubblicato in oltre un'opera, che ha per titolo: Metodo sicuro di guarire le malattie veneree per la cura mista, Parigi, 1989, in 8.vo; seconda edis., riveduta ed anmentata d'una Memoria sulla salivazione e di molte osservazioni pratiche, 1803, in 8.vo. Tale metodo è assolutamente lo stesso che quello e-posto nel 1975 dal medico dello stesso nome, col titolo di Maniera sicura, ec. L'autore con-fessa anzi che la sua opera può essare riguardata come una puova edizione di quella del medico G. G. Gardane, di cui si dice parente. Tuttavia ha modificato l ordine delle materie ed ha sviluppato meglio certi oggetti, i quali non sono in alcuna gnisa, che indicati nel libro dell autore precedente. Ha trattato soprattutto della gonorrea assai più diffusamente.

CH-T. GARDAR, navigatore svedese, viveva nel IX secolo. Le spedizioni marittime erano allora il gran fine dell'ambizione degli abitanti del Nord. Gardar ne intraprese

una nell' oceano Settentrionale verso l'anno 864 e vide un'isola. che era ancora sconosciuta: ne fece il giro e le pose il nome di Gardars-Holm (isola di Gardar): era la notabile isola, conesciuta poi sotto il nome d'Islanda, che popolata venne da una colonia di Norvegi: fu per lungo tempo una repubblica independente e cadde . poscia in potere dei re di Norvegia.

GARDAZ (FRANCESCO MARIA). nato a Oyonnax, in Bugey verso il 1777, era compatriotta del famo so Santhonax, che gli procurò i mezzi di fare alcuno studio. Avendo terminato a Parigi quello del diritto, ritornò a Lione ad esercitare la professione d'avvocato; ma si occupava più di letteratura e delle lingue antiche, che di giurisprudenza Quantunque educato in parte da Santhonax, non ne aveva seguito i principj e come avvenne la restaurazione (nel 1814), fu dei primi a levar la voce pei discendenti di S. Lnigi e di Enrico IV. Gli avvenimenti di marzo 1815 l'attristarono si fortemente, che nel mese di settembre dello stesso anno, immaginandosi che l'usurpatore avesse una seconda volta rorto il suo bando, cadde in demenra e morì nelle convulsioni, della più spaventosa febbre ( tranghiotti , dicesi, la sua lingua), ai 27 di settembre 1815. I suoi scritti sono: I. Saggio sulla vita e le opere di Linguet, in cui le sue contese con l'ordine degli accocati sono illustrate, ed in che si tropano note e riflessioni, delle quali la prù parte sono relative a tule ordine ed all' e'oquenza del foro, 1809, in 8.vo. L'opera è un tessuto di plagj: per esempio. il pa-rallelo tra G. G. Rousseau e Muntesquieu (pag. 47 e 48) è tratto parola per parola dalla Dissertazione sui monumenti antichi, di Cerutti ( V. CERUTTI ); Il Voti profetici ed effettuati in occusione della fusta ritaturacione dei succussi il S. Laigi sul rono di Francia, per l'abate Del'ille, con alcune considerazioni sugli effetti del fantatimo edeli trafigiane, 1814 [aprile], ja 3.00; Ill Alcuni acritti nei giornali; tra gli altri nel Giornale di Lione. I' esame deiriopera di Billon. Initiolara Ouercazioni sulle giustasie di pace (1814, in 8.90).

GARDE (ANTONIO ESCALIN DES AIMARS, barone DE LA) conosciuto prima sotto il nome di capitano Polin, nacque verso l'auno 1498 nel villaggio di la Garde nel Delfinato, di povera ed oscura famiglia. Fuggito dalla casa paterna per seguire un semplice caporale in qualità di saccardo al servigio d'una compagnia, s' innalzò successivamente pel suo merito al grado di soldato, d'alfiere, di luogotenente e di capitano in un tempo, in cui non si accordava quest'altimo grado che a persone di riguardo o d'un merito distinto. Langev du Bellav, Inogotenente generale nel Piemonte, l'uomo più accorto, più penetrante del suo tempo, lo scelse per amico, per confidente, lo ammaestrò nella politica e lo presento a Francesco I. Unesto principe, sorpreso del sno discernimento, lo inviò in ambasciata a Venezia, dove La Garde conchiuse un trattato d'aileanza offensiva e difensiva tra quella repubblica e la Francia contro Carlo V. Tale bnon successo gli ottenne l'ambasciata di Costantinopoli nel 1541 pel mederinio oggetto. La negoziazione presentata le maggiori difficoltà, ma il destro negoziatore trovò nel suo spirito i mezzi espedienti a trarre Solimano II negl' interessi del suo padrone, Darante il suo soggiorno a Venezia, si era applicato a studiare la marineria. Come ritornò da Co-

stantinopoli, fin creato da Francesco I, generale delle galere, impiego sostenuto fin allora dalle persone de' più alti natali. Allora assunse il titolo di barone di la Garde dal nome delta signoria, che aveva comperata. Raccolse quanto potè trovare nei porti del Mediterraneo de'rimasugli della marineria francese, si congiunse con. Barbarossa e secondò quel famoso marinajo, durante la campagna del 1545 sui lidi d'Italia. Acuto il comando delle truppe in Provenza per la lontananza del conte di Griguan nell'epoca delle sangninose esecuzioni di Merindol e di Cabrières, secondò il furore del barone d'Oppède contro i Valdesi e vi si comportò con tanto più zelo che le sentenze del parlamento d' Aix, gli ordini del re e la brama di dissipare il sospetto mosso da suoi invidiosi di alcuna tendenza in lui al maomettismo, pareva che ginstificassero a'suoi occhi le maggiori crudeltà. Dopo tali sanguinose spedizioni andò a servire contro gl' luglesi sotto l'am miraglio d'Annehaut. In tale guerra insegnò ai Francesi a procedere con ordine nello schierare le navi. nel combattere e nell'utare l'artiglieria. Spinse i nemici sulle loro coste e fece uno sbarco nell'isola di Wight, eni devasto Come ne ritornava, gli venne tolto l' impiego di generale delle galere e condannato venne a perpetua prigione per aver fatto la guerra contro i Valdesi: ma il suo processo essendo stato riveduto nel 1551, fu dichiárato innocente ed ando a service in Toscana sotto Paolo di Thermes. Nel ritornare da Roma. dove aveva condotto i cardinali di Lorena e di Tournon, s'asvenne in 80 grosse navi spagnuole, che trasportavano 10,000 soldati a Genova. La Garde non aveva che due galere : inalbera bandiera

imperiale, fa dire agli Spaganoli che conduceva in Ispagna la regina d Ungheria, chiede nn saluto di tutta l'artiglieria, e senza dar tempo che ricaricassero i cannoni, inalbera vessillo francese, piomba con impeto su essi, cola a fondo due delle loro navi, ne prende 15 riccamente cariche e disperde le altre. Nel 1553, essendogli stata restituita la carica di generale delle gallere, gli fu conferito il comando della flotta, che trasportava l'esercito destinato a far la conquista dell'isola di Corsica Tale esercito fece rapidi progressi: La Garde vi spiego gli stessi talenti: ma l'attività di Doria e la ritirata di Dragut fecero tornar vana la spedizione. Andò in seguito a raccogliere sulle spingge d'Italia gli avanzi dell' esercito francese dopo la disfatta di Marnano, Una densa nebbia avendolo fatto incappare in mezzo alla flotta di Doria, assai più considerabile ohe la sua, sepe trarsi da tale pericolo per l'abilità delle sue mosse, e rientro a Marsiglia senza aver perduto neppur una sola nave. La pace rese inutili i suoi talenti: egli cadde nell'obblio; venne anzi spogliato del suo impiego, che gli fu resti-tuito soltanto nel 1566. Contribul alle vittorie di Jarnac e Montcontour. Nel 1573 ordinato gli fu che andasse a bloccare la Rochelle per mare, intantochè il duca d'Anjou l'assediava per terra. La flotta dei ribelli, comandata da Montgommery, fu battuta; ma siccome i migliori suoi marinai, che erano protestanti, disertavano a branchi; e tniti i suoi progetti erano tosto venduti al nemico, non potè impedire l'ingresso dei soccorsi. Il duca d'Anjon furioso lo fece mettere in prigione al cospetto di tutto l'esercito. Il principe, riconoscendo tosto la sua ingiustizia, lo fece riporre immediatamente in libertà

e ali esibi la sua amicizia. Quést'ultimo affronto lo decise ad eseguire il suo progetto di ritirarsi, formato già da qualche tempo. Lasciò la corte, si ritirò nel villaggio dov'era nato, e vi morì d'idropisia nel 1578, lasciando, dice Brantôme, più onore che sostanze all'unico suo figlio. Era semplice nella vita privata, magnifico nella comparsa, dolce in società, ameno in conversazione. A lui è dovnta la costruzione di galere più solide e cui più facili era di muovere che prima non fosse. I combattimenti in mare non erano che confusione: egli insegnò a dividere le armate a squadre, ognora pronte a soccorrersi mutuamente.

T-p. GARDEIL, professore di medioina e di matematiche, membro dell'accademia delle scienze, iscrizioni e belle lettere di Tolosa. creato corrispondente del celebre Bernardo di Jussien nell'accademia reale delle scienze nel 1255. morì ai 19 d'aprile 1808 in età assai avanzata. Pel corso di 50 anni si occupò indefessamente della traduzione delle opere d' Ippocrate, la quale comparve alenni anni prima della sua morte, senza il nome dell' autore e col titolo seguente: Traduzione delle opere mediche d' Ippocrate sul testo greco di Foes, Tolosa, 1801, 4 vol. in 8.vo. Quantanque parecchie parti delle opere d'Ippocrate fossero state pubblicate in diverse epoche da un gran numero d'autori, nessuno prima di Gardeil aveva osato d'intraprendere in niuna lingua moderna la traduzione delle opere compinte del padre della medicina: perciò, sebbene quella di Gardeil racchinda soltanto le sette prime sezioni dell' edizione di Foes ed abbia egli soppresso l'ottava sezione come apocrifa, è la più compiuta che in Francia si possegga. Gardeil è parimente antore d'una Lettera a Bernardo de Jussieu sul tripoli, inserita nella Raccolta dell'accademia delle scienze (1).

GARDEN (FRANCIS), magistrato e letterato scozzese, più cono-scinto sotto il nome di lord Gardenstone, nacque in Edimburgo nel 1721. Essendosi applicato alla giurisprudenga, fn fatto nel 1744 membro della facoltà degli avvocati e si rese chiaro nel foro, meno per la profondità e l'estensione delle cognizioni che per la sagacia del suo intelletto, l'agginstatezza e l'imparzialità delle sue opinioni. Le distrazioni della società, in oni si rendeva distinto per nn'originalità piccante e per uno spirito d'independenza, che lo faceva comparir ruvido, avevano, del pari che l'amore alla letteratura ed alle belle arti, molto nociuto a'snoi progressi negli studi severi, cui la sua professione esigeva. Fece di buon'ora prove di talento per la poesia. Essendo verso il 1755 sceriffo della contea di Kinkardine. ebbe occasione di conoscere il merito nascente del poeta Beattie e gli procurò tutti gl'incoraggiamenti, che poteva. Garden fn fatto sollecitatore del re nel 1764, indi uno dei giudici della corte di tornata e di quella del giustiziere, che nella Scozia sono le corti snpreme di giudicatura, tanto civile che criminale. Comperato aveva nel 1762 la terra di Johnston, presso il villaggio di Laurence-Kirk, nella contea di Kinkardine. Testimonio della sorte miserabile dei paesani, formò allora il progetto di alleviarla, almeno per quelli circonvicini, e spese la maggior parte de'snoi averi a dilatare quel villaggio e ad abbellirlo. Mol-

(1) Naigeon nella sun edizione delle opera di Diderot (XII 366 o 122.) narra intono a Gardeii un fatto singolare, ripetuto nel supplimento al Corteggia di Grimm, 275-76.

ti artigiani d'ogni genere andarono a termarvi stanza, attirati dalle splendide proferte che fece loro ed alle quali aggiunse ancora nuove agevolezze in progresso. Tentò d'istituirvi più maniere di manifatture, senza molto buona rinscita da prima e con gravi dispendi. cui sostenne solo senza sgominarsi. Intanto il villaggio s'ingrandiva sensibilmente: nel 1779 ottenne che fosse eretto in borgo di baronia col vantaggio tra gli altri d' un magistrato speciale. Alla fine vi prosperò una manifattura di tela ed uno stabilimento di purgo. Tali particolarità di beneficenza erano la più dolce sua occupazione. " Ho provato in alcuna gnisa, egli » dice in nno de suoi scritti, mol-» ta parté dei piaceri, a cui gli uo-» mini corrono dietro; ma nessuno » mi è rinscito così grato come n quello, che mi venne dall'accre-» scimento del mio villaggio". Lo stato della sna salute facendogli desiderare d'abitare in un clima più mite che quello dell'Inghilterra, si recò a passare alcun tempo in Francia nel 1786 e visitò poscia pareochie altre parti del-l'Europa, formando raccolte d'oggetti di storia naturale e d'arti e tenendo un giornale delle sue osservazioni. Ritornò in capo a cinque anni nel suo paese natio, dove riprese le sue funzioni giudiciarie. Eravi presso Edimburgo una sorgente, chiamata Saint Bernard's-Well, di cui le acque rinomate un tempo per le loro mediche qualità erano state abbandonate. Il Lord Gardenstone comperò tale terreno, vi costrusse una fabbrica e vi collocò alenne persone incaricate di distribuire le suddette acque, mediante una tenne retribuzione. agli abitanti d'Edimburgo, che ne fauno la meta della loro passeggiata del mattino. Si occupo, negli ultimi suoi anni, della pubblicazione d'una raccolta intitolata,

Miscellanee di prose e versi, di che i migliori componimenti a lui sono attribuiti; di quella altresì delle Osservazioni, che aveva fatte nei suoi viaggi. Un volume di tali osservazioni comparte nel 1791, in 13. grande, col titolo di Memorie d un vinggiatore (Tracelling memorandum;); un secondo comparve nel 1792 : furono letti avidamente. Sono scritti con garbo e calore, contengono aneddoti interessanti ed osservazioni, particolarmente si. la storia naturale, sulla pittura e sull'agricoltura. V: si trovano regote d'igiene ad uso dei viaggiatori. L'odio de despotici governi e della superatizione anima sovente il suo stile. Non reca meraviglia che professato abbia con fervore i principi, che le prime commezioni go-vernarono della rivoluzione francese; ma i suoi compatriotti gli hanno rinfacciato che perseverases in tale fervore anche dopo gli orrori, che I banno bruttata, L'ultimo scritto; cui pubblicò, fu una Lettera agli abitanti di Laurence-Kirk. Questo filantrope morì ai 22 di luglio 1795. Un terzo valume dei Tracelling memorandums, che comparve; dopo la sue morte e che contiene i suoi gindizi sopra alcu-ne delle più belle opere di pittu-ra e di scultura dell'Italia, è preceduto da una Notizia sulla sua vita.

GARDIE (Porro, barnen en L.), feld-marestiallo e sen-taree di Sva, feld-marestiallo e sen-taree di Sva, acaque in Francia, dove suo padre Garcamo di la Gardie postedra la vignorie di Russol la Gardie e Hornazon. Poché ebbe mulitato in Francia, passo im Danimarea, dove Federico II, gli afido molti commandi militari. Esto molti della prosa della forteam di Varberg, nel 1565. 8 ingaggiò al servigio di Erico XIV. Ma qua poste di principa reado commeno per proporti del propositione del propositione

recchi atti di crudeltà, che lo rese ro odioso, di la Gardie passo nel partito dei dochi Giovanni e Carlo, fratelli del re ; comandò l'esercito, ch'essi avevano arrolato: e d accordo con Erico Leionhuvad. prese Stocolina. Poco dopo, Giovanni fu elevato al troco e diede prove luminose del suo favore al generale, che aveva contribuito al suo innalzamento. Di la Gardie divenne successivamente cavaliere, barone, teld-maresciatio cenatore, ambaseiatore in Francia, in Austria, a Roma, ed ottenne in matrimonio una figlia naturale del re. I suoi taleuti nell'arte militare apparvero soprattutto in Livonia nella guerra contro i Russi. Un accidente termino la sua vita ai 5 di povembre 1585: si annegò nel perto di Narva, dove la nave, che lo conduceva, aveva fatto nenfragio. I suoi discendenti hanno formato una della famiglie più considerabili di Svezia. C-AU.

GARDIE (GIACOMO, conte pe LA), contestabile e senatore di Sve zia, figlio del precedente, nato nel 1585, morto nel 1652, ottenne sotto il regno di Carlo IX il comando degli eserciti svedesi coatro i russi e si condusse con pari valore e saggezza. Sottomise molta parte dell'impero mescovita e si avviò vittorioso fino a Mosca, I Russi avevano concepito tanta venerazione per lui, che collocarono il suo nome nel loro calendario e gli indirizzarono omaggi religiosi. Le discordie intestine sopraggiante essendo alla guerra, gli stati di Nowgorod s indirizzarono al generale scedese per negoziare una tregua e per offrire la corona ad un principe di Svezia. Di la Gardie sollecitò Gustavo-Adolfo, snecesso allora a Carlo IX, d'inviare suo fratello, il daca Carlo Filippo: ma ragioni di stato avendo tardato la partenza di esso principe, i Russi

sceliero nu altro La guerra essendo ricominciata, Gustavo Adolfo si recò in persona all'esercito, co-mandato da la Gardie, e fece le prime armi sotto questo gran capitano, il quale continuò ad espngnare piazze ed a guadagnare battaglie. Poich' ebbe fatte prove cospicue de'snoi talenti per la guerra, di la Gardie si rese distinto come pacificatore e diresse le negoziazioni, che nel 1617 produssero la pace di Stelbowa: divenue in seguito senatore e fu messo alla direzione del dipartimento della guerra. Dopo la morte di Gustavo Adolfo fu nno dei tutori di Cristina. Aveva sposato la contessa Ebba di Bralié, imparentata con la famiglia Vasa e con la quale Gustave aveva voluto dividere il

trono. C-AU. GARDIE (MAGNO GARRIELE DI LA), figlio del precedente e snecessivamente gran cancelliere e grande siniscalco di Svezia, naoque nel 1622. Dotato dalla natura di belle sembianze, d'un'immaginazione brillante e di felice memoria, sì fatti vantaggi ebbero risalto da nu educazione la più diligente e da viaggi ne principali paesi dell'Enropa. Allorchè il conte di la Gardie comparte nella corte di Cristina, questa principessa lo colmò delle distinzioni più lusinghiere. Si afferma anzi oh'ella progettato avesse di sposarlo e che rinunziasse a tale disegno soltanto er le rappresentanze del cancelliere Oxenstieru Nel 1642 inviò il conte, come ambasciatore in Francia e gli assegnò un segnito di dugento cinquanta per one. Come ne ritornò, sposò la principessa Enfrosina, cugina della regina e sorella del principe Carlo Gustavo, che successe a Cristina sotto il nome di Carlo X. Il favore. di eni godeva il conte. destò per altro invidia: fu disservito in corte.

GAR non seppe sventare la cabala, ed ordinato gli venne di ritirarsi nelle sue terre. La regina, che lo sospettava ingrato, non potè dissipare tale dubbio e conservò fino alla morte dell'avversione per questo favorito, cui aveva voluto collocare sul trono. Ma di la Gardie ricomparve con lustro, allorchè Carlo Gustavo, suo cognato, sall sul trono: ebbe anche l'ambizione di correre l'aringo delle armi ed ettenne un comando in Livonia. Il re non fu per altro sempre soddisfatto della sua condotta e disapprovò i mezzi, di che aveva fatto use in alcune circostanze importanti. Un nuovo aringo si aperse alla sna ambizione, durante la minorità di Carlo XI. Messo nel numero dei tutori di esso principe, si fece un partito potente, otteune la dignità di grande cancelliere e diresse tutte le negoziazioni, Mantenne altrest per un tempo non poco lungo la «na influenza come il re fu dichiarato maggiore; e fu desso che decider fece a Carlo di conginngere le sue armi con quelle di Luigi XIV, durante la guerra, che incominciò nel 1672. Le armi svedesi essendo rimaste perdenti in quella gnerra, il credito di la Gardie scemò; ed il partito, che gli era opposto, avendo ottenuto la confidenza del re, egli fu allontanato dagli affari. Allorche il decreto degli stati, che comparve nel 1680, conferì a Carlo il diritto di ricoorare le terre della corona, alienate sotto i regni precedenti, il conte di la Gardie non fu risparmiato e perde i vasti dominj, che aveva ottennti dalla munificenza di Cristina e di Carlo X. Non avendo altra fortuna, si trovò nella situazione più penosa: visse ancora alcuni anni nell'indigenza e morì nel 1686. In tal guisa terminò la cersa d' un nomo, che avevà potuto sperare di cingere il diadema, si era imparentato con la famiglia reale, aveva fatto costruire tre castelli e sedici chiese nelle sue terre, e per vent'anni si era vednto arbitro dei destini dello stato. Tale grandezza fu onninamente obbliata: ma restò la memoria di quanto il favorito della fortuna aveva fatto a pro delle scienze, delle lettere e delle arti; e si rammenta aucora con piacere nella Svezia ch'egli accoglieva i dotti ne suoi castelli ; che proteggeva gli artisti; che ebbe tre biblioteche ed una stamperia, dalla quale uscirono alla luce molte opere importanti: che fece raccogliere in un pubblico deposito tntti i monumenti della storia del paese; ed essendo cancelliere del-l'università d'Upsal, arricchì la biblioteca dei manoscritti più preziosi che possegga, ed in particolare del celebre Codex argenteus (V. ULPHILAS). Il conte di la Gardie si era anche fatto conoscere nei paesi esteri siccome protettore illuminato dei talenti e Mecenate generoso. Assegnò una pensione a Mézerai, allorche esso dotto quella perdeva, che gli era stata accordata in Francia (V. CRISTINA).

C-AU. GARDIE (Contessa DI LA) era nata contessa di Taube ed aveva sposato il conte Ponto di la Gardie, generale al servigio di Svezia. Distinta pei natali, pel grado e per avvenenza, lo fu maggiormente per le buone qualità dello spirito e del cnore. Soggiornando, nel 1761, nella provincia di Dalecarlia, riseppe che si perseguitavano giuridicamente dodici donne di Dalecarlia, accusate di magia, e che il tribunale del luogo doveva pronunziare sentenza di morte. Ella s'istruì di tutti i particolari del processo, e si convinse che l'aecusa, intentata dall' ignoranza del popolo, era stata ascoltata da creduli giudici. Avendo fatto delle rimostranze a Stockolm, ottenne che

il processo fosse riveduto e gindicato da un altro tribunale. Le Dalecarlie furono dichiarate innocenti: e quella, che le aveva salvate, vide unirsi alla loro riconoscenza l'omaggio dell'intera nazione. Fn deliberato di coniare una medaglia onde perpetnare la memoria di tale atto di beneficenza. Poco dopo, la di la Gardie diede un altra prova dei sentimenti, che l'adornavano, cercando di distruggore il pregiudizio, ohe regnava ancora nella Svezia contro l'inoculazione Essa indusse tre de'snoi paesani ad affidarle i loro figli e fece loro innestare il vajuolo da un abile medico. Come furono risanati, li rimandò alle case loro : tale esempio fece sulla moltitudine la più forte impressione. La contessa di la Gardie morì, nel 1765, d'una febbre maligna, cni prese nel curare i suoi famigli, che n'erano infermi, e tale sagrifizio coronè le virtù, che avevano fatto l'ornamento della sua vita.

GARDIN DUMESNIL (G:o-VANNI BATTISTA ) nacque, nel 1720, nel villaggio di Saint-Cyr, presso Valogne, nella Bassa Normandia. I primi suoi anni furono spesi nello studio delle lettere; e passo l'intera vita a coltivarle ed insegnarle. Da prima professore del collegio di Lisieux, nell'università di Parigi, creato poi, il primo di gennajo 1758, professore di rettorica nel collegio d'Harcourt, il suo nome distinto venne con onore tra quelli degl'illustri professori, che furono, durante il XVIII secolo, la gloria di quella celebre università. Una conoscenza profonda delle lingue greca e latina, uno spirito solido, nn gusto sicuro ed un talento mirabile per trasmettere ai suoi allievi la scienza cui possedeva, ed inspirar loro l'amore dello studio, lo renderanno mai sempre il modello d'ogni bnon professore. Il

to Carnto

sno buon gusto è provate a sufficienza das suoi Sinonimi latini. Quanto al suo talento per insegnare, ne abbiamo per mallevadori alcuni membri riguardevoli della nuova nniversità, i quali si risovvengono con riconoscensa di essere stati snoi allievi e che fanno di lni la più onorevole testimonianza. Nel 1764, dopo la soppressione dei gesniti. Gardin Dumesnil fu incaricato della direzione del collegio di Luigi il Grande : egli soppe, mal grado ardue circostanze, introdurre in quell'istituto nn ordine ed una disciplina, che tornarono a somun prore del suo carattere e della sua abilità, come principale. Ritirato nel suo paese natio molti anzi prima della rivolnzione, impiegava il fratto delle sue economie a spargere benefizj sopra i suoi concittadini: gli abitanti di Saint-Cyr nou obblieranno mai la scuola, che aveva fondata presso di essi per l'istruzione senza spesa de'loro figli, Mal grado la mediocrità dei suoi averi, fece fabbricare a sue spese per l'alloggio del maestro e le scuole una casa comoda e bella, assicurando per sempre con una rendita fissa la sussistenza e gli onorari del precettore: questi doveva non solo insegnare le cose primarie ed indispensabili, ma altresi sapere il latino ed ammaestrare in caso due ragazzi del circondario, che mostrassero più disposizioni per tale studio. Nel temo del disordine e dell'anarchia la scuola fu distrutta; ed il fondatore si vide forzato a ritirarsi in una terra straniera col valente masstro, eni aveva associato alle sue viste generose. Ripatriato sul finire delle nostre prime turbolenze oivili, terminò nel 1802, nel luogo della sna nasoita, una corsa, che fu tutta intera dedicata al pubblico bene ed alla pratica delle virtù. I Sinonimi francesi dell'abate Girard avevano suggerito a Gardin Dume-

snil l'idea di comporre i Sinonimi latini, cui fece comparire per la prima volta nel 1777, in 12, e di cui pubblicò, nel 1788, una seconda edizione in 8.vo, rivednta, corretta e considerabilmente aumentata. "Di tale opera (dice Bejot, il n quale in quel tempo ne fu il cen-" sore) mi parve che dovesse rin-» seire di somma utilità, non solo " alla gioventù, per istruzione del-» la quale è stata principalmente » intrapresa, ma altresì a tutti » quelli, che, componendo in lati-» no, vorranno fare uno studio par-» ticolare della proprietà dei ter-» mini ". Jannet ne pubblicò una terza edizione, Parigi, vedova Nyon, 1813, in 8.vo. Senza snaturare l'opera, ha cercato di togliere alcune inesattezze sfuggite all'antore: ha soppresso alcune etimologie arrischiate o derivate troppo da lungi; ha aggiunto gran numero d'esempj, che formano un buon quarto di opera; alla fine ha verificato e ristabilito un numero immenso di citazioni secondo gl'indici stampati alla fine dei buoni antori olassici e dietro la scorta de migliori dizionari, ec. In quest'ultima edizione venne conservata l' Epistola dedicatoria, che si leggeva nelle due precedenti: essa fu indirizzata nel 1777 al rettore (Duval) ed all' università di Parigi: la latinità n'è pura: l'autore vi spiega i motivi della sua impresa con quel candore e quella modestia, che tanto convengono ai letterati (1).

J-7.

GARDINER (STEFANO), VESCOVO

(1) N. L. Achainte ha pubblicate i M. monial lattis per Gardin Donessii, mora e driena riveloti, carrelta suli cairone originale ed annentata di seo innosimi con tipie azioni, Parigi, Ang. Delahin 1815, in Sec. Tale eccellente opera era atta traduta in tes desce da G. C. T. Ernesti (Fed. Expert). Gardin Dumestill ha seritio alierte alemia Precett di restorico tratti de Quintillano, 1762, in 12.

A. B-T.

202 di Winchester e gran cancelliere d'Inghilterra, nacque circa l'anno 1485 a S. Edmond-bury, netta contea di Suffolk. È opinione che fosse figlio naturale di Lionello Woodvill, vescovo di Salishury, cognato del re Ednardo IV: esse prelato, per coprire la sua turpitudine, aveva fatto sposare la sua concubina ad uno degli ultimi suoi famigli, per nome Gardiner, di cui Stefano portò poscia il nome. Le sue felici disposizioni si mostrarono con Instro a Cambridge, dove fece rapidi progressi nel greco, acquistò una facilità sorprendente di scrivere elegantemente in latino, formando il sno stile su quello di Cicerone, e si rese abilissimo in ambe le leggi. La sua rinomanza gli merità, all' uscire dell' nniversità, la protezione del duca di Norfolk, ministro di stato, e l'impiego di secretario del cardinale Wolsey. Enrico VIII avendolo-trovato un giorno occupato, per ordine del cardinale, a compilare il progetto d'un trattato, che dovera mutare il sistema politico dell'Europa e fare molto onore all' Inghilterra, rimase sì soddisfatto del ano lavero, che venne in determinazione fin d'allora di adoperarlo negli affari più importanti. I talenti di Gardiner nella diplomazia si manifestarono con un funesto splendore nel famoso affare del divorzio. Creato nel 1528 uno dei commissari incaricati di recarsi per negoziare quella grande faceenda a Roma, gli riusci di far conferire i pin ampli poteri al legato Campeggio e di fargli aggiungere il cardinale Wolsey: tutte cose fatte con perfetta soddisfazione del re, d'Anna Bolena e del primo ministro, i quali con lettere amichevoli gliene attestarono la loro riconoscenza. Venne affermato che in tale missione avesse avuto l'ordine secreto del cardinale di traversare la negoziazione; ma il fat-

to è pienamente confutato da Strype, il quale fu in grado di conoscere tutte le particolarità di talo ambasciata, nel carteggio manoscritto di Gardiner. Fu, dicesi, in tale circostanza che cattivò si bene l'animo dei cardinati in favore di Wolsey, durante nna grave malattia di Clemente VII, che aveva la più grande speranza di farlo salire sul trono pontificio, se la gnarigione del papa non avesse tornate inutili tutte le sue disposizioni . Il buon esito di tale negoziazione gli ottenne come ritornò, l'arcidiaconato di Norfolk, l'ingresso nel consiglio privato in qualità di secretario di stato, una grande influenza in tutti gli affari e nel 155 i il vescovado di Winchester. Il suo zelo per secondare le viste del re crebbe per tanti favori: ottenne ad esso principe il suffragio dell'università di Cambridge pel divorzio; concorse con Craniner alla sentenza, che pronunziò la separazione; andò a sollecitarne la ratificazione in Marsiglia, nella conferenza, che tennero in quella città il papa ed il re di Francia, e significò, conginntamente con Bonner, l'appello di Enrico e di Crapa mer al futuro concilio nel caso, in cai voluto si fosse procedere confo di essi. Ma quando Enrico VIII si fu dichiarato capo supremo della Chiesa anglicana, Gardiner incaricato, per la convocazione o assemblea del elero del 1552, di stendere l'indirizzo di essa al re, lo fece in modo da ridurre la supremazia reale alle cose puramente temporali : insisteva fortemente sulla distinzione e l'independenza delle due potenze, sul diritto inerente al potere ecclesiastico di esercitare il potere legislativo nelle cose spirituali, e sulla primazia divina della Santa Sede nella Chiesa. Tale indirizzo, che tendeva a rendere illusorio il nuovo titolo di Enrico, spiacque molto ad esso

principe, il quale ne seppe pessimo grado al compilatore. Il vescoro di Winchester, avendo sercato di giustificarsi con una lettera apologetica, in cui insisteva di nuovo sulla stessa dottrina e traeva a ciò argomento dai principi fermati dal re medesimo nella sua opera contro Lutero, il monarca non parve meno offeso dall'apologia che non l'era stato dall'indirizzo. Ma questo prelato cortigiano non tardò a mutar favella : seppe conservare ed anzi accrescere il suo credito, non solamente pel zelo, con cui servì il suo padrene in tutte le contese, ch'ebbe con la corte di Roma, ma altresì per la sua prontezza in disdirsi de principi, che posti aveva in nome della convocazione del 1532. Si era di fatto tanto inoltrato nelle dispute di Enrico col papa, che non poteva fare un passo di più senz'aderire alla fine alla supremazia reale, di cui divenue uno de più grandi promotori. Per difendere tale nuova prarogativa, che rendeva Enrico capo supremo della Chiesa anglicana tanto nello spirituale che nel temporale. Gardiner pubblicò nel 1534 il trattatello De vera obedientia. Enrico l'aveva inviate in quell'epoca ambaseiatore in Francia, donde fece espellere il celebre Polo, il maggiore avversario delle novità, che s'introducevano nell'Inghilterra. Continuò ancora a possedere per molti anni la confadenza del suo padrone; e per conservarsela si piegava a tutte le sue bizzarrie, si prestava a tutti i suoi caprieci. Ebbe parte nel processo contro Caterina Howard. quantunque avene i più stretti legami con la famiglia di quella regina concorse in tutte le cose, out Enrico fece contro i cattolici per mantenere la sua supremazia. Ma la sua devozione ai dommi della Chiesa, impugnati dai protestanti, gli suscitò spiacevoli brighe per

parte di quelli, che cercavapo di farli prevalere nell'Inghilterra. Duraute la sna ambasciata in Francia, era stato consultato da Enrico sulle proposizioni che gli facerano i principi protestanti di Germania per indurlo ad adottare la coufessione d'Augusta, ed egli scritto gli aveva fortemente per dissuadernele, in guira che il tentativo di essi principi era stato inefficace. Partecipò anzi a tutti gli atti di rigore esercitati dal re contro i predicanti dei anovi errori; il ohe fece formare a Cranmer il progetto di rovinarlo. Quell' arcivescovo attirò nel suo disegno il vicereggente Tomaso Cremwell, il quale aveva conservato contro di lui un vivo risentimento, perobe, in enta all'avviso di que due promotori della credenza luterana, egli aveva caldamente sollecitato presso il re la compilazione ed il bill degli articoli, che raffermavano la dottrina antica e proscrivevano la nueva eresia. Fu altresì per suo consiglio ed anzi a sua suggestione che il monarca sottoscrisse l'ordine di far chiudere la regina Caterina Pare nella Torre e di far procedere contro di essa come eret:ca : tale ordine, essendo stato scoperto per l'imprudenza del cancelliere Wristhely, fn rivocato; ma il re. adontato per tale scoperta, si mostrò assai indisposto verso chi lo aveva consigliato di darlo Granmer aveva altri motivi particolari di vendetta, quello, tra gli altri, d'essere stato sul punto di venir chiuse nella Torre ad istanza del vescoro di Winohester. Credendo l'occasione favorevole per ruinare il suo nemico, nulla trascurò onde reus derlo sospetto al diffi lente monarca Ma le proteste di Gardiner e la ricordanza de suoi meriti autichi sviarono la procella o almeno tolsero che questo prelato fossa catturato. Tuttavia non potè ritornare nel favoro del suo padrone, il

quale l'escluse dal consiglio di reggenza, destinato a governare il regno, durante la minorità d'Eduardo VI. Sotto il nuovo regno Gardiner cadde in totale disgrazia. Rigorosamente ligio alla riforma di Enrico VIII, si oppose sempre ai mutamenti intrapresi ed esegniti da Cranmer: non approvava në i visitatori inviati in tutta l'Inghilterra per fondarvi la nnova dottrina, ne i predicatori incaricati di predicarla, nè i libri stampati per insegnarla. La lettera, che scrisse in tale proposito al visitatore Godsalvo, spira tutto il vigore episcopale; e fit cagione quindi che fosse chiuso nella Flert, dove restò prigione durante l'intera tornata del parlamento del 1547, per timore che non contrariasse nella camera alta alle grandi mntazioni, che divisato si avea di proporvi e di farvi vincere. Uscito di carcere in virtù d'un indulto generale, i suoi nemici lo perseguitarono alla sua diocesi, spiarono i suoi passi, lo denunziarono al consiglio privato: il massimo stto delitto era quello di non riconoscere nel consiglio di reggenza il diritto di esercitare la supremazia reale, durante la minorità, per fare nuove leggi in materia di religione. La corte avendo voluto obbligarlo a predicare il giorno di S. Pietro nella cattedrale di Londra su tale argomento, egli rifintò da prima d'assumersi tale incombenza; ma il duca di Sommerset, che governava il regno col titolo di protettore, avendolo caldamente sollecitato, si arrese, sebbene con estrema ripugnanza, a quanto da lui si esigeva. Il suo sermone si aggirò principelmente sul principio della supremazia reale, cui sviluppò in tutta la sua estensione, senza però spiegarsi sulla questione particolare, ch' era l'oggetto della contestazione. La corte, malcontenta di tale silenzio affettato, lo fece incar-

GAR cerare nella Torre, in un appartamento malsano, dove fu trattate col massimo rigore e privato venne d' ogni comunicazione co' suoi amici, fino col suo cappellano, e de' suoi libri. La disgrazia del duca di Sommerset gli fece concepire alcuna speranza di libertà. Ma avendo sempre rifintato di riconoscersi reo di nessun delitto e obiesto d'essere giudieato, non si fece che restringerlo maggiormente : fu sequestrata la rendita de' suoi benefizj. Da nitimo una ginnta composta de'snoi nemici, ed a cui presiedeva Cranmer, il più fiero di tutti, lo citò a comparire dinanzi ad essa: egli ebbe nn bel protestare contro la parzialità de' suoi gindici, contro l'incompetenza dei laici, che n'erano membri, per gindicare un vescovo, la sua deposizione fu non pertanto prounnziata. e la sua oaroere fu più rigorosa che mai, mal grado l'appello, che aveva fatto della sentenza al re. La sola sua consolazione in tale stato fu d'occuparsi a tradurre in versi i Inoghi della Sacra Scrittura più relativi alla sua trista situazione. Come avvenne l'esaltazione della regina Maria, la fortuna si diohiarò in favore di Gardiner nel modo più Inminoso : allorchè quella prinoipessa quindici giorni dopo di essere salita sul trono, ando a visitare la Torre di Londra, il vescovo di Winchester la complimentò in nome degl'illustri personaggi carcerati con esso; e subito le porte della prigione furono aperte per lui e pe' suoi compagni d'infortunio. Fu scelto successivamente per celebrare le esequie del defunto re a Westminster, in presenza della corte, e per fare l'incoronazione della nuova regina, la quale lo innalzò all'eminente dignità di cancelliere del regno e lo ammise all'intera sua confidenza. Quantunque avesse allora 70 anni, quantunque le sue lunghe sventure ed

una cattività di cinque anni avessero dovuto indebolire il suo intelletto, adoperò con somma attività in tale importante ministero. Eravi nn esercito in armi che poteva destare inquietudini ; egli trovò modo di licenziarlo senzachè nascesse turbolenza nessuna · le casse erano vuote di danaro; egli le riempie di carta, che ottenne un corso vantaggioso: contese civili e religiose tenevano diviso il regno; ei le temperò con saggi regolamenti, soprattntto proscrivendo le denominazioni odiose d'eretici e di papisti. Al padre ed ai complici di Giovanna Grey, cui il duca di Northumberland, suo suocero aveva fatto incoronare regina, fin fatta grazia; e non fu sna colpa se anco il duca non l'ottenne. Fece pubblicare nn eccellente regolamento iulle monete; condonare le tasse imposte sotto Eduardo VI; consolidare i debiti fatti sotto quel principe; abolire le leggi di Enrico VIII sui delitti d'alto tradimento, stranamente moltiplicati, e che farono ridotti ai termini moderati dalla legge del 25.000 anno d'Eduardo III. Un'operazione assai più difficile delle precedenti era quella di far sopprimere gli atti del divorzio sotto Enrico VIII e di cui egli era stato uno dei più ardenti promotori; ne venne per altro a capo e seppe far ricadere sopra Craumer tutta l'odiosità di tali atti: l'abrogazione di quelli, che erano stati fatti sotto Eduardo VI relativamente alla riforma, fu pure opera sna Alla fine il matrimonio conchiuso tra la regina e Filippo di Spagna, a condizioni infinitamente vantaggiose all' Inghilterra, fu effetto d'una negoziazione estremamente dilicata, nella quale spiegò i talenti d'un grand' nomo di stato. Tntto ciò, dicono gli autori della Biografia britannica, gli tornò tanto più ad onore, quantochè non v' impiegò

che la sua accortezza e l'eloquenza, senza corruzione, senza violenza, che che ne abbiano potuto dire alcuni scrittori. È nondimanco certo che Carlo V mandato gli aveva foo.000 lir. per rendere favorevoli al matrimonio i membri del parlamento più recalcitranti. Ragioni d'amor proprio e di politica lo rendevano difficile sull'affare dello scisma, di cui era stato uno degli agenti più attivi; paventava altronde l'arrivo del cardinale Polo, creato legato apostolico per ultimare la riconciliazione dell' Inghilterra con la Santa Sede, per timore oh' esso cardinale, pel quale la regina aveva un singolare affetto, non gli rapisse il suo credito e la sna influenza Ma alla fine fu forza cedere ai voleri di quella principessa: Polo, dopoché tardatogli fu per lungo tempo il viaggio sotto diversi pretesti del vescovo dai raggiri di Winchester, sbarcò nell' Inghilterra. Gardiner, nella sua qualità di cancelliere, lo presento al parlamento, cui aveva già preparato alla riunione, e la domenica dopo tale avvenimento vi appose il suggello con un sermone. cui predicò al cospetto del re, della regina e del lord maire, allorchè il cardinale fece il sno ingresso nella oittà. La salnte di Gardiner declinava sensibilmente : lo stato di essa non tolse però che aprisse il parlamento del 1555 : vi parlo anzi, pochi giorni prima della sua morte, con una forza, un'eloquenza ed nna presenza d'animo che non si risentivano per unila dell'età sua, nè delle sue infermità : non potè arrivare sino al termine della tornata e morì di gotta ai 12 di novembre. Il cardinal Polo, che non aveva motivo di essere preoccupato in sno favore, riguardò quell'avvenimento come fatale alla Chiesa ed allo stato, e parlava di tale perdita siccome pressochè irreparabile nelle circostauze

206 dilicate d'allors, Gardiner fu une dei più grandi ministri del suo secolo: i registri del parlamento e le Negoziacioni di Noailles ne somministrano prove senza numero. Parve che i suoi talenti e le sue conoscenze lo ponessero sempre al livello dei posti importanti, cui tenne gradualmente. Questa cosa tu veduta ancor meglio dopo la sua morte per la confusione, in che venne l'amministrazione del regno. Era nomo abile a conciliar gli animi, a farsi stimare da tutti i partiti; riflessivo nelle sue operazioni, considerato presso tutte le potenze straniere, godendo di somma influenza nel suo paese, il che l'aveva fatto escludere dal parlamento sotto Eduardo VI: tanto si temeva che non impedisse quel corpo di ammettere i grandi mutamenti che si volevano introdurre. Gli fu ascritto a colpa il matrimooio della regina Maria con Pilippo di Spagna: ma quella principessa lo voleva assolutamente; e la destrezza con cui Gardiner li condusse nel trattato, di che tutte le clausole furono in vantaggio del suo paese, gli fruttarono sommo onure fuori e dentro del regno. Era sinceramente ligio alla costituzione e seppe sempre aliontanarne ogni influenza straniera, contenere la prerogativa reale ed assoggettare le bolle ed 1 rescritti di Roma alle forme legali che garantivano le liberta della Chiesa anglicana e del l'independenza assoluta della corona quanto al temporale. Era sua massima d'avere parlamenti brevi e frequenti; così prevenne l'inconveniente de le lunghe tornate. e trovava mezzo di farvi confermare tutte le sue operazioni. Burnet gli rimprovera amaramente la persecuzione esercitata contro i protestanti sotto il reguo di Maria, e di avere operato in ciò per disdegno contro quei che per eguitato avevano lui stesso sotto Eduardo.

GAR È certo che questo prelato, cui la precedente aus condotta avrebbe dovuto indurre a indulgenza, ma che mutato era dal risentimento suo contro Granmer ed i partigiani d'esso arcivescovo, adoperò mezzi estremi, specialmente pei capi primari. Cerco di vendicarsi de protestanti, i quali, onde meglio facessero risultare la contraddizione del suo conteguo, pubblicarono allora, in inglese, il sno famoso trattato De vera obedientia, con la prefazione composta col medesimo spirito dal vescove Bonner, di cui il procedere, a loro riguardo, non era meno intollerante. Secondo gli odj snoi particolari fece prevalere nel consiglio le misure severe contro gli autori della riforma. con l'idea che ciò ravveder farebbe i loro aderenti ; eleggere si fece presidente della ginnta per la ricerca degli eretici; e si è potuto vedere nell'articolo Elisabeta con quale stizza ohiedesse la testa d'essa principessa: ma quando si accorse che le vie del rigore non producevano l'effetto, cui atteso ne aveva, rinunziò prudentemente al sistema d'intolleranza, si riti-è dalla giunta, lasciando a Bonner tutta l'odiosità della persecuzione. Sembra olte gli antori della Biografia britannica l'abbiano molto bene ginstificato della maggior par te de rimproveri, che intorno a ciò gli erano stati fatti : in generale egli era meno severo verso i laici che verso i membri del clero; approfittò anche d'un'apparenza di gravidanza della regina per ottenere la libertà di parecchi de' primi. Esiste interno a tale parte della sua vita nelle Opere diversa d' Hume, un dialogo non poco piecaute tra lui ed il cardinale Polo Le opinioni sue religiose non si possono in ugual modo ginstificara, specialmente le sue variazioni in materia di dottrina: Harrington il chiama un protestante cattolico ed un cattolico protestante. Di fatto adoperò in cio con più politica che buona fede. Sotto Enrico VIII nno fu de principali artetici del divorzio, uno de più grandi promotori dello scisma ed uno de più zelanti apologisti della supremazia reale. Nel principio del regno d'Eduanio VI appiovò la comunione sotto le due specie, acconsentì alla soppressione delle comanita ecclesiastiche, e consentito avrebbe a diversi cambiamenti ancora più considerabili. Non parteggiava pel matrimonio de' preti. per tema che le oure domestiche non li distogliessero dagli uffizi ecclesiastici e non convertissero a profitto delle loro famiglie fondazioni dedicate all'ospitalità ed alle carità. Era fortemente attaccato al domma della presenza reale; escludeva però quello della transustanziazione, e non teneva la messa che per un sacrifizio commemorativo, I snoi sentimenti sopra diversi altri punti essenziali non erano più esatti. Gardiner aveva altronde mostrato in più occasioni un'anima elevata, carattere fermo e ouore generoso: rimase costantemente affezionato al cardinale Wolsey nella sna disgrazia, al duca di Norfolk nelle sne sventure, alla memoria d'Enrico VIII dopo la morte d'esso principe. Il suo palazzo fu casa d'educazione a parecchi giovanetti di buone famiglie, i quali dappoi furono grandemente utili al loro paese. Il suo coraggio resse ugualmente nella buona che nella cattiva fortuna. L.ra circospetto nel fatto del popolo, peroché temeva che l'amore in esso delle novità non introducesse l'anarchia, e paventava le innovazioni fino nell'insegnamento grammaticale ( V. CHE-KE). Apposta gli venne un'ambizione soverchia ed anche la dissimulazione; il suo contegno verso il cardinale Polo onde ritardare il

suo arrivo in Inghilterra, per tema che non lo soppiantasse, somministrerebbe alcuni tratti in appoggio di tali due tasse. Se entrato non fosse sì per tempo nell'aringo della politica, aveva tutto ciò che fa d'uopo onde avanzare in quello delle scienze: i snoi talenti naturali stati erano coltivati per eccellenti studj.mentre fu nel-l'università. Quantunque fosse uomo di stato piucchè teologo, egli era nondimeno versatissimo nel diritto canonico ed anche nel diritto civile; lo studio delle lettere greche e latine formato aveva, siccome abbiamo detto, e perfezionato il suo stile Nelle sue lettere, in inglese occorre più correzione, più facilità, più eleganza, che in ninna di quelle degli nomini di stato e de letterati del suo tempo: e massime quella, eni scrisse da Roma relativamente al divorzio, quan:unque al sommo lunga, è di tale purezza di stile, che si rinviene in essa oggigiorno ancora una freschez:a deliaquale sembra che più s'addica a tempi meno remoii, in cui la lingua inglese acquistato aveva forme più risentile, più facilità, più eleganza. Gardiner pubblicò parecchi Scritti intorno agli affari, che al suo tempo agitarono la Chiesa e lo stato: alcuni rimasero sotto il velo dell'anonimo, di che si era involto; altri non videro mai la luce. L'opera, che fece più parlare e di oni sussiste per anco il merito presso agli anglicani riformati, fu il suo trattato latino, intitolato, De vera obedientia, Londra, 1534, ristampato più volte dappoi in latino ed in inglese, con una prefazione di Bonner. Soggetto di si fatta opera, siccome abbiamo già osservato, è il distruggere il primato del papa e sostituirgli la supremazia del re. Quando l'autore rientrò nell'obbedienza del pontefice romano, il dottore Turner tradusse la prefata

opera in inglese e la corredò d'nna prefazione e di aggiunte, onde porre nella più grande Ince la condotta contradditoria di Gardiner. Tale trattato, nel qual egli è più oratore che logico, ridonda, a giudizio di Collier, di argomenti estranei alla questione : è, in generale, debole non poco, senza connessione, e troppo sa del gergo della scuela. Nel 1551 pubblicò una Sposizione della fede cattolica sopra il sagramento dell' altare, contro la Difesa della dottrina del sagramento dell' eucaristia di Cranmer: questi sostenue il suo libro: l'autore replicò nell' anno susseguente con un'opera intitolata : Confutatio cavillationum. ec., la quale stampata venne in Parigi sotto il nome di Marcus Antonius Constantius, teologo di Lovanio : composta l'aveva durante la sua prigionia nella

Torre. T-D. GARDINER (RICCARDO), scrittore inglese, nato nel 1723, iu Saffron-Walden, nella contea d' Essex, si fece distinguere, esseudo ancora nell'università di Cambridge, pel suo talento per la poesia latina e per uno spirito piccante e gioviale, ma troppo satirico e cni per mala sorte l'età e l'esperienza non poterono mai moderare. Con vantaggi personali e con la protezione della famiglia Walpole potuto avrebbe godere d'un'e sistenza tranquilla e stimata, ma egli fece prova e si disgustò successivamente di tutto, e mort malcontento degli altri e di sè. Scrivano da prima del pagatore delle truppe inglesi in Fiandra, semplice soldato sotto il duca di Cumberland in Germania, in seguito discono, luogotenente di granatieri, luogotenente di marineria, ec., carcerato sovente per debiti, tenne alla cieca negli ultimi tempi della sua vita le parti dell'opposizione. Morà nel 1782, iu età di

GAR cinquantotto anni, tormentato erribilmente dalla gotta, non avendo saputo conservarsi un amico, ed in contesa anche con la moglie e coi figli. Pubblicato aveva, tra le altre opere sue, nel 1754 la Storia di Pudica e di cinque amanti mi. sotto il nome supposto di Dick Merry Fellow; uel 1750 un Giorna-le scritto bene d'una Spedizione nelle Indie occidentali, contro la Martinica e la Guadalupa ed altre isole sotto Vento, sommesse al re di Francia, Memorie relative alla guerra del 1774; Opuscoli. Una Ruccolta dei suoi poemetti, prologhi, epitaff, epigrammi, concetti, canzoni, epiloghi, ec.; inserita venne in un volume intitolato: Memorie della vita e degli scritti di R-ch-d G-rd-n-r, o Dick Merry Fellow, di seria e faceta memoria, Kearsley, 1782, in 8.vo, (V. l'European Magagine d'ottobre

1782, pag. 286). X-8. GARDINER (GUGLIELMO), incisore inglese, nato in Dublino nel 1766, era figlio d'un usciere (crier): come uscì dalla scuola, fu destinato alla condizione di servo; ma le felici sue disposizioni per l'arte del disegno indussero i suoi genitori a trarlo da essa, e mandato venue nell'accademia reale di Dubline, dove ottenne delle distinzioni. Andato a Londra, fu da prima addetto ad un pittore di ritratti, fece il mestiere di commediante, tornò al suo primo lavoro e segui finalmente il consiglio, cui gli diede F. Grose, di applicarsi all'intaglio, promettendo di procacciargli occupazione. Vi attese con tanto buon successo, che Bartolozzi si gloriava d'essere stato suo maestro, e lasciò che uscissero in luce col suo proprio nome pareochi intagli di Gardiner. La vista di quest'ultimo, essendosi al sommo affievolita per le conseguenze d'nn' imprudenza, si persuase chi

entrare nell' aringo ecclesiastico.

Depo due anni, passati cen tale intenzione nel collegio Emanuele, Gardiner riconobbe, egli dice, che un Islandese non poteva sperare in eno un grado di socio; tolse allora a copiare ad acquerello ritratti ad olio, genere, nel quale ninu artista inglese gli contendeva la superiorita, Rinunzio nuovamente alla sua condizione per farsi librajo, ma non riuscì. Tali contrarietà, unite a dolori di corpo insopportabili, l'indussero a darsi la morte. Si necise agli 8 di maggio del 1814. Pub blicate vennero ne' giornali inglesi d'essa data alcune pagine, trovate sopra la sun tavola dopo la sua morte, le quali indirizzava ad un amico, contenenti delle particolarità intorno alla sua vita, e si riconosce per esse che nomo era di spirito coltivato, ma disposto ad esaltarsi. Egli intaglio parte delle figure, che adornano le opere segnenti : Illustrations of Shakespeare; Conomy of human life (V. Don-SLEY); Memorie di Grammont; l'edizione pubblicata delle Farole di Dryden, da lady Beauclere, ec. Conosciamo altresì parecchie sue stampe rappresentanti i mesi dell'anno e di cui nelle più è indicato il nome di Bartolozzi. Egli non conosceva che Bartolozzi, Schiavonetti e Tomkins che gli fossero superiori nell'arte sua, in lu ghilterra.

GARELLI (PIO NICOLA), bibliotecario dell'imperatore in Vienna, nacque nel 1670, in Bologna. in cui suo padre (G. B. Garelli), praticava la medicina con tale onore che l'imperatore Leopoldo il chiamò presso di sè verso la fine del secolo XVII per farlo suo medico particolare: carica, cui conservò fino alla sua morte, avvenuta nel giorno (5 di dicembre del 1752. Il giovane Garelli andato era con suo padre a Vienna; ivi fu dottorato nel 1606, eletto venne primo

X-s.

GAR medico dell'arciduca Carlo ed ac eompagnò esso principe ne snoi viaggi nel 1705. In tale occasione ebbe la sorie di guarire da una malattia pericolosa il re di Portogallo, il quale gli diede prove della sua gratitudine con un dono del valore di 30.000 fiorini, e decorandolo dell'ordine del Cristo, Dopo il sno ritorno a Vienna, fatto ven-ne consigliere imperiale e nel 1712 primo medico della persona dell'imperatore, il quale nel 1725 lo fece sno primo bibliotecario . L'accademia de Curiosi della natura ammesso l'avea nel suo seno col nome di Calligene, nel 1720, Egli morì nel 1759, senz'aver altro pubblicato che una Dissertazione, De vicipara generatione (Vienna 1696, in 8.vo), cui diede in luce sotto il nome del dottore G. Girolamo Sharaglia, suo professore, ed alcune Lettere sparse in diverse raccolte. Una n'esiste nel Giornale de'dotti del 1720, nella quale si lagua all'abate Bignon d'un'edizione furtiva, fatta in Roma, dell'intaglio de'medaglioni dei dodici Cesari del museo de Certosini in Roma e di cui sperava fare anch'egli una buona descrizione. Garelli formata si era una nnmerosa e ricca biblioteca: la lasciò all'unico suo figlio, senz'averne separato che 1952 volumi scelti, i quali mancavano nel tesoro letterario, di cui stata gli era affidata la custodia e cui supplicò l'imperatore ad accettare. Il figlio suo non gli sopravvisse lungo tempo e morì, in età di ventidue anni, ai 15 di settembre del 1741, poichè lasciata ebbe in legato la sua biblioteca ad uso del pubblico, con un capitale di 10,000 fiorini onde manteuerla. Unita venne nel 1746 a quella del collegio Teresiano, ed il dotto Michele Denis pubblicò nel 1750 il catalogo degli articoli più curiosi, cui contiene ( Ved. C. M. P. DENIS).

GARENCIERES (TEOFILO DI). medico, nato in Parigi, sembra che destinato fosse a lottare per tutta la sna vita contro l'ingiustizia della sorte. Dottorato, prima dell'età di venti anni, in medicina nell'università di Caen, passò in Inghilterra, abbiuro la religione cattolica ed aggregare si fece all'università d'Oxford. Pieno del sentimento delle sne forze e di fede nell'avvenire, dopo tale aggregazione si reco a Londra, dove le illusioni d un'ardente gioventù gli promettevano fama, gloria e ricchezze Divenne ivi medico dell'ambasciatore di Francia; ma tale lieve vantaggio non fu di lunga durata. Costantemente esposto ai capricci della cieca fortuna, in vece dei brillanti successi, di che l'immaginazione sua aveva per lungo tempo Insingata, non trovò che l'oscurità e la miseria; e non ostante molto sapere ed una solida istruzione, morì in Londra in una povertà somma, dopoch' ebbe pubblicato le opere seguenti : I. Flagellum Angline seu tabes anglica, Londra, 1647, in 12 picc.: produziene di peco pregio, in cui l'autore adopera inutilmente di separare la tisi inglese dalla tisi tubercolosa ordinaria, ma nella quale occorrono viste utili ed alcune buone osservazioni miste con melte ipotesi: II Traduzione in inglese delle Profnie di Michele Nostradamo, Londra. 1672: III Trattato in inglese sopra la proprietà e le virtù della tintura di corallo, Londra, 1676.

CR-T.
GARENGEOT (REMEN GLACOSO CERCOREO DI, Siglio d'un chirurgo di Vitto in Brutgran, piociela città, in cui nacque nel 1888;
morì in Colonir ai vo di dicembre
del 1750, d'apoplessia, in cià di
settantun anno. Piochè studiato
che le belle lettere ed ammesso
venne n professare, studiò gli elementi della chirurgia sotto il pamenti della chirurgia sotto il pa-

dre suo. Fu in seguito impiegato per cinque anni el nell'ospitale d'Angers, obe ne grandi ospitali della marineria e fece due campagne sul mare. Monito d'un certo corredo di cognizioni, cui attinte aveva in quelle varie fonti, andò a Parigi di ventitre anni. Siccoine privo era di fortuna, si mise presso ad un chirurgo, che allora tolierato era nell'interno delle scuole di medicina e che per tale lieve immunità esercitava la bassa chirurgia e l' arte del barbiere, Là Garengeot ebbe occasione d'udire i professori della facoltà di medieina e seppe approfittare di tale vantaggio. Avende avuta la sorte di farsi conoscere da Winslow, ottenne per sei anni istruzioni famigliari da quel grande notomista. Nel tempo medesimo frequentava con assidnità le lezioni de più valenti professori nella scuola di chirurgia; interveniva regolarmente alle visite ed alle operazioni, cui facevano nell'ospitale Méry ed il suo successore Thiband. Gli era in oltre riuscito d'essere addetto al chirurgo Arnaud, di cui la pratica era molto diffusa. Si potenti mezzi d'istruzione non dovevano andare perduti per Garengeot Come molti nomini di grande abilità, stato sarebbe per altro condannato ad un'eterna oscurità, se Mareschal, primo chirurgo del re. di cui la generosità i luminata sapeva prevenire il merito sprovveduto di fortuna, fatto non gli avesse ottenere il grado di maestro, cni non poteva pagare. Aggrega-to così nel 1725 alla comunità de chirurghi di Parigi, Garengeot si produsse nell'insegnamento con una scuola di notomia. Il suo nome, che incominciò d'allora a diffondersi oltre lo stretto precinto degli anfiteatri. presto si dilatò ne paesi esteri e gli schiuse l'adito alla società reale di Londra, dove fu ammesso nel 1728. Breve tempe

dopo, eletto venne dimostratore reale nelle scuele di chirurgia, membro dell'accademia reale di chirurgia, di cui nelle Memorie inserì un grande numero di osservazioni interno a varie malattie chirurgiche; e nel 1742 ottenne il grado di chirurgo maggiore nel reggimento del re. Garengeot ba la gloria d'avere efficacemente contribuito a svellere la chirurgia da quello stato d'abbiezione e d'avvitimento, nel quale trovavasi per anco al suo tempo. Uno fn de' più zelanti e de'più ardenti difensori de'diritti e delle prerogative de' chirurghi in nn'epoca, in eni i medici non erano avvezzi a considerarli come loro uguali. Nelle discussioni, a cui venne sovente in tale proposito, rimproverato gli fu di non essersi sempre contenuto ne' limiti della moderazione, d'avere più d'una volta sacrificata la verità al suo amor proprio, d'avere sosteunto le asserzioni più false e, tra le altre, d'avere osato privare Harvey della scoperta della circo-. lazione del saugne, per attribuirne la gloria, di sua privata autorità, a Rueff. chirnrgo svizzero. I critici di quel tempo il tacciarono di poca modestia, di pretensioni eccessive, di aver menato soverchio vanto e d'essersi più d'una volta appropriato le osservazioni e le scoperte degli altri. La somma sua credulità ed il suo amore pel maraviglioso che gli facevano ugualmente ammettere le favole e la verità, gli attirarono altri rimproveri non meno gravi: e fra le storie apocrife, di cni viene socusato, quella, che più contribuì a dargli il titolo di mentitore, ha per oggetto un naso cavato, caduto uel fango, avato in vine caldo rimesso e conservato nel suo inogo col mezzo d'nna fascia assettata, e sì perfettamente riunito che la cica-trice era interamente terminata in capo a quattro giorni. Parecchi

GAR fatti analoghi, narrati da altri antori recentemente osservati, esigono per altro che si cessi d'annoverare sì fatta osservazione tra le favole, e richieggono almeno che se ne sospenda il giudizio. Imperturbabile in mezzo a tante critiche vibrategli contro da tutti i lati, Garengeot coglieva con ardore tatte le occasioni di scrivere, che gli si presentavano. Lasciò le opere seguenti: I. Trattato delle operazioni di chirurgia, Parigi, 1720, 1751 e 1749, 5 vol. in 12; tradotta in inglese, Londra, 1725, in 8.vo; in tedesco, Berlino, 1755, in 8.vo; essa opera contiene la dottrina de' più valenti chirurghi di quel tempo, Arnand, Thibaut, Petit, Ledran, Lapeyronie, Guérin padre, ec. La prima edizione pubblicata primache Garengeot ottenuto avesse la qualità di maestro, presenta i nomi di quei pratici ne vari articoli che loro appartengono: nelle edizioni sussegnenti i loro nomi sono soppressi in molti siti; II Trattato degli strumenti di chirurgia, Parigi ed Aja. 1723, in 12; Parigi, 1727 2 vol. in 12. aumen-tato di figure; tradotto in tedesco, Berlino, 1729, in 8.vo; Parigi, 1729, 2 vol. in 12, con figure molto difettose. Tale opera è tenuta per una delle migliori di Garengeot: fu nondimeno vivamente criticata: Vigneron, abile fabbricatore di strumenti di chirurgia, si dolse che l'autore appropriate si fosse parecchie delle sue scoperte e costrinse Garengeet a confessare i suoi torti ; III Miotomia umana e canina, o la maniera di notomiszare gli nomini ed i cani, a cui susseguita una miologia o storia compendiosa de muscoli, Parigi, 1724, 1728, 1750, 2 vol. in 12. A gindizio d' Haller, è la più cattiva delle opere di Garengeot : rimprovero tanto più sfavorevole che secondo le critiche fattegli l'a atore non usciva dagli anfiteatri, in

cui era in certa guisa considerato come il prosettore vulgare; IV Splinenologia, o Trattato di notomia concernente le viscere, Parigi, 128, 1750, in 12; Parigi, 1742, 2 vol. in 12, con cattive figure; tradotto in tedesco, Berlino, 1755. in 8 vo: di tutte le produzioni dell'autore è quella che più venne criticata; occorrono in essa alcuni fatti nuovi in quel tempo intorno alle arterie intercestali, sopra il seno della dura madre, e molte cose tolte a Morgani ed a Winslow. In fine a quest'ultimo Trattato esiste una Dissertazione intorno all'origine della chirurgia e della medicina, sopra l'unione della medicina alla chrurgia e sopra la divisione di ene due scienze, nella quale l'autore adopera di provare che la chirurgia fu inventata la prima e che nell'epoca della loro separazione la chirurgia non fu mai subordinata alla medicina V L'Op razione ne dell'estrazione della pietra cun taglio laterale, o il Metodo di fra Giacomo, corretto da tutti i suoi difetti. è nua produzione di poce conto, in cui toglie a provare che tale meto do deve la sua origine e quasi tutta la sua perfezione a chirnrghi francesi. Non si conosce il vero inventore della chiace di Garengeat, strumento di chirurgia destinato all'estrazione de'deuti mascellari. Si sa soltanto che Garengeot lo sottopose a tenui modificazioni. le quali, rendendo più facile l'uso di tale utile strumento hanno ad esso irrevocabilmente applicato il suo nome. In generale quantunque le epere di questo laborioso chirurgo state siano acerbamente critic de ed abbiano non poco sovente meritato d'esserlo, verranno sempre lette con frutto da quei, che ouriosi sono di tener dietro ai progressi dell'arte, ed nopo è convenire nel-la sentenza di Morand, di cui negli opuscoli si trova un Elogio di Garengept, del quale abbiamo molto

approfittato, che indispensabili sono per quelli, che vorranno conosoere la storia della chirurgia darante una parte dei secoli XVII e XVIII.

Сн-т. GARET (DON GIOVANNI), benedettino della congregazione di San Manro, nato in Havre di Grace verso il 1627, entrò nell'ordine di san Benedetto ed ivi fece professione nel 1647. L'inclinazione sua per gli studi in aso nella congregazione distinguere lo fece dai suoi superiori e l'annunziò, nell'uscir dalle scuole, come un soggetto, da cui trar potevano partito pei loro lavori. Mandate in St. Ouen di Rouen, vi si applicò con assiduità molta a rivedere e correggere, tanto sopra i manoscritti quanto sopra le antiche edizioni, le opere di Cassiodoro, di cui pubblico nel 1670 una nuova edizione, una delle buone fra le pubblicazioni fatte dalla congregazione di San Mauro I Ved. Cassiopono). L'opera à dedicata a le Tellier, cancelliere di Francia, e ad essa precede una Dissertazione, nella quale Garet prova, contro l'opinione del cardinale Baronio che Cassiodoro fu benedettino. Esistono nella medesima Dissertazione le prove ed i gindigi, che di Cassiodoro ferero i vari autori. Le note ed asservazioni, di cui l'edizione è corredata, sono, dice Baillet, erudite e giudiziose Se si crede a le Cerf , Garet sarebbe stato ajutato nel suo lavoro da don Nicola Nonrrit, e d'e-so religioso sarebbe la prefazione di essa edizione, la Vita di Cassindoro e gl'indioi: ma l'abate Goujet. del quale sembra che procurati si abbia rasguagli esatti, contraddice a le Cerf intorno a tale fatto, ed assigura che Nourrit altra parte non ebbe nell'edizione, che di sopravvedere la stampa. Dopo il lavoro di

(3)

Garet, venne scoperta negli archivi

GAR di Verona un' opera di Cassiodoro intorno agli Atti ed alle Epistole degli Apostoli, e sopra l'Apocalisse, pubblicata dal marchese Scipione Maffei, col seguente titolo: Cassiodori complexiones in Epistolas, Acta upostolotum et Apocalypsim, in 8.vo. Verona, 1521; ristampata in Roterdam nel 1738: Tale scoperta toglie che sia compinta l'edizione fatta da Garet, la quale tuttavia non cessò d'essere stimabile e raccolse, quando venne in luce, i suffragi de' dotti. Garet, religioso modesto quanto dotto, morì, sommamente compianto da la sua congregazione, nell'abazia di Jumlèges, ai 24 di settembre del 1604, o, secondo la Monnove nelle Note sopra i giudizi de' dotti di Baillet, ai 4 dello stesso mese. - Giovanni Gazer, canonico regolare, nato in Lovanio, fu penitenziere a Gand. Scrisse intorno all' Eucaristia, al Sacrifizio della messa, all'Invocazione de' santi e sopra altri soggetti di teologia. Le opere sue non sono che nna raccolta di passi de' Padri, fatta con molto studio con ricerche e con esattezza : gli ordinò con metodo, ma non sempre gli applicò con bastante critica. Morì in Gand, il giorno di Pasqua dell'anno 1571. -Il fratello suo, Enrico Ganer, medico dell'elettore di Magonza, studiato avea la medicina in Pado-

\*\* GARGIUOLO (DOMENTICO), pittore e architetto napolitano di grido, che nacque nel 1617 da Pie tro Antonio, che l'arte di padaro esercitava. detto percio Aniceo Spadaro. Egli fu discepolo di Aniello Falcone ed ebbe nella sua scuola Pietro Pesce, Francesco Salernitano Ignazio Oliva, Giovanni Lombardo e D. Giuseppe Pi-

va ed ivi aveva ottenuto la laurea

dottorale Egli fece ana Raccolta

di consulte. Morì nel giorno ; d' a-

prile del 1602.

scopio, de quali tutti si ritrovano buoni lavori.

D. S. B. GARIBALDO, figlio e successore di Grimoaldo, fu acclamato re de' Longobardi nel 671: egli non rimase che tre mesi sul trono. I sudditi snoi, ohe non amavano Grimouldo, suo padre furono solleciti a richiamare Pertarite loro antico re, subitochè Grimosldo fu morto; e Garibaldo, il qual era per anco fanciulto chiuso venue, per quanto si crede, in una fortezza.

GARIBAY Y ZAMALLOA (Stefano), storico spagnuolo, nacque in Mondragone nella Biscaglia, l'anno (515. Era uno degli nomini più istrutti della Spagna, possedeva il greco ed il latino, ed era versatissimo nella storia del suo paese. En per alcuni anni bibliotecario di Filippo II, il quale lo fece storiografo del regno nel 1563. Allora Garibay, dato interamente ai doveri del suo uffizio, immaginò di scrivere una cronaca generale. Visitò per tal effetto una grande parte della Spagna, formandosi in tutti i conventi, di cui le biblioteche contenevano alcun manoscritto utile e di riliero. Polch elibe viaggiato due anni e raccolto grandissimo numero di materiali. attese al lavoro per sei anni, presentò il suo manoscritto a Filippo II, ed, ottenuta avendo la sua approvazione, pubblicò l'opera col titolo di Quaranta Libri delle Cronache, e Storia unicersale di tutti i regni di Spagna Anversa. 1371, 4 tom. 2 vol. in fog! Garibay trasportato si era in Anversa e continuava egli stesso la stampa dell'opera sua; perciò la prefata edizione, in lependentemente dall'esecuzione tipografica, è di molto preferibile a quella di Barcelfons, del that, 4 tomi, 2 vol. in fogl. Tale storia priva non è di

merito; ed al zelo indefesso dell'autore tenuti siamo della cronaca più compiuta, che fosse fino allora comparsa, e la quale in seguito somministrò molti Inmi agli scrittori che gli successero. Lo stile non n'è per altro assai corretto; e ne'manoscritti, cui Garibay consulto, seguitate ha talvolta tradizioni vaghe e poco sicure, cui non esamino con giudiziosa critica. Nondimeno vengono per anco ai giorni nostri consultate le sue cronache, le quali a quel tempo salirono in molta voga e gli meritarono il favore e le ricompense di Filippo II. Alcuni anni dopo, Garibay pubblicò Illustrationes, ec. (Schiarimenti sopra le genealogie dei re di Spagna, di Francia, e degl' imperatori di Costantinopoli, fino a Filippo II ed ai figli d'eseo monarca), Madrid, 1576 s 80, 2 vol. in 4.to. L'autore promesso aveva altre opere, che non comparvero. Egli morì in Vagliadolid, nel 1593.

GARIDEL (PIETRO), medico e botarico provenzale, nacque in Manosque il giorno 1.me d'agosto del 1650. Occupo con grande onore la cattedra, che affidata gli venne nell' nniversità d' Aix, e pnbblico il risultamento delle sue corse botaniche nelle belle campagne, che contigue sono a quella città celebre. L'opera sua, adorna di cento stampe bastantemente fedeli, impressa vone con diligenza ed anche con alcuna maniera di lusso, a spese della provincia, col seguente titolo: Storia delle piante che allignano ne' dintorni d' Aiz ed in altri parecchi siti della Provenza, Aix, 1715, in fogl. La pretesa nuova edizione di Parigi, 1725, non è

dissimile da quella del 1715, che

per la sostituzione d'un falso fron-

tespizio. I Bauhins, Lobel, Richer de Belleval, Barrelier, avevano già mietuto ne' campi deliziosi del mezzogiorno della Francia: Garidel calcò degnamente le vestigie loro, nè pago fu di spigolarvi : incominciò di nuovo, diffuse, perfezionò le ricerche e le osservazioni de suoi predecessori. Le piante, cui descrive, sono disposte per ordine d'alfabeto; alcune vi sono menzionate ed intagliate per la prima volta. Tali sono, fra le altre, l'eufrasia viscosa e l'iberide con foglie di lino. Parlando della quercia da cocciniglia, l'antore non si limita alla descrizione di tale arboscello; egli fa la storia dell'insetto prezioso che l'abita. Garidel mori nel 1757 e lasciò una rioca raccolta d'erbe comperata dal dottore Felix, il quale ne presentò al collegio reale de medici di Nanci, di cui era membro. L'illustre Tournefort, provenzale come Ga-ridel. a lui dedicò, sotto il nome di Garidella nn genere di pianta a rannneuli, di oni la sola specie in quel tempo conoscinta prospera nel bel cielo di Creta, dell' Italia e de dipartimenti meridionali della Francia.

GARIEL (Pirrao), storico, nominato, per errove, Gabriel and Discovere de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition del la composition de la compo

(1) Non si couosce l'anno preciso della sua naocita; ma narra egli stesso cue ricevato arera la itanura nel 1597 ed i quattre ori-ini minori nel 1692, essendo gli canonice d'Arquamerta; dal che si pub concludere ch'egli era nula verse il 1593 o 1584. Be, 1675, in 8.vo; III I Governatori autichi e moderni della Gullia Narbonese, o della procincia di Linguado ca, ivi, 1.45, 1669, in 4.to; IV Series epi-coporum magalonensium et montupeliensium ab anno 451 ad ann. 1652, Tolosa, 1632 e 1665, in fogl., la seconda edizione è aumentata. Essa opera contiene un grande numero di atti preziosi: è compilata con più buon gusto e più ordine che gli altri scritti dell'autore; il che forse fa cagione al rimprovero che fatto gli venue. dicesi, mentre era ancora vivo, d'avere prestato il suo nome al P. Buonatede, gesnita, che n'era il vero autore. Sembra che la Biblioteca d . li scrittori confermi tale vo ce, po. s è in essa detto viene che il P. Buonafede pubblicò la serie de vescovi di Magalone, sotto altro nome, alieno nomine. Nondimeno il tenore generale dell'opera, i fatti, cui l'autore cita come che gli fossero personali o come se stato ne fosse testimonio oculare, non permettono che si creda a tale supposizione. Un'altra prova, che la smentisce ancora, à che de Colbert, vescovo di Montpellier, conservava nella sua biblioteca il primo seggio manoscritto di tale opera [ V. il Caral. Colb., tom. 11, pag. 446); V Epitome rerum in inferiore Occitania pro religione gesturum ab excessa Henrici IV regis usque ad ann. 1657, Montpellier, 1657, in 4.to; VI Idea della città di Montpellier, ricercata e presentata alle oneste persone, ivi, 1065, in fogl.: opera rara e stimata per le particolarità curiose, cui contiene, quantunque si apponga all'autore ch'abbia in essa commisti de fatti non certi: ma lo stile n'è ampolloso e troppo frequenti digressioni ne rend no spiacevole la lettura (1). È di-

(1) Nella dedicatoria d'esse libre l'autore si lagon che la rua prana divenata è languida pel numero degli anni: essera dorera allora per lo meso stingvaria.

visa in quattro parti; e Debure osserva che in tutti gli esemplari la terza parte incomincia nella pagina 75, senza dubbio per la soppres ione di alcuni scritti preliminari; VII Discorso della guerra contra quei della religione, dal 1610 fino all assoggettumento ed alla pace di Montpellier. Esistevano delle copie di tal' opera nella biblioteca di Saint-Germain des-Prés: Vaissetto se ne valse nella sua Storia di Linguadocca; ed il P. Desmolets ne inseri un ristretto nel tomo X della sua Continuazione delle Memoria di Sallengre.

W-s. GARIN, poeta francese del secolo XII, non è conosciuto che per un fabliau, di cui Fauchet conservò il prologo nella sua Raccolta dell'origine della lingua e poesia francese. Lo stile della prefata operetta è dilettevole, ma il soggetto n'è soverchiamente licenzioso. Esiste un'opera in rima dell'epoca medesima, intitolata: Garin le loherens o il lurenese. Bor el nel suo Tesoro delle ricerche ed antichità galle confuse il nome del principale personaggio d'esso romanzo con quello dell'autore. La Monnoye corresse l'eguivoco di Borel nelle sue Note sulla biblioteca di Duverdier; attribuisce però il romanzo di Garia e Giovanni de Flagy, poeta ignoto a tutti gli antichi bibliotecari francesi. Sembra che Calmet meglio si apponesse, attribuendola ad Ugo Metel o Metello. ( V. METELLO).

GARIOPONTO, medico africano, della seusta di Salerno, vine nel secolo XI li biografi lo dinotano sotto i differenti noni di Warmpotar, Enginpotar, Carippotar, Carippotar, Carippotar, Carippotar, Caripotar, Car

Teodoro Priesimo. Uno stile barlaro e un mecaglio di voci greche, latine ed arabe rendono sonmanueute oscure le opere, cui scrisse, coi titoli agguenti. I. De morborom canti occetantica et cantio bas. Ibbr 1911, Lione. 1316, in 4to-Bailea. 1356, in 8 vo. Il Passionarius Geleu de orgitadindus a capitet ad pedre. Lione, 1326, in 4tolere de come corporia argitudine correctiogum pasco, the V. Baules,

1551, in 4 to. CH-T. GARISSOLES (ANTONIO), ministro protestante e dottore in teologia, nacque in Montalbauo nel 1587, de genitori celvinisti ed allevato venne iu tale religione. Sortite aveva nascendo grandi disposizioni per lo studio: furono esse cou solerzia coltivate; ed i suoi progressi nelle belle lettere superarono anche quanto se ne aspettava. Quando usci dalle scuole, parlava e scriveva il latino con facilità maravigliosa. Riuscì ugualmente negli studj di filosofia e di teologia. Aveva appena 24 anni. e gia il sinodo di Castres il giudico capace d'esercitare il ministero evangelico e lo mise alla direzione della chiesa di Puy-Lanrens. La mariera, con cui adempiè i doveri di tale impiego, ed i talenti, che in esso mostro, meritare gliene fecero de' più importanti. Chianato venne nel 1027 a Montalbano, onde ivi escreitasse l'nffizio di pastore. Quasi nello stesso tempo parecchi sinodi lo dinotarono per ocenpare una cattedra di teologia nell'accademia protestante d'essa città. Egli amava e coltivava la puesia latina, scrisse in tale lingua de versi, cui la facilità, l'eleganza ed una rara purezza d'e pressione approssimano a quelli de' bei tempi della latinità. Intervenne a diversi sino-li della sua comunione e specialmente a quello di Charenton, tenuto

nella fine del 1644 e nel principio del 1645; ne venne anche scelto moderatore, e rispose in tale qualità all'aringa del commissario del re, inviato dal governo. Volendo quel sinodo far condurre a fine l'opera di Chamier intorno alle controversie di religione ( V. CRA-MIER), commise a Garissoles ed a Charles, suo collega, di trattare le questioni della presenza reale e della transustanziazione, e di scrvere sopra l'autorità della Chiesa e de' Concilj. Garissoles mort in Tolosa, nel 1650. Lasciò delle opere teologiche e delle poesie latiue, eioè : I. Un Libro di sermoni, intitolato: La Via della salvessa, e Ten di teologia; II Un Trattato De Christo mediatore, Ginevra, 4:62, in 4.to; III Décreti synodics carentonensis de imputatione peccati Adae explicatio et defensio. Montalbano, 1046, in 8.vo. tale libro, comporte per ordine del sinodo, meritò a Garissoles molte lodi per parte delle genti della sua religione; IV Pauli Caroli et Antonii Garinolii, ntriusque pastoris et professoris in acodemia montalbunensi, explicatio catecheseos religionis christianae, Ginevra, 1654, in S.vo; V Un Poems latino inturno all' incoronazione della regina Cristina, e diverse Poesie indiritte agli amici suoi; VI Un Poema epico di diecimila versi, diviso in dodici libri, sopra le geste di Gustavo Adolfo, re di Svezia, col seguente titolo: Adolphidos, sice de bello germanico, quod inconparabilis heros Gustacus Adolphus magnus, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rex, pro Germaniae procerum et statuum libertate genit. Garissoles, per consiglio di Grozio, dedicò esso poema alla regina Cristina e mando suo figlio alla corte di Svezia onde a lei lo presentane. La principessa azgradi tale omaggio con benevolenza, fece grata accoglienza e compensò le spese del viaggio al figlio, e colmò il padre



di lodi e di doni; VII Un Poema letiso in lode de'quattro cantoni protestanti della Svizzera, cui venne loro parimente recato dal figlio di Garissoles. I cantoni rimuneramon nobilmente tale dono e scrissero a Garissoles una lettera onorevole, che stampata venne con l'Elogio d'esso ministro, composto da Cathaia, avvocato di Montalbano, ed inserito nella Raccolta dell'accademia d'essa città, pubbli-

cata nel 1745. I-T GARLANDE (GIOVANNI DE), poeta e grammatico del secolo XI. Bale e Pita il crederono inglese, ma I compitatori della Storia letteraria di Francia rivendicano tale scrittore: e la principale ragione, a cui si appoggiano, è che in Inghilterra ninna famiglia si conosce di nome Garlande, mentre ( siccome si vedrà nell'articolo seguente), una n'esisteva in Francia, che godeva già nel secolo XI de privilegi della nobiltà. Il poco, che si sa di Garlando, vi riduce adunque a conghiettnre. Quei, che lo fanno nascere in Inghilterra convengono ehe fatto aveva gli studj in Franein, il solo paese nel quale fossero in fore a quel tempo. Gli altri pen smo che andasse in Inghilterra al seguito di Guglielmo 1. e che con la protezione d'esso principe ivi aprisse una scuola che presto ven ne in celebrità grande; che da ultimo, stanco del soggiorno di quel passe, tornasse in patria, dove mori varso it 1081. Pubblicato venne sotto il nome di Giovanni de Garlande un grande numero di opere, ma non è certo che sisno tutte del medesimo scrittore: De mysteriis Ecclesiae carmen et in illus Commentarius: esso poema è dedicato a Foulques, vescovo di Londra. Polio. Leyser ne insert il prologo ed il primo capitolo nella ena Historia porsens medii aesii. Il Facetus : tali itolo singolare nasce-

ma di cento trentasette distici sopra i doveri dell' uomo. Venne esso commentato da un notico scolia-te e stampato fu con altri opuscoli dello stesso genere, Lione, Giovanni Desprez, 1480, in 4.to; ivi, Giacomo Arnoulet, senza data; Colonia, 1520; e separatamente, col suo commento. Deventer, 1404, in 4.to; III De contemptu mandi: siffatto poema, attribuito per errore a s. Bernardo, è diviso in tre libri, di cui l'ultimo non sembra terminato: fa esso parte della raccolta, cui abbismo or ora indicata e stampato venne solo con un commento, Gaen, senza data in 4.to. Mabillon l'inser), conformemente ad un manoscritto, contenente numerose variazioni, nella sua edizione delle Opere di S. Bernardo (1); IV Floretus o Liber Floreti. E' una specie di centone formato de più bei passi o per lo meno di quei, cui Garlande giudicati avea tali nelle opere, che formavano la sua lettura. Se ne trovera l'esame nella Storia letteraria di Francia. Sì fatta opera, la quale venne altres) attribuita a S. Bernardo, era tanto stimata che fatte ne vennero dieci edizioni nel periodo di venti anui (1505 al 1525), e parecchi scrittori, tra gli altri, Giovanni Gerson, si tolsero la briga di spiegaria mediante de' commenti: V Metricus de verbis deponentialibus libellus, cum commento. Anversa, 1486, in 4.to; VI Cornutus sice disticha hexametra moralia. pubblicato col Cornutus nonus d'Ottone di Laneburgo, da Giovanni Drolshagen, lettore di legge a Zwoll, ivi, 1481, in 4.to, e solo, Haguenau, 148q: VII Opus synonymorum sice multicocorum, Reutlingen, 1487; 2.da edizione, 1488, iu 4 to, con un commento d'un Inglese, chia-Galfrid, ed un Trattato De

is, Parigi, 1594; Colonia, ondra, 1496, is

ma col commento di Galfrid, Lendra, 1505, in 4 to, e finalmente neila raccolta di Polic. Leyser, già citata; VIII Libelliu de perborum compositions, 1560, in 4 to; IX De orthographia: si crede che stata pon sia stampata. Fabricio crede che ad un Giovanni de Garlande, diverso dal grammatico, uopo sia d'attribuire un Compendium alchymiae. Basilea, 1560, in 8.vo con no commento d'Arnaldo di Villanuova. ristampato, ivi, 1571, con un altro Trattato di Lorenzo Ventura, De ratione conficiendi lapidis philosophici. Coosultare si può per maggiori par ticolarità la Storia letteraria di Francia, tomo VIII, pag, 83-98, ed il Dizionario di Moreri, edizione del

175q W-s. GARLANDE (1), famiglia considerabile della Brie, nota prima del secolo XI, la quale somministrò nomini ragguardevoli pel loro valore o per la capacità, cui mostrarono, negl' impieghi importanti, de'quali vennero onorati, I due personaggi d'essa famiglia, che appartengono più particolarmente alla storia, sono Ansaldo e Stefano di Garlande, ministri di Luigi VI, detto il Grosso. Ansaldo era figlio di Guglielmo I., siniscalco di Francia e fratello di Gisleberto, il quale accompagnò Goffredo di Buglione nel 1006 alla conquista della Terra Santa e si segnalò nell'assedio di Nicea. Era incerso nella disgrazie del re Filippo I. per ragioni, intorno alle quali gli autori con emporanei nou si spiegano. I signori malcontenti gli fecero esibire di mettersi alla loro guida onde far guerra al re. Ansaldo dichiarò che non acconsentirebbe mai ad ajutarli ne' loro rei progetti, ma che, se giusti motivi avessero di lagnan-

sa, egli si assumerebbe volentieri di esporli e farli valere. Si fatto contegno gli rese il favore del principe, e Luigi VI, ascendendo al trono, lo richiamò in corte. Gli conferi, breve tempo dopo, la carica di siniscalco, vacante per la morte di Guido di Bochefort, di cui Ansaldo sposato aveva la figlia, e lo fece sno primo ministro. Ugo, uno dei figli di Guido di Rochefort, irritato per la preferenza accordata a Gariande, prese le parti de malcontenti . Fortificato nel suo castello di la Ferté, non ne usoiva ohe per devastare i paesi vicini e spogliare gl'infelici viandanti, che passavano per le sue terre. Fatte avendogli suo fratello, il conte di Corbeil, alcune rimostranze sull' indegnità della sna condotta, egli lo fece rapire un giorno, in cui passeggiava solo e senz' armi, e il chiuse in un'oscura prigione. Ansaldo risolse d'arrestare tale disordine : intavolò alcune pratiche nel castello d'Ugo. e, seguito soltanto da quaranta uomini, si recò sotto le mura di esso sul fare della notte. Consegnata gli viene una porta da uno de'suoi fidi; ma, intantoch'egli s'inoltra nell'oscurità ; lo splendore delle armi ne fa accorte le guardie; è assalito in un passo, in qui non poteva difendersi : circondato da tutte le parti e coperto di ferite, viene fatto prigioniere. Ansaldo non poteva scampare dalla morte, se Ugo trovate si tosse alla Ferté; ma egli n'era assente per alonna spedizione; ed il re, saputa avendo la disgrazia avyenuta al suo ministro, fece stringere d'assedio il castello con tale vigore, che fu prese e liberati furono i due prigionieri. Gl'Inglesi, padroni in quel tempo della Normandia, alimentavano le discordie civili, ora favorendo i ribelli contro il loro sovrano ed ora vendendo a caro prezzo al re de soccorsi onde ajutarlo a sottomettere dei sudditi troppo formidabili. Luigi

<sup>(1)</sup> Essa famiglia diede il suo nome s la via Garlande, chiamata eggigiorno per al-terazione Gallande.

VI sent) finalmente che gli stranieri erano i suoi veri nemici e ruppe loro guerra : ma, dice Hénault, non era più tempo; gl'Inglesi erano divenuti troppo potenti, e Luigi, tradito dai suoi vassalli, battuto in più incontri, fu obbligato a chiedere la pace. Nel numero dei signori mafcontenti si faceya distinguere il sire du Puiset, di oni il castello era stato preso e smantellato due volte nel periodo di nove auni: ma tali disastri potuto non avevano correggerio, ed egli continuava sempre le sue depredazioni. Il re ordino a Garlande di fare una terza volta l'assedio di quel castello e di spianarlo interamente. Ansaldo ciuse adunque la piazza; e si preparava a darvi l'assalto, quando il sire du Puiset, incontrato avendolo in una sortita, gli corse addosso e l'uccise con un colpo di lancia nel 1118. Il castello fu preso alcuni mesi dopo; ma il sire du Puiset, riuscito esseudo a fuggire, s'imbarcò per la Terra Santa e morì in viaggio.

GARLANDE (STEFANO DE), fratello d'Ansaldo, fin eletto vescovo di Beauvais, non essendo aucora che semplice chierico, per la raccomandazione di Filippo I.: ma Ivone di Chartres si oppose a tal'elezione siecome contraria ai canoni della Chiese; e nelle lettere, cui scrisse intorno a ciò al papa, dipiuse Stefano con colori si poco favorevoli, cli'essere non potè confermato in tale dignità. Il re cercò di risaroirlo col dono di parecchi benefizi; e poco tempo dopo lo fece eleggere arcidiacono di Parigi e decano di Santa Croce d'Orléans: ma l'ambisione di Stefano non era paga; e provò più volte di farsi e-leggere vescovo, ma sempre iudarno. Ansaldo, divenuto essendo siniscalco, fece che Stefano fatto fosse cancelliere : carica, che nen era in quel tempo, è vero, dell'importansa, cui ebbe in seguite, ma che era per sempre una delle prime dello Stato. Guglielmo, uno de'loro fratelli, succeduto essendo ad Ansaldo. Stefano approfittò del suo credito sull'animo del re, onde ritenere nelle sue attribuzioni l'amministrazione della giustizia e quella delle finanze, che appartenute avevano fino allora al siniscalco. Guglielmo morì verso il 1120; e Stefano, temendo di veder passare in un'altra famiglia la cavica di siniscalco, se la fece conferire, non ostante la qualità sua d'ecclesiastico; il ohe cagionò grande scandelo e fu soggetto alla lettera di S. Bernardo all'abate Sugero, uella quella rimprovera a Stefano la sua smisurata ambizione ed il dispregio, cui sembrava che facesse delle leggi della Chiesa. Stefano non era per altro il primo prelato che vednto si fosse alla guida degli eserciti i ma tali esempi stati erano meno frequenti che non lo furono in seguito. Le lagnanze di-vennero si vive ch'egli presenti come uon conserverebbe per lungo tempo si fatta carica, e progettò di dimetteriene in favore d'Amauri di Monforte, il quale sposato aveva sua nipote, figlia unica d'Ansalde. Il re ricusò d'acconsentire a tale accomodamento; e Stefano.obbliando quanto doveva al suo principe, si collego contre lui con Amauri ed altri malcontenti. Nou tardò a riconoscere l'enormità del suo fallo; chiese ed ottenne perdono, e si dimise da tutte le sue cariche nel 1151, senza ninu patto. Nondimeno non rinunziò alla corte ohe nel 1137, dopo la morte di Luigi il Grosso, e si ritirò nella sna abazia di Santa Croce d' Orléans, dove morì verso il 1150, in età molto avanzata.

W—s.
GARMANN (Carstiano Federaco), nato a Mersburg, nella Misnia, ai 19 di gennajo del 1640, morì

ai 15 di luglio del 1708. Quantunque semplicemente munito del titolo di licenziato in medicina ottenne la carica di fisico della città di Chemuitz e del suo distretto. Fu membro dell'accademia dei Curiosi in Germania e comunicô un numero grande di osservazioni ad essa dotta società. Gli si attribuiscono le opere seguenti: I. Discursus physico-medicus de gemellis et partu numerosiore, Lipsia, 1667, in 4.to; II De miraculis mortuorum libri tres, quibus praemissa dissertatio de cadavere et miraculis in genere, ivi, 1670, e Dresda, 1700, in 4.to: quest'ultima edizione è la sola ricercata; quella del 1670 non conteneva che un solo libro. L'opera è piena d' un' erudizione indigesta e sopraccarica di citazioni sì che si dura fatica a distinguero il testo. Non ostante la credulità, cui mostra in ogni proposito, l'antore non lascia sfuggire occasione ninna di prorompere contro la Chiesa romana, attribuendole tutte le superstizioni e credenze popolari, relative alle reliquie vere o false : III Homo ex oco, Chemnitz, 1672, in 4.to; IV Garmanni et aliorum virorum clarissimorum epistalarum centuria, Rostoch e Lipsia, 1714, in 8.vo. Le più di esse opere ridondano di fatti incredibili e di osservazioni straordinarie, cui l'erudito e troppo credulo Garmann raccolse senza discernimento in una moltitudine di autori. Vi si trova, per esempio, la storia d'un uomo che vonita due piccioli gatti bianchi in vita; ed un grande numero di osservazioni del medesimo genere, in cui si scorgono serpenti, rospi, vipere, lucerte, salamandre, sanguisughe, ec., mandate fuori per dejezioni alvine, per vomito per la vagina, ec.

GARNACHE (FRANCESCA DE ROANO, dama or LA) ebbe nel secolo XVI un istante di celebrità

GAR per l'affronto più doloroso, eni possa provare una persona del suo sesso. Allevata nella corte della regina di Navarra, di cui era vicinissima parente, sembrava che la sua bel'ezza, il suo spirito, non che la sna nascita le dessero diritto a scegliersi uno sposo. Fra i giovani signori, che parevano più solleciti di piacerle, ella distinse il duca di Nenvours; e troppo credula ai suoi ginramenti, ehbe la debolezza di cedere ai di Ini desideri. Le circostanze allontanarono il duca dalla corte; ed ella ebbe presto il dolore di sentire che, obbliancio le sue promesse, egli aveva chiesta la mano della vedova del duca di Guisa. assassinato dinanzi ad Orléans. Vol le in vano opporsi a tale 'matrimonio: il duca di Nemours sostenne che non poteva tenersi obbligato verso una persona, che dichiarata si era in favore delle nuove opinioni ; ed il papa sentenziò nella stessa guisa. Il re Enrico III cercò di consolare essa dama erigendo per lei in ducato la terra di Loudun; e l'a storizzò a far prendere al figlio suo il titolo di principe di Genevois Varillas, parlando di tale avventura nella sna Storia d'Enrico III. commise molti errori che confutati vennero da Bayle can molta solidità. ( Ved. il Diz. di Bayle, alla voce Garnache).

GARNET (ENRICO), gesuita inglese, implicato nella cospirazione delle polveri, nacque in Nottingham da genitori cattolici, nel 1555, sotto il regno della principessa Maria ed in un tempo di turbolenze religiose Glunto all'eta dell'adolescenza, mandato venue in Italia ed ivi vesti l'abito di gesnita in età di venti anni. Poichè compinti ehbe i due anni di prova, continuò gli studi ed ebbe il vantaggio di avere maestri Bellarmino ed il dotto Clavio: fece sotto quest'altimo tanti progressi nella

GAR matematica, che Clavio, uno dei bnoni geometri di quel tempo, caduto essendo ammalato. Garnet gli subentro nella sua cattedra e ne sostenne il lustro. Il p. Garnet non. era meno istrutto nelle lettere divine ed umaue. Sapeva perfettamente l'ebraico, cui professò nel collegio romano. Ivi diede altresì lezioni intorno alle questioni più rilevate di metalisica. A giudizio solido ed a viva penetrazione il p. Garnet univa costumi semplici e dolci, caudore, I abilità di persuadere e molto zelo per la religione cattolica, cui era alllitto di vedere che si andava pordendo nella sua patria. Il desiderio di contribuire a sostenervela secondo il aus potere gli fece sollecitare dai auoi superiori la permissione d' nmirsi ai missionari, ch' ivi operavano. Non fu spaventato dai rischi, cui avrebbe dovuto correre. Ottenuto avendo l'assenso alla sua domanda, passò in Inghilterra nel 1584. Due anni dopo posto venno alla direzione della missione e nulla omise per mantenere nella tede antica quei che la professavano, e ricondurre ad es-a quei che se n'erano allontanati. Erano già diciotto anni che stava occupato in tali utili e perigliosi lavori, quando de' signori inglesi, inaspriti dalle persecuzioni, cui provavano i cattolici, in onta alle promesse, che fatte aveva il re Giacomo, allorchè fu innalzato al trono, ed animati da un falso zelo, deliberarono di porre fine con la più orribile delle conginre alle ciudeltà, ch' esercitate venivano contro di essi. Era loro disegno, col mezzo di trentasei barili di polvere, già posti sotto la sala, in cui doveva adunarsi il parlamento, di seppellire nelle ruine dell'edifizio il re, le due camere e tutti gli assistenti. Per buona sorte si fatta trama si scoprì, mentre tutto era pronto per l'esecuzione: ma pri-

ma Catesby, nome di condizione ed uno de primarj conginrati, arendo alcum scrupoli,cui volte dissipare, indirizzato si era in confessione al gesnita Grienwell e svelata gli aveva tutta la congiura. Esso padre, dicesi, fece gnanto potè per distorre Catesby da sì reo disegno: ma questi, stando fermo nel suo proposito, pregò Grienwell a consultare Garnet, parimente sotto il sigillo della confessione. Garnet fu al sommo imbarazzato per sì strano rivelamento. Rampogno severamente Grienwell d'avere ascoltate simili cose e che andato fosse a narrargliele. Nello stesso tempo gli ordinò che usasse di tutto il suo potere sopra Catesby, onde fare che rinunziassero egli ed i suoi complici al loro progetto. Per Ini, trattenuto dal sigillo della confessione, prevedendo altronde tutti i mali che risulterebbero pei cattolici da una rivelazione, oustod) non senza essere in preda a mille inquietudini, il suo pericoloso segreto. Passati erano due mesi dalla punizione de rei . Deposto essi non avevano niun prete cattolico; niuno sospettato era di essere stato complice della coapirazione, quando repente si sparse voce che i gesuiti non erano di essa ignari. Il ministro Cecil mise gli agenti suoi in cerca di loro; e Garnet trovato venne col sno servo, in casa d'un cattolico, chiamato Abington. Egli ed il suo confratello Oldecorne, conosciuto altresl sotto il nome d'Hall, furono posti in prigione ed interrogati venuero in varie riprese. Non essendovi prove contro Garnet, si cercò di sorprenderlo, tendendogli un aguato. Posto venne Oldecorne in una prigione viciua alla sua, Un uomo, preposto alla gnardia di Garnet, fu incaricato di spacciarsi per un zelante cattolico al fine di cattivare la sua confidenza. Tale perfidia condotta venne con tanta

GAR destrezza che Garnet vi rimase proso. Quell'uomo l'avvertì, come per benevolenza, che Oldecorne gli era vicino, e gli mostrò nna fenditura, per la quale si potevano par-lare. Sia che Garnet si volesse confessare, sia che cercasse alcuna consolazione, arrischiò con Oldecorne un discorso, nel quale confesso che avuto aveva sentore della cospirazione: confessione che fu avidamente raccolta dalle persone appostate. Questo basto per far dichiarare Garnet reo d'alto tradimento. Egli allegò in vano che, non conoscendo la trama che per la confessione, la sua religione gl'interdiceva qual unque rivelazione in tale argomento. Fu condannato, agli 8 di marzo 1606, ad essere impiccato e fu giustiziate ai 5 di maggio seguente. Protestò la sua innocenza sul paleo, raccomandò ia sua anima a Dio e chiese che per colpa sua i cattolici non fossero più duramente trattati. Un'immensa folla era accorsa per veder morire il grande gesuita, nome, che a Garnet davano gli stessi protestanti e ch'egli chiar) ginsto con l'eroico suo coraggio. Le «ne membra, separate dal tronce, furono esposte in differenti quartieri di Londra, a guisa di quelli d'un traditore. Gli storici inglesi non esitano a sentengiare che fu giustamente punito. Hume dice espressamente, ma senza addurne prove, " che i gesuin ti Tenesmond e Garnet dileguan rone gli scrupoli onde ritenuti merano por tuttavia i congiurati". Secondo de Thou, Garnet accordato avrebbe nel suo interrogatorio, che aveva conosciuto la cospirazione, ma soltanto in genere, e senza saperne le particolarità, prima d'esserne stato informato in confessione. Il gesuita Endaemon-

posta espressamente, giustifica Garnet ed i gesniti su tutti i punti. L'abate Millot non trova motivi sufficienti per accusarli di complicità : alla fine oiò ohe sembra ancora più decisivo, Antonio Lefevre de la Boderie, nomo illuminato e d un carattere irreprensibile, allora ambasciatore nell Inghilterra, poscia suocero d'Arnaldo d'Audiliy e che trovandosi sul luogo, ha potuto raccogliere notizie esatte, afferma nelle sue negoziazioni che i gesuiti erano innocenti di tale atrocità. Alenni scritteri imputarono auzi al ministro Cécil d'aver ordito le fila della trama, onde perdere i cattolici, e di averne presentato l'esca ad alcuni di essi di spirito esaltato, i quali caddere nell'insidia. I gesuiti hanno messo Garnet nel novero dei martiri del loro ordine (t). Ha scritto in lingua

ut, Ednarda Cook, è divenuta rara ( F. Eu-mannon ): ema ha per titola: R. F. Eudoi-mon Jonnis Cydonii e sec. Jeru ad actionem proditerium Edoardi Coyal, apologia pro E. P. Garneto Angle, ejusdem 200, zocerdote, Co-innia, 1610, lu 22 pice. di 359 pag. Euda-mon nan solo vi giustifica Garnet a gli sifri gesuiti accusati, ma vi difende altresì la dattri-na della sociatà contro le imputazioni de suoi

(2) Vedi Alegambe, Bibl. Script. Soc. Je-en, pag. 567. ,, Lapinee sonicura che mentr'era pensiantria presso i Gesuiti inglesi, a St. Omer, vide soleonizzarviai annualmente la fe-sta d'Oidecorae, Garnet a Campian: " Eu-daemen chiuda la sun apolegia con la Storla d'una spiga miracolora, di cui De Thou stesso nen be silegnato di parlare. Giovanni Wil-kinson, cattalico selante, vaga di procururi kinson, cattalico selante, vaga di procurura alcuna reliquia del P. Garnet, si ara dope alcuna reliquia del P. Garnet, si ara dope l'esecunione appressate al petibola, sotto cui era stata sparsa dalla paglia. Essendori arre-uuto in una spiga, imbesuta del sangue di Garnet, egli is raccolse con premura a la porth ad una dama cattolica, che la chiuso cotro un vase di cristallo. Tale spiga, dicesi, esseado stata esaminata alcuni giorni dapo, con sarpresa si vide chi ella ofiriva la perfetta soiglianza del volto di Garnet, Comunque aia di tale meraviglia, certo è che ne corse la ve-ce in Londra e che il concorso dei cattolici per andaria e vedere fermò l'attenzione dei governa. La spiga allara fa rimessa all'ambaseintara di Spagna, il quala la mandò al col-legia inglese di Liegi. L'ahate fellar scrivera nel 1797 che tale spiga era posteduta o

Giovanni in nn'apologia (1), com-(1) Tair apologia in risposta all' atto di accusa, streo dal giudice delle causa comu-

inglese, tra gli altri opuscoli teologici, diversi trattati sui Sacramenti ec.: si trovano congiunti al Catechismo di Pietro Canisio, oni egli tradotto aveva in lingua inglese, Londra, 1590; Saint Omer, scaz, in 8.vo.

GARNET (Tomaso), medico inglese, nato nel 1766, a Casterton , presso Kirkby-Lonsdale nella previncia di Westmoreland, fu messo in età di quindici anni ad imparare presso un chirurgo spesia-le, uomo versatissimo nella cognizione delle scienze esatte, le quali egli insegnò con frutto al suo allievo: ma la chimica fermò più particolarmente l'attenzione di esso. Frequentò poscia nell' università di Edimburgo le lezioni di medicina del dottor Brown, di cui adotto la nuova dottrina con entusiasmo. Nel 1787 pubblicò una Lezione sull' igiena (Lecture of health) e l'anno seguente si dottoro in medicina. Poich ebbe perfezionato i suoi studi col frequentare gli ospitali di Londra esercitò la professione prima a Bradford, nella contea di York, dove detrò lezioni private di fisica e di chimica, e dove scrisse un Trattato sulle acque di Horley-Green (Horley-Green Spa) ed un altro sull'Ottica, il quale, inserito nell' Enciclopedia britannica, fu oggetto di molte ledi. Nel 1791 il dottor Garnet trasfer) la sua dimora a Knaresborough, dove salì in voga e si occupò dell'analisi delle acque di Harrowgate, di cui pubblicò il resultato. Nel 1705, avendo divisato di tragittare in America, stava attendendo a Liverpool l'occasione della partenza d' una nave, allorchè fu vivamente sollecitato di fare in essa città una aerie di lezioni sopra la fisica, la chimica ed altri argementi: tali lezioni incontrarono al gran favore, che fu invitato a ripeterle a Manchester, dove furono gradite

del pari. Rinunziò allora al progetto di lasciare la patria, ed essendo concorso per la cattedra di professore, fondata a Glascow da Anderson, l'ottenne nel 1796: mal grado però la riputazione, di cui vi godeva, la rinunzio nel 1799 per accettare quella di fisica, di chimica e di vueccanica, che gli venne offerta dall'Istitugione reale, recentemente fondata a Londra . Aloune contrarietà gli fecero abbandonare tale impiego poco tempe dopo: risolse di non professare d'allora in poi che per proprio conto; fece costruire ed accomodare a tal uopo una sala particolare e vi lesse successivamente prima soonomia, indi botanica, continuando ad esercitare con grido la pro-fessione di medico. Correvano appena alcune settimane ch'era stato eletto medico della dispensa di Santa Maria la Buona a Londra, quando vi contrasse nella sua visita giornaliera una di quelle febbri, ohe sono conoscinte sotto il nome di tife, ohe lo trasse a morte, ai 28 di giugno 1802. Oltre gli scritti che abbiamo citati, he pubblicato: Osservazioni fatte in un viaggio nelle montagne ed in una parte delle isole occidentali della Scozia. 1800, 2 vol. in 4.to, con 50 tavole incise ad acquerello sui disegni fatti sui luoghi di W. H. Watts, che aveva accompagnato l'autore. Parecchi de'snoi scritti scientifici farono inseriti nel primo volume degli Annali di filosofia di storia natur le, di chimica eo., 1801, in 8.vo, e nelle Memorie della Società medica di Londra, dell'Accademia reale d'Irlanda e d'altre Como pagnie dotte. Dopo la sua morte venuero pubblicate per sottoscrizione, a profitto de'snoi figli, le sue Lexioni popolari (Popular lectures) sulla evonomia, o le leggi della vita animale, nello stato di sanstà e nello stato di malattia, 1 vol in 4.to, 1806. o 1807, stampato a Londra: il volume è ernato di un ritratto della



autoro ed incomincia con una Notizia intorno alla sua vita. Hanno le sue opere chiarezza, calore e molta copia di ricerohe.

GARNIER (ANTONIO), storico, nato a Besanzone verso il 1520, si fece ecclesiastico e servì da principio il cardinale di Granvelle in qualità di secretario. Esso prelato avendo avuto ocrasione d'apprezzare i suoi talenti, lo raccomandò all'imperatore Carlo V, che lo prese al suo servigio e l'onorò della sua contidenza. Garnier ottenne un canonicato e l'impiego di teologale della cattedrale d'Arras; mo rì in essa città, ai 46 di gennaio 1578, in età di 60 anni circa, Aveva lascia o in manoscritto: Res o Carolo V imperatore gestae. Tale opera è citata da Ferreol Locrio; ma s'ignora se n'esistano ancora copie. - Un altro Antonio GARNIER, nato nel XVI secolo, a Gy, piccola città della contea di Borgogna, fu fatto principale del collegio di Dole ed ottenne, nel 1561 una cattedra di lingua greca nell' nniversità. Fu in seguito creato consigliere del parlamento di quella città ; e n' era vicepresidente l' anno 1619. Era stato adoperato in parecchie negoziazioni in Fiandra e

GARNER (Rozzaro), posta tragico, nacupue alla Ferté-tiernard, nel Maino, l'anno 15(5, 1 ano, ohe lo destinavano al foro,
l'inviscono a studiare il dritto a
rondo le Mase a Temi, coltivò la
poesia e fu coronato, nel 7550, nel
r'acodemia del ginochi di Flora.
Nondimeno avendo acquistate copairiosi li giuripprudenza, esercida naccessivamente le funzioni d'avdi importenene criminale a Mans;
di lugottenene criminale a Mans;

ma, attendendo per inclinazione allo studio dei poeti classici, pub-

W-s.

nella Svizzera.

blicò nel 1568 la tragedia di Porcia: tale dramma, di molto superiore a tutti quelli, ch'erano comparsi fin allora sul Teatro francese. fu accolto con gran favore. Incoraggito da quel primo trionfo, pubblicò successivamente l' una dopo l'altra sette nuove tragedie, di cui l'ultima, Bradamante, fu rappresentata nel 1580. Carlo IX ed Enrico III, che onoravano Garnier della loro stuna, gli offersero cospicni impieglii, i quali, siccome modesto e di carattere independente non accetto. Godeva dell'intera sua gloria, quando un orribile avsenimento l'espose al più grave rischio. Durante l'epidemia del 1585, che miete migliaja d'infelici, i famigli di esso poeta, approfittando di tale crudele circostanza, tentarono d'avvelenario in nn con tutta la sua famiglia, per saccheggiarne la casa. La sposa sua inghiottì sola la fatale bevanda, nè si salvò che a forza de' rimedi che le furono prontamente amministrati. Gli scellerati, caduti in sospetto ed in breve convinti, perirono sul patibolo. Enrico IV, essendo salito al trono, seppe apprezgare il merito di Garnier : esso buon principe, amico delle lettere a protettore di chi le coltivava, lo creò consigliere di stato. Ma Garnier, divenuto inconsolabile dopo la morte della moglie che aveva di fresco perduta, si ritirò a Mans, dove morì nel 1601, in età di cinquantasei aoni. Fu sepolto nella ohiesa dei Francescani di quella città, dove la sua famiglia gli fece erizere un sepolero, che fu distrutto dai Vandali del 1793. Le opere di questo poeta sono le segnenti; I. Lamenti amorosi, Tolosa, 1565, in 8 to; Il Inno della monarchia, Parigi. 1568. in 8 vo . Il i Orto Tragedie cioè Porcia sposa di Brnto; Ippolito, figlio di Teseo (Raccine ha trattato lo stesso argomento in Fedra), Cornelia, sposa di Pompeoè il dramma più cattivo dell'autore; Marc'Antonio: il racconta del~ la morte di quel triunviro, divenato amante di Cleopatra, ha dell'estro e presenta forti immagini ; La Troade o la Distruzione di Troja : tale dramma ha sugli altri dello itesso autore il merito di consistere più in azione che in racconti, Antigono, imitazione da Stazio. scritta con calore; Sedecia o la Presa di Gerusalemme; Bradamante, argomento tratto dall' Ariosto: tale dramma fu applandito al sommo. Le pretate tragedie tutte, eccetto l'ultima, hanno de' cori ad imitazione dei Greci. Esse farono unita in un solo volume, col titolo : Le Tragedie di Roberto Garnier, consigliere del re, luogotenente criminale della sede presidiale del Maine, (dedicata) al re di Francia e di Polonia, Parigi, 1580, in 12; ivi, 1582, 1585, 1599, 1607; Lione, 1585, +592, 1601, 1606; Tolosa, 1588; Niort, 1589; Rouen, 1599, 1609, 1616, 1618. Tante edizioni provano la grande voga in cui vennero, ed il suffragio unanime de' contemporanei dell'autore. Di fatto Ronsard, La Croix du Maine, de Thou, Roberto Stefano e Pasquier lo pongono molto al disopra di Iodelle a degli altri poeti francesi, che l'avevano preceduto. Sainte-Marthe aggiunge che non è inferiore a nessuno degli aptichi: tale elogio è una ridicola esagerazione. L'autore dei Tre secoli attesta che parecchi dei poeti tragici francesi nou hanno sdegnato d'attingervi idea e si sono limitati a ringiovanirne l'espressioni.» Garnier, dice » La Harpe, conosceva gli antichi; " pressochè tutti i snoi drammi sono tratti dal teatro dei Greci o o imitazioni di Seneca. Occorrono " in esse alcune scene toccanti; ma » egli cade troppo spesso nel tnr-" gido, e profonde, come Ronsard, » gli epiteti neologici e gli aggetti-n vi latinizzati". I difetti, indicati

da La Harpe, sono effetto della barbario del irancese, che parlarasi nel secolo XVI. A quell'epoca la tragedia era ancora nell'infansia, e l'ingegno di Garnier, molto inferiore a quello dal graude Corneille, non potà andare più lungi, perchie non ebbe modelli da seguire.

L-v. GARNIER (SEBASTIANO), Procuratore del re nel baliaggio di Blois, nacque in essa città nel XVI socolo. Due poemi epici, l' Henriade e la Loyme, non avevano potuto salvare il suo nome dall' obblio; e le sne opere, sfuggite fino alle ricerciie si minuziose dell'abate Goujet, sembravano dannate ad una oscurità eterna, quando ne fu pubblicata nna nuova edizione a Parigi, 1770, in 8.vo, cel disegno, dicesi, d'umiliare Voltaire. Se possibil fosse di credere questa cosa, l'odio non sarebbe stato mai più cieco; però che come istituire la superiorità di abbozzi informi e rozzi in confronto d'uno dei capolavori, d'uno de' più grandi poeti francesi! La Henriade di Garnier à divisa in sedici libri: i primi due furono stampati a Blois, vedova Gomet, 1504; gli ultimi otto lo erano stati l'anno precedente, presso la stessa stampatrice, in 4 to: gli altri sei libri non esistono in manoscritto in nessuna delle grandi biblioteche di Francia, e si presame che siano perduti. L'autore in un' Epistola ad Enrico IV espone che il desiderio solo di perpetuare le memoria dei grandi avvenimenti, di eni fu testimonio, l' ha indotto ad impagnare la penna; conoscendo pero la sua insufficienza e la temerità della sua impresa, fu tentato più volte di abbandonarla, ma non ha potuto risolversi a lasciarla imperfetta. Ag ginnge che fatto avendo un st lungo lavoro con pregludizio de' suoi proprj interessi, supplica il re di fargli sentire gli effetti delfa sua liberalità; il che gli agevolerà la continuazione degli altri suoi lavori. Viene poi seconda un elegia, parimente intitolata al re, nella quale per un miscuglio affatto singolare d'orgoglio e di bassezza, si paragona a Virgilio e sollecita una pensione, promettendo, ove l'ottenga, di conporre opere che oscureranno tutte quelle dell'antichità. Succedono molti componimenti, in oui l'autore si toda grandemento. e dichiara a'suoi detrattori che gli ha per ignorantacci, finchè non mostrino il loro spirito con opere superiori alle sue, il che credeva buenamente impossibile. Il poema incomincia coll'assedio di Parigi e finisce con la distruzione della lega. L'andamento degli avvenimenti è quello stesso della storia. Lo stile è duro, rozzo, inegnale e pieno di falli di versificazione: vi tono per altre alcuni tratti scritti con calore, ed altri, che fanno supporre che l'autore avesse letto i poeti antichl. I primi tre libri della Loyade furono stampati a Blois. vedova Gomet, 1505, in 4.to. L'argomento di tale poema è la couquista dell' Egitto per S. Luigi. Siccome non venne terminato, si può inferirne che l'autore non avesse ricevuto gl'incoraggiamenti, ai quali credeva di aver diritto, e éhe ripigliasse le sue cocupazioni. Nondimeno i suoi amici lodarono ancora più esso peema che l' Henriade: uno di essi non teme di dire in un sonetto che Omero è geloso di tale opera, la quale con nna lettera di più gli avrebbe rapito l'onore dell'Odinea. Si vede che i giuouhi di parole non sene d'invenzione assai recente.

W-s.

CARNIER (FILIPO), nato in
Orléans verso la fine del XVI secolo, fu per la ri-trettezza della
sua fortuna obbligate di spatriare
e di cercare altrove sorte migliore.

La trovò presso un giovane signore tedesco, al quale insegnava gli elementi della lingua trancese è pel credito di esso Garnier divenne professore della stessa lingua nell' università di Jena. Con lo stesso titolo passò poi in quella di Lipsia, dove more verso il 1655. Le sue opere sono: I. Themurus adagiorum gallico-latinorum, Francforte, 1612, in 8 vo; II Praecepta gallici sermonis ad perfectionem eiusdem linguas cognitionem necessaria, Strasburgo, 1624; III Gemmulas gallicae linguar, latine, italier, permanice adornatur; dialoghi lunga pezza stimati dagli stranieri, di cui soprattutto raccomandavasi la lettura si viaggiatori tedeschi, siocome pieni di grazie e di tutta chiarezza. La prima edizione è del 1625 e l'ultima del 1648.

GARNIER (GIOVANNI), uno dei più dotti gesniti del suo tempo, nacque a Parigi nel 1612 ed entrò nella società l'anuo 1628, in età appena di 16 anni. Vi mostrò disposizioni, che fecere presagire come un giorno divennto ne sarebbe uno dei membri più celebri. Passò da áo anni della sua vita, insegnando, e profes-ò successivamente con un applauso generale e con uguale distinzione le umane lettere, la rettorica, la filosofia e la teologia. Non acquisto minor ripntazione pe'sttoi lavori ecclesiastici e per le sue giadiziose decisioni nella risoluzione de casi di coscienza. Coltivo altrest il campo dell'erudizione, verso cui inclinava per genio, ed adoperò con molte cure ed applicazione nella ricerca degli antichi manoscritti per arricchime la biblioteca dei gesuiti. Aveva passato nn mezzo secolo in tali dotte occupazioni, allorche nel 1681 i suoi superiori lo deputarono a Roma per affari del loro ordine. Egli si mise in viaggio; ma, infermatosi nel passare

a Bologna, fu obbligato di fermarvisi e vi morì in capo a 15 giorni, si 16 d'ottobre dello stesso anno. Il P. Garnier accoppiava a molta lettura ed a cognizioni assai estese in diversi generi le qualità, che fanno gentile un nomo, e la pietà e la virtù d'un eccellente religioso. Frutto delle sue veglie 1000: I. Organi philosophiae rudimenta, Parigi, 1651, opera ristampata ed aumentata nel 1677; II Theses de philosophia morali, Parigi, 1657; III Regulae fidei catholicae, de gratia Dei per Jesum Christum, Bourges, 1655: in 4.to; IV Juliani, eclanensis episcopi, libellus missus ad Sedem apostolicam, notis illustratus, Parigi, 1668, in 8.vo: questo Ginliano era un famose Pelagiano; V Marii Mercatoris antiquissimi et aequalis Sancti Augustini opera in duos tomos dicisa, cum notis et dissertationibus, Parigi, 1673, in fogl.: opera arricchita di documenti, note, dissertazioni, prefazioni e commentari eruditi sull' eresie di Pelagio e di Nestorio. Baillet rimprovera a Garnier d'aver sopraccaricato il testo di chiose, e queste d'un'erudizione inutile: nondimeno il cardinale Noris, il quale poco favorevolmente sentiva del P. Garnier e che aveva fatto alcune critiche di esso suita, n'ebbe dispiacere, quando il Marius Mercator gittine a sua conoscenza; e convenne che, se tale libro fosse stato stampato primach' egli avesse date in Ince la sua storia pelagiana, non l'avrebbe pubblicata. Le Dissertazioni del P. Garnier vennero ristampate nell' Appendix di Sant' Agostino, Anversa, 1705, in fogl.; VI Liberati diaconi Breviarium cum notis et dissertationibus, Parigi, 1675, in 8.vo: è un' esposizione succinta della causa di Nestorio e degli Eutichiani; VII Systema bibliothecae collegii parisiensis Societatis Jesu, Parigi, 1678, in 4.te, di 120 pag. Dopo

GAR una storia compendiosa della biblioteca del collegio di Luigi il Grande, che possedeva allora più di 52,000 volumi, l'autore n'espone le divisioni e suddivisioni. Quantunque la divisione generale fosse principalmente relativa alla distribuzione del luogo, l'opera è notabile inquantochè offre il sistema bibliografico più particolarizzato e soprattutto più ragionate che forse per anco comparso; VIII Liber diurnus romanorum Pontificum, con note storiche e tre dotte dissertazioni. L'autore prova nella prima che il papa Onorio è stato veramente condannato nel VI concilio siccome fautore dell' eresia dei monoteliti, quantunque in pari tempo convenga ch' esso papa non abbia professato tale errore. Sostiene altresì che gli atti di quel concilio non sono stati falsati. Nella seconda dissertazione esibisce alcane nozioni curiose sulle iscrizioni e soscrizioni delle lettere dei papi, e sulla variazioni, a cui sono andate soggette. La terza contiene ricerche sull'origine del pallio ; IX Supplemento alle opere di Teodoteto, pubblicate dal P. Hardouin, gosuita, col titolo di Auctarium Theodoreti, cyrensis episcopi, seu operum tomus V, 1684, in foglio: vi sono poche cose di Teodoreto in tale volume, ma vi occorrono quattre disserfazioni, di cni la vita di Teodoreto, un esame de' suoi scritti e della sna dottrina compongono le tre prime. Nella quarta l'autore tesse la storia del V concilio. Il P. Garuler, anziche difendere Teodoreto, sembra che voglia socusare lo, e lo tratta in più luoghi cont poca misura. Premesso a tale V vo-Inme si trova l'elogio del P. Garnier. - GARNIER (Pietro Ignazio), gesuita, nato a Lione nel 1602, è conosciuto per un fibro intitolato : Pensieri del marchese di \*\*\* sulla religione e la Chiera. Questo gesnita morì in Avignone, nel 1765, in età

228 GAR di 71 anni. - GARNIER (Ginliano), benedettino, nato a Conneré, nella diocesi di Mans, verso il 1670, entrò nella congregazione di S. Mauro nel 168q. Avendo ricevuto daila natura uno spirito superiore, dotato delle più felici disposizioni, ed amante dell'applicazione, fece rapidi progressi nelle lettere divine ed umane, si dedico principalmente allo studio della lingua greca e ne acquistò una conoscenza profonda. I suoi talenti, le sue mapiere dosci ed obbliganti lo fecero distinguere ed amare dai membri più illustri della congregazione; e Mabillon lo chiese per sno cooperatore. I di lui superiori il chiamarono a Parigi nel 1690 e fin dal 1701 gli commisero di preparare i materiali d' nna nuova edizione di S. Barilio, più corretta che le precedenti. Egli si applicò indefessamente a tale lavoro, ricercò i manoscritti delle opere di quel santo dottore, non limitandosi a quelli, che si trovavano nelle biblioteche della sua congregazione, ma frngando negli altri depositi letterari . Riscontrò poi tali manoscritti con esattezza, ajutato in tale lavoro da Faverolles, religioso e tesoriere dell'abazia di S. Dionigi . Non solamente Garnier corresse il testo di S. Barilio, ma ne fece una versione novella. Dopo 20 anni d'un lavoro assiduo pubblicò il sno primo volume col titolo: Sancti patris nostri Basilii, Caesareae Cappadociae archiepucopi, omnia opera quae extant, cel quae ejus nomine cucumferuntur, ad manuscriptos codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, necnon ad antiquiores editiones castigata, ec., Parigi, Coignard. 1721, in fogl Nella prefazione Garnier raggua-glia del suo lavoro e discute l'au tenticità d'alcuni scritti attribuiti a S. Basilio da molti dotti. Si fonda soprattutto sulla differenza dello stile per decidere che non ap-

partengono al santo dottore. Don Lecerf nella sua Biblioteca fa un' ampia esposizione di si fatta prefazione. Nulla del rimanente manca all'edizione: note erudite, varianti, vita del Santo, tavole ampie e comode. Il secondo tomo compare nel 1722. Garnier non ebbe il tempo di pubblicare il terzo, che aveva preparato. Estenuato dal lavoro, fu colto da grave mulattia, che obbligò i snoi superiori a metterlo in pensione presso ai frati della Carità, a Charenton, per riceveryi i soccorsi necessari alla sna guarigione; ma non potè riacquistare la salute e mori ai 3 di luglio 1725, in età soltanto di 52 anni. La sua perdita riuscì molto amara alla sua congregazione, la quale sperava da ini altri lavori utili alla religione ed alle lettere. Il terzo volume di S. Basilio comparre solo nel 1750, per eura di don Prudente Maran. (V. S. Basillo).

L-Y. GARNIER (CARLO GIORGIO TO-MA:0) nacque in Auxerre, ai 21 di settembre 1746. Studiò con sommo profitto nel collegio del Plessis: e sieceme i suoi lo destinavano alla magistratura, esercità, per prepararvisi, la professione d'avvocato, nella quale si rese chiare assai per tempo con alcune Memorie piene di spirito e di senno: però che la debolezza della sna voce non gli concesse mai di sviluppare il suo talento nelle udienze. Mosso da un'inclinazione decisa per lo studio e la cultura delle lettere, vi spese tutti i momenti d'ozio, che gli lasciava l'esercizio della sna professione. Pin dal 1770 incominciò a pubblicare nel Mercurio di Francia, sotto il falso nomo di M. le Raigner de Maltontaine, de Procerbes drammatici, in oui la paturalezza del dialogo la verità dei caratteri, la felice invenzione del

soggetto e l'abilità nel comporre

le scene molto interesse e molta grazia al precetto morale mescevano, che era sempre lo scopo di ciascuno di que brevi drammi. Essi fermarono l'attenzione di M.ma de Pratay, a cui era commessa allora l'educazione della giovane principessa di Condé; e li giudicò veramente idonei a divertire la sua altieva. Non solo ella fece recitare dalla principessa e dalle sue compagne, nell'abazia di Panthemont. quelli di tali procerbes che erano stampati, ma s'adoperò per iscoprime l'autore e per indurlo a fornirla di nuove opere dello stesso genere. Garnier non si rifiutò a tale preghiera e compose parecchi altri Procerbi per l'educazione di M. lla di Condé, Ouesti, uniti ai primi, furono raccolti e pubblicati nel 1784, con questo titolo: Nuosi Properbi drammatici, o Ruccolta di commedie di società, per servire di continuazione ai Teatri di società « di educazione, per G. \*\*\*, Parigi, Caillean, 1 vol. in 8.vo. Essi furono ristampati con lo stesso titolo a Liegi, presso Desper, nel 1785, ed inseriti poscia in diverse raccolte. Una delle letture favorite di Garnier erano i vecchi romanzi francesi di cavalleria; e si divertì a scriverne alcuni in lingua moderna. Fece tale lavoro segnatamente soura la storia del nubile e prude caraliere Teseo di Coulogne e di suo figlio Gadifero, e sulla Storia dei nobili e prodi casalieri Valentino ed Orsone. Tali produzioni sono rimaste inedite; ma chi ha letto i manoscritti afferma che è impossibile di tratture tale genere con maggiore abilità e di meglio conservare nell'attuale idioma francese la tinta del tempo a l'ingennità gallica, che forma il vezzo di si fatte letture. Fu lavoro ili questo stimabile letterate la raccolta obe comparve cel titolo di Gabinetto delle Fate, o Raccolta scelta di Novelle di Fate ed altre Novelle maraoighose,

GAR 1785, 41 vol. in 8.vo, ed in 12. e quella dei Viaggi immaginari, Soni. Visioni e Romanzi meracigliesi. Parigi, Cuchet, 1787, 59 vol. in 8.vo; l'edizione delle Opere facete compiute del conte di Caylus, Parigi, Visse, 1787, 12 vol. in 8.vo; quella delle Opere compiute del conte di Tressan, Parigi, Cailieau. 1787, 12 val. in 8.vo; e in fine quella delle Opere compiute di Regnard, con osservazioni sopra ciascuna di eue, per G. ", Parigi, stamperia di Monsienr, 1780, 6 vol. in 8 vo. (ristamp. nel 1810, 6 vol. in 8.vo,) nella quale si trovano inserite le migliori scene, che esso autore aveva composte pel Teatro italiano. Tutte le prefate diverse pubblicazioni sono fatte con la solerzia e la coscienza d'un uomo; che, lontano da ogni speculazione mercautile, si piace nel suo lavoro e trova diletto nelle sue ricerche. Tali occupazioni letterarie non tolsero che Garnier pagasse al suo paese il tributo, che gli deve ognuno, ch'è in grado di servirlo nei pubblici impieghi. Nel 1791 fu fatto commissario del re a Parigi presso il tribunale del terzo circondario: e due anni dopo ritornò nella sua città natia per esercitare presso il tribunale del dipartimento l' uffizio di commissario del potere esecutivo. La sua modestia il suo candore, la semplicità delle sue maniere e la più perietta nguaglianza di tempera facevano ricercare la sua compagnia con premnra; nna giocondità dolce e spiritosa, animata da innocenti arguzie, che non offendevano l'amor proprio di nesuno, rendes vano sommamente amena la sua conversazione. Ebbe per amici quanti vissero famigliarmente seco. e si può assicurare che, quantunque incaricato d'un ministere rigorose, non si fece mai un nemico. Aveya un fratello, meno attenpato di lui di otto anni, ai quale con teneramente affezienato e da cui non si era mai disgituto. Estanti non si era mai disgituto. Estanti non si era mai disgituto. Estanti non impiego importante nell' amministrazione del dipartimento di Parigi, in preseguiato nel 1792 e cotretto a spatriare l'anno dopo er salvare il capo dalla proterizione. Tale separatione doltrona e le inquistributi, che seco tracetagifisero profondamente Carnier ad historio profondamente Carnier ad historio profondamente Carnier de Medical de la companio del conseguia del conse

GARNIER (GIAN-GIACOMO), istoriografo di Francia, nacque a Goron, borgo del paese del Maine, ai 18 di marzo 1729, di genitori poveri, da cui ebbe un'educazione superiore alle loro forze. Per non esser loro d'aggravio si recò a Parigi, in età di circa diciotto anni, con la speranza di trovare alcun collocamento. Quantunque avesse viaggiato a piedi e con la più stretta economia, aveva soli ventiquattro soldi in tasca, quando giunse nella capitale. Passando per la strada di la Harpe, vide parecchi fangiulli di varia età correre in folla per nna porta, cni una sovrapposta iscrizione in lettere d'ore le fece avvisalo essere la porta del collegio d'Harcourt. Egli entra con essi; tutti si disperdono subito per le classi: egli resta solo nella corte. Il sottoprincipale, che lo crede un allievo, gli ordina di entrare con gli altri. Garnier gli risponde che ha terminato il suo corso di studi e che viene a Parigi per trarre partito del poco che sa, nè gli dissimula la propria situazione. Il sottoprincipale l'interroga, e, soddisfatto delle sue risposte, gli procura un collocamento nel collegio d'Harcourt: ivi, mediante parecchi anni d'assiduo lavoro, il giovane Garnier si mise in grado d'aspirero a concerrere tra gli nomini

capaci di servire ntilmente le lettere cei lavori e con le veglie lore. La protezione del ministro Saint-Florentin gli ottenne in segnito l'impiego di professore d'ebraico nel collegio di Francia, indi quello d'ispettore. In tal qualità giovò altamente a quel collegio. Ajutato dall'astronomo Lalande, gli riuso, a forza di tentativi e di pratiche, di rialzare quell'istituto e di tornarlo nella pristina sua dignità. Garnier nel 1761 ottenne nn premio proposto dall'accademia delle iscrizioni e belle lettere sul quesito: n Quanto rimanesse in » Francia, sotto la prima razza dei » re francesi, della forma del gon verno, che sussisteva ai tempi » della dominazione romana". Fu ammesso in quella società, di cui appagò tutte le speranze col suo zelo e co'suoi lavori. Le Dissertazioni sue, che si trovano nella raocolta di essa compagnia, sono in gran numero e quasi tutte pregevoli per l'importanza dei soggetti e per la maniera, onde sono discorsi. Trattano de paradessi filosofici presso gli antichi, delle leggi militari dei Greci; soprattutto della filosofia di Platone, antore, pel quale Garnier aveva un'ammirazione che arrivava all'entusiasmo. Amava altresì gli Stoiei; e la sna Memoria sulla vita e le opere d' Epitteto mostra quanto fosse penetrate delle loro massime e quanto fosse degno di praticarle. Uopo gli fu di vendere una casa di campagna, che formava le sue delizie, per soccorrere un negoziante suo amico, di cui gli affari erano in cattiverlo pagato. Alonn tempo dopo, Garnier fa stimolato a concorrere con gli altri creditori; egli rifintò ostinatamente. » Poichè afcuno des » perdere, disse, tocca la preferen-» za ai suoi amioi; io la chiedo a n questo titolo" : risposta ammirabile, che sarebbe più celebre se

fosse d'un antico. Quando nel 1700 gli venne annunziato che bisognava giurare la nuova costituzione accettata dal re, non esitò tra i suoi principj ed 1 suoi interessi, ed such del Collegio Reale tanto povero come quanto vi era entrato. Aveva pubblicato net 1764 na'opera, intitolata : Il letterato, nella quale ha dipinto sè stesso. Pubblicò l'anno dopo un Trattato dell'educazione cioile, obe è come la continuazione del precedente. Tali due opere ottennero poco favore, perchè, dice Dacier, la filosofia, che n'è l'anima, non essendo quella allora in voga, par-ve aspra, selvatica e vieta. Pubblicò in segnito l'Origine del goperno francese. 1765, in 18: tale operetta è la Memoria, che aveva riportato il premio del quesito proposto dall'accademia, di cui abbiamo pariato più sopra. Erudito quanto Dubois, e meno sistematico, l'autore si fa schermo di fatti irrefragabili ed ammette soltanto conseguenze rigorose. Dopo la morte di Villaret, Garnier fu scelto per continuare la Storia di Francia, incominciata dall'abate Velly. Garnier ha scritto la metà del regno di Loigi X1 ed ha terminato pressoche alla metà del triste regno di Carlo IX: aveva composto il rimanente di tale reguo, ma per dilicatezza non volle pubblicare fatti poco onorevoli per la potestà reale in un tempo, in cui se ne rovinavano le fondamenta; il quale motivo l'ha forse determinato a distruggere il suo manoscritto. Tale perdita riesce poco spiacevole : Garnier non è superficiale come Velly, nè declamatore come Villaret; ma ha meno gusto e spirito che il primo, meno talento del secondo: è freddo, prolisso e monotono. La rivoluzione. costringendo Garnier ad interrompere tale lavoro, lo restitul agli antichi auci

studi, pei quali era più idoneo; e lesse nell'Istituto, in cui fu ammesso, quando fu nuovamente organizzato, due Memorie, di cui una interita venne nel tomo li della raccoita della classe di storia e di letteratura antica. Ha scritto altresi Schurimenti sul Collegio di Francia, in 12 (1789): opera, di cui il Giornale dei dotti del 1700 da un sunto assai particolarizzato. Barbier gli attribuisco: Il Commercio runesso a suo luogo, 17:6, in 12; il Bastardo legittimo, o il Trionfo del cumico piagnelese, 1757, in 12. Lalande, sempre amico di Garnier, gli aveva fatto ottenere dal ministro nna pensione di 1100 franchi. primache fosse ammesso nell'Istitute; era ridotte alla massima ristrettezza, Morì pochi anni dopo, ai 21 di felibrajo 1805, nel 750. anno dell'età sua. Ha meritato pe suoi scritti la stima della posterità; e le sue viriù inspirano l'ammirazione ed il rispetto ( Ved. Boucelin).

W-R GARNIER DESCHENES (En-Mo-ILARIO), nato a Montpellier, il 1.mo di marzo 1727 fu notajo a Parigi, poi amministratore della registrazione e dei domini, e vi è morto ai o di gennajo 1812. Era membro della società d'agrico:tura del dipartimento della Senua, e si trova il suo elogio nei tomo XVI delle Memorie di quella compagnia. Le sue opere sono: I. Lo Statuto di Parigi, messo in versi (francesi di 8 sill. ), col testo a fronte. , Parigi, 1768, in 12 picc.; terza edizione, 1787, in 18; Il Trattate elementure di geografia astronomica, naturale e politica, 1795, in 8.vo! III Ricerche sull'origine del culcalo duodecimaie, 1800, in 8.10. IV Ouervazioni sul progetto di Codice civile, 1801, in 8.vo; V Trattato el mentare del notarinto, 1807 in 8.vo: VI Formole di atti de aggiungere al Trattato elementare, 1812, in 4.to; VII Memorie, in quelle della società d'agricoltura di Parigi.

A. B-T. GAROFALO (BENVENUTO TIM da ), pittore, nato a Ferrara nel 1481 (1), morto nel 1559. Avendo studiato sotto cattivi maestri, non compose da principio else quadri mediocri; ma in età di venticinque anni si recò a Roma, dove fece uno studio si profondo dei capolavori di Rafaello, suo contemporaneo, che non tardò a divenire uno dei più valenti imitatori di quel grande pittore. Ha fatto un eccellente copia della famosa Transfigurazione, copia che lungo tempo appartenne al cardinale Mazzarini e che ha fatto parte della bella raccolta del Palais Royal. Soleva dipingere un garofano in tutti i quadri che erano di sua invenzione, col che voleva alludere al suo nome. Si trova parimente esso fiore nei due bei ritratti, che questo artista ha fatto di sè stesso. Dicesi che negli ultimi anni della sua vita il Garofalo spendesse tutte le domeniche e i giorni festivi a dipingere gratuitamente pei mongsteri. Un giorno l'Ariosto andò a visitarlo, mentre stava componendo un quadro del Soggiorno degli Eletti : " Dovreste, gli dirse ridendo il " poeta, mettermi nel vostro para-" diso: però che non sono troppo » bene avvisto per l'altro ". A tale idea burlesca sorrise il pittore; e l' Ariosto figuro in breve sulla tela tra santa Caterina e san Sebastiano. In un altro de'snoi quadri il Garofalo rappresentò il Bambino Gesù che scherza con una picciola simia sulle ginocchia della Madonna: tale miscuglio d' idee religiose e burlesche, che oggidh ci parrebbe

(r) Nacque nel villaggio di Garofalo salla sinistra del Po, da dieci in dodici miglia al disopra di Ferrara: dal quale villaggio tras-se appunto fi soprannome di Gorefato. al biasimevole, era allora di stile. pe di ciò si formalizzava nessuno. Vengono altronde attribuite al Garofalo molte epere,che non sono sue (1). E' poi incerto quando nascesse, come pure quando sia morto; e noi abbiamo dovuto riportarci in tale proposito al maggior numero degli scrittori, che di questo pittere hauno favellato (2). F. P-7.

GAROFALO (BIAGIO), in latino Carrophilus, laborioso antiquario, nato a Napoli nel 1677, si lece ecclesiastico ed acquisto una cognizione perfetta, non pure del greco e del latino, ma altresì dell'ebraico. I suoi lavori letterari avendolo fatto noto in tutta l'Italia, le accademie furono sollecite di anymetterlo nel numero dei loro soci. Il papa Clemente XI ed il cardina le Passionei facevano gran conto della sua erudizione; gli procurarono i mezzi di soddisiare, viaggiando, il desiderio, che aveva di verificate diversi punti d'antichità. Era in carteggio col principe Eugenio di Savoja, che lo persuase di andare a Vienna, dove divenne il confidente e quasi il favorito del cardinale Trautson, arcivescovo di quella città: ivi mori in età assai provetta, nel 1762. E autore delle opere seguenti : I. Considerazione in torno alla poesia degli Ebrei e de Greci, Roma, 1707, in 4.to. Gerca in prima di provare che di tutte le lingue l'ebraica è la più chiara, perchè la disposizione delle parole vi segue l'ordine naturale delle idee; indi fa vedere che a torto si è

<sup>(1)</sup> Tra le quals alcuna della stesso Ra-faello: tant' era l'eccelleusa che nell'arte que-

ra coa seguica.
(2) Vuolsi notare questa circustanza, che
il Garofato direnne circo d'un ecchie qual-Il Carotaio direnne circo d'un occisio qual-che tempo primanche morisse, e che nonostan-te segnith a diplingere opregiamente. Direms altrest che fu abilissimo in tutti i generi di pittura. Ferrara conserva molti sagri del suo dificato e grafisso pennelle.

voluto trovare alcuna analogia tra la poesia degli Ebrei e quella dei Greci, poiche i versi ebraici non sono composti di sillabe di diverse misnre e non differiscono dalla prosa che per la scelta delle espressioni e per la rima. Tale opinione era già stata emessa da Giovanni Leclerc, il quale si rallegra ( Bibliot. soelta, tomo XX, p. 160) di essersi incontrato con nome così dotto come Garofalo, 11 Osservazioni sopra la lettera del D. Barnabo Scacchi fatte in difesa delle considerazioni intorno la poesia degli Ebrei, Venezia. 1711, in 4.to: e una difesa dell' opera precedente, ma Garofalo teq-ne di doverla pubblicare sotto un nome supposto, ed assunse quello d' Ottavio Maranta; III Ragionamento in difesa delle considerazioni del marchese Orni sopra il libro: Della maniera di ben pensare, ec., Roma. 1708, in 4.to ( Vedi Bounours ed Onst.); IV Dissertationes miscellaneae, ivi, 1718, in 4.to, Tali dissertazioni sono in nuniero di sei : la prima, che è la più importante, tratta del commercio degli antichi: sì fatta raccolta doveva avere una continuazione, la quale non comparve; V In anaglyphum graecum dissertatio epistolaris: è stampata con la spiegazione di tale monumento. del conte Camillo Silvestri, Roma, 1220, in P.vo; VI De antiquis marmoribus dissertationes IV, Vienna, 1738, in 4 to. L'antore fa nella pri ma l'enumerazione delle cave di marmo che erano conoscinte dagli antichi: tratta, nella seconda, degli operai, dei loro ordigni e dei mezzi di trasporto che impiegavano: nella terza delle tasse che le cave pagavano allo stato ; ed alla fine nella quarta dei privilegi ac-cordati ai lavoratori in marmo. Purone ristampate. Utrecht, 1745, in 4 to, con due dissertazioni di Pasquale Garofalo, giureconsulto: Altera de thermis herculaneis nuper in Dacia repertis ; altera de usu et praestantia thermarum herculeunarum . Queste nltime due dissertazioni, dedicate al conte Hamilton, gove .-natore del bannato di Temeswar, erano già vennte alla luce in Vienna nel 1737, ed in Mantova nel 1759, in 4 to. L'autore studia di determinarvi la situazione di tali bagni, di cui vanta l'efficacia nelle malattie sifilitiche; ricerca donde proveniva loro il nome di bagni d' Ercole, e fa vedere con lo medaglie e le iscrizioni che vi si sono rinvenute, che furono costruiti sotto Antoniuo il Pio VII; De veterum elypeis opusculum, in que plura quae ad graceum romunamque militiam pertinent, explicantur et illustrantur, Leida 1751, in 4.to: opera piena di erudizione e sommamente stimata; VIII De untiquis aurs, argenti, stanni, aeris, ferri, plumbique fodinis, Vienna. 1757, in 4.to: è un'apsendice della sua opera sui marmi. Garofalo annunziava fino dal 1718 un trattato de herbis biblicis; una non venne pubblicato. . W\_\*

GARRAULT (FRANCESCO), siguore des Gorges, tesoriere del risparmio, come suo padre. non si occupo d'altro in vita che di far conoscere quanto risguarda le finanze francesi nella parte delle monete. Nato in Orléans nel XVI secolo, morto a Parigi nel 1652, è autore delle opere seguenti: I. Due Paradossi sul futto della moneto, Parigi, 15-8; Il Trattuto delle miniere d'argento trocate in Francia, lacoro e governo di esse, Parigi, 1570; Ill. Raccolta dei principali suggerimenti dati all' assemblea di S. Germano nel 1517, intorno al conto per scudi, ed alla soppressione di quello per soldi e lire, Parigi, 1578; IV Sommario degli editti reali concernenti il corso delle monete, Parigi, r505; V Ricerche delle monete, dei pesi e della maniera di numerare delle più rinomate nasioni del mondo, ridotti a quelli del Franceii, Parigi, 1595; VI Memorie

e Raccolta dei numeri, peri, delle misure e monete antiche e moderne, Parigi, 15g6. L'ultima edizione del Sommario degli editti reali è del

P-p. . GARRICK (DAVID), celebre attore ed autore drammatico, era nipote d'un negoziante francese rifuggito nell' lughilterra in conseguenza della rivocazione dell' editto di Nantes. Suo padre, che militava nail' esercito e vi si era distinto, stava regintando in Hereford. quando David venne al mondo in un albergo, nel 1716. Nella scuola di Lichtfield, residenza abituale dei suoi genitori, egli incominciò la sua edneazione: vi mostro poca voglia per gli studj classici ed anche poco genio pe' giuochi favoriti dell'età sua; ma ascoltava con piacere le storie per aver poi la soddisfazione di raccontarle egli stesso. In breve non ebbe altra passione che la rappresentazione teatrale e seppe comunicarla ai suoi compagni. Di undici anni, recitò con applanso la parte principale nella commedia dell' Uffiziale reclutatore. Verso il 1750, suo zio, ricco mercatante di vini, che stanziava a Lisbona. lo chiamò presso di sè con la mira di educarlo al suo commercio; ma avendo provato alcuni disgusti. David ritornò in capo ad un anno nel sno paese e rientrò nella scuola di Lichthield, dove fece as-sai scarso profitto. L'istruzione che gli tornò for e più utile, fn quella, che ritrasse dalle lezioni di Samue le Johnson nel 1735. Johnson, che poi si è acquistato sì gran nome nel-la letteratura inglese, faceva allora per vivere il maestro ad alcuni giovani di Lichtfield, Egli divenne di Garrick, il quale aveva qualche anno meno di lui; perciò fu ancora più suo amico che precettore. In capo ad un anno deliberareno d'an dare insieme a visitare la capitale. Garrick pareva destinato al foro,

Un legate di 1000 lire di sterlini, ohe gli fece sno zio, gli porse i mezzi di preparassi all' esercizio di quella professione, mediante gli studi necessari. L'anno 1757 antrò nel collegio di giurisprudanza di Lincoln' sinn; ma il favore, che le sue maniere gentili e piacevoli, non che il suo spirito vivace o piccante gli procuravano si facilmente nelle società dove fa introdotto. gli resero presto insipidi i gravi studi del collegio. Nel 1757 studiava le scienze logicho e matematiche a Rochester, ma la sua tendenza al teatro contrariava tutte le intenzioni della sua famiglia. L'affetto, che nutriva per sna madre, gli aveva fatto reprimere alla meglin tale inclinazione : dopo la morte de' suoi genitori, intraprese, in società con suo fratello, il commeroio dei vini; ma tale società essendo stata disciolta da fi a poco, Garrick risolse di sperimentare alla fine sopra un pubblico teatro il suo talento per la declamazione. Il suo gusto, esercitato col frequentare persone di lettere, si era manifestato con alcuni articoli di critica drammatica, che comparvero nei giornali. Una saggia dithidenza lo persuase a fare il suo primo saggio con la meno possibile appariscenza sotto il nome fittizio di Lyddal: segnitò nna compagnia di commedianti, che si recava da Londra in Ipswich; e sul teatro di essa oittà incominciò nel 1741, sostenendo la parte d' Aboau della tragedia d' Oreonoko; La sua riuscita fu compiuta; e fin d'allora disse addio al foro ed al commercio. Gli applausi, che raccolse successivamente in molte altre parti, sia tragiche, sia comiche, anche in quelle d'arleochino, raffermarono la sua risoluzione di correre in aringo, a cui si sentiva come tratto dalla natura. Ritornato a Londra, i direttori dei due principali teatri, Drury lane e Govent-garden, sdegnarono da

GAR prima l'acquiste d'un giovane commediante, poco appariscente di persona e di cni il metodo di recitare non combinava altronde con la dottrina venerata delle tradizioni. Il teatro di Goodman' s-field, più particolarmente frequentato dalla classe horghigiana, approfittò di tale errore. Garriek vi in ricevuto a braccia aperte. Tra gli autori drammatici, ch'eg:i aveva studiati, Shakespeare aveva sopra ogni altro destato la sua ammiraziona, e si era avvisato di trovare nelle sue tragedie le parti meglio confacenti al suo talento: scelso quella di Riccardo III per fare la sua prima comparsa sopra un teatro della capitale : agli recitò tale parte appassionata e di estrema fatica con istraordinaria energia, che gli merito i più grandi applausi degli spettatori, stupiti di trovare in na giovane di ventidne anni una capacità, che presuppone uno studio lungo e profondo della natura nmans. Eclissava egli fin dal suo primo appresentarsi i più grandi attori, che la scena inglese possedeva. Uomini, di eni l'opinione faceva autorità, unirono i lore suffragi agli applausi del pubblico. Pope, allora sulla fine della sna corsa, avera abbandonato il suo ritiro di Twickenham per interveniread una delle rappresentazioni di Riocarde III. Fu rapito dall' azione di Garrick e disse al lord Orrery che lo accompagnava: Temo assai che quel giocane non si perda, mentre non acrà ricali. Riccardo III fu rappresentato sei o sette volte di reguito, e teune dietro ad esso la recita di parecchi altri drammi, in oui l'abilità di Garrick grandemente risaltò. Non essendovi in corte o nella città persona cospiona che non desiderasse di godere di tale maniera di prodigio, il teatro di Goodman's-field attirava un concorso non mai più veduto. I direttori dei grandi teatri, costretti di

credere al merito del nuovo attore, considerando l'abbandono dei loro avventori ed il vuoto della loro cassa, adoperarono in ogni modo di nuocere al teatro rivale e provocarono un atto dall'autorità superiore che ne ordinasse la soppressione. Il direttore di Goodman's-field ne prevenne l'effetto e venne a patti con essi. Garrick non zi era limitato al talento d'attore. La società di Johnson gli aveva comunicato il gusto dei versi; ed aveva composte, tra le altre opere, due brevi drammi, che erano stati recitati con applauso, il Serso bugiardo ed il Lethè, in cui ogli stesso faceva tre diversi personaggi. Il teatro di Drury-lane fu sollecito di stipendiare chi poteva rialeare la sua gloria decaduta ; ma Garrick, poich ebbe contratto un impeguo sommamente vantaggioso col direttore, accetto un invito per dare aloune rappresentazioni sul teatro di Dublino e parti nel 1742 con mistries Woffington. L'entusiasmo, che destò in quella città il talento di Garrick, giunse fino alla trenesia : tale fu in un'estate delle più calde la calca del pubblico per adirlo, che nacque un'epidemia, ohe fu chiamata la febbre di Garrick, Egli ritornò a Londra alcuni mesi dopo; e, conformemente alla sua promessa, comparve sul taatro di Drury-lane e continuò a mostrarvisi quasi tutti i giorni nell'alto e nel basso dramma, ed a meritarvi ugnal lode, I suoi trionfi fureno turbati un momento da una contesa, in cui l'aveva tratto una parola data senza riflessione ad uno de' suoi compagni, il vecchio ed irascibile Macklin : contesa che non potè essere chiarita dai libelli pub-blicati dall'una parte e dall'altra, ma che i partigiani di Garrick decisero a legnate nella platea. L'anno 1745 egli fece un nuovo viaggio a Dublino e divise con Tomaso Shéridan, figlio dell'amico del

dottore Swift e padre di Riccardo Brinsley Shéridan , la direzione d'un teatro situato in Smock alley. L'anno dopo recitò a Covent-garden per l' nitima volta in qualità di attore salariato. I suoi guadagni per effetto d'ordine e dell'economia, con cui viveva, lo avevano messo in grado di comprare nel 1747 la metà della direzione di Drury-lane; e si vide con Lacy alla guida d'una compagnia di attori scelti, che si andarono sempre più perfezionando con le sue lezioni. Johnson compose per l'apertura un prologo, cui gl'Inglesi quanto al merito pongono subito dopo il famoso prologo della tragedia di Catone. Garrick, natrito dei precetti di quel religioso scrittore, tolse a purgare la letteratura drammatica, escludendo dal repertorio i drammi essenzialmente licenziosi e tergendo gli altri delle oscenità che potevano sconciarli. Tale riforma richiamò al teatro un gran numero di spettatori, cui la decenza aveva fin allora tenuti lontani. Garrick, disse Johnson, ha aumentato il capitale dei nostri innocenti piaceri. Imprese altres) a far trionfare il buon gusto della letteratura, a shandire l'enfasi dalla tragedia e la buffoneria dalla scena comica, Risvegliò l'emulazione degli autori drammatici con la generosità delle sue mercedi. In grazia del ano esempio e di una certa disciplina, che introdusse nella sua compagnia, la professione di commediante cesso di essere un motiso d'esclusione dalla civile società. Nel 1752 fece un viaggio in Frania, ma ritornò nell'Inghilterra prestamente La superiorità del suo talento e lo splendore, in cui era venuto, dovevano suscitargli nemici, intesi sempre a distruggere la popolarità, che aveva consegnita, ed a mortificare il suo amor proprio, cui sapevano irritabile assai. Sopravvennero sgraziatamente

circostanze, che tavorirono gli sforzi della malevolenza. Avevano accusato Garrick di meschinità negli: espedienti secondarj, che impiega va per interessare lo spettatore. Egli rispose a tale rimprovero, unendo agl'incanti dei versi e della declamazione tutte le seduzioni che possono offrire la musica, la danza e le decorazioni. Il celebre Noverre si assunse di comporre pel suo teatro i balli e di farli eseguire da una brigata di ballerini stranieri, di cui nessuno per altro era francese. Scoppiò la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, primache tale disegno fosse mandato ad effetto; ma tale considerazione non distolse da esso il direttore, che, avendo fatto all'uopo considerabili spese, non era disposto a perderle. Nel 1755 fu dato appunto un divertimento di tal genere, sotto il nome di Festa chinese. I nemici di Garrick, affertando amor di patria. preparavano con circolari scritti ne' giornali un' opposizione per parte delle classi interiori della nazione. Due rappresentazioni del ballo avvennero con abbastanza tranquillità; ma si prevedeva che la terza sarebbe stata turbata per effetto di tali raggiri. Garrick, con la speranza di farli andar vuoti. aveva anunoziato per primo spettacolo Riccardo III, il trionfo del sue talento: un ordine del re aveva autorizzato tale rappresentazione, e Sua Maesta volle intervenirvi. Giò nonostante, non appena il ballo fu incominciato che il vedere sopra un teatro inglese, tanti artisti stranieri, i quali venivano per dilegio indistintamente chiamati Francesi e papisti, portò al più alto grado d'esaltazione l'astio nazionale. Gli spettatori, che riempivano le logge, parteggiarono per la rappresentazione, che i clamori avevano interrotta; e parecchie persone di qualità scesero nella platea per arrestare i più tumultuanti.

Fureno tratte le spade e fu sparso sangue : dopo molto tnmulto e molta parapiglia, una mano di soldati pose fine al disordine. Il furore si era sfogato principalmente contro i banchi. le fumiere e le decorazioni, e tale fu il guasto che nou meno di sei giorni furono necessarj per ripararlo. Nè il teatro solo tu danneggiato: tutti i vetri degli appartamenti di Garrick veu nero fracassati. Un affisso annunziò che lo spettacolo, cagione del tamulto, non sarebbe stato più prodotto, ed il pubblico parve soddisfatto: ma nel 1765 il direttore evendo anuunziato che i posti a niezzo costo sarebbero soppressi in avvenire per le rappresentazioni nuove, i suoi nemici trassero partito da tale innovazione per suscitare nella platea un altro tumulto, che forzò il direttore a desistere dalla sua pretesa. Si volle costringere il commediante Moody a chiedere in ginocchio perdono al pubblico per avere impedito ad un forsennato d'appiccar fuoco al teatro, Moody vi si rifiutò con dignità. Per calmare gli animi, Garrick promise the Moody non sarebbe più comparso sulla scena fino a tanto che non avesse riacquistato il favore del pubblico; ma tustochè fu seco da solo da solo, gli saltò al collo, gli dimostrò la aua approvazione e lo assicurò che gli avrebbe continuato il suo onorario. Il hisogno di trovare distrazioni a tali contrarietà e di rinvigorire la sua salute sconcertata lo indusse a fare un viaggio sul continente. Aveva sposato nel 1749 la Violetti, donna non meno distinta per lo spirito e le qualità sue morali, che per l'avvenenza e per le grazie di cui era fornita, e che tenuta era allora per la prima ballerina dell'Europa. Visitò con essa l'Italia, la Francia, la Germania, e trovo dovunque un' accoglienza Insinghiera, particolarmente in cor-

te del duca di Parma. Durante il suo soggiorno a Parigi, vide sovente mad. Clairon, di cui aveva annunziata la superiorità fin dal sno primo viaggio a Parigi nel 1752; pubblicò in quell'occasione un intaglio fatto sopra un disegno di Gravelot ed intitolato la Profesia avverata. Narrasi che in una delle sere, in cui al cospetto di scelta brigata davano a vicenda saggi del loro talento, Garrick richiese la Clairon se conoscesse la soifa delle pas sioni, e che ella avendo risposto d'ignorare che cosa s'intendesse di dire con tale vocabolo, egli si mise a trascorrere coi soli moti della sua faccia, tutto il cerchio delle passinni umane, elevandosi per gradi dalle più semplici alle più complicate. Ritorno nell' Inghilterra nel 1765. Gl'intervalli, che lascio correre allora tra i suoi giorni di rappresentazione, gli concessero il tempo di comporre parecchie ope-re drammatiche. La sua ammirazione per Shakespeare ed i meriti, che acquistati si aveva verso la sua memoria, l'avevano in alcun modo associato alla gloria di quel grande poeta. Sdegnava che se ne parlasse al suo cospetto con freddezza. Trovandosi a Parigi, aveva ricusato di vedere l'abate Leblanc, però che gli pareva che avesse par lato del suo idolo, con poco rispetto. La corporazione di Stratford sull'Avon, luogo in eni nacque Shakespeare, gli presentò lettere di cittadinanza, chiuse in una scatola, fatta del legno d'un gelso, che il poeta aveva piantato con le pro-prie mani. Tale circostanza inspirò a Garrick l'idea del famoso Giubileo, o festa in ongre del Bardo dell'Avon, che seguì ai primi di settembre del 1769. Fu eretto a tal nopo un anfitentro, decorato con grande dispendio, salla riva del fiume, e biglietti d'invito furono distribuiti con profusione nella capitale e nelle provincie. Grande

GAR fu l'affluenza dei cultori delle lettere e delle persone di brio. La solennità incominciò con una ceremonia religiosa ed nna specie di processione al cimitero; un pranzo magnifico, un'accademia di musica, un ballo di formalità ed un ballo mascherato, una corsa di cavalli, la lettura di un'Ode composta da Garrick in onore di Shakespeare, fnrone i principali divertimenti dei tre giorni che durò il Giubileo; ma il tempo fn oltremodo sfavorevole ad una festa campestre: ella altronde riuscì una maniera di calca; ed il piacere non corrispose all'aspettativa dei curiosi. Faote, uno dei più formidablli nemici di Garrick e conosciuto pel suo umore acre, era intervenuto al Ginbileo; e ne ha fatto in una farsa una descrizione, che non è lontana dal vero. Il moderno Aristofane preparava anzi un'imitazione burlesca della ceremonia di Stratford, quando la ruina de'suoi affari domestici, ridocendolo a ricorrere alla borsa di colui, contro il quale non cessava d'inveire, gli fece abbandonare tale progetto favorito. Garrick per risarcirsi delle spese considerabili, che gli aveva costato il Giubileo di Stratford, s'avvisò di trasportarlo, vestendolo di forme drammatiche, sul teatro di Drury-lane. Tale speculazione ebbe un felicé reaultato; novantadue rappresentazioni, date di seguito, poterono appena soddisfare la curiosità del pubblico . Per la morte di Lacy nel 1775 venne a conseguire la direzione intiera del teatro di Drury-lane e la tenne fino al 1776, epoca, in cui ne vendè la metà, in pari tempo che si ritirò come commediante, licenziandosi dal pubblico con teneri addio. L'alterazione della sua salute rendeva necessario tale passo. Da lungo tempo era tormentato dalla gotta e soprattutto da dolori insopporta-

bili, che si attribuivano all'esistenza d'nna pietra nella vessica, il che non aveva mai permesso di verificare con la tenta; anzi i rimedj, che aveva adoperati contro i suoi mali, gli avevano pinttosto aggravati. Morì ai 20 di gennajo 1770. Dall'apertura del corpo si conobbe che la sua malattia era una paralisia di reni. Il suo corpo venne portato con grandissima pompa all'abazia di Westminster e fu deposto nel luogo consacrato ai poeti e presso il monumento di Shakespeare. Uno de'suoi ammiratori Albany Wallis, gli fece erigere nel 1797 nn monumento di stile elegante, eseguito da Webber. David Garrick era di statura poco alta, ma benfatto: e le sue membra, di bella proporzione avevano acquistato per gli esercizi della danza e della scherma, molta agilità e grasla. Aveva la carnagione bruna, i lineamenti regolari e piacevoli, gli occhi neri e bene incassati, lo sguardo penetrante e pieno di fuoco. La sua voce era sonora, melodiosa, flessibile, e si faceva sentire da lunge, senza sforzo e senza scroscio. Si osservava che una cosa detta a voce bassa (Wisper) da Garrick non andava mai perduta nemmeno per lo spettatore più lontano da lni, mentre la declamazione enfatica degli altri attori non era sempre intesa. La cosa più torprendente ancora è la facilità; con cui il sno volto assumeva alternativamente l'espressione forte e vera delle passioni più variate e dei caratteri più opposti: la maestà reale, la magnanimità, l'amore, la fatuità, il fare comune, il fare di gioventù, la decrepitezza, l'allegria, la disperazione, la follia, la stupidità vi apparivano senza sforzo. La sua azione muta aveva grandissima espressione e produceva un effetto sorprendente nell'imitazione dell'agonia e della morte. » Nel-" la grand' arte di parlare agli

GAR » occhi, ha detto Voltaire, è soprat-» tutto eccellente il più grande » attore, che abbia mai avuto l'In-» ghilterra, Garrick, il quale ha " spaveutato ed intenerito tra noi » quegli stessi che ignoravano la » sua lingua". Un fatto, che non si può mettere in dubbio, prova fino a qual punto possedesse l'arte d'imitare le diverse fisonomie degli nomini. Dopo la morte di Fielding alcuni de suoi amiei, raccolti in crucchio, si dolevano che si fosse trascurato di trasmettere per mezzo della pittura le sembianze di quel celebre romanziere. Il pittore Hogarth diese che lo aveva più d'una volta, ma inutilmente, pregato di assegnargli alcune ore per fare il suo ritratto, Garriok osservò che non sarebbe forse impossibile di riparare tale negligeuza, e che se l'artista volesse dar di piglio al suo lapis, avrebbe tentato di presentargli la fisonomia dell'amico; e substamente compose il proprio volto a figurare Fielding con somiglianza tale, che Hogarth, il quale certamente poteva ben giudicarne, non esitò a disegnare su tale singolare modello lo schizzo unico, che esista del viso dell'antore di Tom Jones. E desso quello, che venne inciso e messo in fronte alle Opere di Fielding. Londra, 1984, 8 vol. in 8.vo (1), Il talento di Garrick si era perfezionato, non solamente con lo studio e la riflessione, ma altres) con l'osservazione della natura stessa. Dalla disgrazia d'on suo amico, di cui la morte deplorabile d'una figlia prediletta aveva alterata la ragione, trasse occasione d'osservare i aegni esterni di quella malattia morale, per offrirue la rappresen-

tanza patetica nel porsonaggio del re Lear. Pochi erano in grado di apprezzare gli sforzi che gli costava il riuscire si meravigliosamente. " Io lo vidi una volta, ha detto u-" no scrittore, allora ohe terminan to aveva appena di recitare la » parte di Riccardo III; era adan giato sopra un letticello, come il "Germanico spirante nel quadro " del Ponssin, affannoso, disfatto, n senza respiro, coperto di sudore » ed incapace di alzare un brac-» cio". Parecchie imperfezioni di carattere notate vennoro in Garrick. Un amore disordinato per la lode lo guidava in certo modo a mendicare l'adulazione. Il suffragio degl' intelletti più illuminati non riusciva ad appagarlo, ove non avesse potuto aggiugnervi quello della persona più insignificante. Tale a idità d'elogi lo disponeva ad un'estrema credulità. David Mallet, tra gli altri, ne approfittò per far ricevere e recitare la sua tragedia d' Eloim, persuadendo a Garrick che gli riservava un piociolo canto nella Vita del duca de Marlborough, Ma il vizio, che oscurava maggiormente le più belle qualità di Garrick, era il sentimento di gelosia, che gli cagionavano le lodi date al merito de' snoi compagni. Fu per altro costretto a riconoscere la superiorità che Barry aveva sopra di lui, nella parte d' Otello: parte, ch'egli stesso, dopo un saggio infelice aveva creduto di dover abbandonare. In Romeo, confessava altrest che Barry faceva meglio l'amore di lui; ma questi fu il solo attore forse, a cui non traversò il buon successo. Non perdonò mai a Tomaso Sheridan l'abilità, che mostrava nella parte del re Giovanni, della tragedia di Shake peare, e che gli aveva meritato l'approvazione di Giorgio II, il nale altronde non amava Garrick. Giorgio Il non poteva, dice Davies, persuadersi che chi ritraeva

<sup>(1)</sup> Arture Murphy nel Saggio sulla etta a l'Ingegno di Fielding, stampato nel princi-pio di lali Opere, allerma che Hegarth free quel ritratto, parte a memoria, parte col seccorea d'una specie di profile, ma noi abbia-mo certessa che il biografa fa male informato.

con tanta energia le atrocità di un Riccardo III, fosse realmente un onest' uomo. Garrick, non potendo sopportare tale ingiustizia, sospese le rappresentazioni del Re Gioranni. Era altresì tormentato da un timo e della derisione, che si tradiva per le precauzioni, cui usava ond'evitarla, o per l'affettazione di siourezza, con cui auri l'anticipava. Perciò tenne di dover far precedere la ceremonia del eno matrimopio, non che la sua prima recita della parte di Macbet, ed il sno ritorno di Francia, dalla pubblicazione d'aloui opuscoli, in cui faceva sembiante di ridere a proprie spese. Molto ingiustamen-fe fu tacciato d'avarizia. Primachè divenisse ricco, si era al certo mostrato economo: dopo visse con grande magnificenza. Aveva una bella casa in Londra, elegantemente addobbata, ed una vaga casa di campagna in Hampton, dove riceveva talvolta i personaggi che avevano più influenza nello stato. Era sempre cortese, famigliare, cazitatevole, sovente generoso. Tale l'hanno rappresentato quelli che furono meglio in grado di conoscerlo, e particolarmente Johnson, di cui per altro l'affetto verso di lui non era più quel di pria dall'epoca della sua celebrità in poi. Johnson, che soleva far collette per gl'infelici, tra i snoi amioi più opulenti, ha detto che " Garrick donan va piùdanaro che nessun altro » privato ugualmente facoltoso nel-" l'Inghilterra". Disposto il trovavauo sempre ad applicare ad un og getto di carità il prodotto d'una rappresentazione. Ne'snoi ultimi anni intese all'esecuzione d'un progetto in favore dei commedianti, oni l'età o le infermità costringevano a ritirarsi dal teatro, e contribuì grosse somme a tal fine. Le sue facoltà, è vero, erano considerabili, poichè ascendevano, quando mori, a 140,000, lire di sterlini.

GAR La considerazione, di cui questo celebre attore ha goduto nel mondo, può misurarsi dai nomi di aleuni di personaggi che l'ammisero alla loro confidenza; furono essi ilconte di Chatam, il lord Lyttelton, il duca di Devonshire, il duca di Nivernois, ambasciatore di Francia presso la corte di S. James. Necker, ec. Come scrittore non può esser posto che nel secondo grado. Le sue opere diverse provano molto spirito, fecondità nell'invenzione d'nn soggetto, la conoscenza del mondo, talento per la satira fina e mordace ed il secreto d'agnzsare l'epigremma, di cui bisogna dire, a sua lode, che si valse soltanto per ribattere ingiuste offese. Il suo verseggiare è facile e corretto. Ecco il titolo delle sne prodnrioni drammatiche, le quali sono per la maggior parte brevi commedie o componimenti con arie: Il Servo bugiardo, 1741: Miss in her teens (1), di cui l'idea è tratta, dioesi, da un dramma di Dancourt : il Lete, 1740, ripigliato nel 1745, col secondo titolo di Esopo tra le Ombre; le Fate, opera con musica di Smith, 1755; Lilliput, 1756; il Cicirbeo, 1757; il Tutore, 1759, di cui tolse l'idea da la Pupilla, di Fagan; il bel Moudo di stare nell'anticamera (High li fe below stairs), 1750; l' Incantatore, o Amore e mugia, 1760; l'Inpasione d' Arlecchino. 1761 (inedita); & Affutuiuslo di ritorno da Londra, 1762; il Matrimonio segreto, 1766, commedia sommamente stimata, cui Garrick, fece in compagnia con Colman itrad. in francese, dalla Riccoboni, 1768, in 8.vo), Neck or nothing (ohe si dice essere a un di presso la traduzione del Crispino rivale del sua padrone, di Lesage), 1767; la Fanculla di campagna, 1767; è la Sposa di campagna, di Whycherley,

(t) Non osereme di tradurre tale titele, nè tampoco un' altro, citato più innanzi.

rifusa; questi aveva imitato la Scuola delle donne, di Molière; Cimone, 1767; Occhiuta dietro il sipario, o la nuova prova, 1767; il Giubilno, 1770, l'Istituzione dell'ordine della Giarrettiera, 1771; la Vedoca irlandese, 1972; il conte di Noël, 1974; Unione di società, 1974; Il bel modo di stare in concersazione ( Bon ton, or High life above stairs), 1775: tale dramma è attribuito a torto al generale Burgoyne; il Primo giorno di maggio, 1775; i Candidati di teatro, 1775. Parecchi di tali drammi sono ancora applauditi sul teatro. Garrick ha composto in oltre un infinito numero di quei prologhi ed epiloghi, che un attore recita sulla scena inglese prima e dopo il dramma: per tale genero di composizione aveva molto talento ed un'incredibile facilità. Ha praticato parecchi mutamenti, considerabiii e felici in genere, a molti dei drammi di Shakespeare, di ben Johnson, di Shirley, di Sontern, ec.; ma conobbe male il gusto de suoi compatriotti, quando si arrischiò di offrir loro sulla scena la tragedia di Amleto, poiché n'ebbe reciso, fra gli altri tratti, la famosa scena dei beccamorti. Tale temerità non era acceccia a conservargli il favore del pubblico; e sembra che ne abbia anzi fatto abbiura, non pubblicando il suo lavoro su quella tragedia. Vennero stampate a Londra, nel 1785, in 2 vol. in 8.vo, le Opere poetiche di Garrick, con una notizia hiografica ed annetazioni; ma tale raccolta è lunge dall' essere compiuta; quella delle sue Opere drammatiche compareo nel 1798, Londra, 5 vol. in 12. Spoo innumerevoli gli aneddoti che si raccontano intorno a Garrick. Ne riferiremo due o tre, i quali contribulraono a farlo conoscere sotto diversi aspetti. Un nomo stimabile si era fatto prestare da lui la somuna di 500 lire di sterlini, per cui gli aveva dato una

sua obbligazione; ma una disgrazia lo rovinò interamente. I spoi parenti ed amici si tassarono per soddisfare i suoi creditori; e convennero di unirsi in tale occasione ad on banchetto. Garrick essendone informato, in vece d'approfittare della oircostanza per presentare la sua azione, mandò al debitore il documento del suo credito. invitandolo a gittarlo sul fuoco in mezzo alla festa. Una giovane dama, che doveva aspirare ad una grande fortuna, avendo veduto Garrick in noa delle parti, in cni compariva con più vantaggio, concepl ad nn tratto per lui ona passione che resisteva a tutte le rimostranze di chi s'interessava per di condurla in teatro una sera, in cni Garrick doveva rappresentare un personaggio de più ignobili. Egli lo caratterizzò con tanta verità, che la dama si trovò guarita per sempre della sna passione. Agginngeremo che mostrò sempre avversione alle discossioni politiche. Chi desiderasse di conoscere più particolarmente quest'uomo celebre, di cni la storia si congiunge con quella della più brillante epoca del teatro inglese, legga le Memorie della vita di D. Garrick, per Tomaso Davies, 2 vol. in 8.vo, Londra, 1780, ristampate poi; e la Vita di Garrick, per Arturo Morphy, 2 vol. in 8.vo, Londra, 1801. Fu per istanza di Johnson che Day vies, il commediante, scrisse la sua opera, interessante, imparziale, e di cui idoneo ugnalmente il facer vano alla compilazione i suoi talenti, la sua professione ed i snoi vinceli sociali; ed appunto Johnson gli somministro parecchie notizie sulla prima parte della Vite del suo amico. L'opera di Murphy è adorna d'un ritratto di Garrick, intagliato sopra na disegno di Reynolds. Veone tradotta in francese da de Marignié, Parigi, anno 343 IX (1801), in 12: Esiste un'opera intitolata: Garrick o gli attori inglesi, o osservazioni sull'arte drammatica, trad, dall'inglese, 1760, in 12. Armando Gouffé e G. Duval banno fatto rappresentare nel teatro dei Trovatori, Garrick double, commedia vaudeville in un atto. 1800, in 8.vo; questo attore figura altresì nel Ritratto di Fielding, vaud-ville, di Ségur giovane, Desfaucherets e Desprès, recitata nel 1800. Radet ha posto in iscena ai 15 d'aprile 1815, sul teatro del Vaudeville, Garrick ed i commedianti francesi, in un atto.

## X-1.

## GARRIEL. V. GARIEL.

GARSAULT (FRANCESCO ALESsandso nr) fu capitano delle razze di cavalli di Francia, membro dell'accarlemia delle scienze, e morì paralitico, nel 1778, in età di 85 anni. Dotato di molto ardore per lo studio, e d'una rara attività, imprese uu gran numero di ricerche variate e si occupò specialmente d'ippiatria, d'equitazione, di meccanica, di storia naturale, di letteratura e delle arti. Disegnava sovente le figure delle numerose tavole che fregiano le sue opere, e ne ha intagliate pareochie di propria mano. Le sue produzioni non sono capolavori, nè modelli di buon goeto, ma hanno tutte un fine d'ufilità che le rende più o meno pregevoli. Le opere seguenti sono prova di tale asserzione: 1. Anatomia generale del casallo, tradotta dall'inglese di Snap, Parigi, 1755, 1757, in 4.10, con figure disegnate ed mcise dal traduttore: è il primo trattato compiuto dell' snatemia del cavallo che sia state pubblicato in francese; Il Il nuoco perfetto maniscalco, o cognizione generale ed unicersale del carello, in 4 to, prima edizione, Aja, 1741; ultima edizione, Parigi, 1805. Quantumque invecchiata per molti rignardi, so-

GAR prattutte quanto alla descrizione ed alla cura delle malattie del catalio, tale opera può ancora esser letta con frutto: e-sa tornera sempre utile a chi dirige razze o si oceupa in qualunque modo dello studio e dell'educazione dei cavalli; III La guida del cavaliere, Parigi, 1769, in 12: l'onore della traduzione che tale opera ha ricevuto in tedesco. Berlino 1770, in 8 vo, pro-va a sufficienza il suo merito; IV Trattato delle vetture. Parigi, 1756, in 4.to : vi si trova la descrizione d'una vettura, che non può rovesciare e di cui si valeva l'autore stesso: V Fatti delle cause celebri ed interessanti, Amsterdam, 1757, in 12. Tale opera notabile per particolari, cui contiene intorno si diversi generi di supplizi, è altronde no comodo ristretto d'una voluminosa raccolta ( V. GATOT ;; ma lo stile n'è poco ameno; VI Notionnaire o Memoriale ragionato di quanta o' ha d'utile nelle cognizioni acquistate dopo la creacione del mondo, Parigi. 1761. in 8.vo, fig. Tale compilazione, vieta oggigiorno e damata ad nn gius cobblio è stata rifusa e considerabilmente aumentata da Moustalon, Parigi 1806, 2 vol. in 8 vo; ristampata col titolo d'Enciclopedia della giocentà. nel 1807; VII L'arte del pallajo racchettiere . Parigi . 1260 . in foe .: VIII L'arte del parrucchiere, del bagnatuolo, ec., Parigi. 1767. in foglio; IX L'arte del calsolajo Parigi, 1767, in fogl. ; X L'arte del surtore, Parigi, 1760, in fogl ; tradetta in tedesco, Berling 1788 in 4.to: XI L'arte di cucire le biancherie Parigi. 1771, in fegl.; tradotta in tedesco, Berlino, 1788, in i.to; XII L'arte del valiziaio e del sellajo, Parigi, 1774. in foglio; frad. in tedesco, Berlino, 1790, in i to; XIII Figure delle piante e degli animali d'uso in medicina. Parigi, 1764: sono 750 tavole in S.vo, cui Garssult aveva disegnate di propria mano, sovente copiate

dalla natura e fatte intagliare dai migliori artisti. Pubblicate da prima senza testo vernno, comparvero l'anno dono col titolo: Descrizione compendiosa di 710 Piante e 154 animali. in 730 tavole intagliate sui disegni di Garsault, secondo l'ordine della materia medica di Geoffroy, Parigi, 1767, 5 vol. in 8.vogr. Furono adattate le stesse tavole al Dizionario sugionato universale di materia medica, per Delabeyrie e Goulin. Parigi, 1735, 4 tom. in 8 vol. in 8.vo; prodotto nuovamente col titolo di Dizionario delle plante usuali, Parigi, Lamy. 1793, 8 vol. in 8.vo, con 764 tavole. Tali tavole, disegnate con molta diligenza e purezza, ed in generale ottimamente incise, lasciano poco da desiderare in quanto alla conformazione esterna, alla forma ed all'aspetto generale delle piante; mancano però sovente di particolarità necessarie sugli organi sessuali e sulle parti della fruttificazione. Spiace altresi che Garsault siasi sovente limitato a indicarle col loro solo nome generico, senza aggiungervi il nome specifico, siccome avvertì di farlo per parecchie. Mal grado tanti lavori diversi, Garsault, inviato in missione presso le razze e in varie provincie, soleva raccogliere quanto interessava l'educazione ed il perfezionamento delle razze dei cavalli più stimate, illuminando in tal guisa il ministero sopra uno degli oggetti più importanti della ricchezza nazionaie.

Сн-т.

GARTH (Sir Samuel,), poeta e medico inglese del XVII le XVIII secolo, uscito d'una buona famiglia della contea di York, studiò a Cambridge, fu dottorato nel 16que din progresso fermò stanza a Condra in qualità di medico. Il collegio di medicina di Londra, di cni divenne membro nel 16qo, era ce-cupato allora dell'istitutione del-cupato allora dell'istitutione del-

le dispense, o sale di consulti gratniti e di farmacia in favore dei poveri malati: Garth si mostrò attivissimo per l'incoraggiamento di tali utili fondazioni e si attirò così il risentimento di alcuni membri della facoltà, e ancora più quello del corpo degli speziali. Risolse di metterli in derisione; il che fece con molto spirito e talento in un poema in sei canti, intitolato, la Dupensa, pubblicato nel 1699-Tale poema fu sommamente gustato dal pubblico quando comparve; se ne fecero in alcuni mesi tre edizioni, a cui ne tennero dietro parecchie altre. Ciascuna contiene migliorazioni; e quella del 1706, che è la sesta, comprende un buon numero di descrizioni e d'episodi nnovi. Nel 1607, il giorno di san Luca, secondo un uso annuale, aveva recitato dinanzi il collegio di medicina nn discorso latino, scritto elegantemente e nel quale nessuna specie di ciarlataneria sfuggiva a' snoi epigrammi. Come medico, Garth aveva una pratica assai estesa. A'suoi talenti diversi accoppiava maniere gentili, nno spirito di società ameno e piacevole, soprattutte un raro disinteresse. Fu desso che nel 1701, sdegnato di vedere il corpo di Dryden vergognosamente abbandonato senza l'ultimo onore d'una bara, propose il primo e provoco col suo esempio una soscrizione per fare le spese del seppellimento: recitò in tale occasione un discorso funebre e seguitò il feretro fino all'abazia di Westminster. Fu nno dei membri del famoso club di Kit-kat, composto d'uomini non meno chiari pel loro spirito o pel loro grado che per la loro devozione alla casa d'Annover: e vi manifestò i snoi sentimenti politici in una serie d'epigrammi, improvvisati nei brindisi toasts del club e che furono scolpiti sui biechieri dei convitati. Giorgio I., come fu esaltato al trono, lo creò cavaliere con la spada del duca di Marlborough, lo fece suo medico e primo medico dell'esercito. Mori ai 18 di gennajo 1718-19, in età di circa quarantasei anni. Garth era di complessione debole, il che si attribuiva all'abuso, cui faceva dei godimenti sensuali. Purono raccontate diverse partieolarità obe farebbero dubitare dell'ortodossia de'snoi sentimenti religiosi. Pope, di cni ha incoraggiato l'ingegno nascente, ha tentato di vendicarlo di tale aconsa, ma in modo nou poco singolare, per non dire assnrdo: " Egli era, dice, il mi-» gliore degli nomini. Le male lin-" gue, aggiunge, e le anime tristi " lo hanno accagionato d'irreligio-» ne fino negli nltimi suoi anni; " ma se mai v'ebbe un buon crip stiano, senza sapere di esserlo, " questi fu il dottore Garth". Narrasi che essendo un giorno interrogato da Addison intorno alla sua credenza religiosa, rispose che era della religione degli uomini saggi; ma stimolato a spiegarsi meglio, soggiunse che i soggi serbano il secreto. Fu amico d'Addison, non che del lord Lansdown, mal grado la diversità del loro pensare. Ligio al lord Godolphin ed al duca di Marlhorough, restò loro fedele nella disgrazia. Il disinteresse era uno dei tratti notabili del sno carattere; e fit detto che nessum medico sapeva meelio l'arte sua e meno il suo mestiere. La sua opera principale è pochissimo letta oggigiorno, eccetto il sesto canto. L'opera è scritta con facile stile, ma vi si trova poca poesia, per sentenza di Johnson : e se non è mai sotto, s'alza di rado sopra alla mediocrità. Voltaire ne ha dato un giudizio più favorevole, ma certo di poca autorità. Il poema di Garth, egli dice, sni medici e gli speziali è meno nello stile burlesco, che in quello dal Leggio di Boileau. I cattivi attori ed i pretesi begli spiriti della sua nazione

non vi sene risparmiati. Nnlla v'ha di più gaio e di più nuovo delle sne descrizioni; ma sono troppo caricate alla foggia inglese. Havvi ' forse più finezza e più pensieri che nel Leggio; mal la composizione di esso non è così saggia, nè così regolare. Il poeta inglese si abbassa talvolta a scherzi sì seurrili o entra in digressioni sì dotte, che sì perde ad ogni momento il suo disegno di vista, e sembra di leggere un poema o puramente comico o puramente serio ; mentre nel Leggio l'eroico ed il comico sono, diciam così, annodati con tant'arte. che non vi si scorge mai l'uno senza l'altro, e sembra che due generi sì opposti si prestino reciproche grazie. Il poema della Dispensa incomincia all' incirca così : » Nar-» rami, o musa, le salutari ire del » medioi e degli speziali di Londra » da sì lunga età collegati contro » il genere nmano Quale iddio per " salvarci gl'inimicò? In quale gui-» sa banno eglino lasciato rifiatare » i loro malati per iscagliare terri-» bili colpi sui compagni foro? Co-» me la parrucca in celata, e la si-» ringa în cannone e le pillole rimutarono in palle? Disio di glo-ria gl'invase: accanitisi l' uno sull'altro, prodighi divennero » della vita loro ed a noi lasciaro-" no la nostra". Garth ha composto in oltre molti poemetti, ed ha pubblicato, sul finire della sua vita, un'edizione delle Metamorfosi d'Ovidio, tradotte da vari autori , nel 1717: la traduzione del 15.to libro, e quella della storia di Cippo, nel 15.to, non che la prefazione sono sue.

X-s.

GARUFFI (GIUSEPPE MALATEsta), letterato ed antiquario, nato a Rimini, nel 1655, si fece ecclesiastico e si applicò con selo straordinario allo studio, senza per altro trascurare i propri doveri: divenne arciprete della diocesi, fu fatto

conservatore della famosa bibliote- gis coma nenigmatica, Rimini. Apos Gamba-lunga, e meri in patria verso il 1710. Era membro di parecchie accademie, e, tra le altre, di quella degli Arcadi di Roma, dor' era conoscinto sotto il nome d'Agamede-Soiatto. Cinelli fa grandi elogi di lui. e dichiara che ha sovente approfittato delle sue cogaizioni. Le sue opere sono : I. Il role tramontato, occero orazione funebre nell' esseguie solenni del P. Tomaso Fabricio, Rimini, 16-4, in 4.to: Il Il Rodrigo, dramma per musica, Roma, 1672, in 12, ristampato a Parma: questo è, secondo Tiraboschi, il primo esempio, in Italia, d'un dramma con un personaggio solo; III Rime o poesie diserse in italiano, Rimini, 1682, in 12; IV Topografia alfabetico-istories di tutti i comitati dell' Ungheria, Bologna, 1684, in 8.vo; V Italia accademica o sia academie aperte a pompa e decoro delle lettere più amene nelle citta italiane, Rimini, 1688, in 8.vo; opera rara: doveva avere nna continnazione che non è comparsa : VI Lucerna Inpidaria quae titulos, monimenta, epitaphia, inscriptiones ac sepulera tum gentilium, tum christianorum, via Flaminia et Arimini. scrutatur, ivi, 1692, in 4.to: tale opera venne inserita nel tomo VII, 2.da parte del Thesaurus Italine di Burmann i se ue troverà una critica non meno giudiziosa che urbana negli Acta eruditorum, ann. 1695; VII Vita e miracoli del beato Amato, Venesia, 1603, In 8.vo; VIII It genio dei letterati appagato colle no-tinie pils scelte e pellegrine dei libri moderni, Forit, 1705, 1708. 1700, 5 vol. in 4.to; giornale peco comune, ma altred poco interessante. Spiace che l'autore dimorato nonabbia in una città, deve avesse pointo procurarsi più ageroimente opere, di cui la conoscenza sarebbe stata utile al lettore. Altri scritti di Garuffi : Poetici musei tesselatio. eeu distichorum centuria, Forh. Sphin-

nunziava altre opere, che sono rimaste manoscritte: Templum Malatestarum a Lucse Waddingii calumniis vendicatum: Commentaria in quosdam chemicos characteres insculptos orificio ollae sub terra inventac. alla fine gli Annali della città di Rimini, in italiano. - GARUPPI ( Giuseppe Malatesta ), critico ita-taliano, della stessa famiglia che il precedente, nato nel XVI secolo, assunse la difesa dell' Orlando furioso dell' Ariosto, nelle opere seguenti, cui Apostolo Zeno cita con lode nelle sue note sulla Biblioteca di Fontanini: Della nuora poesia orsero della difesa del Furiosa, dialogo; Verona, 158q, in 8.vo. Della poeria romanesca, occero delle difese del Furioso, ragionamento secondo e terzo. Rossa, 1596, in 4.to. Ha pubblicato altrest un'apologia del Tasso, in: titolato: Il Rossi, oscero il parere sopra alcune obbjezioni fatte dall' infarinato academico della Crusca intorno ulla Gerusalemme liberata, di Torquato Tasso, dialogo . Rimini. 1589, in 8.vo.

W-8. GARVE (CRIPTIANO), nato in

Breslavia si 7 di gennaio 1742. Studib a Francfort suil' Oder ed in Halle, fu creato nel 1765 professore straordinario di filosofia a Lipsia e si dimise da tali funzioni nel 1772 per ritirarsi in grembo alla vita privata. Questo filosofo siede de'primi fra quelli, che hanno illustrato la Germania verso la ane dello scorso secolo, non che abbia creato hessun sistema che glisia proprie ma precisamente in vece per la sua rara impartialità, in un epoca, in cui nuovi sistemi guadagnavano tanti caldissimi settatori ed in cui i partigiani delle antiche dottrine ributtavano con una prevenzione sovente troppo cieca i nuovi tentativi. Garve professo tte eclettismo illuminato e lo fondò sopra una giudisiosa e va-ta

erudizione : intere specialmente allo studio della filosofia morale. Parve che il carattere e la sua vita, perfettamente concordi con le sue massime, facessero rivivere tra nol l'immagine dei saggi dell'antichità. Garve, diceva Kant, è un pero filosofo nel legittimo significato del termine. Una lunga e crudele malattia travagliò gli ultimi snoi anni. In tale periodo di tempo continuò i snoi lavori con una serenità di mente inalterabile : era moribondo gnando dettò a persona amica il sno bel trattato. Della pazienza, opera già per sè non meno utile che notabile, ma che inspira un certo rispetto religioso e deve indurre una persuasione profonda quando si vede un tanto esempio andar di pari passo con tali precetti. Morì a Breslavia, il 1 mo di dicembre 1798. La logica gli va debitrice di parecchi materiali preziosi ed in particolare di nozioni giudiziose sulla teoria morale della verisimiglianza, teoria tuttora non bene esaminata a fondo per anco. Egli alla storia della filosofia apre degli aspetti nuo vi e fecondi. Gli è dovuto un quadro fedele e rapido dei diversi sistemi degli antichi e dei moderni sui principi fondamentali della filosofia morale. La sua dottrina era pura; egli l'esponeva in modo geniale e dolce. Scrittore elegante e corretto, trattava i soggetti, che aveva abbracciati, con pari kuon gusto e saggezza; gli arricchiva copiosamente, gli ornava, senza sforso, delle cognizioni più variate in istoria, in filosofia. in letteratura. Conosceva perfettamente il onore umano e lo spirito del sno secolo; la sna modestia uguagliava l'amore, che professava per la verità , " La storia della filosofia, dice Gar-" ve, non è solamente il quadro » delle vite e delle opinioni dei va-» ri filosofi: è essenzialmente il rac-» conto e la spiegazione delle ri-» voluzioni diverse, che la scienza-

" nmana ha provate dall' origine » fino all' età presente; e perchè " si possano sopprire le cause che n hanno produtto le successive vi-» cende della scienza, bisogna cop noscere anzi tntto qual' è la via, » per cui la natura guida lo spin rito umano appunto alla scien-" za ". Garve ne inferisce che una bnona storia della filosofia può soltanto essere soritta, da un filosofo, il quale sia anche di merito superiore. Secondo lui v' ha un certo circolo inevitabile, entro a cui si mnove e s'aggira la saggezza umana, in guisa che, dopo fatti grandi progressi, sembra che ricada in se stessa e ritorni al punto, donde prese le mosse. Sembra che la stessa continuità e la stessa costanza, cui la natura osserva nell'andamento generale delle cose, si riproducano, secondo l'ordine stesso, nello svilupparsi delle umane cognizioni; si direbbe che hanno la loro nascita, la loro infanzia, la loro gioventà, la loro maturità, la loro vecchiezza, la loro decrepitezza e la loro morte: da principio i sensi sono la sola guida dell'uomo, e tale à lo stato selvaggio; l'impero dell'immaginazione sopravviene, ed è lo spettacolo che offersero le nazioni dell' oriente nella prima epoca dell'incivilirsi; poi si osserva, si paragona, la ragione s'appoggia snil'analogia, ed nna specie di criterio pratico fa nascere la saggezza: tali furono i primi saggi della Gre cia ; più tardi si traggono le cose a generalità, s'istitniscono dednzioni, si additano regole, si ordinano secondo i principj, si legano gli effetti colle cause, ed è quello il regno della scienza; alla fine si abusa delle astrazioni, smarrendosi nel vano delle speculazioni, nelle sotligliezze, ed il dubbio nasoe da tale abuso. La filosofia, dice ancora Garve, quando è al più alto pnuto della sua perfezione, aggiunge

altresì il più alto grado di popolarità, e sembra che raffermi con totta l'antorità della ragione le massime di quel criterio che da principio tenuto aveva il suo luogo. Ai gindiziosi consigli dati da Garve la storia della filosofia va debitrice del nuovo carattere che ha assunto alla fine dello scorso secolo e che l'ha costituita una vera scienza destinata a servire per fiaccola a tutte le altre. Egli stesso ha dato esempj notabili dei metodo, a eni è d'uopo attenersi per ben discernere il vero spirito delle dottrine dell'antichità: egli ne ha particolarmente sceverato con sagacità le opinioni degli storici e della seconda accademia sulla sensazione e sulla prohabilità (1). Manso, degue amico di Garve. Fullebora, che inserì parecchi de' snoi scriti nelle sue Mucellanee, Schelle, Dittmar hanno a gara ritratto l'immagine delle sue virtù e dei snoi lavori. Gli Archiej letterarj, pub blicati a Parigi alcuni auni sono ( tomo III, pag. 561 ), humo anch' essi pagaso un tributo alla sua memoria in una notizia sopra il suo trattato Delin pazienza. Egli ha arricchito la lingua tedesca u' un rilevante numero di Traduzioni, fra le quali si notano quelle dell' Etica, della Rettorica e della Politica d'Aristotele; degli Uffizi di Cicerone; della Ricerche filosofiche di Burke sull'origine delle nostre idee del grande e del bello; dei Principi della filosofia morale, per Adamo Fergnsson; dei Principi di morale e di politica, per B. Paley, del Parallelo tra Federico II e Filippo, re di Macedonia, per Gillies; della Ricchezza delle muzioni, per Adamo `mith; delle Ricerche d'Alessandro Gerard sull' ingegno, ec. ec. Le principali opere, di cui ha arricchito la filosona, sono le seguenti : I. Diuertatio de nonnullis quae pertinent ad logi-

(2) Vedi il giudino un carattero de' anoi erritti nella Stocia comparato dei zistemi di fiosofia, prima parte, cap 16. cam probabilium, Halle, 1766, in 4 to ; Il Dissertatio de ratione scribendi historiam philosophicam, ivi : III Sulle tendenze (in tedesco), opera coronata nel concorso dall' accademia di Berlino; Berlino, 1769, in 4.to; IV Progr. legendorum philosophorum nonnulla et exemplum, iri. 1770, in 4.to; V Ouervasioni (in tedesco ) sopra la morale, gli scritti ed il carattere di Gellert, ivi. 1770, in 8.vo: la traduzione di tale scritto in francese fa parte della tradnzione delle opere di Gellert, per L. C. Pajon, 1772; VI Dissertazione (in tedesco) sull'unione della morale e della politica, eo. Breslavia, 1787, in 8.vo; tradotta in francese, Berline, 1789; VII Ricerche ( in tedesco) sopra diversi oggetti della morale, della letteratura e della cita sociale, Breslavia, 1792-1797, tre parti in 8.vo. L'ultimo volume contione le sue idee Sulla società e la solitudine; VIII Quadro (ngualmente in tedesco), dei principi più notabili della filosofia morale, da Aristotele fino ai nostri giorni, premesso alla sua traduzione dell' Etica d' Arutatele e ristampato separatamente, Breslavia, 1708, in 8.vo; IX Alcune considerazioni sus principi più generali della filmofia morale ( in tedesco ) ivi. 1798, in 8.vo ; X Ricerche sulla prova delle facolià ( in tedesco. ) ( Nuova Biblioteca delle sci-nse, VIII.º volume pag. 1 ma a 44; - 201 a 251; 1769 ); XI Sulla malinconia, ed in particulare sull' humonr proprio degl' Inglesi ( in tedesoo) (Raccolta stessa tom. 1.mo, pag. 51 a 57, 1798); XII Sull'esistenza di Dio, Breslavia, 1802, in 8.vo; opera postuma ( in tedesco). La letteratura tedesca gli è altresì debitrice di parecchie produzioni ingegnose di politica, di storia di biografia, tra le quali si distingue; 1.mo Sul cirattere dei paeuni, considento nella sua relazione coi proprietari di terre ed il governo di cui tre parti sono comparse dal 1769

GAR al 1797, ma non ha potuto terminare la quarta; 2.do Sullo stato della Slesia in diverse epoche, ivi, 1789, in 8.vo: 3.zo Alcuni tratti della vita. e del carattere di Paczensky di Tenczin, ivi, 1795; 4.to Frammenti d' un quadro dell' impero del carattere e del governo di Federico II, ivi, 1798, 2 vol. in 8.vo (1); 5.to Considerazioni sopra alcune particolarità nelle opere deali scrittori antichi e moderni, e particolarmente dei poeti (nella Nnova Biblioteca tedesca delle scienze, tom. X, pagine 1.ma a 37, 198 a 210; 1670); 6.to Il presente del giorno di Natale; - Lettere intorno Emilia Galotti ( nel Filosofo d' Eugel ); 7.mo Sui voti non compiuti; - Sulla bellezza d' un passe montuoso ( nelle Ricreasioni di Becker ); 8.vo. Paralleli tra Marc' Aurelio e Federico II, tra Federico il Grande ed Adriano / pel Giornale tedesco di Genz, 1795, e negli Annali della monarchia prussiana, 1708); q.no un gran numero d'altri scritti staccati negli stessi giornali, in quelli di Brunswick, della Slesia; nella Biblioteca generale della Slesia: pelle Memorie dell'Accademia reale di Berlino. Una parte di tali frammenti venne unita e pubblicata da lui nel 1796, col titolo di Miscellanee, Breslavia 1796, in S.vo. Il suo Carteggio con Weisse ed alenni altri amici fu pubblicato a Breslavia, nel 1803, 2 vol. in 8.vo.

D. G-0. GARZI (Luier), pittore italiano, nato a Pistoja, in Toscana, nel 1638. Poich' ebbe studiato gli elementi dell'arte sua da un pittore, chiamato Salomone Boccali, si perfeziono sotto Andrea Saechi, che

(t) Il re di Pressia tenera in gran pre-gio il talento ed il carattere di Garre. Ogni-valtachò andoru nella Siesia per le grandi sassegne, non mancava, come giungera a Bre-elavia, di far chiamare esse delle professare per tratteneral famigliarmente con esso tutti momenti, che avera lilarch.

era pure il maestro di Carlo Maratti. Una lodevole emulazione nacque tra i dne allievi: Sacci shi amava del pari, perchè sembravache gli dovessero ugualmente faronore. Di fatto, quantunque Carlo Maratti abbia acquistato in segnito più celebrità che il suo condiscepolo, gli artisti non sanno oggigiorno a quale dei due debbane dare la preferenza. Corre un' analogia notabile tra la maniera di que'degni emuli. I lore disegni soprattutto si somigliano tanto, che bisogua avere il gusto sommamente esercitato per farne la distinzione. Chiamato a Napoli, ove doveva intraprendere numerosi lavori, Garzi vi dipinse la volta della chiesa di Santa Caterina e ritorno prestamente a Roma, dove non cesso più di essere impiegato. Le pitture, che fregiano la chiesa delle Stimmate, sono considerate siecome il suo capolavoro: si osserva che aveva più di 80 anni quando le incominciò. I giovani artisti ridevano anticipatamente ciò ch' essi chiamavano la folle sua presunzione, e si apparecchiavano a beffarlo. Informato del disfavore, con che quegli storditi cercavano di vituperare le produzioni della sua vecchiezza, doppiò le cure per non lasciare appiglio alla critica, e gli sforzi che fece a tal nopo gli costarono la vita. Pu vivamente pianto dal papa Clemente XI, il quale, mal grado le basse pratiche degl'invidicei, non aveva mai cessato di onorare e d'impiegare i suoi talenti. Garzi è rinscito pressochè in tutti i generi di pittura. Aveva invenzione e spirito. Il suo disegne era puro, il suo tocce morbido e facile, il suo colorito leggiero e grazioso: era escellente nel dipingere i grappi di fanciulli, le teste di Madonne; ed intendeva non meno bene la prospettiva che l'arobitettura E morto nel 1721. F. P-T.

GARZIA HIDALGO (Greenrs), valente pittore spagnuolo nac-que a Murcia nel 1656, d'una famiglia illustre, ma povera. Fin dall'età di 14 anni si applicò alla-pittura; ed i snoi primi maestri furono il cavaliere Villacy e Gilart. Nel 1676, trovandosi a Roma, prese lezioni da Pietro di Cortona, da Salvator Rosa e da Carlo Maratti. Ritornato nella Spagna, dimorò alcuni anni a Valenza per studiare le opere di Joanes e dei Ribalta. Ottenne sempre i primi remi nelle due accademie di quella città (1), e vi lasciò parecchie opere. Essendosi trasferito a Madrid, lavorò con don Giovanni Carrenno nei quadri del chiostro di S. Filippo el Real. Era contemporapeo di Palomino; ma questi, invidioso della riputazione che Garzia si era acquistata, e della stima di cui Carrenno l'onorava, gli ginrè un odio implacabile ed ebbe seto più d' una disputa seria. Garzia, che maneggiava la spada meglio che il suo avversario, gl'impose silenzio : ma questi se ne vendicò nelle sue Vite dei pittori celebri, in eni parla del suo nemico una sola volta, e come di volo, nell' articolo Conchillos. Nel 1700 Garzia fu fatto dall' Inquisizione censore delle pitture pubbliche; Pifippo V lo scelse per suo pittore nel 1705 e gli conferì la croce di 8. Michele. Garzia era di salute alquanto debole : essendosi ritirato nel monastero di S. Filippo, vi morì verso il 1712, in età d'anni 56. Esiste un gran numero di opere di questo artista, di cui le più notabili sone a Valenza. La Battaglia di Lepanto, che si trova nella chiesa di S. Giovanni dell' Ospitale. — Un S. Gimeppe, in quella di Sant' Andrea. — Nel convento di 8. Domenico, un gran quadro rap-

(z) In Valente vi sono due accademie di pittara : Intii quelli, che non sono nati Valen-ami, opportengono a quella degli Stranieri

GAR **1**49 presentante S. Gioachino e S. Tommaso. - Il Martirio del ven. Ortiz, nella chiesa di Sant' Agostino. - Si trovano a Madrid 24 quadri, rappresentanti la Fita di Sant' Agostino, nel chiostro della chiesa della stesso nome. In uno di tali quadri si vede il ritratto della sposa di Garzia sotto l'aspetto d'una giovane, che, accompagnata d'altri fedeli, fanno ricchi presenti a Sant' Agostino. Il principal merito di Garsia consiste nella composizione, nel colorito, nella grazia e nella positura delle figure, che sono amunirabili, soprattutto per la loro espressione e per la morbidezza delle loro forme. Questo artista era altresì buon intagliatore. Ha lasciato un fascicolo (pubblicato nel 1691), che contiene una scuola continuata di disegno ed in cui tratta dell'anatomia, delle diverse maniere di dipingere, della composizione dei colori e della maniera più fscile d'intagliare ad acqua forte, con notizie non poco euriose sopra parecchi antichi ar-tisti spagnuoli. -- Ganzia pe Mi-BANDA, cognominato el Manco (il Monco) perchè aveva la mano destra mozza e dipingeva con la sinistra, ha lasciato eccellenti quadri. Fn anch' egli pittore di Filippo V, con 2500 decati di pensione. mori a Madrid agli 8 di marzo 1749 - GARZIA (Revnoso), andaluse, morto nel 1677, fu pure rinomato pittore, come Garzia Salmeron, morto nel 1666. - Tra gli scultori di nome Gatzia convieni distinguere Fernando, Francesco. Giovanni e i due fratelli Michelo e Girolamo, canonisi di S. Salvatore di Granata.

GARZONI (GIOVANII). dotto medico, letterato e storico del XV secolo, nacque a Bologua nel 141q, de una famiglia nobile ed illustrata da lungo tempo coi primi impieghi di quella repubblica

Bernardo Garzoni, suo padre, fatto medico del papa Niccolò V, condusse il figlio a Roma, dore studiò pel corso di quattro anni le lettere latine sotto il celebre Lorenzo Valla. Goltivo l'amicizia di parecchi altri dotti e particolarmente di l'eodoro Gaza. Dopo la morte di suo padre, ritornò in patria e continuò i suoi studi letterari sotto la direzione d'Urceo Codro. Soltanto nell'età di 58 anni incominciò a studiare in medicina, e ne areva 47 quando fu dottorato. Breve tempo dopo, il senato lo creò primo professore di filosofia; poi di medicina nell'università. Nell'una e nell' altra scienza seguiva la scuola d'Aristotele o piuttosto dei dottori arabi che snaturavano la dottrina peripatetica con l'insegnarla: quindi non mancò di applicarsi all'astrologia giudiziaria, oni riguar dava, seguitando l'opinione loro, come un appoggio indispensabile dell'arte del medico. Era altronde infaticabile nel lavoro, appassionato per l'onore della sua patria e profondamente versato nell'erudizione sacra e protana. Scrisse la vita di parecchi illustri Bolognesi, quella d' un gran numero di santi, una storia di Sassonia ed alonne altre cose storiche; ma privo, per la condizione di que'tempi, de' luuni della critica, costretto dalle te nebre, che coprivano ancora ogni parte della letteratura a lasciarsi gnidare dalle voci popolari e dalle opinioni ricevute, tratto altresi dall'uso, che dominava allora di dare a tutto ciò, che era antico, un aspetto di singola ità e di grandezza, sparse nelle sue storie un' infinità di favole di personaggi immaginari e di racconti straordina ri, che sciaguratamente passarono in seguito, sulla fede di lui, negli scritti degli storioi, che vennero dopo, siccome Ghirardacci, Vizzani ed alcuni altri. Giovanni Garzoni fu talvolta obbligato a distrarsi

da'snoi studj e ad entrare, come i snoi maggiori, nelle prime magistrature. Fu più volte creato uno degli anziani ed uno dei tribuni del popolo. Mostrà in tali impieghi molta abilità, assai prudenza si zelo per la cosa pubblica. Morì, nel 1506. d'nn' epidemia, che a Bologna fece grandi stragi: aveva 86 anni, Il suo esercizio dell'arte medica, perocchè aveva molte faocende, e la sua cattedra di medicina occupavano la maggior parte del suo tempo; nè soltanto dando loro parte del sno tempo ed i snoi lumi, ajutava i giovani che frequentavano le sue lezioni : quando scopriva in essi disposizioni e pochi mezzi di fortuna, li prendeva in casa sua, li nutriva, gl'incoraggiava ad aggiungere agli altri studi quello della medicina, li dirigeva nell'aringo letterario, e godeva della loro buona rinscita. La nominanza, in cui era vennto d'essere il migliore scrittore in lingua latina che allora vi fosse a Bologna, gli attirava da ogni parte dimande ed importunità per comporre discorsi d'appareto, compli-menti, aringhe da recitare nelle solennità pubbliche; ne mai rifiutava in tali occasioni di far piacere a congregazioni religiose, a corpi politici o semplicemente ad amici. Ove a tante occupazioni si un sca il carteggio attivissimo che manteneva con gli ultimi, che erano assai numerosi e tra i quali si noveravano nomini del primo ordine, anche principi, e pressochè tutti quelli che erano allora in grido nelle lettere, si durerà fatica a comprendere come trovasse ancora tempo bastante a serivere il gran numero d opere, che ha lasciate e di cui la minor parte soltanto è venuta in Ince. Le principali di quelle, che farono stampate, sono: I. De rebus ripanis libellus, per Theodorum Quatrinam ripanum impressus, Ancona, 1576; II

De dignitate urbis Bononiae co tarius, nel tomo XXI degli Script. rerum italicarum, di Muratori; III De Joannis Bentivoli senioris gestis ad Joannem Bentivolum juniorem libellus, pubblicate dal P. Antonio Zaccaria, nel suo Iter litterarium per Italiam, pagina 341; IV De rebus Saxoniae, Thuring ae, Libonotriae, Misniae et Lusarine, et de bellis Friderici Mueni libri duo ad illustrissimum Fridericum Saxoniae ducem. ec. : tale libro, scritto verso l'anno 1486, fa stampato a Basilea nel 1518, in 4.to, con una prefazione d' Frasmo Stella. E stato poscia inserito in parecchie raccolte storiche di Germania. Venne sovente a tribuito al suo primo editore, Erasmo Stella, di Lippa, che era stato discepolo di Garzoni; ma vi ha prova certa che era di quest'ultimo, in nna lettera di Federico. duca di Sassonia, in data di Siena, dove esso principe ed anche Garzoni erano allora per ringraziarlo di avergli dedicato tale opera, ch'egli ha letta, dice, con sommo piacere e di cui non tarderà a mostrargli la sua riconoscenza. Tale lettera e la risposta di Gargoni, che il conte Fantuzzi allega intere, tomo IV delle sue Notizie degli scrittori bolognesi, si conservano in originale a Bologna, nella Bibliotera dei domenicani, tra i manoscritti dell'autore; V De miseria humana, Strasburgo, 1505, in 4.to; senza annoverare le Vite di parecchi Santi, siccome San Cristoforo, San Domenico, Sant' Antonio abate. San Tomaso d' Aquino, San Pietro martire. Quanto alle sue opere inedite, si può dire che sono innumerevoll: i titoli soli empiono 15 pag. in fogl., nel libro di Fantnzzi, ora citato. La maggior parte è conservata nelle tre biblioteche di Bologna, quelle dell' Istituto, dei domenicani, e dei canonici di S. Salvatore. La prima di tali biblioteche ne possiede la rac-

colta più compiuta; e sono i manoscritti originali, di cui le altre due non hanno per la più parte che copie. Tre volumi iniieri d'opere di medicina, ed in fascicoli separati; una prodigiosa quantità di Vite e di Panegirici di Santi, di Aringhe recitate in solennità civiche o scolastiche, ed altri Discorsi pubblici di vario genere; Questioni di letteratura antica di morale e di filosofia, trattate sia in forma di dialogo, sia in aperto discorso. Degli scritti particolari di storia sugli avvenimenti più notabili del secolo XV. ee, tengoue un luogo considerable in quella rices biblioteca. Quella poi di San Domenico possiede dicci libri di Lettera famigliari, ohe mancano alla biblioteca dell'Istituto: una scelta ben fatta di tale voluminosa raccolta non sarebbe forse indifferente nè per la storia propriamente detta. nè per la storia letteraria di quel tempo. Garzoni aveva sposato una donzella del nobile casato dei Zambeccari; essa lo fece padre di quattro figli, ed ebbe il delore di perderne tre in un solo anno - Di Marcello, che sopravvisse, fu figlio Fabrizio Garzoni, il quale divenne un dotto notomista e fu professore di filosofia e di medicina come suo avo. La biblioteca dell'Istituto di Bologna possiede due sue opere inedite, relative alla sua professione di medico. Era amico del celebre Varchi; e tra le poesie di quest' ultimo si trova un sonetto, con cui lo invita a lasciare lo studio d' Aristotele e quello d' Ippocrate per andare a gustar seco le delizie della campagna.

GARZONI (Towass), autore italiano del buon secolo, ma che è messo nel novero degli scrittori bizsarri, pinttostochè de' buoni, nacque a Bagnacavallo nella Romagna, nel mese di marzo 1549. Le

sua infanzia annunziava un prodigio; aveva soli undici anni e studiava le belle lettere sotto Filippo d'Oriolo d'Imola, allerchè compose un poema, in ottava rima, appunto sui ginochi de' fanciulli e sulle loro battaglinzze. Mandato di quattordici anni a Ferrara, v'incontinció lo studio del diritto, cui ando poscia a continuare in Siena. Aveva in tale mntamento un altro fine, quello di appurare la sua favella ed il sno stile. e di sharazzarsi, scrivendo, delle cattive locagioni lombarde. Incominciò altresì uno studio di filosofia; ma nacque ad un tratto non rivolnzione ne suoi sentimenti a nelle sue prime idee : prima d'entrare nel monde. se ne disgustò, almeno da quanto ne dice Niceron nelle sue Memorie (tomo XXXVI), ed andò nel 1566 a vestire a Ravenna l'abito di canimico regolare lateramense; aveva allora soltanto diciassette anai. Da quel momento in poi Garzoni si applicò allo studio con novello ardore : la filosofia, la teologia, la storia, le lingue dotte ed anche l'ebraica, la spagnuola tra le viventi, furono ad un tempo l'or getto delle sue occupazioni. S'ignora se incominciasse di buon'ora a comporre parecchie opere, eni diede in luce successivamente in pochi anni. La prima, che pubblieò, e un'opera satirica e singolare, intitolata: Il Teatro de' varj diversi cercelli mondant, Venezia, 1583, in 4.to. I cervelli nutani vi sono divisi prima in cinque specie, di cui ognuna è più o meno suddivisa, ed il complesse forma una serie di cinquantacinque discorsi. La prima divisione è opportuna a far sentire il vantaggio, che i diminutivi e gli accrescitivi danno alla lingua italiana. I cervelli, nel senso assoluto della parela, sono i bueni cervelli, gli uni pacifici e riposati, gli altri prodi e guerrieri, altri gai e gioviali, o accosti ed astuti, vivaci e

svegliati, o giudiziosi e sottili, e saggi ad intelligenti, o virtuosi e nobili. Ciasonna di tali qualità è. il soggetto d'un discorso, in cui l'autore ne raccoglie diversi esempi, tratti dalla storia antica e moderna. Dopo i cerpelli vengono i cerpellini, che sono vani, incestanti, mutabili, leggieri, curiosi, lunatici, cellerici, bizzarri, capricciosi, appassionati ; e la storia somministra pure, in altrettanti discorsi, parecchi tratti di tali vizi: i cercel+ lussi sono aucora peggiori ; sono infingardi, disoccupati, stupidi, insensati, balordi, grossolani, disag-gradevoli, insipidi, irresoluti, deboli, ottusi, distratti, soompj, imbecilli, ec.: i oervelletti valgono ancor meno ; non solamente seno limitati, ma cattivi, ciarloni, mordaci, pedanteschi, sofistici. ec. I cervelloni poi sono sperimentati, maschi, fermi, liberi, arditi, risoluti, gravi, industriosi, ingegnosi, ed anche cabalistici, il che sembra all'autore un argomento d'elogi, come tutto il rimapente: ma i cerpellassi involgone a rincontro quanto v'ha di peggio al mondo, di più vizioso, di più vile, ed i vizj, che l'autore attribuisce lore, fornisceno da sè soli la materia de suoi diciannove ultimi discorsi. Tale libro fu tradotto in francese da Gabriele Chappuis, Parigi, 1586, in 16. Il diseggo ed in alcun modo la struttura dell'opera può dare un'idea della più parte di quelle dello stesse autore. La più certsidetabile compares seconda, ed è la più celebre : è intitolata : Piassa universale di tutte le professioni del mondo, Venezia, 1585, in 4.to; si tratta, in cento cinquantacinque discorsi, di tutte le professioni degli uomini, dai re, principi e tirauni prelati, monaci, canonici, e cavalieri d'erdini religiosi ; dotti e dottori in tutte le facoltà : professori di tutte le scienze; scrittori, poeti ed erateri; indovini, sibille e

prefeti; cortigiani e cortigiane; eretici ed inquisitori ; saltatori, ballerini, corridori, ciurmadori, ec., ino alle arti puramente meccaniche ed ai mestieri più comuni e più vili. In ciasenno di tali discorsi e sopra ognuna di tali professioni l'antichità, la storia moderna ed anche contemporanea somministrano mezzi all'autore di sfoggiare la sua erudizione e le sue coguzioni, senzachè ne risulti ne un sammo piacere, nè una vera istruzione pel lettore. Tale opera, che contiene più di ottocento pagine in 4.to, fu tradotta in latino da Nicolò Bello e pubblicata nella stessa forma a Francfort sul Meno, nel 1623. L'Ospitale dei passi incurabili, con tre capitoli in fine sopra la passia, Venezia, 1586, in 4.to di 95 pag., vi tien dietro. Garzoni discorre alla sua foggia, in 35 discorsi, ogni sorta di follie; ed è particolar cosa una preghiera che indirizza, alla fine di ciascun dimorso, ad uno degli dei o delle dee del paganesimo, per la guarigio-ne della specie di pazzi, di cui ha parlate. L'opera fu tradotta in francese da Francesco de Clarier, signore di Longval, Parigi, 1620, in 8.vo. La Sinagoga degl' ignoranti comparve tre anni dopo a Venezia, in 4 to, l' anno stesso della morte dell'antore, che morì in patria agli 8 di gingno 1580, in età soltanto di quarant'anni. E' quella delle sue opere, di cui l'idea è più filosofica ; ma l'ha condotta nello stesso modo che tutte le altre, e con più erudizione che filosofia: vi esamina nel 16.00 discorso che cosa sia l'ignoranza ; di quante specie ve n'abbia; quali ne sono le cause; quale la proprietà o la materia; a quali segni si riconosca; quante cose la fomentino e la mantengano; quale sia la professione dell'ignorante; quali le sue funzioni nel mondo, le azioni, le occupazioni, le promesse, cc. Non fa meraviglia che l'autore assegui per principale occupaziose, agl' ignoranti, di biasimare i dotti ed i letterati, di calunniarli presso i principi, i grandi, le autorità, le persone di mondo: così era prima di lui; avveniva, ed avverrà così anche dopo di noi. Fu pubblicato postumo il suo opuscolo intitolato: Il mirabile cornueopia consolatorio, Bologna, 1601, in 8.vo, specie d'opera burlesca in lode dei corni, cui aveva scritta, dicesi, per consolare un marito di un certo accidente, di cui essi sono l'emblema. Aveva lasciato in manoscritto un'opera più considerabile, con questo titolo: Il Serraglio degli etupori del mondo: era divisa in dieci appartamenti, secondo i diversi ocgetti ammirabili e straordinarj, siccome i mostri, i prodigi, i prestigj; le sorti, gli oracoli, le sibille, i sogni, le cariosità astrologiche, i miracoli e tutte le meraviglie, tratte dai migliori autori, dagli storici, dai poeti, e di oni toglieva ad esaminare la probabilità o l'improbabilità, secondo le leggi della natura. Bartolomeo Garzoni, suo fratello, prelato di sant' Ubaldo d' Eugubio e teologo privilegiato della congregazione lateranense, fece stampare tale manoscritto con note, Venezia, 1613, in 4.to, un volume di Soo pagine circa, in cui l'erudizione è profusa e le citazioni più ancora ammucchiate che nelle opere precedenti. Garzoni aveva pubblicato, nn anno prima della sua morte, un' edizione, in tre volumi in foglio, delle Opere latine di Ugo di San Vittore, canonice di quella congregazione a Pa-rigi nel XII secolo, dietro la scorta dell'edizione, in agual namero di volnmi, pubblicata a Parigi, nel 1526, ma con postille, note e chiose sne, ed una vita di esso scrittore. Gli antori della Storia letteraria della Francia, tomo XII, gli danno giusta nota d'avere in tale vita, per un male inteso zelo per l'onore del sno coppo, e senza badare alla verisimiglianza, qualificato il francesa Vittorino canonieo regolare latera, meno. Gli si attribuiscono altres), ma con poca certezza, due opere utitolate, l'ana l'Usmo attrato, Venezia, 1604, in 4.to, e l'altra, elho parrobba abbatanza del suo genere, Le vite delle donne illustri de la Scrittura Sarza, on l'aggiunta delle donne occure e laide del uno e della luro Tettamento, Venezia, 1588:

GARZONI (PIETRO), senatore veneziano, istoriografo della repubblica, fioriva alla fine del XVII secolo e nel principio del XVIII. Fiz certamente meno chiaro per le sue azioni che per le sne opere. Poche cose sappiamo della sua vita, e s'ignora l'epoca precisa della sua nascita e della sua morte. Ai 10 di gingno 1632 ebbe dal consiglio dei dieci la commessione di continuare la storia di Venezia, condotta fino al 1600 dall' ultimo senatore istoriografo, Michele Foscarini. E' noto che Sabellico, il quale non era senatore, incominciò nel XV secolo tale storia, che il senato adottò l'opera, pensionò l'autore e da quell'epoca scelse nel proprio seno i continuatori. Navagero fu, morendo, troppo difficile sulla propria opera e la fece abbruciare sotto ali occhi suoi. Il Bembo riprese il filo degli avvenimenti dove Sabellico gli aveva condotti, e la sua storia è nno dei capolavori della latinità moderna. Paolo Paruta fu il primo continuatore che scrisse in lingua italiana; Paolo Morosini, che lo seguitò, ricominciò a scrivere in latino; ma Battista Nani e dopo di lui Fosearini tornarono a preferire l'italiano. Garzoni usò la stessa lingua; ripigliò i fatti da alcuni anni prima dell'epoca.in cui Posearini aveva cessato, e fu, dodici anni dopo la sua elezione, in grado di pubblicare la prima parte del suo lavoro. Doveva discorre-

re un'epoca gloriosa per la repubblica, quella della guerra contro i Turchi, dal momento in cui sotte diversi protesti ruppero la pace in Ungheria con l'imperatore, riportarono vantaggi spaventevoli ed alla fine assediarono Vienna, fino a quello in cui furono disfatti dagli eserciti eristiani combinati, e dopo una seconda sconfitta più sanguinosa della prima, forzati nel 1600 ad accettare la pace. Venezia vi aveva contribuito con ogni suo mezzo e soprattutto eon una potente diversione nella Morea. Foscarini non aveva avuto, diciam così, da raccontare che disgrazie; il senato era impaziente di veder succedere racconti che interessavano alla sua gloria. Perciò quantunque. ad eccezione del solo Nani, che aveva lasciato pubblicare, lui vivente, la prima parte della sua storia. il lavoro di tutti gli altri istoriografi non fosse stato consegnato al consiglio dei dieei e fatto stampare che dopo la loro morte soltante, esso consiglio aveva ingiunto a Garzoni, per un decreto particolare, fin da quando l'ebbe scelto, di dover consegnargli di due in due anni, quanto avrebbe terminato dell'opera sua. Tale prima parte, divisa in sedici libri, comparve dunque sola eol titolo: Istoria della repubblica di Venezia in tempo della sacra lega contra Maometto IV e tre suoi successori, gran sultani dei Turchi, di Pietro Garzoni senatore, Venegia, Manfrè. 1705, 2 volumi in 4.to grande. L'importanza del soggetto, la maniera ond' è disposto e trattato, lo stile conciso e brillante dell'autore gli procurarono una lode, eni niuno de'snoi antecessori aveva per anco avuto. Tremila esemplari di tale prima parte furono smaltiti in due anni, e Manfrè fu obbligato di ristamparla nel 1707. La seconda parte în pubblicata nel 1716, presso lo stesso librajo, anch'essa in 4.to; è intitolata : Letoria

della repubblica di Venezia, ove insieme narrasi la guerra per la surcessione della Spagna a Carlo II. L'esito non fu inferiore a quello della prima parte : altre due edizioni furono esaurite in breve tempo, e la quarta, che comparve nel 1719, è annunziala come riceduta dall autore. Supponendo ohe questi avesse da quarant anni, allorchè fu fatto istoriografo e custod : degli archivi secreti, impiego che andava sempre congiunto al primo, egli era dunque nato verso il 1652, e vis se almeno sessantasette o sessantotto anni.

\*\* GARZONI (LEONARDO), ceiebre filosofo e gesuita veneziano, fiorì nel secolo XVI. Fn uno de' primi a fare delle osservazioni e sperienze sulla calamita, e ne scrisse un Trattato, che rimase inedito. Il P. Niccolò Cabeo, gesuita ferrarese, che ne ebbe copia e che spesso lo cita nella sua opera, publicata in Ferrara nel 1639 col titolo: Philosophia magnetica, afferma, che essendo questo Trattato venuto alle mani di Giambattista Porta, questi ne trasse il meglio per inserirlo nella sua Magia naturale, senza mai nominarlo. Costantino Garzoni, patrizio veneto e fratello di Leonardo, pensava di pubblicar questo Trattato, ma egli non esegul la sua intenzione. (V. CARRO NICCOLÒ).

D. S. B., vescore pagnado, nacque a Plasencia, in a real pagnado, nacque a Plasencia, in a noil università d'Alcala el era te nato per un eccellente teologo. Ma distinguere il facevane opprattute uno apirito penetrante, pieghenole, destro, el finac profonda co-fini. Nel 1525 fia fatto consigliere dell'inquisitione. Nelle discussioni, che insorsero tra il papa Ciemette VII e Carlo V, questo inamette VIII e Carlo V, questo inamete VIII e Carlo V,

peratore, avendo bisogno d' nu uomo abile che conferisse col pontefice al fine di staccarlo dalia sua alleanza con la Francia e l'Inghilterra, il grande i quisitore gli propose Gasca, che fu inviato a Roma nel 1527. Ma Glemente VII non poteva più o non voleva staccarsi dalla lega, chiamata santa, di cui ai era dichiarato capo, e la missione di la Gasca non ebbe telice reanitato. Eg i si adoperò per altro con tanto zelo e con tanta intelligenza, che Carlo V non cessò di valersene negli affari più dilicati. Nel 1542 lo mando nell' Inghilterra con istruzioni secrete per l'ambasciatore di Spagua. Si trattava di staccare Eurico VIII dagl' interessi della Francia e di persuadere quel monarca a stringere nn'alleanza offensiva e difensiva contro Francesco I. Quantunque l'ambasciatore figurasse solo in tale negoziato, il merito della riuscita tu di Gasca che la condusse ahilmente. Ma la missione, che gli fece più onore, fu quella del Perù, dove spedito venne nel 1546. Gonzales Pizarro, fratello del conquistatore; avendo battuto gli avanzi della fazione d'Almagro, si era formato un potente partito, e potendo dis-porre d'un esercito ligio a' snoi interessi, aveva concepito l'ambizioso progetto di farsi incoronare re di quella ricca parte dell'Ame-rica. Carlo V., dopo una guerra rainosa e la disfatta di Cerisole (1545) non era in grado d'inviare seccorsi al Perù, lacerato dalla guerra civile. Scelse a tal uopo la Gasca, cui free presidente dell' ndienza reale di Lima con poteri illimitati. Mal grado la sua età e la debolezza della sua complessione la Gasca obbedì al volere del suo sovrano e s'imbarcò nel mese di maggio, senza truppe e senza danaro per andar a sedare, lungi 4000 lelie dalla metropoli, nna formidabile ribellione. La Gasca approdò

256 a Panama, dov'era la flotta di Gonzales: vi si presentò come inviato di pace, incaricato naicamente di ristabilira la giustizia e d'accordare un indulto generale. Sparse in pari tempo che una flotta di 40 vele a con 15 m. uomini di truppe doveva essere uscita nel mese di giugno dal porto di Siviglia per venire a calmare le turbolenze del Perù, in caso oha egli non riuscisse per le vie della moderazione e dell' equità. La sua condotta accorta, l'età sua, il suo contagno, l'elognenza de' suoi discorsi e la semplicità delle sue maniere gli guadagnareno l'affetto degli uffiziali di tarra e di mare, cui seppe staccare dagl' interessi di Gonzales; e si vida presto padrona di tutta la flotta. Gonzales, abbandonato da' suoi , ricusò di sottomettersi e si recò secretamente a Cusco, dove aveva lasciato il fiare delle sue genti, intantochè Gasca, segnito pressochè da tutta l'armata di Gonzales, andò a sbarcara a Tumbès (1547). Di là fece sapere cou un bando agli abitanti della pianura del Perù la missione, che l'imperatore gli aveva affidata; invitando tutti i buoni cittadini ad unire i loro sforzi a'suoi per ristabilire l'ordine e la tranquillità. Con un altro manifesto accordò un perdono generale a tutti i disertori e promise ricompense a chi si fosse armeto per difandere la causa legittima. Per tali sagge disposizioni si vide in breve alla guida di un' esercito considerabile, oui addestrò egli stesso e col quale mosse verso Cuzco, nel mese di dicembre. Gonzales Pizarro, che non ignorava i rapidi progressi di la Gasca e la sua mossa verso la capitale, aveva unito dal canto suo un asercito non poco forte, ed andò ad accampare sulla pianura di Xagnijagana per troncare il passaggio a la Gasca. Questi, trovandosi di fronte all'oste di Gonzales, an-

zichè commettersi alla sorte d'nu combattimento, intavolò tosto pratiche coi principali uffiziali di Gonzales, li guadagnò con le promesse e le minacce; ed in poche ore dissipò senza effusione di sangue un esercito, che poteva disporre del Perù, e dare la corona al sne capo. Poich'ebbe fatto punire di morte tutti i fautori della rivolta. la Gasca si mostrò non meno buon politico che abile amministratore: allontano quella moltitudine d'avventurieri, di oni il Perà era pieno; distribul ricompense ai reali, perdouò ai meno colpevoli tra i ribelli, regolò l'amministrazione della giustizia e l'esazione delle rendite pubbliche, in pari tempo che pubblicò diversi regolamenti per garantire gl'Indiani dall'oppressione; alla fine il Perù ando debitore a la Gasca di leggi, d'un governo e della sua tranquillità. Compiuta la sua missione, rimise ogni suo potere all'ndienza reale, che lo aveva efficacemente secondato con ogni suo sforzo, e se ne tornò nella Spagna nel 1540. Carlo V lo accolse con distingione e gli conferì il vescovado di Paleneia. La Gasca, dopo d'essersi mostrato politico valente, amministratore integro; dopochè vinto ebbe un capitano sì a lungo favorito dalla fortuna, passò il rimanente dei suoi giorni nell'esercizio delle virtù: onorato dal suo sovrano, amato e rispettato da'snoi compratriotti, mori in età non poco avanzata, ai 20 d'agosto 1560.

B--s. GASCOIGNE (SIR GUGLIELMO). dotto magistrato inglese, di cui la virtù incorruttibile e la fermessa di carattere meritano di essere rieordate nella storia, nacque verso l' anno 1350 in Harwood, villaggio dell'Yorkshire, situato tra Leeds e Knarsborough. Quando non avesse fatto altro che imporre un freno alla licenza ed alle rapine

delle persone addette alla giustizia avrebbe diritto alla riconoscenza de' snoi concittadini : ma era destinato a giovare per meriti più rilevanti il suo paese, dando alla magistratura grandi esempi di coraggio. Poich' ebbe esercitato successivamente, nel corso di tre anni, con pari probità e talento le funzioni d'avvocato del re e di giudice delle cause comuni, fu fatto nel 1401 grande giustiziere d' Inghilterra (o pinttosto primo giudice del banco del re) da Enrico IV, del quale aveva amministrato i beni, durante l'esilio, a cui esso principe, essendo ancora duca d'Hereford, fu condannato da Riccardo II. Trovandosi in tale grado emineute, si condusse con un vigore poco comune in due occasioni degne di essere notate. Riccardo Scrope, arcivescovo d'York, essendo stato preso con l'armi in mano contro il sno re, fu accusato, dinanzi al grande giustiziere, del delitto d'alto tradimento. Gascoigne, giudice secolare, uon poteva, senza violare le libertà ecclesiastiche, gindicare un arcivescovo: la sua coscienza gl'imponeva di dichiararsi incompetente. Egli non esitò a ritirarsi; e, quantunque dalla corte avesse ricevuto gli ordini più forti, non volle mai dar gindizio intorno ad un affare, di cui la cognizione gli era interdetta dalla legge. Tale resistenza, aperta a'voleri troppo altamente manifestati, fece che incorresse nella disgrazia del monarca, ma senzachè scossa ne fosse la sua virtù. Uno dei compagni di disso-Intezza del principe di Galles, poi Enrico V, fu tradotto per un de-litto capitale al tribunale dei giudici del bauco del re. Nel giorno indicato pel giudizio il principe si recò con pompa all'udienza ed assunse pubblicamente la protezione del reo : senza lasciarsi intimidire da un passo sì straordinario, Gascoigne condannà l'accusato. Al-23.

lora il focoso Enrico, non potendo più frenare il suo risentimento, s'avventa contro il giudice, ancora assiso sulla sua sedia, e non si astenne neppur dal perenoterlo. Il magistrato offeso, ma sempre tranquillo, ordina con aspetto grave e severo, agli uffiziali di giustizia, d'impadronirsi del principe e di condurlo nella prigione del banco del re. Tale imponente contegno sorprese Enrico, il quale rientrò subito in sè e non fece ninno sforzo per sottrarsi da quelli, che andarono a prenderlo. Alcuni vili cortigiani cercarono di denigrare presso il re la condotta di Gascoigne; ma il monarca che sapeva apprezzare gli uomini, disprezzò le loro delazioni, e, trasportato d'ammirazione, esclamò : n Felice il princi-» pe che possiede un magistrato sì n coraggioso da far eseguire le leg-» gi contro un tal reo! ma più fe-" lice ancora il padre, di cui il fi-» glio può sottomettersi a sì fatta " punizione! " Tale avvenimento è stato sovente celebrato dai poeti, particolarmente sotto il regno di Elisabeta; e prima del 1592 aveva già fornito ad un autore drammatico di quella nazione l'argomento d'un dramma, intitolato: The play of king Henri V. Gascoigne fu incaricato, da Enrico IV, di parecchie negoziazioni importanti; e non contribuì poco a sedare le turbolenze cagionate dalla rivolta di Enrico Percy, conte di Northumberland Si pno dire a sua lode che non ebbe parte niuna nelle pratiehe vili e odiose, di cui si valse Ratph Nevil, conta di Westmorland, per rendersi padrone dei principali capi dell'insurrezione. S'ignora l'epoca precisa della sua morte. Alcuni autori la collocano uel 1411, altri nel 1413 ed anche nel 1414. Il suo corpo fu sepolto con pompa nella chiesa di Harwood, paese, in cui nacque.

GASCOIGNE (Giorgio), poeta inglese, nacque a Waithamstow, nella contea d Essex, nella prima parte del XVI secolo, Fatti ch'ebbe gli studi primi, entrò a Lincol». n's inn per istudiarvi la giurisprudenza, ma vi consumò presaochè tutto il tempo nella poesia, soprattutto nell'erotica, e quel ch'è peggio nella compagnia degli scapestrati di moda: la sua condotta non rimase sconoscinta a suo padre, che lo diseredo. Gascoigos passo allora in Olanda, dove militò sotto il principe d'Orange, ottenne un reggimento e si rese distinto pel suo valore. Riternate nell Inghilterra, rientro nella società di Lincoln' »ina ed intese a comporvi parecchie opere in versi ed in prosa d'un ge nere più morale, che quelle della sua gioventù, oui si rimproverava allora amaramente. Nel 1575 accompagno la regina Elisabeta inuno de suoi pomposi viaggi a traverso il suo regno, e compose in tale occasione un divertimento in versi. Passò gli ultimi suo: anni a Walthamstow e mori a Ramford. nella contea di Lincola, ai 7 d'ottolire 1577. Come poeta, godeva, nel sno tempo, di molta riputazione nelle sue poesie si trova immaginazione, estro, un verseggiare facile ed armonioso, ed abilità per la satira; ma l'estrema rarità delle sue opere ha molto contribuito a scemargli rinomanza. Si citano quattro suoi drammi, fra cui una tragedia, la traduzione della Giocasta di Euripide, in 4.to, 1565. Premesso ad uno de suoi scritti havvi un ritratto dell' autore, rappresentato sotto le armi, col fucile in una mano, con libri ed un ca lamaio nell'altra; in fondo leggesi questo mutto, che aveva adottato: Tam Marti quam Mercurio. 1 diversi spoi scritti furono uniti in 2 vol. in 4.to, stampati il primo nel 1577, il secondo nel 1587. Il suo amico, Giorgio Wetstone, ha pub-

blicato dopo la sua morte un opusolo, iutitolato; Memoriale della vita esemplare e della fine devota di Giorgio Gascoigne; tale opuscolo è sommamente raro.

X-1. GASMANN (FLORIANO LEO POLDO ), celebre compositore di musica, tedesco, nacque nel 1729 a-Brux. in Boemia: apprese i primi elementi dell'arte nel collegio dei gesuiti in Commotau, indi viaggio in Italia onde perfezionarsi. Ritorno a Vienna nel 1702, chiamato per comporre la musica dei balli della corte. Quattro anni dopo ritornò a Venezia, dove il do tore Burney lo vide nel 1770: ternò poi a Vienna ed ivi intere a compilare il catalogo della biblioteca imperiale di musica, che è tenuta per la più numerosa dell'Europa. È dovuta a Guemann un' istituzione utile e che onorerà mai sempre la sua memoria, una cassa di soccorsi per le vedove dei musici, cui aperse nel 1772: ogni vedova vi riceve una pensione di 400 fiorini; e per sovvenire a tale spesa i direttori dell' istituzione danno ciaschedun anno nell'avvento ed in quaresima brillanti accademie di musica, nelle quali si eseguiscono le nuove e le migliori produzioni dei grandi maestri. Gasmanu morì ai 22 di gennajo 1774. Ha lavorato per la chiesa, pel teatro e per la camera. Si cita il suo Dies irue, ed il suo oratorio di Betulia liberata. Gerber ha pubblicato il catalogo delle sne opere. Gli antori del Dizionario dei musici riguardano siccome un raoconto d'invenzione l'aneddoto intorno ad Haydn, ch'è narrato nella notizia sopra quel mu-

sico celebre, pubblicata nel 1810. Z.

GASPARI (Giovanni Battista ne'), nato nel 1702 a Levico nel vescorado di Tronto, poich' ebbe studiato a Vicenza ed a Padova, visse alcun tempo a Venezia del

GAS prodotto delle sue occupazioni letterarie. L'arcivescovo di Salisburgo lo chiamò presso di sè e gli commise di scrivere la storia del suo principato: ma Gaspari si disgusto da tale lavoro per le cabale, che suscitate gli furono dal clero del paese. Parti da Salisburgo nel 1042 per recarsi a Dresda, avvegnache il vescovo di Cracovia gli aveva fatto sperare un impiego in Polonia, paese allora governato dall'elettore di Sassonia: tale progetto non riusel; ma la corte di Vienna lo chiamò a Castiglione, dove fu fatto membro della reggenza. Mosse vennero alcune querele contro la sua amministrazione, che l'obbligarono di andare a Vienna per giustificarsi : fu riconoscinto innocente; e per risarcirlo delle molestie, che aveva sofferte, fu ereato membro della reggenza della Bassa Austria, professore di diritto pubblico e di storia dell' Impero nell' università di Vienna ed ispettore delle scnole. Morì in quella città, ai 28 d'ottobre 1768. Gaspari si era occupato d'un'opera, de caussis Imperii germanici, di cui aveva pubblicato i prolegomeni col titolo di Positiones suridicohistoricae de systemate imperii Romanorum germanici. La morte impedì all' autore di terminare si grand'opera: egli si rendicò delle contrarietà, che aveva provate a Salisburgo, con un' opera polemica, oui intitolo: Aduerdaluere, pileeumaiso, vindiciae adversus sycophantas uvacienses, Colonia, 1741, in 4:to. La principale sua opera, Archiepiscaporum salisburgensium res usque ad opestphalicos conventus in lutheranismum gestae, fu pubblicata dopo la sua morte da suo fratello, nel 1780, a Venezia, in un vol. in 8.vo. Osserviamo che il nome latino di Gaspari è de Gasparis. Vedi Della vita, degli studj e degli scritti di Gio. Batt. de Gaspari, Venezia, Zatta, 1780, in 8.vo.

GAS GASPARINO, cognominato BARZIZZIO o BARZIZZA, dal nome del luogo della sua nascita, villa altronde oscura nelle adjacenze di Bergamo, vi nacque verso l'anno 1370. Fece con grande applicazione e grande profitto gli studi letterari che allora erano in uso; ma un istinto dilicato ed un genio naturale pel bello il fecero presto avveduto del vizio di tali studi. Cicerone, Virgilio, Cesare, tutti i veri modelli d'nna latinità para vi erano ommessi; e si davano per modelli alla gioventù soltanto autori capaci di corrompere lo stile e l'intelletto. Gasparino, accortosi di tal errore, studiò parecchi anni que' grandi maestri, particolarmente Cicerone, cui sempre inteso fu ad imitare. L' amore del lavoro era la sola sna passione nell'età, in cui altre ve n'ha che si fanno di soverchio sentire. Essendosi dedicato per tempo ad insegnare, dischinse a' snoi discepoli le fonti del buon gusto, dove aveva attinto egli stesso e che erano ignorate nella più parte delle altre scnole. Poich'ebbe professato parecchi anni in patria, si recò li primo anno del XV secolo a Milano presso Giovanni Galeazzo Visconti, che sedeva allora sul trono ducale; si tramutò poi a Pavia e vi rimase fino al 1406: allora si condusse a Venezia, dove dettò lezioni pubbliche. La repubblica aveva di fresco agginnto Padova a' snoi possedimenti di terraferma: vi aveva trasferito l'università, che era prima a Treviso; e, volendo dare un instro grande a quello studio, raccoglieva in esso i più valenti professori. Gasparino non poteva non essere di tale numero; fu scelto per insegnarvi le belle lettere. ed in breve il concorso straordinario de' suoi discepoli e gli uomini distinti, che sorsero tra essi, provarono come non si poteva fare una scelta migliore. Ebbe a quella epoca il dolore di perdere un fratello maggiore, cui amava teneramente, e so ne consolò soltanto coll'assumersi otto figli, ch'esso fratello lasciava in verd'età e senza fortuna, quantunque fosse ammogliato anch' egli, non fosse ricco ed avesse anco più figli. Ma si vide presto nell'impossibilità di sostenere sì gravi pesi; e, per sopraggiunta i viveri essendo a Padova saliti ad un prezzo eccessivo, fu ohbligato di mandare la sua famiglia a l'errara e di commetteria alle core ed alla generosità del conte Lnigi Bonifazio, uno dei principali signori ferraresi e de snoi più intimi amici. Il conte ginstifico sl nobile fiducia; e Gasparino, tranquillo sulla sussistenza de suoi, potè incominoiare a pagare a poco a poco i debiti, che per la sua ristrettezza era stato in necessità di fare, e ad applicarsi con più libertà di mente ad ammaestrare la gioventù. Quantunque, stante la sua riputazione, fosse stato chiamato all università di Bologna, aveva fermo di uon abbandonare quella di Padova; ma la guerra ne lo caociò l'anno 1412 insieme con tutti gli altri professori. Rifuggito a Venezia, si trovò in sì deplorabile situazione, che fu ridotto a vendere i suoi libri. Alla fine con la pace potè far ritorno a Padova; ed il nnove ardore, che mostrò per ristabilirvi i bnoni studi, avendogli meritato per parte del podestà Fantino Daudolo un aumento d'onorarj ed altri incoraggiamenti, si trovò presto in una condizione migliore, che gli concesse di richiamare presso di sè la sua famiglia. Lo studio di Cicerone non cessava di tenerlo occupato in tutti i momenti d'ozio, che gli avanzavano dalle sue funzioni. Ne faceva fede l' eleganza del suo stile, sia in discorsi eloquenti ch'ara sovente invitato a recitare, sia nelle sue lettere, che si potrebbero dire oice-

GAS roniane. I suoi talenti, i suoi costumi, il suo carattere gli avevano fatto un gran numero d'amici tra gli nomini del primo ordine e del primo merito e negli stati di Venezia e fuori. Godeva alla fine in Padova della vita più onorevola e più dolce, e divisava di passarvi il rimanente de'suoi giorni, quando Filippo Maria Visconti, avendo ricuperato i suoi Stati, volle rianimarvi l'amor delle lettere e ravvivare le istituzioni, che dalla guerra e delle lunghe turbolenze erano state distrutte. Barziaga era nato suo suddito: egli fu quindi chiamato a Milano, quando meno se lo aspettava. Tale obiamata sconcertava tutti i snoi disegni, rompeva tutte le sue abitudini, lo separava da'snoi più cari amici a poteva farlo accusare d'ingratitudine dai magistrati di Padova e dal senato veneziano; ma sarebba stato troppo rischio il disobbedire e per sè e pe' suoi figli, di cui tutta la tenne fortuna giaceva negli Stati del duca. Egli dunque obbedl, sebbene con somma ripugnanza, e si reco presso un padrone, di cui l'accoglienza, i trattamenti onorevali e generosi lo ricompensarono del sacrificio, che aveva fatto. Fit in breve ammesso nella più intima famigliarità di esso principe, di oni la storia non delinea certo un ritratto tanto lusinghiero, quanto quello che Fnrietti ha di lni fatto nella vita del nostro Barzizza (1), ma che, nel ritiro abituale e quasi inaccessibile, cui la sua timidezza naturale e le disgrazie della sua persona gli fa-

(1) Is ealm erat princeps, dice esso bingrafa, in quem com natura ac forzana consta eranantare congressionale, e.; muntre utili pi storici danna a l'hippo Viaconil, con una staterationale de la companie de la companie de la texa, una quardo ferace al lucroma binetexa, una quardo ferace al magina del person e., che pressano com'era lungi dall'arceria a lodar tanto della untura quanto della fortuna.

vevano preferire allo splendore d' ana corte, non tralasciava di avvicinar a sè uomini di merito e dotti, ricreandosi nei loro colloqui. Tutto il tempo, che rimaneva a Gasparino libero dalle cure del sno professorato e dalle sne assiduita presso il duca, era da lui impiegato nel rivedere e correggere antichi manoscritti; siccome, tra gli altri, quelli delle Istituzioni oratorie di Quintiliano ed i Trattati di Cicerone sulla rettorica, stati rinvenuti in tale condizione di mozzamenti e di disordine che pareva quasi impossibile di potervi rimediare. Non meno a lui che al Posgio ed a Leonardo Aretino dob-biamo il Quintiliano qual è perveauto fine a noi; ed a lui solo albiamo l'obbligazione di avere, dibiam così, salvato dalle sne ruine il bel trattato dell'Oratore. Con tali lavori egli aggiunse la vecchiezza e fu colto da nua malattia che lo rapi in pochi giorni, l'anno 1451, nell' età di peco più di 60 anni. Non ha lasciate altre opere ehe aringhe e lettere ; un Trattato del comporre; nn altro deil' Ortografia, stampato a Parigi, in Sorbona, senza data, in 4.to ed a Venezia, 1554; e l'Etimologia delle voci latine, Bresoia, 1563. Le sue Lettere sono di due specie: scrisse le nne a suoi amici e ad nomini potenti o costituiti in dignità: non compose le altre che per esercitarsi a scrivere in latino nello stile epistolare, prendendo sempre Cicerone per modello. Queste itltime, in numero di 165, furono se' primordi della stampa in Parigi e formano una specie di monumento tipografico. Fin dai primi anni dell'invenzione della stampa Giovanni de la Pierre, priore della casa di Sorbona, chiamò da Magonza a Parigi tre stampatori (1'. Gugl. Figher e Genino), assegnò loro stanza in Sorbona: e le lettere di Gasparino furene la prima

opera, che usol dai loro tipi, nel 1470, col titolo: Gasparini bergamensis (leggi bergomensis) epistolarum opus per Joannem Lapidarium sorbonensis scholae priorem multis vigiliis ex corrupto integrum effectum, ingeniosa arte impressoria in lucem reductum, in 4.to, ristampato a Basilea, 1489, in 4.to; e Deventer, 1496, in 6,to. Le altre sne Lettere, le sue Aringhe ed il suo Trattuto del comporce erano rimasti inediti. Il dotto l'urietti, dopo cardinale, raccolse tali scritti e li pubblicò, preceduti da un'elegante prefazione e da una vita di Gasparino Barzizza, Roma, 1725, in 4.to. (Ved. FURIETTI). La lettera di tale interessante raccolta prova che a giustissimo titolo Gasparino è rignardato come uno dei principali restauratori della sana letteratura e della buona latinità del XV secolo. Il volume è terminato da alcune aringhe e da alcune lettere di Guiniforte Barzizza, suo figlio, educato alla sua scuola, oratore e filologo anch' esso e nel quale si scorgono altresì, quantunque in minor grado, i fratti dello studio assiduo degli antichi modelli dell' eloquenza e del buon gusto.

GASSE, Ved. WAGE.

GASSENDI (Pixrao Gassaro (1) piu noto sotto il nome di), merita uno de primi seggi tra i filosofi. Meglio apprezzato forse fino ad ora lagli stratieri che da' snoi proprj concittadini, troppo celissato da Cartesio, Cassendi attamente indiu mossa, cui presero la

<sup>(1)</sup> Solerà Solloscriversi Gazerad, talvolta Gazerady; ed un rama della sun Iradiglia lia cuascrala quort ullima terrepria. Pelerez, in van lettera luserira nel Mogazatao enciologo, 18-5, Il, 333, lo chiamo Gazerad. La cribbith delle sun opera crette in lution, soli titolo delle qual si leggena Gazeradi (prob lino di Gazerada), ha latto prevalere l'ortegerità generalmente obsistata.

filosofia e le scienze, e ricovrar deve nella storia letteraria il grado elevato che gli appartiene. Antiquario, storico, biografo, fisico, natnralista, astronomo, geometra, anatomico, predicatore, metafisico, ellenista, dialettico, scrittore elegante, erudito guidato da una saggia oritica, ha corso il cerchio pressochè intiero delle scienze e delle arti, in un'epoca, in cni le scienze e le arti erano appena risorte: egli ha dovunque addotto un finissimo criterio, laboriose ed ingegnose ricerche. Fn in Francia il primo discepolo di Bacone, il degno amico di Galileo e di Keplero, il precursore di Newton e di Locke. Vero è che non aspirò alla fama; ma dev'essere questa una ragione di più per noi a non trascurare gli interessi della sua gloria. Gassendi nacque nel villaggio di Chantersier, presso Digne, in Provenza, ai 22 di gennajo 1502. I suoi genitori vivevano in un'oscura mediocrità: erano pii Gassendi attinse di buon'ora da essi que'costnmi dolei, semplici e pari, che conser-vò per tutta la vita. Trovismo in lui nn'assai rara eccezione, è vero, alla massima generale che danna i fancinlli sommamente primaticci a non dare che ingannevoli speranze. Di quattro anni recitava a memoria brevi sermoni e la notte si sottraeva alla vigilanza de'snoi per osservare gli astri. Di dieci anni aringò il vescovo di Digne, Antonio di Boulogne, nel corso della sua visita pastorale; il che sorprese talmente quel prelato, ohe fin d'allora annunzio quant' nomo divenuto sarebbe un giorno. Gassendi allora andava a prendere lezioni dal paroco del suo villaggio e dopo si peneva a studiarle da sè al Inme della lampada della chiesa. Imparò la rettorica a Digne e vi componeva pieciole commedie. Venne in Aix alla scuola di filosofia del P. Fil. Fessye, carmelitano,

il quale presentì fin d'allora l'insufficienza della dottrina peripatetica, che regnava nelle scuole. Di sedici anni, conferita gli fu in concorso la cattedra di rettorica a Digne; poscia, siccome divisava di farsi ecclesiastico, ritornò in Aix ad apprendere la teologia, la sacra scrittura, il greco, l'ebraico. Si dedicò con alcun buono successo alla predicazione, ottenne la prebenda teologale di Forcalquier, indi anella di Digne. Si dottorò in Avignone e fu fatto prevosto del capitolo di quella città. Di anni ventuno, ottenne ad un tempo, in concorso, le due cattedre di filosofia e di teologia nell'università d' Aix, si riservo la seconda, e detto il primo sno corso di lezioni a viva voce. E giusta l'osservazione ohe i più di coloro, che per notabili progressi avanzarono le scienze, si sono formati prima coll'insegnare. Gassendi, obbligato di conformarsi nelle sue lezioni alle dottrine ricevute ed ai metodi stabiliti, ne conobbe presto l'imper-fezione. Tentò di farla altresì conoscere al pubblico, quantunque con la ritenntezza naturale al suo carattere, allorchè fece sostenere in una volta le tesi pro e contra Aristotele: tesi, nelle quali egli rispose in greco ed in ebraico. Già incominciava a raccorre in secreto un gran numero di note critiche sul fondatore del Liceo. Dn Faur de Pibrac, referendario, avendogli inviato un esemplare della Saggez. sa di Charron, egli gustò molto tale opera; e dalla sua risposta si vede come le sue letture favorite fossero Seneca, Cicerone, Plutarco, Giovenale, Orazio, Luciano, Giusto Lipsio, Erasmo. Esse dovevano disporte il suo spirito a qualche independenza d'idee, indirizzarlo ad un eclettismo illuminato e fargli associare il gusto della buona letteratura alle ricerche scientifiche. I suoi ozi erauo sovente spesi in lavori anatomici ed astronomici. Ha confessato che una certa attrattiva dell'astrologia concorse da principio a farlo volgere a quest'ultime ordine di studi : ma si francò in breve da tale preoccupazione e validamente contribuì a combatteria. Provveduto d'un benefizio nella cattedrale di Digne, Gassendi rinunziò nel 1625 la sua cattedra per applicarsi con più libertà ai lavori dello studio e fin dall'anno seguente incominciò a farsi noto con la pubblicazione de primi dae libri delle sue Exercitationes paradoxicae adversus Arustotelem. Un incominciamento sì ardito destò grande attenzione, gli suscitò avversari tra i partigiani delle idee dominanti, gli ottenne numerosi suffragi tra gli spiriti independenti. Parve quasi intimidito di aver osato tanto; ma essendo i prodotto nel mondo dotto, desiderò d'illaminarsi mercè le osservazioni ed i consigli attivi, e di formare ntili relazioni. Fece diverse gite in Provenza e nel Delfinate, si recò a Parigi, viaggio nei Paesi Bassi e nell Olanda, cootrasse amistà coi dotti, visitò gli stabilimenti, consultò le biblioteche, Aveva desiderato di vedere l'Italia, ma non effettnò mai tale viag gio. Progettò di accompagnare a Costantinopoli l'ambasciatore. Enrico di Gournay, con una colonia d'nomini istruiti, i quali si promettevano un gran frutto da tale pellegrinaggio scientifico; ma avendo avuto il dispiacere di vedere avanito il disegno che aveva conceputo, gli convenne limitarsi ad alcane gite nel mezzodì della Francia, cui seppe rendere per altro utilissime alle scienze naturali. Darante il suo soggiorno a Marsiglia, nel 1606, verificò l'osservazione di Pitea, rinnovata da Cassi ni; giustificò l'antico astronomo contro Strabone e Polibio, rettificando, mediante gli eclissi lunari,

le carte idrografiche del Mediterraneo; abbreviò di dugento leglie l'estensione, che le carte, secondo Tolomeo, davano alla lunghezza del Mediterraneo . Nel 1658 il conte d'Alais, Luigi di Valois, poi dnea d'Angouleme, venuto in Provenza, seppe apprezzare il nostro filosofo, l'onorò della sua confidenza ed onorò sè stesso, incoraggiandolo nelle sue ricerche. Questo dotto, rimasto fedele in tutte le agitazioni politiche, alle quali era stato esposto, fu presentato nel 1641, mercè la protezione di esso principe, per l'agenzia generale del clero; ma Gassendi, stimando più la tranquillità che la fortuna, cesse tale impiego, dopo alcune contese, all'abate d'Hugues, suo rivale. Fu posto l'occhio un istante su lui per l'educazione di Luigi XIV, nel 1645. Fatto venne lettore di matematiche nel Collegio Reale di Francia per le cure dell'arcivescovo di Lione, fratello del cardinale di Richelieu. E notabile come l'affetto di quel prelato, la rinomanza ed il merito di Gassendi non gli abbiano mai ottenuto il favore del primo ministro. La regina Cristina dal foudo della Svezia gli ricercava di essere in commercio epistolare seco lui. Si osserva nel loro carteggio la lettera, che il filosofo le scri-se intorno alla sua rinunzia al trono. Federico III, re di Danimarca, due papi, parecchi principi francesi gli testificarono la loro atima: il cardinale di Retz valutava assai il di lui merito; Madamigella gli mostrò più volte e particolarmente nella sna malattia una previurosa benevolenza. Gassendi s'ebbe nel collegio reale un concorso numeroso di uditori; vi mise in fiore lo studio dell'astronomia. troppo negletto fin allora: ma l'insegnace gli stancò il petto; e, dopoch ebbe languito e sofferto alcun tempo, morì ai 14 di ottobre 1655, vittima della mania di cavar sangue, che regnava allora presso i medici francesi e che egli aveva sovente condannata (1). Fu sepolto a San Nicolò dei Campi, nella cappella di San Giuseppe, dove si vede il suo mausoleo ed il suo husto. Gassendi ebbe la sorte di vivere in un secolo, in cui i dotti formavano e mantenevano scambievolmente relazioni strette e numerose: relazioni, cui le nostre associazioni accademiche hanno poi regolate con forme più solenni, ma forse con vincoli meno intimi. Essi si comunicavano reciprocamente le loro osservazioni ed i loro dubbi, s'indirizzavano le loro opere, si esercitavano, si sostenevano; e gli nomini che, posti in un grado elevato, avevano più genio pel sapere che ozio per lavorare, si onoravano d'entrare in tale specie di alleanza. Gassendi fu debitore a legami di tal fatta de' più utili soccorsi nelle sue ricerche o delle più fortunate occasioni per le sue scoperte; ma per tali relazioni altrest si rese alla sua volta eminentemente utile ad altri. Peiresc, e Gautier, priore di La Valette. furono i suoi primi amici ed anche le prime sue guide nello studio della fisica e dell'astronomia. Pietro Lhuillier, amico di Balzac e di Salmasio, fu il compagno del sno viaggio in Olanda ed il confidente abituale de' suoi favori. Chapelle, figlio naturale, poi legittimato di Lhuillier, doveva alla stretta affezione, che univa suo padre a Gassendi, le cure, che questi si prese per la sua educazione. Gassendi desiderava, meritava di essere amico di Galileo; Elia Diodati, di Ginevra, li pose in rela-

(1) La sua credità, che ascendera a locoso lire, toccò per testamento alla figlia di sua soccila, spassa di Pietre Gossondi. Di lale matrimonio è uscita la famiglia Gassendi, che esiste anocra presentemente nei dipartimento delle Rasse Alpi ed alla quale appartene M conste Gassendi, generale d'artiglicria.

zione. Il filosofo francese ammirava il nuovo impulso dato slle scienze fisiche dal Bacone dell'Italia (1): carteggiava frequentemente con esso e n'ehbe in presente il migliore d'suoi telescopi. Intese con sorpresa e dolore i pericoli, di cui Galileo era minacciato, e lo consolò nella sua cattività con lettere, in cni spira una filosofia dolce ed elevata. Sentiva come il filosofo italiano sul movimento della terra; ma tenne allora di dover procedere con estrema prudenza: professando la sua stima pel dotto porseguitato, si astenne dallo spiegarsi sul sistema proscritto ed attese un momento più favorevole alla verità. Mantenne un car teggio continuato con Kepler, Dupuy (Erycius Puteanus), Boullisa, Siekard e gli astronomi più celebri del suo secolo. Fece osservazioni in comune con Claudio di Mydorge, tesoriere di Francia, che era in grido d'uno de primi matematici del suo tempo, e con La Mothe-le-Vayer. Accolse Campanella a Marsiglia, quando a quest'uomo singolare fatto venne alla finedisortrarsi dalla sua lunga cattività, nè ottenne però da lui quel ricambio di riconoscenza, che aveva diritto d'attenderne. Ricevè da Hobbes le più grandi testimonianze di stima ed egli applaudi al libro di quel filosofo, pinttosto colpito forse dall'originalità delle sue viste, che convinto della solidità de' suoi priscipi. Visse in commercio intimo col P. Mersenne e per gl'interessi di esso entrò in una viva discutsione contro Roberto Fludd, Lesne relazioni con Cartesio incominciarono da scambievoli cortesie. La hinga controversia, che indi nacque tra essi, gli alienò alcun tempo

(3) Denominatione impropria per la diversità, che corre tra in garrulità e l'opezare. Ira l'additare una possibit via e l'ideare na ampio aringo, transcerretto e lastiricare al prosteri la distribuse via di persipsione.

l'tino dall' altro e non fu sce- Gassendi mantenne tutta la sua vra da personalità. In tale contesa, cni Baillet ha gindicata parzialmente, se Gassendi impugnò primo la dottrina, parce che Cartesio obbliasse prima il buon procedere, ed aggiunse troppo sovente l'alterigia ed il disprezzo alla difesa delle sue ipotesi. Da ultimo l'abate d' Estrées, poi cardinale, riconciliò due filosofi, dei quali la stessa lotta doveva riuscire si utile alla filosofia. Gassendi fu amico dei più illustri dotti del suo tempo. Si univa sovente a Gentilly, presso Parigi, con la Mothe-le Vayer, Diodati Naudé, ec., per intrattenersi con essi in dotti colloqui, di cui Naudé ha raccolto i frutti nel sno Syntagma rei militaris (Roma, 1647): tali nnioni tenute furono altora dal pubblico per gioviale ricreazione. Assisteva nei giorni di sabato ad un specie d' accademia privata, formata per le scienze matematiche da Boulliau, Pascal, Roberval, ec. Conobbe Cassini giovane ancora; lasciò a Montmor, suo esecutore testamentario, la cura di tutti i suoi manoscritti. In mezzo a relazioni sì numerose, con un carteggio sì attivo, fece pochi discepoli propriamente detti, perchè non aspirava a farne. Era pinttosto un centro di comunicazioni libere e confidenziali, che il capo d' nua scnola. Tra tale scarso numero di discepoli, si conta Molière. Bachammont : non si sa che luogo assegnarvi a Chapelle, il qua le sovente dopo prauzo ebbro, si provava d'insegnare la filosofia di Gassendi ai servitori de' suot ospiti: ma il grado più eminente appartiene certo a Francesco Bernier, il quale ha portato la sua filosofia fino al Mogol; l' ha riassunta, messa in ordine e presentata per la prima volta, in francese, nel compendio Inminoso, che indicheremo più avanti. La natura ed il numero delle dette relazioni, che

vita, danno un pregio singolare alla raccolta delle sue Lettere stampate e sanno vivamente deplorar quelle, che andarono perdute. Vi en trova sparsa una moltitudi ne d'osservazioni di particolarità, di viste utili e di materiali abbondanti per la storia letteraria del suo secolo. Enumereremo qui le principali opere di Gassendi, indicando la data delle prime edizioni, che ne sono state pubblicate, data che non è senza importanza per conservargli, sopra vari punti, la priorità che gli appartiene , I. Exercitationes paradocione adorrus Aristotelem, ec. . Grenoble, 1644; II Phenomenun ras rum Romas observatum ec. Arasterdam, ristampato a Parigi col titolo di Parhelia seu soles Il' spuris qui circa verum, Romae die 20 martiis, 639, apparuerunt, ec. . 1630, in 4.to: III Epistolica dissertatio in qua praccipua principia philosophiae Roberti Flutti deteguntur. ec., Parigi, 1651; ristampata nel 5.zo vol. delle Opere compinte, col titolo di Examen philosophiae fluddanae: IV Mercit+ rius in sole visus et Venus incisa. Parigi. 1631; V Proportio gnomonis ad solstitialem umbram observata Marsiliae, 1556. e l' Aja, 1656; VI Observatio de Septo cordis pervio, Lovanio, 1640; VII Disquisitio metaphysica adversus Cartesium, Parigi, 1612; VIII De vita N. Fabr. Peres scii, ec.; Parigi, 1641; IX Epist. XX de apparente magnitudine solise ec., Parigi anno stesso; X Do motu impresso a motore translato, Parigi, id. e 1649; XI Novem stellae visue circa Jocem, ivi, 1645; XII Disquisitio metaphysica cen dubitationes et instantiae adversus Cartesii metaphysicam, Amst. 1644; XIII Vita Sancti Dominici primi diniensis episcopi, ec., nel 2.de vol. dei Bollandisti, ai 15 di gennajo, 1644; XIV Oratio inaugurulis, Parigi, 1645 . XV De proportione qua gracia decidentia accelerantur, ec. ivi. 16:65;

XVI Apologia adversus J. B. Marinum, ec., pubblicata senza suo as-senso da Neuré e Basanc, a Lione, 1649; XVII De vita et moribus Epicuri, libri VII, Lione, 1647; XVIII Institutio astronomica, ec., Parigi, anno stesso; XIX De cita, moribus et plucitis Epicuri, seu animad ersio-nui in lib. X Diogenis Laertii, Lione, 1649; XX Syntagma philosopluae Epicuri, ec., ivi, 1649; XXI. Scritti relativi alla discussione insorta tra Ganendi e Morin. Parigi, 1650; XXII Lettere ad Onorato Bouche, storico di Provenza, premessa alla sua storia, 1652; XXIII Joh. Caramuel ad Gassendum, et Fr. Gassendi responsio de infallibilitate papae, 1660; XXIV Appendix cometae, Lione, 1658; XXV Tychonis Brahvei, Copernici, Purbachii et Regiomontani vitae, Parigi, 1654; XXVI Romanum Calendarium compendiose expositum, ec., ivi id.; Notitia ecclesiae diniensis; ec., ivi id; Abacus sestertiorum, id ; Manuductio ad theoriam murices, id., ec Tali opere tutte vennero unite per le cure di Montmort e di Sorbière nell'edizione compiuta, pubblicata a Lione nel 1658 e ristampata a Firenze nel 1928 per le cure d'Averrani, in 6 vol. in foglio. Vi fu agginato il Syntagma philosophicum de Gassendi, che ne forma i dne primi volumi: i Commentarii de rebus coelestibus, che ne formano il 5.to; una raccolta delle sue Lettere, che compongono il 6.to; e diversi altri scritti postumi. Kisappiamo dal padre Bougerel che parecchi altri manoscritti inediti ed un rilevante numero di Lettere del nostro filosofo si trovavano nella biblioteca di Thomassin di Mazauges, presidente del parlamento di Provenza. Esso biografo ce ne ha fatti conoscere parecchi, cui aveva avuto occasione di consultare. Noteremo in particolare le tatruzioni, che aveva compulate pe missionari inviati nel Levante, sul metodo per os-

servare le eclissi. Sono da deplorare attresì i suoi Sermoni, che ce lo avrebbero mostrato sotto un aspetto che gli altri suoi lavori non ci danne a conoscere. Se Bacone ha avuto il merito di stabilire le massime e di additare le regole, che dovevano preparare la restaurazione delle scienze ficiche, un merito forse uguale hanno coloro, che i primi svilupparono tali massime e tali regole misero in pratica : tale fu soprattutto Galileo, il quale seppe condurre ad effetto la restaurazione consigliata ed annunziata dal cancelliere d' Inghilterra : Gassendi ha partecipato a tale onore. Aveva meditato Bacone; lo ha esaminato e giudicato, nel suo Syntagma philosophicum, in un modo veramente superiore. Seguendo le tracce di Galileo, ha, come questi, interpretata la natura. Non fece, è vero, che un uso limitato delle applicazioni della geometria, perche non era matematico profondo; e questo è il solo merito che gli sia mancato, forse, in un alto grado: ma ha dovuto almeno procedere con graude perseveranza nella via dell'osservazione. Ha corrisposto all'invito di Keplero e preparato il sentiero a Cassini, che latto si è dovere di dargli lode sovente. Gassendi ha primo osservato il paesaggio di Mercurio dinanzi al disco del sole: le aurore boreali, i pareli. le congiunzioni di Venere e di Mercurio, le occultazioni dei satelliti di Giove, le proprietà dell'ago calamitato, la comunicazione del moto della cadnta dei gravi gli fornirono il soggetto di ricerche interessanti, piuttosto per occasione che in conseguenza d'un disegno l'ormato. Scrivendo le vite degli astronomi più rinomate del suo tempo, e nella prefazione che le precede, Gassendi, quantunque si annunzii solo come biografo, ha trattato in modo rapido e luminoso la storia intera dell'astronomia

antica e moderna. Nella sua controversia con Roberto Fludd e con Morin ha fatto trionfare con la calma e l'evidenza della ragione i saggi principi dell' esperienza sulle dottrine superstiziose, che, facendo autorità le tradizioni secrets, le operazioni misteriose, abusando fino delle idee più rispettabili, coprivano di densa nube lo studio della natura e cercavano di tener pur anco un residuo d'impero. Insieme con Galileo e Torricelli ha concorso a stabilire la dottrina del vnoto, che indi aperse la via alle grandi scoperte di Newton. La Provenza gli deve preziosi materiali sulla sua storis particolare. Le sue ricerche su quella del calendario romano, sulla valutazione del sesterzio ed il confronto delle misure allora usate in Francia non furono infrattnose. Ma soprattutto ue' suoi tentativi per combattere la dottrina peripstetica delle scno le, e per riabilitare Epicuro ha Gassendi mostrato la colleganza d'una vasta erudizione, d'una sans critica e d'una ragione independente. Tale duplice impresa era ugualmente ardua: richiedeva una grande arditezza per lottare contro i pregiudizj esistenti; uopo era abbattere una certa dispotica autorità, stabilita da più secoli ; bisognava giustificare un filosofo affatto screditato da assai più lungo tempo ancora. Tale tentativo, è vero, era già stato fatto, ma con poco buon esito, soprattutto in riguardo ad Epicuro. Marsilio Ficino (V. Ficivol e l'accademia fiorentina avevano già opposta l'autorità di Pla-tone a quella d'Aristotele; ed i loro lavori avevano couseguito alcuni applansi in Italia, alcuni imitatori in Germania. Luigi Vivès, Ramo, Sebastiano Basson, Francesco Patrizio ed altri moderni avevano pure assalita di fronte la peripatetica dottrina: Riccardo Simon ha anzi supposto che que-

GAS st'ultimo abbia servito per guida e per modello a Gassendi ( Bibl. crit. p. 100 ). Niun avversario per altro uscito era in campo con più gran numero e con più giudiziosa scelta di ragionamenti e d'autorità contro le dottrine regnanti. Lungi dal convenire nell'opinione di Riocardo Simon, abbiamo fondamento di tenere che la conoscenza, fatta più tardi da Gassendi, degli scritti di Francesco Patrizio fosse uno de' principali motivi che lo distolsero dal compiere l'opera sua per timore di apparir ripetitore di quanto era stato detto prima di lui; a tale partito veune altresì per la tema d'esporsi a troppo forti pre-occupazioni, scagliandosi sì caldamente contro l' insegnamento stabilito: è probabile alla fine che riconoscesse auch' egli iu progresso nelle sue censure nn'esagerazione, di cui uon possiamo di fatto trovarle esenti. Gassendi aveva altronde assalito meno l'Aristotele del Liceo, che quello delle scuole moderne, non poco diverso dal primo: ma doveva appunto per questa ragione suscitare più opposizione ancora; ed esposto certo vi si era alquanto spargendo le sue critiche oltre la misura. Le sue Exercitationes paradoxicae furono giudicate severamente da Jousio e Morofio; combattate de Enrico-Ascanio Engeleken a Rostock, da Walsoff. Uuelmann, ec. Purouo apprezzate con più imparzialità da G. H. Boekler (Bibl. crit. p. 5qt) e soprattutto dal professore Buhle nella Storia delle scienze e delle arti, pubblicata a Gottinga, La precauzione, che Gassendi aveva usata per non mostrar d'assalire di fronte il principe del Liceo, fingendo di porre semplici problemi, non poté ingannare la perspicacia de' peripatetici del suo tempo. Un rumor generale sorse contro di lui : ma gl'intelletti superiori lo applaudirono, almeno in secreto.

Vicino era il momento, in cui il trono d'Aristotele sarebbe steto rovesciato ed in oni quel gran tilosofo, dopo un dominio sì lungo ed assoluto, sarebbe stato trattato con vera ingiustizia o posto anzi in una specie d'obblio, attendendo un giudizio veramente imparziale, che forse ne manca tuttora. La memorie d' Epiouro era ancora carice degli anatemi, che gli Stoici avevono accumulati contro di lui dal XV secolo, Filelfo, Alessandro ab Alexandro, Celio Rodigino, Volaterrano, Pico, Battista Guarino, Marco Ant. Boneiario, Manzoli (Palingenio ), Andrea Arnaud, ec. everano snocessivamente tentato di richiamare su quel filosofo un'attenzione più imparziele; ma avevano dovuto lottare contro troppo forti preoccupazioni. Prima di scol pare Epicuro, uopo era farlo conoscere ; e questa cosa appunto intreprese Gassendi, e l'impresa richiese lavori immensi. Convenne, dietro la scorta delle fonti, tornare Epicaro alla sna integrità primitiva; raccogliere mettere in ordine, discutere le testimonianze riguardanti la sue vita e le sue mas rime, che henno potnto sopravvivere ai secoli. Gassendi non dissimulò gli errori del filosofo, quelli coprattutto, che si trovano dannati dai precetti della Chicsa: li combatteva anch' egli, esponendoli con buona fede: tutte raccolse priucipalmente le suo forze per ristabilire le prove della semplicità e dell' immortalità dell'anima; ma fece vedere quanto la morale di E. picuro fosse stata disuaturata, con quale inginstizia si fossero calunniati i suoi costumi e la sua condotta privata; mostrò come le voluttà, da Epicuro raccomandata, non era stata realmente nella sua dottrina come ne' suoi esempj che la pace interna ed il ben essere, frut. ti della moderazione del desideri e della pratica della virtà. Unisce

sotto una forma sistematica tutti i frammenti, che tramandati ne vennero intorno alla dottrine d'Epicuro dal suo antore medesimo, da Metrodoro, Ermaco, Golote, Lucrezio e dagli altri suoi suocessoria Vide essenzialmente in quel filosofo il fedele osservatore della natura ed il maggior fisico dell'antiohità, che cerca nell'esperienza la spiegazione dei fenomeni e la conosoenza delle leggi generali; che fonda la morale sulle facoltà e sulla destinazione dell'uomo, la logica sul buon uso dell'intelletto. Spiegò l'origine delle preoccupazioni, di che gli stoici ed i platonici moderni si erano imbevati e cai cercato avevano di spargere contro di lui; e nel suo Commentario sul decimo Libro di Diogene Laerzio terminò di raccogliere quanto le tradizioni dell'antichità possono offrirci di lumi sopra una parte sì importante ed allora sì poco studiata della storia dello suirito nmano. Broker tenne che Sebastiano Basson avesse potnto fornire a Gassendi l'occasione di si bel lavoro, il quale può essere paragonato alle restanzazioni operate dall'ingegno degli architetti angli avanzi dei monumenti antichi. E. Dupuy (Erycius Putcanus ) aveva almeno comunicato fino dal 1627 il sno elogio d'Epicuro a Gassendi ma dalla risposta di quest' ultimo si vede chi egli accadiva già a tale argomento Chapelle e Menagio l'incoraggiarono molto a compiere e pubblicare la sua opera. Parecchi però, e mal grado le precauzie ni che aveva urate, gli rinfacciarono la sua devozione ad un sistema riprovate. Giacomo Tomasio ed Ermanno Conringio adoperarone con alcuna ira in tale censura; Samuele Parker la fece con più temperanze; Menagio ha dato un giasto tributo di lochi alla saggia e profonda erudizione, che Gassendi ha spiegata nel Comme .. tario sul

decimo Libro di Diogene Laerzio e negli otto Libri sopra la vita ed i costumi d' Epieuro. Esaminando oggigiorno con imparzialità la discussione, che sorse tra Cartesio e Gassendi, non si può dissimulare che questi ebbe verisimilmente sul quo avversario la superiorità ohe deriva da una dialettica incalzante ed esercitata. Cèlse con singolare abilità il lato debole dei sistemi fisici e metafisici, cui Cartesio innalzava con tanto ardimento e sicurezza. Scoperse soprattutto il vizio dell'opinione salle idee innate, dell'uso del dubbio metodico, della prova dell' esistenza di Dio per la idea di esse. Cartesio ostentò quasi sempre in tale controversia modi di superiorità, che gli davano il vantaggio apparente e faoile di replicare soltanto con nuove afferipizioni assolute, ma destitute di prova: talvolta pure si contenne in un silenzio disdegnoso e prudente. Cartesio scriveva in francese : Gassendi in latino: il primo aveva per te tutti i vantaggi dell'originalità; le sue creazioni erano nuovo, offrivano un complesso imponente: il secondo toglieva a criticar de' particolari, moveva dubbi, usava f'arme del raziocinio. Cartesio dunque arer doveva e più numerosi e più splendidi i suffragj; aver dovera sembianza di trionfatore, allora pu-. re che veramente era confutato: ma gli soritti di Gassendi, quantunque meno letti, preparavano in secreto l'azione delle cause, che doverano produrre la caduta della dottrina cartesiana; spargevano semi, cui altre mani hanno coltivato e che germogliareno un secolo più tardi. Perrault ne suoi uomini illustri ed il padre Mene nell'Elogio di Gassendi hanno abbozzato alcuni tratti di parallelo tra Cartesio e questo filosofo; e v' hanno di fatto pochi contrasti più sorprendenti di quello che si affaccia a chi paragona tra sè que' due il-

GA8 lustri rivali. Ne vi fu mirore opposizione tra l'indole de' loro intelletti che tra i principi delle loro dottrine. L'ingegno di Cartesia, tutto originalità, audacia e nerbo, aspirava in ogni cosa ad esser creatore ; la ragione di Gassendi, riservata, prudente, tranquilla, investigatrice, teglieva in tutto a sanamente gindicare; Cartesio, racehiuso in sè stesso, si sforzava di ricostruire la soienza intera con le sole forze del la meditazione ; Gassendi, osservando la natura, studiando gli scritti de' Sapienti di tutti i secoli, intendeva ad ordinare fatti e ad ottenere una giudisiosa soelta tra le opinioni. Il primo, procedendo alla toggia dei geometri, derivava da aleuni semplici principj una lunga serie di corollari; il secondo, imitando i naturalisti, raccoglieva un numero grande di dati per trarre dal loro paragone una solida Conseguenza. Il primo mostrava un'abilità ammirabile nell'arte di formare un sistema; il secondo era esimio nella critica de' sistemi altrui. L' uno, dommatista assoluto, voleva parlare da maestro, forse perchè sentiva una convinzione profonda, e non sosteneva la contraddizione senza impazienza: l'altro, dialettico esercitato, sceverava con arte le obbjezioni, diffidava di se stesso e si arrendeva facilmente ai dubbj che gli erano proposti. L'uno fece grandi e vere scoperte e si smarrì in ipotesi temerarie; l'aitro radunò un gran numero di verità parziali e distrusse soprattutto una moltitudine d'errori. L'uno, spiegando tutta l'arditezza della sintesi, si levò più alto che qualunque de'moderni, che l'avevano preceduto nella regione trasoendentale delle scienze; l'aitro, adoperando con tutta la sagacità dell'analisi, scelse, mise insieme i materiali atti a servire per base all'edifizio e ne esaminò la solidità Entrambi avevano giudicato da

uomini superiori i vizi della filosofia del loro secolo, avevano sentito il bisogno della riforma: ma Cartesio, rigettando con una specie di disprezzo i soccorsi, che gli offriva la ragione delle età precedenti, volle ricomingiare nuovo l'edifizio tntto; Gassendi invocò tale ragione dei tempi antichi, ma sottoponendo le sue tradizioni ad una revisione severa e ad nn veggente eclettismo. Quegli s' immerse alla prima in nn vuoto immense, in cui potesse liberamente porre le teorie da lui concepite, e riuscì soltanto più affermativo dall'avere incominciato dubitando: il secondo volle da principio sapere, osservare, e parve sovente inclinato nelle sue conclusioni allo scettioismo, perchè in sostanza aveva distrutte opinioni fallaci o prove insufficienti. Cartesio sorprese e riscosse il suo secolo: ebbe seguaci caldi ed appassionati, avversarj ardenti: ma la setta, cui fondata aveva, si dissipò prontamente: apparve a gnisa di meteora brillante, di eui lo splendore abbaglia gli sguardi. Gassendi sparse da Inngi una Ince uguale e mite; l'infinenza, che ha esercitata, în più durevole forse, quantuaque meno apparente. Il Syntagma philosophicum, che Gassendi lasciò dopo morte, contiene il complesso della dottrina sua propria: offre piuttosto una filosofia eclettica che nna filosofia originale; una scelta ed un'unione d'idee tolte alle diverse scuole dell'antichità, anzichè nn sistema nuovo. Perciò appunto la logica in generale vi è trattata dietro la scorta d'Aristotele, qualunque fosse la preoccupazione che Gassendi avesse in gioventù manifestata contro il metodo di quel grand' uomo. La metafisica, la morale e la fisica soprattutto sono conformi alle opinioni d'Epicuro; tuttavia con le modificazioni richieste dai principj del cristianesimo vi si ritrova

fino la scala di Porfirio. Ammette con gli antichi un'anima materiale del mondo e suppone nell'uomo due anime, l'una semplice e ragionevole, l'altra materiale ed animale. Tale opera è preceduta da un quadro sommario e ragionato delle principali dottrine degli antichi e dei moderni sulla logica: quadro disegnato con rara precisione, che si può considerare siccome il pri-mo schizzo della storia della filosofia, veramente degno di tal nome, che sia stato pubblicato in Francia: avrebbe meritato di essere prodotto in francese e staccato dal corpo dell'opera. Non possiamo metter fine a questo articolo senza reolamare di nuovo in favore di Gassendi ( siccome ha fatto per la prima volta l'autore di questa notizia nella Storia comparata dei sistemi di filosofia) la priorità della dottrina psicologica sulla genera-zione delle idee, di cui Locke è tra noi riguardato come autore. Le obbjezioni opposte all' ipotesi delle idee innate la spiegazione del modo di formazione delle nezioni astratte, cni Locke ha sviluppate, si trovano già, in principio, negli scritti polemiel di Gassendi contro Cartesio e nel suo Syntagma philosophicum. La confutazione dell'ipotesi delle idee innate è soprattutto trattata partitamente nel primo di tali scritti: pon è da dubitare ch'essi non abbiano aperta la strada al metafisico inglese. Fin dall'anno 1654 Gualtiero Charleton aveva fatto conoscere a Londra la filosofia di Gassendi nella sna Physiologia Epicuro-Gassendo-charletoniana (V. Morhoff, t. II. p. 185; Pasch, Intr. in Phil. moral. vst., p. 688). La 2.da edizione del Syntagma philosophicum Epicuri era stata pubblicata a Londra nel 1668. Looke ando a Parigi nel 1675 e non terminò il suo saggio sull'Intelletto umano che in Olanda, dopo tale soggiorne: allora le Opere compiute di Gassendi

erano già stampate da 17 anni. Si restituisca dunque alla Francia una conquista che le appartiene. Del rimanente Gassendi non l'ha presentata come una scoperta propriamente detta; anzi ha contribuito a provare che il vero sistema della generazione delle idee era stato conosciuto dagli antichi, e da Epicuro in particolare. La lettera di Gassendi a Caramuel sull' infallibilità del papa ha potuto somministrare solide prove pel mantenimento delle massime, su cui si fondano le libertà della chiesa gallicana, che sono state sviluppate dal grande Bossuet. Si tento più volte di far nascere sospetti sui sentimenti religiosi di Gassendi: la sua stima per la filosofia d'Epicuro, mal compresa, alcune delle sue relazioni, male interpretate, furono colore a tale accusa, che dalla sua vita intiera fu a sufficienza smentita. Il popolo di Provenza l'aveva soprannominato il Santo Prete: di fatto ha sempre esemplarmente adempito ai doveri del suo ministero. Bayle ed alcuni altri dietro a lui lo hanno messo nel novero degli scettici : il grande Arnauld riguardava anch' egli per tale motivo la lettura de' suoi scritti come perniciosa; ma essi furono tratti in inganno dalla situazione, in cui Gassendi si era messo, quando combatteva Cartesio: opponeva dubbi alle affermazioni d'un filosofo dommatico; scopriva, esagerava forse la debolezza della ragione umana com battendo un avversario, che fidava con temerità soverchia nelle forze di quella potenza intellettuale; tendeva a rovesciare un edifizio troppo leggiermente costrutto, anzione cercasse allora di sostituirgliene uno di più solido. Sorbière ha giustamente osservato che Gassendi ha fatto l'uso più felice del metodo socratico; la sua controversia con Flude ne offre specialmente un esempio degno di sopravvi- de Camburat, con un Compendio

GAS vere alla discussione, che gliene ha somministrato la materia. Aveva un talento particolare per l'ironia; ma ne usava con moderazione e con assai ritegno. Il suo spirito era finissimo e penetrante al sommo; lo stile elegante e chiaro quanto mai. Costumi ebbe dolci, semplici, anco festevoli con gli uomini; era fermo e confidenziale nel commercio; le sue maniere spiravano amenità; la sua modestia cresceva diletto al conversare con esso. Marivat, avendo seco lui viaggiato da Parigi a Greuoble, senza immaginarsi chi fosse, volle, come fu arrivato, essere presentato al celebre Gassendi: fu estrema la sua sorpresa quando rinvenne in lui il gentile compagno, col quale aveva favellato per tutto il cammino; tale tratto ricorda quello di Platone nel suo ritorno da Siracusa in Grecia. Conduceva una vita non meno austera che laboriosa. Manca alla sua. gloria d'aver fatto alcuna delle grandi scoperte, che fanno epoca nella storia delle scienze; maucaalla sua fama d'aver fatto un sistema: ma pochi scrittori hanno abbracciato soggetti più variati ed hanno lasciato nna raccolta di materiali più numerosi e più utili. L'accademia di Marsiglia, ginsta-mente grata all'utilità, che da Gassendi venuto era a' suoi navigatori, del monumento da lui eretto in onore del suo antico astronomo Pitea, propose nel 1766 per concorso. l'elogio del prevesto di Digne : il premio fu riportato dal p. Mene,domenicano, di cui la Memoria pubblicata venne nel 1767. Le altre fonti da consultare sopra la vita ed i lavori di Gassendi sono le segnenti: Bernier, Compendio della filosofia di Gassendi, 7 vol. in 12, Parigi, 1678; Samuele Sorbière, Prefazione, premessa alle Opere compinte di questo filosofo; il p. Bougerel, Vita di Gassendi, Parigi, 1737; la stessa, per

del suo sistema, Bouillon, 1970; Lettera critica e storica all'autore della vita di Gassendi, Parigi, 1737, in 12, per l'abate Delavarde: Bayle, articolo Carius, e diversi altri passi : ma soprattutto, Raccolta di alcuni a ritti curiosi concernenti la filosofia li Cartesio, Amsterdam, 1684, in 12; Giovanni Fabricio, Hist. bybl., t. V, p. 264: Dornius ad Jonsium, p. 179; Acta eruditorum, di Heumann, 1718 pag. 519; Baillet, Vita di Carterio, tom. I., cap. 5; lo stesso, Giudizio dei dutti, t 1., pag. 589; Pope Blount, p. 965; gli Elogi di Lorenzo Crasso, tom. I., p. 200; Perrault. Uomini illustri, tom. I.: Loret, Mus., stor., lib. VI, lettera 43 ; l'abate de Marolles, Memorie, p. 11; Bouche, Storia di Procenta; Saint-Evremont, Giudizio sulle scienze, t. I.; Gualtiero Charleton, Physiologia, ec., Londra, 1654; Budeo, p. 576; Stolle, Storia dell'erudizione (in tedesco), p. 553; ec.; Riccardo Simon, Morhoff, Tomasio, Ermanno Conring, già oitati; Gerardo de Vries : Dissertatiuncula historico-philosophica de Renati Cartesti meditationibus a Gassendo impugnatis, Utrecht, 1691, che contiene un giudizio imparzialissimo sopra tale celebre disputa; G. Enrico Buhle, Bibl. crit., p. 591; Brucher, Stor. crit. filosof., t. IV , p. 503, in cui si troveranno molte altre citazioni meno importanti : è da consultare, nel III. vol. della storia della Filos dello stesso professore Buble, (nella Stor. gen. delle Scienze ed Arti, pubblicata in tedesco, dalla società reale di Gottinga) l'esposizione più compiuta e più giudiziosa che sia a nostra cognizione sulla filosofia di Gassendi; per ultimo la Storia comparata dei sistemi di filosofm, dell'autore di questa notizia. Rincresce che Maturino di Neuré, a cui Enrico Lnigi Uherto di Montmor, generoso amico di Gassendi, aveva rimesse le Memorie per lui da ogni dove raccolte intorno a questo filosofo, non abbia pubblicata la sua vita, come areva promesso: le relazioni, che aveva avuto seco lui, avrebbero dato a tale opera un merito particolare.

ava auto seco lui, avrebbero daca tale opera un merito particotro.

D. G.—o.

GASSER (Achille Primirio),
latino Gassarus o Gassarius, figlio
Ulrico Gasser o Gassar, ohirur-

in latino Gassarus o Gassarius, figlio d'Ulrico Gasser o Gassar, ohirurgo dell'imperatore Massimiliano I.. nacque a Lindau nel 1505. Fu dottorato in medicina in Avignone, nel 1528; di là si trasferì in Augusta, dove esercitò la medicina fino alla sua morte, avvenuta ai 4 di dicembre 1577. Le sue opere sono: I. Aphorismorum Hippacratis methodus nova, studio Gasp. Wolfii. Tigurini in lucem data, St-Gall. 1581, in 8.vo; Il Epistola medica ad Conrad. Gesnerum tra le lettere di Corrado Gesner, pag. 45 dell'edizione di Zurigo, 1577, in 4.to; III Cura-tiones et observationes medicae, Augusta, 1668, in 4 to; IV Collectanea practica et experimenta propria di Volchio, Ulma, 1676, in 4.to; V Historia de gestatione foetus mortui; nelle Med. observat. di Remberto Dodonée; VI Annales reipublicae augustanae, Hanau, 1505, in foglio; edizione citata da Draud, Lipenio, Struvio e Lenglet, e riprodotta a Basilea nel 15q0, col titolo: Achillia Gassari, D. med. Annales de petustate originis, amoenitate situs, splendore aedificiorum et rebus gestis civium reipublicaeque . augustanae . Vogt tiene che la stampa di tale opera, incominciata realmente nel 4505 da Gugl. Anton, stampatore di Hanau, fosse sospesa e l'edizione soppressa esattamente. Gli Annali in discorso furono pubblicati soltanto lungo tempo dopo, sul manoscritto dell'antore da G. B. Menckenio, nel tomo I. degli Scriptores rerum germanicarum, Lipsia, 1745, 5 vol. in fogl.; VII Historiarum et chronicorum mundi epitome, Basilea, 1552, 1555, in 8.vo; VIII Sciaterium

pedarium; IX Ottfridi Evangelia go-Maca, Basilea, 1571, in 8.vo: è la prima edizione di tale onrioso fram mento di letteratura francese. Gasser l'aveva copiato di propria mano e vi aveva unito nn glossario: Corrado Gesner, a cui l'inviò, non avendo trovato chi volesse stamparlo, Flaccio Illirico, amico intimo di Gasser, ne fu l'editore ; X De regibas Hierosolymitanis chronica raprodia, Basilea, 1555, in 8.vo Giao. Bracker ba pubblicate una Dissertazione De vita et scriptis Gasiari. Inscrita nel tom. X delle Amosnitates di Schelhorn.

CH-T. GASSER (SIMON PIETRO), professore d'economia politica in Halle e consigliere privato del re di Prussia, nacque a Colberg, nel 1676, e morì in Halle nel mese di novembre 1745. Com'ebbe studiato nella scnola di Stettin sotto nn abile rettore, per nome Pompeo, e nelle università di Lipsia e di Halle, gli fu nel 1700 commessa l'educazione del giovane barone Enden, eni egli accompagnò in Olanda, dove frequento le tezioni dei più celebri professori dell'università d'Utrecht. Visitò in seguito col suo allievo le diverse corti della Germania e dell'Italia. Ritornato in Halle nel 1706, vi fu dottorato in diritto ed ottenne un im piego di professore straordinario nel 1710. Adoperato in progresso dal governo prassiano nell'amministrazione pubblica, fu il primo in Germania, che concepisse l'idea di trattare l'economia politica come scienza. Poich'ebbe esercitato successivamente alcune funzioni nella camera degli Scabbini a Maddeburgo, fu nel 1721 chiamato, col titolo di consigliere di guerra e dei domini, ad una cattedra di professore ordinario di diritto in Halle. Creato consigliere privato nel 1727, tenne la prima cattedra, fondata in Germania per 25.

insegnare l'economia politica. Tra le molte sue opere, tutte pubblicate in latine e che trattano di questioni di diritto, indicheremo dne dissertazioni non poco curiose. cui offerse di sostenere, mentr'era ancora studente; titoli di esse sono: I. De caelibatu pornae nomine imposito, Halle, 1703, in 4 to; H De causis cur Musae sedem suam in montibus collocacerint, Halte, 1729, in 4.to. Ma la sua Introduzione alle scienze economiche politiche e del regio patrimonio, Halle, 1729, in 4.to ( sola opera, che abbia pubblicata in tedesco], è certamente la più notabile delle sue opere letterarie. Tale primo saggio in una scienza assolutamente nuova nel principio del XVIII secolo, ove si raffronti coi lumi e coi resultati, che ne raccogliamo oggigiorno, farà stupire della rapidità de progressi dello spirito umano nel breve periodo d'un secolo. R\_n\_n,

GASSER (GIOVANNI MICHELE), orientalista di Germania, nacque a Schweinfurt, ai 14 di gennajo 1700, e studiò in Halle Nel 1726 incominciò ad insegnare nella scuola di quella città, divenne rettore di Calbe, sulla Saale, quattro anni dopo; e nel 1752 passò al rettorato del ginnasio luterano di Halte: alla fine professò la filosofia in Erlang, nel 1755, e morì ai 28 di gennajo dell'anno seguente. Questo dotto è antore di parecchie opere, tra le quali si distingue : I. Historia rectorum Halensium post emendationem sacrorum ante gymnasium conditum, flalle, 1745, in 8.vo; II Rectorum Hallensium a condito gymnasio vitae, ivi, 1744, 1745, in 4.to; III Progr. de origine artis typographicae, ivi, 1740, in 4 to; IV Progr. de olieny Sug Solonis, de ettory Sug Rumanorum de euray sun Hebrasorum, de ouray burz Putris coelestis per folium indulia, ivi, 1747, 1749; V Saggio d'un nuovo progetto di studi

pel ginnasio di Halle, ivi, 1755, in 4.to, in tedesco. Gasser è pure autore di diversi opuscoli, di cui si trova la nomenclatura in Meusel. Lessico degli scrittori tedeschi, morti dal 1750 al 1800.

GASSION (GIOVANNI DE), maresciallo di Francia, nacque a Pau, nel 1600, d'un presidente a mortajo del parlamento di quella città. Militò la prima volta in Piemonte e nella Valtellina, sotto gli ordini del duca di Rohan. La gran de riputazione di Gustavo Adolfo, re di Svezia, determinò il giovane Gassion, avido d'istruirsi nell'arte della gnerra, a recarsi in Germania all'esercito di quel principe, che allora era la scuola più celebre dell'Europa. Vi fu accolto da Gustavo con grande onore; e la sua condotta brillante nella bat taglia di Lipsia, l'anno 1631, e nel passaggio del Lech gli acquistò la stima e la confidenza di quel monarca. L'azione generosa di distribuire a'snoi compagni d'armi una somma considerabile, che il re gli aveva regalato in ricompensa d'un fatto inminoso, gli accrebbe il favore di quel principe; e non ando guari che ne risentì i buoni effetti. Gnstavo, che meditava l'assedio d'Ingolstadt, essendo andato a riconoscere la piazza assai da vicino, ed una palla di cannone avendogli ucciso il cavallo, Gassion accorse primo a rialzare il re tutto asperse di sangue e di fango; tale sollecitudine gli me ritò un reggimento, favore a cui tenne dietro un complimente lusinghiero: Il reggimento che vi dono, gli disse Gustave, sorà un reggimento di cappeszale, perchè si potrà dormire presso ad esso con tutta sicurezsa. Gassion, che si era altresì segnalato negli assedi di Biberach, di Donawerth e d'Augusta, riportò un notabile vantaggio sugli Austriaci, favorendo l'unione d'un

rinforzo divenuto di somma necessità all'esercito svedese, stretto presso Nuremberg da quello di Wallenstein, forte di 60,000 combattenti. Tale servigio era sì importante in quella circostanza, che Gustavo l'astrinse a chiedergli quale grazia più volesse. Gassion avendo risposto che desiderava di essere inciato nuocomente incantro al corpo di truppe che sua Maestà attendeva, Va, gli rispose il principe, saltandogli ai colio, mi fo io mallevadore di quanto lasci qui, io custodirò i toui prigionieri, e te ne renderò emtto conto. Incantato della sua fedeltà, non che del suo coraggio, gli affidò il comando della compagnia destinata alla sua guardia. Gassion stava per ricevere dal re ricompense ancora più magnifiche, quando la morte rapi quel grande principe in seno alla vittoria, ai 16 di novembre 1632, nelle pianure di Lutzen. Gassion, avendo perduto il suo benefattore, risolse di tornare in patria e di condurvi il suo reggimento. La sua nominanza, che ve lo aveva preceduto, resa tutti i generali francesi disiosi di averlo nelle loro ordinanze. Avendo raggiunto l'esercito del maresciallo de la Force, in Lorena, si segnalo, arrivando in quel ducato, con la disfatta d'un corpo di 160e Lorenesi; dopo di che s'impadronì di parecchie piazze, siccome Charmes, Neuchâtel, e vettovagliò Chasté, Il nome di Gassion incutendo il terrore nei nemici, assall nel 1635 con 500 cavalli il famoso Giovanni de Wert, che ne aveva 6000, lo battè e ne menò 1500 prigionieri. Negli anni successivi si fece distinguere altrest ne' combattimenti di Raven, di San Nicolò, nell'assedio di Dole, nella presa di Torino, sette il maresciallo di Harcourt, ed in quella di Hesdin e d'Aire. Nel 1639 Gassion fu inviato a Rouen in occasione d'una sollevazione insorta in quella città,

e contribuì a ricondurvi la calma. Accadde questa particolarità in tale circostanza, che fu, sotto gli ordini immediati del cancelliere Séquier, incaricato di ristabilire l'ordine, non che del comando generale delle truppe. La gloria, che acquistò Gassion nelle diverse occasioni, che abbiamo rammentate, gli meritò il grado di maresciallo di campo; ma tale gloria fu ancora sorpassata da quella, che si procesciò, ai 19 di maggio 1645, nella celebre giornata di Rocroi. Il duca d'Englisen, dappoi il graude Condé, allora in età di ventidne anni, comandava l'esercito francese. La corte gli aveva messo altato il maresciallo de l'Hôpital, come una specie di Mentore; si trattava di soccorrere Rocroi, vivamente stretto dagli Spagnuoli; ma prima di giungere nella pianura che circonda la città, bisognava traversare passi angustissimi, in mezzo ai boschi, da cui è chiusa: difficoltà, che rendevano tale impresa ardua all'estremo. Gassien, che era andato ad esplorare e che anzi aveva introdotto 500 uomini nella città, avendo fatto un rapporto favorevole alle in-tenzioni del principe, la battaglia fu risoluta, mal grado l'opposizione del maresciallo. Il generale spaganolo, che la desiderava ardentemente quanto i Francesi, perchè la presunzione gli dava per certa la vittoria, lasció transitare ai 18 di maggio l'oste francese per le strette senza molestarla, e permise anzi che si schierasse in bettaglia nella pianura, quasi a portata del cannone, sperando di farla prigioniera tuttaquanta. Il com-battimente essendo incominciato ai 19 alla punta del giorno, Gassion incaricato del comando dell'ala destra, sotto gli ordini del daca d'Enghien, avendo preso di

di fronte, quell' ala fu presto rotta. Fin d'allora la battaglia era guadagnata (V. Connt), so il maresciallo de l'Hôpital fosse stato sì fortunato con la sinistra, a cui comandava. Il principe, essendo stato costretto a volare in suo soccorso, Gassion non per questo perde il vantaggio, ed incalzando il nemico con la spada nelle reni, tagliò a pezzi quanto gli resisteva. Dopo la battaglia il principe gli disse cortesemente, abbracciandolo, che a lui docepa la vittoria. Alla battaglia di Rocroi tennero dietro l'as-sedio e la presa di Thionville, in cui Gassion fu gravemente ferito e riceve il bastone di maresciallo di Francia in ricompensa de'suoi gloriosi servigi. L'anno seguente, avendo avuto il comando d'un corpo d'esercito, destinato ad operare in Fiandra, sotto gli ordini di Gastone, duca d'Orléans, contribut alla presa di Gravelines. Nel 1645 si rese padrone di Bethune. di St.-Venant, d'Armentières, non che di parecchie altre piazze. Nel mese di maggio 1646 il maresciallo di Gassion essendosi avvenuto in un grosso di truppe spagnuole, fortemente trincierato tra Bruges e Dunkerque, lo serprese e lo disfece interamente. Pochi giorni dopo, un'altra divisione della stessa nazione, comandata dal conte di Caracènes, soggiacque alla stessa sorte e perdè an gran numero di soldati. La pre-a di Contrai, quella di Furnes e di Dunkerque, susseguitarono da vicino tale vantaggio. Il maresciallo di Gassion, sempre attivo ed intraprendente, terminò quella campagna co-1 felicemente come l'aveva incominciata. Incaricato di condurre un convoglio in Conrtrai, un corpo nemico, composto di cinque reggimenti d'infanteria e sei di cavalleria, avendo fianco l'ala sinistra del nemico, tentato di serrargli il passaggio, atantoche il principe l'assaliva ogli lo disfece interamente, gli

uccise 500 uomini, fece 500 prigionieri, gli tolse 1200 cavalli e sette bandiere. Nel 1647 l'arciduca Leopoldo, avendo intrapreso l'assedio di Landrecies, i marescialli di Gassion e di Rantzau, che comandavano l'esercito francese, vennero ad una contesa alquanto calda e non arrivarono a tempo per soccorrere la piazza. Per tale spiacevole contrattempo Gassion, che aveva preso la Bassée, andò ad assediare Lens. Ma dinanzi a tale piecola piazza trovò il termine della gloriosa sua corsa. Aveva espugnata una mezza luna, nella qua-le si era alloggiato, quando accortosi che gli assediati avevano piantata una palizzata in faccia e che si accingevano a difenderla con l'ainto d'un fuoco vivissimo di moschetteria, ordinò che andasse ad abbatterla; ma esitando i suoi, corse egli stesso uno dei primi, per dare l'esempio agli altri, con coraggio e con l'ardore naturale che nou le lasciavane mai. Il sue valore gli riuscì funesto: colto nella testa da nna palla di moschetto, nell'atto che faceva sforzi per isvellere un pinolo, morì cinque giorni dopo, ai 2 d'ettobre 1647, in Arras, dov'era stato trasportato. La Francia, dice Montglat in tale occasione, guadagnando una bicocca, perdè un gran capitano. La morte gli sopravvenne a tempo, dice Ré-boulet, per salvarlo dal risentimento del cardinale Mazzarini, cui aveva personalmente offeso con oltraggiosi discorsi e che alla sua volta si accingeva a vendicarsene ed aveva supposto, onde rovinarlo, che divi-asse di sottrarsi all' obbedienza del re, formandosi un piccolo stato independente con le piazze situate al di là della Lys, di cui aveva il governo. Guerriero infaticabile, soldato intrepido, sempre a cavallo per travagliare il nemico, nulla impossibile pareva al suo coraggio. Quando al-

cuno opponeva al cardinale di Richelieu qualche difficoltà intorno ad operazioni militari, questi soleva rispondere che le difficoltà sarebbero state tolte da Gassion. Una volta un uffizial e ne mostro nna ad esso generale, che pareva in-sormontabile: n' ebbe questa risposta: Ho nella mia testa e porto al fianco quanto fa d' uopo per vincerla. Onesto capitano si ardito, sì temerario anzi nei combattimenti parziali, era assai prudente quando trattavasi d'un affar generale, di cui calcolava antioipatamente tutti gli eventi. Alcuni storici, e bisogna considerare gli eroi sotto ogni aspetto, l'hanno accusato di presnnzione, di rapacità ed anche di poca umanità nella guerra. Gassion è morto celibe: quando era stimolato a contrarre un'unione, diceva, che non teneva abbastanza conto della vita per forne parte ad alcuno. Gustavo Adolfo pressaudolo na giorno in tale proposito e proposto avendogli un partito assai ricco, n Sire, gli rispose, ho » molto rispetto pel sesso, ma nes-» suno per l'amore: il mio destino » è di morire soldato e nubile" Esiste una Storia del maresciallo di Gassion, Parigi, 1673, in 4 volumi in 12, dell'abate de Pure, tanto deriso da Boilean, Tale opera, piuttosto male scritta, contiene per altro fatti non poco curiosi. Il medico Teofrasto Renandot aveva pubblicato la Vita e la morte del maresciallo di Gassion, Parigi, 1647. in 4.to; e l'avvocato P. L. Moline ha pubblicate il suo Elegio storico, 1766, in 8,vo.

GASSNER (GIOVANNI-GIUSEP-FE), riguardato come un taumaturgo da' suoi partigiani e come un ciarlatano dalla maggior parte de' suoi avversari, nacque ai 20 d'agosto 1727 a Bratz, presso Pludentz, sulle frontiere del Tirolo e della Svevia. Terminati che

ebbe gli studi a Inspruck ed a Praga, vestì l'abito religioso ed ottenne nel 1758 la parrocchia di Klo-sterle, diocesi di Coira, nel paese dei Grigioni. Da quindici o sedìci anni esercitava le sue modeste funzioni con totale soddisfazione de' snoi superiori e de'propri parrocchiani, quando si sparse voce ch'egli guariva ogni malattia con l'imposizione delle mani, senza rimedio e retribuzione di sorta; che aveva anzi risanato una contessa di Wolfegg, inviandole la sua benedizione. Gl'infermi accorsero a Klösterle da ogni parte, prima a einquanta o sessanta, indi a cinque e seicento: alla fine cedendo alle istanze che gli si facevano di mettersi più a portata d'un gran numero d'infermi, che non potevano intraprendere il faticoso viaggio del paese montuoso dei Grigioni, ottiene dal suo vescovo la permissione d'assentarsi dalla sua parrocchia per alcun tempo, e si reca successivamente a Wolfegg,a Weingarten, a Ravenspurg, a Detlang, a Kirchberg, a Morspurg ed a Costanza, sempre esorcizzando e guarendo i malati. Il cardinale vescovo di quest'ultima città, sospet~ tando illusione o fraude in tali guarigioni, fa esaminare il taumaturgo dal direttore del suo seminario. Gassner fa la professione di fede più ortodossa, dichiara che non ha mai avuta la pretensione di darsi per santo, nè per nomo da miracoli, e che solo usa del potere, conferito dall' ordinazione a tutti i preti ed anche ai semplici esorcisti (1), di cacciare in nome di Gesù Cristo i diavoli, che sono, egli dice, più spesso che non si crede, la causa delle nostre malattie Racconta a chi vuol ndirlo, come tormentato lungamente anch'egli da un mal di capo intollerabile e da altre infermità, che i medici d'Inspruck non avevano saputo spiegare, aveva da prima ed inutilmente cercato alcun rimedio, leggendo opere di medicina: sospettando alla fine che la cagione del suo male potesse essere soprannaturale, aveva studiato quanti libri gli erano capitati sulle ossessioni, e si era convinto pel buon esito de' suoi esorcismi, tanto sopra di sè quanto su altri, che le malattie che affliggono l'umanità sono di tre specie: le une, puramente naturali, sono unicamente della sfera della medicina; altre, forse tanto numerose, sono puramente diaboliche e prodotte da un invasamento. Un esorcismo, fatto con fede da un prete qualunque, invocando il santo nome di Gesù, dee guarirle infallibilmente; ma non guarisce che in parte quelle della terza specie. prodotte da una circoncessione, nel-le quali l'invasamento diabolico è complicate con una causa naturale. Sorpreso di sì strana dottrina, il prelato rimando Gassner nella sua parrocchia di Klasterle nel 1774. Ma le informazioni che fece assumere sal suo conto, avendolo convinto della purità della sua fede, della sua sommessione e de'suoi bnoni costumi gli permise di ritornare e di prosegnire i suoi esoreismi, il che egli fece con grandissimo strepito in Elwang, a Sulzbach ed a Ratishona dal dicembre 1774 fino alla fine dell'anno sussegueute L'affluenza dei malati, che accorrevano a lui da tutte le parti della Germania, della Svizzera ed anche della Prancia (1), andava sempre crescendo. Vi erano fino molti giudei e protestanti fanciulli

(1) L'ordine d'Esorciste è une dei quattre ordini che si dicene minari, a che precedone il diaconate. (t) Vedl il processo dell'esorcismo dei o di settembre 1775, a Sultanch, N. 145, pag, 195 del pratocolto. Il conte di Fanhert, gran bagli di spada della provincia di Borgogna, dimorando a Lesmo, presso Estulbora-Lancy, ri la guanito (o sollevato) della gotta. di sei a sette anni ed una moltitudine di persone, di che non si puteva credere che fossero in collusione con l'esorcista. Un notajo o un altro uffiziale pubblico teneva registro delle interrogazioni, delle risposte e delle menome circostanze : tale processo era sottoscritto ogni giorno dai più notabili tra i numerosi spettatori e dai medici, soprattutto protestanti, quando ve ne aveva nell'adunanza. Dopo una o due interrogazioni generali fatte al malato, Gassner, se aveva motivo di gindicare che vi fosse invasamento o circoncessione, incominciava dal fare ciò ch' egli diceva nn esorcismo probatorio, intimando al diavolo d'operare sul paziente i sintomi della malattia, con la quale era solito tormentario Se alcun segno straordinario non si manifestava, la malattia era dichiarata naturale; e si passava ad un altro. Ma il più del-le volte le convulsioni o le grida del malato annunziavano la presenza dello spirito maligno e la sua docilità alla voce dell'esorcista. Ne' principj questi passava di segnito allo scongiuro definitivo, e rimandava il malato gnarito, o che si credeva guarito. I protestanti, sì qumerosi in Germania, non mancarono di dire che tali supposti segni, tali convulsioni erano contorcimenti convenuti prima o sfuggiti a gente credula di cui l'immaginazione era rimasta colpita. Per convincere gli spiriti forti, Gassner volle prolungare fuor di misura i suoi esorcismi probatori per molte ore, interrogando in latino le persone del popolo o i fancialli, ed ordinando soprattutto al diavolo di produrre dietro al cenno suo le variazioni più estreme e più improvvise nel polso dell'infermo. ingiungendo alla febbre di manifestarsi in nna mano sola, di passare dall'una all' altra, di là al piede, ec. I medici, che tenevano il braccio del

paziente, erano stupefatti di tali effetti singolari, di oui non potevano dare spiegazione. L'esorcista trionfava e sfidava altamente la critica. Il duca di Würtemberg, zio del re attuale, essendosi mostrato voglioso di esaminare in persona tali fatti meravigliosi, Gassner lo supplicò rispettosamente d'effettuare il sno progetto; e per dissipare fin l'ombra del sospetto di ciarlataneria, lo pregò di scegliere i medici che dovevano accompagnarlo, i malati sui quali doveva eseguire l'operazione, ed i testimoni cui giudioasse di ammettere nel numero degli spettatori. Tali precauzioni furono tutte osservate. Uno de' medici prende il braccio del suo malato, del quale Gassner avverte ohe farà passare nel polso successivamente tutti i caratteri ed ogni sorta di pulsazioni. L'esperienza riuscì a meraviglia: alla domanda successiva del medico ed alla parola dell'esorcista il polso passò successivamente per tutte le variazioni, di cui può essere capace. Tale processo sottoseritto dai testimoni più considerabili e munito della sottoscrizione del suggello del principe, fu portato a Parigi, in un viaggio ohe il duca vi fece verso il 1777, e parecchie persone ne hanno avuta comunicazione (1). Gassner doveva avere ed ebbe di fatto numerosi contradditori. Oltre gli articoli di gazzetta, si videro piovere gli opuscoli pro e contra le sue operazioni. Alcupi fatti farono messi in dubbio: furono citate guarigioni, che non erano stato nè radicali nè compiute, quantunque egli usasse l'espediente d'attribuire tale cattivo successo alla poca fede del malato. In generale impugnati erano pochi de fatti di una notorietà pubblica;

(1) Ve'll la Regole supreme di cerità (per F.A. di M.), Parizi, 1805, in 5.ve, e la Scelta delle Lettere edificanti, delle stesso autere, tom. I., pag. 305.

si discuteva solamente se fossero il resultato di mezzi naturali, di prestigj o di miracoli reali. I snoi più formidabili avversarj tra i cattolici furono il P. Sterzinger, teatine, ed il celebre medico Ant. de Haen. Il primo, andato essendo da Monaco a Ratisbona per assistere ad uno di tali esorcismi, nulla vide d'assai meraviglioso e che non credesse di poter spiegare con alcun principio di fisica, forse ancora ignoto, ma che si sarebbe scoperto un giorno come l'elettricità. il magnetismo, ec. Pubblico contro tali operazioni parecchi scritti, nei quali fu anzi accusato di aver mostrato poco buona fede. De Haen non aveva veduto Gassuer, ma essendogli stato commesso dall'imperatrice regina, pochi anni prima, di esaminare alcuni supposti indemoniati, aveva aperto a Vienna un Ospitale ad hoc, gli aveva sottoposti ad una scrupolosa cura e si era convento che quegl' infelici non erano che maniaci o persone affette da altre malattie nervose. Quanto alle operazioni meravigliose del paroco di Klosterle, se ne fece esattamente ragguagliare da' suoi numerosi corrispondenti . ne esaminò i processi autentici; e convinto che parecchi di tali effetti singolari non si potavano spiegare per cause naturali, ne tampoco si potevano spiegare come miracoli scene, le quali finivano col dare più scandalo che edificazione, conchiuse che ove si voglia spiegarle, fa d'uopo averle in conto d'operazioni diaboliche (1). Così egli termina il suo trattato de Miraculis, composto su tale materia, cui sembra discutere più da teologo che da medico. L'opinione di questo dotto professore, gli opn-scoli del P. Sterzinger, le invetti-

(1) Regero . . . encomiastes ejas nos co-gere ut dicamus Gazneri portecta opera dia-boli esse, Huon, De miraculis, pag. 144, Patigi, 1778, in 19.

ve dei giornalisti, che calcolavano quanti milioni di fiorini uscivano annualmente dai diversi piccoli stati d'Alemagua coi malati e coi curiosi, per arricchire gli alberga-tori di Ratisbona o d'Ellwang (però che il disinteresse di Gassner non fu mai posto in dubbio); la voce che malignamente si spargeva che tali scongiuri in nome di Geris non erano che nn primo passo per eccitare e chiedere che ripristinati fossero i gesuiti (1); alla fine quell'apidemia d'ossessioni, che parevauo aumentarsi sotto gli occhi, tali circostanze tutte generarono apprensione nelle autorità superiori. Il vescovo di Costauza, gli arcivescovi di Praga (2) e di Salisburgo (3) proibirono nella loro diocesi si fatta maniera di sconginrare gli spiriti delle tenebre. Giuseppe II con nn rescritto imperiala del 1777 (4) obbligo l'esorcista a partire da Ratisbona. Il principe vescovo di quella oittà, che l'aveva fin da principio creato suo cappellano di corte col titolo di consigliere ecclesiastico, gli permise di continuare per qualche tempo le sne operazioni in Ellwang, dove si trovava ancora ai 21 d'ottobre 1777. Non potendo però far fronte più lungamente alla forza dell'opinione pubblica, il prelato lo destinò nella sua diocesi alla parrocchia di Bondorf, dove Gassner, tornate alle pacifiche funzioni del ministero pastorale, morì escuro ed ignorato

<sup>(</sup>a) De Hacn allega tale metivo dietro na preteso protocollo dell'esorcismo di Maria An-na Trefleria, religiosa di Monaco, ossessa da discimila milioni di diarele. Tale atto, cui i partigiani di Gussner asserisceno faiso, porta diversi caratteri di supposizione. Esso comere nel 1776 con questo litolo: Ellenangi-hes Prospholl com 8 dec. 1776, ec., in 8 vo di 119 pag. in tedesco. (2) Lettera pastorale del giorna 6 di di-

mbre 1975. (3) Id dei 15 marso 1974 e dei 5 di gen-

naio 1976. (4) Gerbert, Eist. Crivat nigas, tom. 11,

280 ai 4 di aprile 1779. De Haon lo rappresenta come nomo gioviale e nemico ginrato d'ogni malinconia: secondo Feller, questo buon paroco aveva l'aspetto si poco magico che coloro, i quali l'hanno paragonato a Mesmer e supposero in lui i s-creti del preteso magnetismo, non hanne ragionato più giusto che il medico di Vienna. Il disinteresse di Gassner, che non accettava mai nulla dagl' infermi per nessun pretesto e la sua intera sommessione a snot superiori pajono almeno prove della sna buona fede. Pretese di difendere la sua dottrina coi due opuscoli seguenti, che fece stampare in tedesco: I. Weise romum und gesund zu leben, oder nütslicher Unterricht, ec., o sia Istruzione per combattere il diacolo, Kempten, 1774, in 8.vo: nona edizione. Augusta, 1775, in 8.vo, di 56 pag., col ritratto dell'antore; H Amcoort, ec., o sia, Risposta alle onervazioni della gazzetta di Monaco, Augusta, 1774, in 8.vo; ma il numero delle opere pubblicate a sno rignarde divenne presto sì considerabile, che ne su fatta una bibliografia speciale cel titolo di Biblioteca magica (Zauberbibliothek, 1776. in 8.vo. di od pag., senza nome d'autore, nè lnogo di stampa: vi si trova la potizia ragionata di oltre ottanta scritti (1); e se ne conterebbero più di cento, ove si aggiungessero quelli comparsi dopo, I più importanti sono la Vuto di Garmer, col ristret. to del protocollo d'Ellocang, 1775, in 8.vo, di 52 pag., e la Descrizione delle operazione maracialiose che seguirone a Sulzbach nel 1775, con l'oggiunto di quelle d'Ellocang dal 21 d'ottobre 1777, Francforte, 1778, in 8.vo di canaz e 5e5 pagine : tali opere sono tutte in tedesco.

(2) J 2s primi erano già comparsi notte la stesso titolo, nel temo XXIV, prg. 600 e seg. della Ribissora referen antirernie, pob-bicata o Berlino da Nivalai. "eggendo Inti notizie, si scorge facilimente che soto compi-late da un protestante.

-Niccolò Gassner, pittore di paesi, nato a Francforte sul Meno. verso la metà del XVII secolo en applicò soprattutto alla ministura. Era in nominanza per la sua cognizioni assai estese in medicina, in filosofia ed anche in teologia: veniva ricercato per la grazia e la varietà olte si trovavano nel suo conversare, e fu impiegate nelle corti di Copenhagen, de Dresda, di Cassel, ec. Una delle sue opere più stimate è la serie dei dodei men, in dodici bei paesi, che adornano il gabinetto dall' imperatore a

Vienna. C. M. P. GAST (GIOVANNI), storico inglese, nato nel 1716 a Dublino, morto nel 1788. Sue padre, uffiziele francese, aveva abbandonate Bordenux per causa di religione; sua madre era affine del presidente di Montesquieu. Gast fu primamente istrutto nella scnola diocessna di S. Patrizie a Dubline e terminò gli studi nel collegio della Trinità. Entrò negli ordini dopo aver condetto moglie e fu da prima cappellano d' una congregazione francese a Portarlington e nel 744 paroce di 9. Giovanni di Dubline. A tali funzioni fu obbligato, onde mantenere la sue numerosa famiglia. d'aggiungerne altre ancera e particelarmente quelle di maestro di scuola; al che era ugualmente idoneo e per dottrina e per zelo. Pubblicò nel 1753 e 1754 gli Elementi della Storia greca, con forma di dialoghi, in un volume in 8 vo: tafe opera fu otti-mamente accolta dal pubblico. Sembra ch'essa fosse il primo scritte en tale argomento, in lingua inglese, nel quale l'autore, profondamente versato nelle lingue antiche e detato d'uno spirito independente, fosse risalito agli scrittori originali, ma senza lasciarsi cieca-

mente persuadere da le loro opi-nioni. L'erudizione e l'esattezza

vanne del pari col calore e con l'eleganza dello stile. Gast ne pubblico poscia una continuazione, ma abbandono la forma drammatica, che rompeva sgraziatamente una narrazione animata. Il vantaggio, ch' ebbe di annoverare tra' enoi scolari la nipote d'uno dei grandi dignitarj d' Irlanda, giovò meglio alla sua fortuna che il di lui merito personale rattenuto nell'oscurità dalla modestia. Allora fu provvednto di due benefizi lucrativi, l'arcidiaconato di Glandelagh e la parrocchia di S. Nicolò a Dublino. Cesso quasi del tutto dall' insegnare, che gli riusciva di soverchio faticoso per l' età sua . Pubblico nel 1782, in 4.to. la Storia della Grecia, dall' esaltazione d'Alessandro i Macedone fino alla sua definitioa sommessione alla romana potenza. Era questa una continuasione dell'opera soprammentovata e che fu ristampata in seguito, ngualmente spoglia della forma drammatica. Tale libro gode d'una meritata riputazione nella colta Europa. Fu tradotto in francese (da mad. di Villeroy) ed inserito da Leuliette nel secondo volume della sua Storia della Grecia tradotta da parecchi autori inglesi Parigi, 1807, 2 vol. in 8.vo (V. Leu-Liette). Esistono pure di Gast alenne Lettere d' un ministro della chiesa d' Irlanda a' suoi parrocchiani eattolici romani.

GASTALDI (GIROLAMO), cardinale, nacque a Genova nel principio del XVII secolo, d'una famiglia chiara nella diplomazia La condizione d'ecclesiastico, che abbracciò per tempo, fece che sce-gliesse Roma per sua residenza. Nel 1656, durante la peste che devastò quella città, fu disegnato per la carica pericolosa di commissario generale degli ospitali. Egli colse con premura tale orcasione di soddisfare la sua passione per la vera

X-1.

G A S glorià, quella di esser utile a' suoi simili, ed in tale disastrosa circostanza mostrò nn coraggio eroico ed un totale sacrifiz o di sè stesso. Non molto dopo fu fatto commisa sario generale di sanità; e nelle sue nuove funzioni più faticose e più importanti ancora spiegò la stessa previdenza, la stessa sagacità, la stessa intrepidezza e lo stesso ardore pel pubblico bene. Una condotta si generosa, ma che non guida sempre agli onori ed alla fortuna, gli dischiuse però il cammino delle dignità. Fu creato arcivescovo di Benevento, legato di Bologna, cardinale, e non fece meno ammirare le sue virtà sotto la porpora che nell'aria infetta degli ospitali. Col titolo di Tractatus de avertenda et profliganda peste. politi-co-legalis Bologna, 1684, in fogl., ha lasciato un opera giustamente stimata, nella quale ha trasmessò alla posterità il resultato delle sue osservazioni sulla peste di Roma e la storia delle cantele di salubrità, di bnon governo ed altri mezzi, ehe furono u ati con sommo frutto contro tale orribile malattia. Questo rispettabile prelato morì nel 1685.

GASTALDY (GIOVANNI BAT+ TISTA), medico, nacque a Sisteron nel 1674 e mort in Avignone nel 1747. Era andato assai giovane in quella città e vi trovò tanti mezzi di soddistare il suo genio per lo studio che risolse di fermarvi stanza. Fattosi aggregare alla facoltà di medicina d'Avignone, ne tenne la prima cattedra con onore e vi professò pel corso di circa 40 anni. Si applicò altresì con zelo alla pratica degli ospitali e fo grandemente utile a quella città, durante la crudele peste, che la devasto nel 1720. Le principali sue opere sono: I. Institutiones medicinae physico-anatomicae, Avignone, 1713, in 12: i principi, che vi

sviluppa, sono fondati sulla teoria di Cartesio; Il Un gran numero di Questioni mediche e di Dissertazioni accademiche, pubblicate separatamente in latino. È argomento alla più notabile di esse l'uso dei bagni freddi nella cura dei renmatiami; l'autore vi riferisce molti esempi di gravi affezioni reumatiche interamente guarite con tale mezzo: del rimanente tali diversi scritti sono pieni d'idee false, d'ipotesi vaghe e d'opinioni viete. Reca stupore soprattutto che l'autore abbia scritto nel 1-18 che il cristallino non è altersto nella cateratta. - Giuseppe Gastaldy, figlio del precedente, membro della società di medicina di Parigi e medico in capo dell' ospitale dei Pazzi a Charenton, eseroitò la medieina pel corso di 40 anni, tanto in Avignone, quanto a Parigi. Si era fatto molto esperto nella cura dell' alienazione mentale : morì a Parigi d'apoplessia in gennajo 1806, sena' aver lasciato nessun' opera degna di essere trasmessa alla posterità. E' dedicato a lui il quinto anno dell' Almanacco dei Gliottoni .

CH→T. GASTAUD (FRANCESCO), nato in Aix, nella Provenza, d'upa famiglia considerata nel paese, entrò nei padri dell' Oratorio fin dall' età di anni 14. Studiò la filosofia a Marsiglia e la teologia in Arles, dov'ebbe a maestro il padre Quiqueran di Beanjeu, il quale fu pui vescovo di Cabors. Uscito dal-l Ozatorio in età di anni 10, andò a Parigi e prese gli ordini. Alla viva cità provenzale accoppiando un criterio solido e conoscenze non poco estese in letteratura, scrivendo con buon gusto, parlando puramente e con facilità, corse l'aringo dell'eloquenza del pergamo e fu per alcun tempo predicatore nella parrocchia di S. Paolo, dove i suoi sermoni chiamavano un numeroso

uditorio. Stante la morte d'un fratello, avvocato celebse del parlamento di Provenza, ritornò in Aix. Risolse non solo di fissarvi la sua dimora, ma altrest di sostituirsi a suo fratello nel foro. Nuovi studi si ricbiedevano a tal uopo: egli si ritirò in campagna per attendervi più liberamente, ne ritornò per prendere i gradi accademici e si fece ricevere avvocato, poich' ehbe ottenuto dalla corte di Roma le dispense necessarie. Non meno chiaro si rese nella curia diquellochè stato fosse nella predicazione; e la cosa più lodevole è che assunse mai sempre, di prefereuza e con un disinteresse degno. d'encomi, le cause degli ecclesiastici e dei poveri. Per mala sorte lo spleudore di talenti, al utilmente adoperati ed a cui erano concomitanti doti tanto pregevoli, abbujò alquanto lo spirito di parte. Era amico del P. Quesnel ed uno de' snoi più grandi ammiratori. Nemico appassionato dei gesniti. aveva nel 1717 trattato nna causa importante, in cui que padri erano interessati, e l'aveva contro di essi guadagnata. Li perseguitava in qualunque incontro con fnrore, e si mostrò uno dei loro più ardenti avversarj nell'affare scandaloso del P. Girard. Scrisse con poco ritegno contro Belzunce, vescovo di Marsiglia ed uno de' più rispettabili prelati del clero di Francia. Alcuni anzi gl'imputano di essere stato partecipe alla follia delle convulsioni. Fu esiliato a Viviers nel 1727 e richiamato otto mesi dopo. Esiliato di nnovo, mel 1751, nella stessa città, vi morl d'un idropisia di petto, ai 18 di marzo 1782, e fu a cagione delle sue opinioni, cui certamente non volle ritrattare, privo della sepoltura ecclesiastica. Le opere di Gastand sono queste : I. Un Discorso recitato a Val-de Grace, in occasione delle preci di 40 ore per Luigi

XIV; II Una Raccolta d'omelie sull' Epistela di S. Paulo ai Romani, 2 vol. in 12, Parigi, 1699: vi fa la spiegazione letterale e morale del testo di tale Epistola; premesso al prime volume si trova l'elogio del Santo Apostolo (1); III Orasione funebre di Mad. T\*\*\* (Tiquet). giustiziata nel 1600 per aver attentato alla vita di suo marito, 1609, in 4.to; scherzo di brigata, che non costò a Gastand più di quattro o cinque ore di tempo; e non doveva uscire del cerchio ristretto dove aveva avuto origine, ma che fu stampata senza sua saputa. Il P. Chanchemer, domenicano e celebre predicatore, la prese sul serio, e, credendovi i monaci interessati, ne fece la critica, Gastand rispose con abbastanza sale, ed il pubblico si divertì di tale contesa (Vedi Силосиемвя): tali scritti tutti erano eperparsi primachè Gastaud ritornasse in Aix . IV La Politica dei gesuiti smascherata, contro messer Ignazio de Foresta di Colongne, vescoro d' Apt; V Le Illusioni a gli Errori del vescoso di Marsiglia (Belzunce) o Giustificazione delle diverse sentenze del Parlamento di Provenza contro di esso prelato, 1710, in 12; VI Riflessioni critiche sulla Pastorale dello stesso prelato interno alla grazia, in due libri : opere di circostanza, presentemente obbliate.

L-v.
GASTON (Mana Grusserse Gacurvo pi ), poeta francese, nato in
Rholds nel 1-67, si reod joivanissimo a Parigi ed allerato venno
ale collegio dei Plessis. Appartenendo ad una famiglia raguarderole, esercità per tempo la profestione dallo armi ed avera appena
vent' anni, che già era opitano di
avalleria. Contretto dallo procelle
avalleria. Contretto dallo procello

(a) Il padra Lelong si è inganuate, attribnendo Iale opera a Giusappe Gastaul, fratello di Franc-tea e apperiore del seminario di Uses.

della rivoluzione ad esiliarsi dalla patria, rifuggì a Coblentz, militò nell'esercito di Condé e si reco in Amburgo, dove un suo zio gli somministro una tenue somma, con la quale a piedi viaggio fine a Pietroburgo. Arrivato in quella capitale, altro mezzo non ebbe per sussistere, che quello d'insegnare lezioni di francese; ma finalmente la fortuna cessò di perseguitarlo. Il conte di Romanzoff, ministro protettere dolle lettere, gli commise delle composizioni teatrali per le feste, che si davano in corte; gli affidò la direzione del Giornale letterario di Pietroburgo ed accordare gli fece dall' imperatrice Caterina II un impiego nella biblioteca imperiale. Reso ai suoi gnati letterari, Gaston abbozzò i primi versi della sua traduzione dell'Eneide, per la quale dovera trovare in Delille un rivale sì formidabile. Dolce di carattere, modesto e pieno di franchezza, Gastone accolto venne nelle migliori società di Pietroburgo ed in esse trovò un'utile diversione ai suoi lavori. Siccome le turbolenze, che desolavano la Francia. sembravano finalmente calmate, concepì la speranga di rivedere la sna famiglia, e le liberalità del czar Paolo I. gli permisero presto d'effettuare le sue brame. Esso monarca, il quale l'onorava di particolare stima, gli assegnò, de' suoi denari, una pensione di 2400 fr., lo creo cavaliere di Malta e per colmo di favore volle che i suoi benefizi l'accompagnassero in Francia. Gaston, libero allora da ogni inquietudine, non pensò più che a lavorare nella sua traduzione dell'Eneide. Ne pubblico alcum frammenti, che accolti vennero con favore. Incoraggiato da tale primo passo e paventando la rivalità del celebre Delille, si affrettò a dare alla luce i quattro primi libri della sua Eneide: ottenne alcuna voga, ed il ministro Fourcroy, il quale

era parente dell'autore, fece dichiarare classica l'opera sua. Vicina era l'epoca, in cui organizzati furono la prima volta i licei: Gaston eletto fu provveditore di quello di Limoges. Occupando tale impiego, fece stampare i canti quinto, sesto, settimo ed ottavo della sna traduzione, che interamente fu compinta nel 1807. La prima edizione cui dedicò ai spoi fratelli. venne alla luce in Parigi in 8.vo(1). Ella fu esausta in meno d'un anno, e l'antore ne pubblicò una seconda in a vol., col testo a fronte. Tale voga non si sostenne, perchè l'opinione de conoscitori, la quale sempre alla fine prevale, collocò sì fatta versione fra le opere mediocri della letteratura francese. Di tutte le qualità essenziali al poeta, quella, cui Gaston lascia più desiderare nella sua traduzione dell'Eneide, è la morbidezza. Non bada a voltare quelle delicate gradazioni, ohe rivelano la maniera di sentire del poeta latino : una figura, un bel modo, un'espressione dettata dall' anima, poste come a caso nel principio d'una frase, bastano alle volte per darle moto. Sono queste fra le cose, che non devono mai sfuggire al traduttore; e disgraziatamente Gaston non le sopprime, nè le altera che troppo sovente. Non è che fatto non abbia grande studie del ritmo e delle forme della poesia francese, ma,oconpato delle sue proprie idee pinc-che di quelle di Virgilio, e non mirando che all'effetto, egli non cerea mai l'identità con sì fatto ammirabile modello: crede di compiere le pitture di esso grande poeta, mentre le difforma o le termina con immagini meschine. E al-

tresì da osservare che Gaston non cerca sovente d'abbellire in tale guisa Virgilio, che quando gli fallisce la maniera di voltarne i pensieri o dopochè l'ha mozzo e tronco. Potremmo citare intorno a ciò la descrizione della tempesta suscitata da Giunone, l'episodio di Lacconte e molto numero di altri brani, ne' quali il traduttore non si fa scrupolo d'accorciare considerabilmente Virgilio. Nondimene alcuni, giudicando in massa del lavoro di Delille, comparato a quello di Gaston, vollero insinnare che quest'ultimo fosse traduttor più fedele, adducendo per ragione che la traduzione di Gaston non eccedeva che di trentotto versi il poema di Virgilio, mentre quella di Delille conteneva tremila undici versi pincehè l' Eneide. E' ridicolo che si voglia giudicare de' versi con nu calcolo aritmetico : ma che diranno tali calcolatori, se loro viene provato che soltanto troncando Virgilio da una parte ed aggiungendo versi da un'altra, a Gaston riuscì di dare alla sua traduzione pressochè la medesima estensione che quella del poema latino? Delille per lo contrario poco si scosta dal suo modello, cerca d'esprimerne fino le menome particolarità e soprattutto di appropriarsi i suoi modi e le sue espressioni. Venne detto ch'egli parafrasava continuamente Virgilio: se ciò fa, accade sempre quando v'è costretto dalla differenza delle lingue e non può altrimenti voltare il pensiere dell'originale. Nel quarto libro dell'Eneide particolarmente si vede come sotto la penna di Gaston tntti i tratti di sentimento si scolorano. Didone, in Virgilio, ragiona della sna passione; l'intenerirsele dell'anima la riconduce alla rimembranza dello sposo che ha perduto e le fa confessare, quasi involontariamente, che riconosce il fuoco di che arso aveva. Gastom

<sup>(</sup>z) Nel 1798 fatto avera stampare in Pietroburga i sei primi canti la £10. Quanta all'edizione fatta in Francia, il prima rolama è del 1803, il accado del 1806, il terzo del 1807, in 870; la seconda edizione, 1808, il vol. in 173, è la sola che contenga il testo.

G A 8

Le fa dire freddamente ch'Enea ha solamente turbata la calma de snoi sensi: sopprime in seguito la bella commosione contenuta nella seguente apostrole: Antepudor, quam te violem! Tratta del pari quel tenero verse:

Interes et tacitum vivit sub pectore vulnus,

al quale crede di crescer nerbo, dicendo che ha sentito le sue vampe correre di vena in vena, perchè si è ricordata l'ode di Saffo: altrove ci rappresenta Giunone portata sulle ale di Zessiro, quando si tratta di dipingerla corrucciata e trasportata snl carro dagli aquiloni furiosi. Nelle situazioni forti specialmente nna cosa posta fnori di luogo diviene un controsenso. Perchè nella descrizione della tempesta non ci mostra, siecome Virgilio, Enea che rabbrividisce e tende le mani al eielo? Nel sogno del secondo libro ha conservata forse quella sublime immagine di Troja spirante, che per bocca del suo croe raccomanda ad Enca i suoi iddj ! Lo stesso aecadde nel detto seguente, quantum mulatus ab illo! detto di profondo sentimento. Da ultimo nulla v'ha fino a quel sospiro, nscito lentamente dal fondo delle viscere d'Ettore, che non dia una tinta lugubre al racconto di quel sogno e non sia altresì nn tratto di pennello, cni il traduttore dovuto avrebbe ingegnarsi d'imitare. Vi sono per altro descrizioni, nelle quali il suo talento si mostra con minore svantaggio: quelle, per esempio, che non esigono pittura di movimenti dell'anima. Nel sentimento non v'ha che un punto in cui cogliere, e può essere colto soltanto da chi sente vivamente; mentre in una descrizione il poeta può variare più i snoi colori. Del rimanente la traduzione di Gaston gnadagna molto quando paragonata non viene a Virgilio, nò a Delille. Quantunque ne sia pallido il co-

lorito ed alle volte vi si faccia scorgere lo studio, è nondimeno scritta con eleganza e v'ha in essa versi scorrevoli e bastantemente armoniosi, ed anche in certi passi sublimità e vigore. Negli nltimi canti d'essa traduzione si scorge una progressione sensibile di talento, o fosse che l'autore, docile alla critica, cercato abbia d'appressimarsi maggiormente a Virgilio, o che lottar non dovesse contro le bellesze inimitabili de' primi canti dell' Eneide, bellezze ch' erano le più contrarie al suo genere d'abilità. La traduzione di Gaston è corredata di note, in cui l'autore mostra erudizione e buon gusto, e spiega eccellenti principj di morale. Gon tali principj pochi uomini potevano più degnamente a-dempiere l'uffizio, che affidato gli venne nella pubblica istruzione; ma, alterandosi continuamente la sua salute, più non si allontanò dalla capitale. Ivi in mezzo a crudeli tormenti terminò la sua traduzione dell' Enside e riceveva gli attestati più lusinghieri di stima dal gran-maestro dell' università e da parecohi letterati. Il conte di Romanzoff, il quale in quell'epoca si recò a Parigi, andò a visitarlo e gli disse parole soddisfacenti per parte dell'imperatore Alessau-dro. Ma tali dolcezze e godimenti, Inngi dal cagionare diversione ai suoi mali, non fecero che più rapidamente consumare gli avanzi della languente sua vita. Segnalandori nelle ultime sue voloutà eon un atto di beneficenza, dotò in legato considerabilmente l'ospizio di Rhodez, e morì d'una malattia di petto ai 14 di dicembre del 1808. Gaston compose pure dne tragedie, l'una rappresentata sul teatro di Pietroburgo e l'altra, ch'esserlo doveva nel teatro francese, di cui l'argomento, tolto da Metastasio, era Artaserse. Le altre opere sue sono poesie di poco volume, diffuse in diverse raccolts; una Dichiarazione de Francei rimati fedeli al Re [Franceiort, 1-05, in 8.vo], ed un poema sopra le Quattro età della donna, al quale non ebbe il tempo di dare l'ultima mano e di cui si conoscono diversi frammenti.

B--L--T. GASTONE, visconte di Bearn, uno dei signori francesi, che si seanalarono maggiormente nella prima crociata. Prima di partire pub blicò un' ordinanza per la conservazione della pace tra i suoi sudditi, monnmento prezioso dello stato della legislazione a quell' epoca (1). Haggiunse poscia Raimondo, conte di Tolosa, ed assai meno a' suoi natali che alle sue belle azioni debitor fu dell'onore di comandare una parte dell'esercito dei crociati. Contribuì alla presa di Nicea nel 1097; ebbe parte nella vittoria segnalata, riporta ta sui Saraceni presso Antiochia l'anno seguente; marciò quindi contro Gerusalemme, di cui l'assedio era stato risoluto, e fn incaricato della costruzione delle macchine destinate a proteggere l'avticinamento alle mura: prova delle sue cognizioni in ciò, che componeva in quel tempo l'arte della gnerra. Per ultimo uno fu de' catalieri, che montarono i primi all'assalto e decisero, col loro esempio, della sorte di quella città. Dopo la presa di Gerusalemme s' imbarco nel porto di Laudicea ed arrivò a Costantinopoli, dove fatta ali venne dall' imperatore l'accoglienza più distinta. Gastone tornò poco tempo dopo ne' suoi stati; ma in capo ad alcuni anni prese di nuovo le armi contro gl' infedeli e mort in Ispagna, combattendo per la fede. Tutti gli storici comtemporanei vantano la prodesza e

(z) Michard ne la pubblicato un brano interessante nella sun Stores delle Croclate, tum. I. fair. 45m. l'abilità di Gastone. Englielmo di Tiro, Raimondo d'Aglies e l'abate Gubert gli fanno magnifici escomi. Senza fondamento nimo labate do Verto diuse che Gastone rimase a Gerusalemme e che deducò il rimanente della una via dell'ori del poreri, nella casa degli Spedalieri di S. Giovanni, di cui vestito aveva l'abito.

W-s.
GASTONE. Ved. Form ed On-

GASTRELL (FRANCESCO), vescovo inglese, nato nel 1662 a Slapton, nella contea di Northampton, studio in Oxford, eletto venne nel 1684 predicatore della società di giurisprudenza in Lincolg's-inn e scelto fu nel 1697 per recitare gli otto discorsi teologici, fondati da i Boyle, in Oxford, discorsi, cui fece stampare nell'anno stesso; le Considerazioni intorno alla Trinità pubblicate nel 1702, in cui combatte l'opinione di Collins e di Clarke; le sue Istituzioni cristiane, nel 1707, c le Overvazioni sopra la Duttrina del-Li Scrittura sulla Trinità di Clarke conoscere lo fecero vantaggiosamente, gli procecciarone il favore del governo, e. tra gli altri benefizi, il scovado di Chester nel 1714. Il sun credito fini col regno della regim Anna; ma ciò non impedi che mostrasse in più circostanze la fermezza del suo carattere. Nel 1717 l'università d'Oxford essendo stata attaccata alla camera di pari, per un ammutinamento, che avveunto era in Oxford il giorno anniversario della nascita del principe di Galles, Gastrell prese coo calore la difesa di quell' adunanza, tuttochè condannasse la sua condotta sleale. Venne, in favore della medesima università, ad una viva contesa con l'arcivescovo di Cautorbery, il quale pretendeva dispensare dagli esercizj accademici i soggetti nominati dal re ad impiegli

ecclesiastici. La corte del banco del re deciso avendo in favore del can didato, Gastrell ne appellò al giudizio del pubblico in uno scritto stampato, pel quale ricevè ringraziamenti dell' università. Si oppose fortemente, alcun tempo dopo, alle maniere, con cui procedeva la camera dei lord contro Atterbury, e censurò con severità la condotta violenta de' vescovi suoi colleghi in quell'occasione, quantunque detestasse altronde le massime del vescovo di Rochester. Morì nel giorno 24 di novembre del 1725. Le sue Istituzioni cristiane o la vera parola di Dio sono l'opera sua più stimata. Si tiene parimente coine sna la Proca morale d'une stato futuro, in 8.vo, senza nome d'autore.

GATAKER (Tommaso), teologo e critico inglese, nato in Londra nel 1574 ed allievo dell' nniversità di Cambridge, fu successivamente precettore particolare, predicatore in Lincoln's-inn e rettore di Rotherhithe, nella contea di Surrey. Corse nel 1620 i paesi esteri, facendosi osservare pel suo zelo per la religione protestante. Un'opera, cni pubblicata aveva nel 1619, in 4 to, contro i lotti ed i giuochi di rischio, col titolo di Discorso sopra la natura e l' uso dei lotti, trattuto storico e trologico, fece in quel tempo molto parlare ed argomento fu a varie obbiezioni, alle quali rispose nel 1625: pubblicò in seguito alcune opere di controversia. Scelto membro dell'admanza de' teologi, convocata in Westminster, nel tempo della guerra civile, fu a parte de loro lavori intorno alla Bibbia; e le sue Note sopra Isaia, sopra Geremia e le sue Lamentazioni sono, dicesi, il migliore commento che sia venuto in luce intorno a quelle opere. Rotto essendosi nn vaso del petto, predicando ed essendo allora a vanzato al sommo in età, non fu che più assiduo ai suoi laveri letterari e diede successivamente al pubblico na numero grande di dotte scritture. Fn nel 1648 il primo de'quarantasette ministri, olie sottoscrissero la rimostranza indiritta all' esercito contro il disegno di giudicare e di far perire il re. Egli mort nel 1654, nel suo 80.mo anno, dopo essere stato ammogliato quattro volte. Era medeste e senz' ambizione, e ricusò più d'una volta benefizj considerabili per non essere schiavo di niun partito. Non godendo, per la sua parrocchia, che d'una rendita tenuissima, i suoi parrocchiani, i quali sapevano che non era amico del partito dominante, non ebbero vergogna di più diminuire tale rendita, ricusando di pagargli le decime stabilite. Pareva che lo studio gli tenesse vece di tutto. Non citeremò che alcune delle opere, cui ha lasciate; I. De nomine tetragrammato, 1645, in difesa della maniera ordinaria di pronunziare in inglese la parola Ichooah; Il De diphthongis sice bioocalibus, 1646: cerca di provare che non v'ha dittonghi. e che due vocali non possono nnirai mai in modo da formare una sillaba; III Un' edizione ed una traduzione delle Meditasioni di Marco Aurelio Antonino, con un discorso preliminare sopra la filosofia degli stoici, ed wa commento: if discorso preliminare ristampato venne nelle sue Opera critica e nell'édizione di Marco Antonino, fatta da Stanhope, nel 1607; IV Difesa delle annotasioni, ec., 1655, in 4.to. Gataker nelle sue note sopra Geremia attaccato aveva il famoso sstrologo Lilly, perchè aveva detto che l'arte sua era stata rivelata al mondo dagli angeli, e l'aveva anche trattato da abuzzago (blind buzard ): avendogli l'astrologo risposto nel suo Annus tenebrosus, egli replicò con la difesa qui sopra. Avendo Lilly risposto a tilo scritte

in un opuscolo, in cui rimprovera all' avversario suo l'avarizia ed il taccia di prostituire il suo ministero ad interessi terrestri, Gataker pubblico un Discorso apologetico, nel 1654, l'anno medesimo della sua morte. per sì tatto accidente non freddo lo sdegno di Lilly, il quale continuò ad esprimerlo in altri scritti. Una parte delle opere di Gataker raccolta venne col titolo d'Opera critica, Utrecht, 1667, in fogl. Salmasio. Co lomiès ed altri dotti parlarono con lode de suoi talenti come critico. Nondimeno Baillet, quantunque ne riconosca il sapere, I esattezza e la sagacità, gli appone, non senza ragione, d'essere stato troppo ardito nelle sue conghietture. Gataker vede sovente G. C., S. Paolo, gli evangelisti ed i PP. della Chiesa sotto il Portico: non è sua colpa se non vengono tenuti per discepoli di Zenoni.

X-s. GATBLED o GADBLED, (Crastorono), uno de dotti utili di cui il nome sfugge alle volte alla fama, ma ai qualı gli studiosi delle scienze amano di fare la giustizia che loro è dovuta. nacque verso il 1734, in Saint-Martin le-Bouillant, diocesi d'Avranches; si fece ecclesiastico, ammesso venne baocelliere in teologia nell' università di Parigi, ottenne in Caeu un canonicato nella collegiale del Santo Sepoloro ed ivi fu eletto professore regio di matematica e d'idrografia. Contribuì molto a diffondere il gusto delle matematiche nell'università della suddetta città; e gli allievi olie in essa formò, conservato hanno nna viva rimembranza del suo zelo e de' suoi talenti. L'abate Gadbled uno era dei membri più commendevoli deli'accademia di belle lettere in Gaen, e l'amicizia, di cui l'onoravano d'A lembert, Lavoisier, Vicq d'Azyr, l agrange, ec., è prova ch'egli era

degno di figurare sopra un maggior teatro. Poichè inseguata ebbe la filosofia per venti anni e per quindici le matematiche con grandissima lode, fu rapito da morte immatura, agli it d'ottobre del 1782, ed il pubblico rimase privo delle opere importanti, che tenuti a evano occupati i suoi momenti d'ozio: le sole, cui abbia pubblicate, sono: I. Esercizio sopra la teoria della naviguzione, Caen, 1779, in 4 to; Il Esposizione di alcune della perità rigorosamente dimostrate dai geometri, ed escluse dall'autore del Compendio di Fisica, stampato in Caen nel 1775, in 12 picc., destinato all' istruzione della giocentii, Amsterdam, 1779, in 8.vo di 30 pagine.

C. M-P. GATES (ORAZIO), generale, inglese di nascita, ma naturato americano, nacque verso il 1728. Quantanque inclinasse per le lettere, entro per tempo nell'aringo militare. Fece la prima sua milizia sotto il principe Ferdinando, poi duca di Brunswick, e fu compagne d'armi di Burgoyne, cui destinato era a combattere e vincere na giorno. Mandato venne in seguito in America; ivi si segnalò in diverse occasioni e militò col grado di capitano di fanteria nell' esercito del generale Braddock. Torno in Inghilterra dopo la pace del 1763; ma il gusto cui preso aveva pel sog giorno del Nuovo Mondo, lo persuase a vendere il suo grado ed a ritornarci. Comperato avende una possessione nella colonia della Virginia, Gates ivi risiedeva tranquillamente fino all' epoca che vide scoppiare la guerra dell'indepeudenza. Prese di nuovo le armi per la sua patria adottiva e per la difesa d'una causa, che gli sembrava la sola giusta. I suoi talenti militari, l'esperienza sua e più di tutto la fama della sua prudenza lo alzarono rapidamente ai gradi

superiori. Conferito gli venne il comando in capo dell' esercito americano del nord, di cui an lò a prendere possesso in settembre del 1777: tale esercito non era in grandissima parte composto che di milizie, le quali però si aumenta ano e si agguerrivano ogni giorno. L'eser-, cito inglese, comandato dal generale Burgoyne, numeroso da prima e composto di veterani, era considerabilmente indebolito dai combattimenti , dalle malattie e dalla deserzione: si era altronde troppo abituato a contare sopra l'ine perienza del nemico. I anto per effeito degli errori del suo duce, che per l'abilità di Gates in trarne profitto l'oste britanna si trovò il giorne 15 d'ottobre del 1775 invilnopata, da tutte le parti, dal nemico, iu Saratoga, senza mezzo niuno apparente di ritirata e con rovvisioni appena per tre giorni. Bargoyne giudico opportuno di formare de' suoi primari nffiziali un consiglio, che neppure trovò, per adunarsi, nn luogo sienro dalla cannonate e dai moschettieri del nemico, in guisa che una palla di di-ciotto libbre trapassò la tavola, intorno a cui stavano deliberando. Fu avviso unanime che uopo fosse venire a negoziazione col generale Gates. Quest' nltimo, quantunque combattuto avesse contro il suo pae se, non ne aveva perduto l'affetto: tale sentimento, non che la sua nmanith gl'inspirè riguardi per quei compatriotti, cui la sorte della guerra fatti aveva suoi prigionieri (1), e

. (t) Si può tam perranan, cui mostre recso le lady Acaland, sposa del bravo e sventurato maggiore de gra-natieri inglest, donna interessale Italio pel suo coraggio e per la sua costavan nel dividere la sorte di son marilo, quanto per le strettezze, olle quali fu riustra. I fegli pubbli-el di quel tempo ne descrisono particolarità, le quali sano airen narrate in mode molto tocrante neil' opera initionata; le Brone moto tocrante neil' opera initionata; Lo Straniero in America ), di Janson, pubblicata nei 1808. 23.

nore de soldati inglesi. Burgoyoe gli dichiarò elle i suoi soldati periti sarebbero fino all'ultimo, anzichè sottomettersi a deporre le armi nel loro campe ed a farlo altrimenti che per comando de' loro propri nffiziali. Non solamente Gates acconsent's senza difficoltà a cambiare sì fatti articoli, ma nel memento, in cni si esegniva la capitolazione ai 18 d'ottobre, usò la delioatezza di non permettere ai sol-dati am-ricani l'uscire dalle loro linee, onde non renderli spettatori dell' umiliazione d' un nemico, su cui il luogo sno sprezzare gli americani potuto avrebbe giustificare alcuna rappresaglia. Si mostrò in pari modo superiore al risentimento delle ingiurie personali in quanto al generale inglese, di cni gli epigrammi e gli sdegnosi gindizi intorno al sno carattere militare gli erano assai noti : non se ne vendicò che con una facezia. ( Ved. Bun-COYNE.) La moderazione del contegno di Gates formava contrasto con quello degl' Inglesi, vittoriosi in quel momento in un altro punto, e specialmente con la condotta del generale Vaughan, il quale metteva tutto a fuoco ed a sangue per dove passava, ed aveva allor allora abbruciato fino all' nitima oasa della picoiola città d' Esopus o Kingston. Egli scrisse ad esso gonerale una lettera piena di rimproveri, predicendogli che potrebbe avvenergli di pentirsi della sua barbarie, L'afferlone, cni Gates conservava pel suo paese nativo, il sno orrore e dispregio pel ministero, che tratto l'aveva nella guerra, ed i suoi voti per nua riconciliazione tra la madre patria e le colonie, sono vivamente espressi in una lettera, di

membro della camera de pari d'Inghilterra, col quale vissuto era altra volta intimamente legato. La lettera, non ostante l'opposizione de' ministri, letta venne ad alta voce nella camera dei lord dal marchese di Rockingham e fece in essa molta impressione. Gates assunse il giorno 25 di luglio del 1780, per elezione fatta dal congresso, il comando dell'esercito americano del mezzogiorno, nella Carolina settentrionale. Aveva sotto gli ordini suoi da cinque in seimila uomini, quasi tutti di milizia, quando attaccato venne in una posizione molto sfavorevole, in Camden, dal ford Cornwallis, il quale, alla guida di mille quattrocento uomini di truppe stanziali e di cinque in sei cento soldati di milizia, mise quasi subito in rotta le soldatesche americane, cui gli uffiziali loro adoperavano inuti mente di raccozzare: un solo reggimento, quel lo della Carolina settentrionale, sidifese fino agli ultimi estremi. Tale rovescio fu tento più doloroso pel generale Gates, inquantochè pel momento, in cui si occupava di ripararlo per quanto stava in suo potere, il congresso americano gli lesò il comando con un rigore che venne generalmente biasimato. La nuova della morte dell' unico suo figlio, giovane di grande speranza, aumento le sue afflizioni. Il generale Green. il quale subentrò a Gates, cercò di risarcirlo dell' ingiustizia del governo, e gli nffiziali furono tutti solleciti ad attestare luminosamente della sna condotta e de'snoi talenti, cui le circostanze non avevano secondati. Allorchè passava per Richemond onde ritornare alle sue case quattro commissarj andarono, in nome della

camera de' delegati della Virginia, ad esprimergli la loro stima e gratitudine n pei gloriosi servigi, cui " prestati aveva e de quali niuna n sinistra fortuna sarebbe stata can pace di cancellare la rimembran-" za". Si ritirò in un podere, cui possedeva nella contea di Berklev. con alcuni snoi schiavi, che non vollero mai alibandonario. Diede la libertà a tutti gli altri, poichè assicurato ebbe la sussistenza di quei tra essi, che n'erano privi. Morì nel giorno 10 di marzo del 1806, di settanfotto anni, seco portando nella tomba il sentimento della stima pubblica pei suoi talenti e per le sue qualità sociali-

\*\* GATTAMELATA (ERASMO), celebre capitano di Narni nell' Umbria, fiorì nel XV secolo. Nel 1431 era capitano delle armi papali, quando il governatore di l'or-lì per le discordie insorte tra i cittadini, che volevano dar la città ad Antonio figliuolo illegittimo di Cecco Ordelaffo, fu chiamato al presidio di quella città. Due anni dopo, cioè nel 1433, il governatore di Bologna lo chiamò colle sue genti per assicurarsi della insolentita famiglia de Canetoli, che snscitava delle turbolenze in quella città. Li Veneziani lo ebbero per lungo tempo ai propri stipendi e attennero per suo mezzo molte vit-torie, onde l'ascrissero nel ruolo degli Ottimati nel 1458. In un Codice della Biblioteca Guarneriana di San Daniello nel Friuli dopo i Saturnali di Macrobio, come narra Giovanni degli Agostini nelle Notizie istoriche degli scrittori Veneziani, tom II. pag. 132, leggesi questo epitafio fatto in sua lodo da Francesco Barbaro:

Hic . est . Gathamelata . Narnins . rebus . non . minns . fortiter . quam . prospere . gestis , in . militari . gloria . eques . iliustris . Daz . actatis . suac . cantissimus . reiq belliese . peritissimus . brutes . compressit . in . Flaminiam . Ecclesiam . justis . nitus . est . armis , et . Perusinum , hostem . vietoriis ferociter . exultantem . coerenst . difficillime . Reipublicae . tempore, inter, Patritios . ascitus, Veneti \* exercitus . Imper invictus, accepit , Veranam , dolis , amissam . Sde , ecosilio , et . armis . recepit . inclinatamque . rem . Venetam . restituit . in . pristinam . dignitatem . mertaus . est . ingenti . gloria . testis . publica, morstitia . fuit , funza , omni , honore , nan , minus , militum , tacrimis , quam , meritis . landibus . eelebratum . el . statuam . hanc . equestram . Gentilis . Leonessa . sub . es . magistré . et . Imperatare . amni . belli .

arte. edectus. et . Joannes ' Antonius. flius. pie . faciundam. curaverunt.

D. S. B.

GATTEL (CLAUDIO MARIA), nato in Lione, ai 21 d'aprile del 1745, ivi fece una parte degli studi, cui terminò nel seminario San Sulpizio, in Parigi: andè in seguito a professare la filosofia in quello di Lione e fu nel 1766 eletto professore di filosofia nel collegio reale di Grenoble. Stato essendo esso collegio nel 1786 assenato alla congregazione di San Giuseppe, Gattel ne parti ed intese interamente allo studio delle lingne. Come avvenne l'istituzione delle scuole centrali, ebbe la cattedra di grammatica generale in Grenoble; e nel momento, che organizzata venue l'università, eletto fu provveditore del liceo di essa città. Rinunziato aveva da poco tempo a tale uffizio, quando morì nel giorno 10 di giugno del 1812. Egli scrisse: I. Memorie del marchese di Pombal, tradotte dall'italiano, 1785, 4 vol. in 12: in essa opera non è indicato il nome di Gattel; e v'ha alcuna ragione per dubitare che sia sua; 11 Nuovo Dizionario spagnuolo-francese e francese-spagnuolo con l'interpretazione la-tina, Lione, 1790, 3 vol. in 8.vo; III Nuovo Dizionario portatile della lingua francese, 1797, 2 vol. in 8.vo:

ottimo manuale, ristampato nel 1803, lungi dall'antore, senza sua saputa; e con agginnte ch'egli non approvava tutte: perciò non diede il titolo di seconda edizione che a quella, cni aveva posta appena sotto il terchio quando morì; ella venne in luce col titolo di Dizionario universale portatile della lingua francese, con la pronunzia figurata, 1813, 2 vol. in 8.vo; IV Nuovo Dizionario da tuscata, francesespagnuolo e spagnuolo-francese, 1708, a vol. bislunghi; V Dizionario ipagnu lo-inglese ed inglese-spagnuolo, 1805, 2 vol. bislnighi; VI Grammatica italiana di Veneroni, interamente rifusa, 1800, in 8.vo: VII Iscrizioni in versi, poste sotto i nomi degli nomini illustri del Delfinato. nella festa del giorno 14 di luglio del 1802, in 8.vo; VIII Dizionario francese e spagnuolo, e spagnuolo e francese, 1801, 2 vol. in 4.to; 1803, 2 vol. in 4.to.

A. B.—r.
CATTENHOF (Gioneio Marzzo), medico tedesoo, nato nel
1722, in Maennerstadt, nella Franconia, studiò in Gottinga ed a
Wurzburgo, fu ammesso a professare nell' università dell' ultima
delle prefate città, indi dottorato

venne nel 1748, poich ebbe dissertato sul calcolo de'reni e della vessica Conferitogli appena il dottorato, scelto fu per esercitare in Bruchsal e nell'anno susseguente a Gernsheim l'uffizio di medico fisico. Chiamato, nel 1750, nell' nniversità d' Eidelberga, onde occupare la cattedra di anatomia, venne successivamente promosso a quello di fisiologia, di patologia, di medicina pratica, di materia medica e di botanica. Uni a tale onorevole uffizio i titoli di vicecancelliere, di conte Palatino e di archiatro del principe vescovo di Spira, Gattenhof morì nel di 16 di gennajo del 1988. Per quasi quarant anni corso aveva l'aringo di professore, e nondimeno non lasció neppur una sola opera, sì che il suo nome, benche decorato di brillanti qualificazioni, merita poco di passare alla posterità. I bibliografi non gli attribuiscono di fatto che tenni dissertazioni, sostenute da candidati, che ne sono riputati autori. Basterà citarne alcune: 1. De ventriculi et intestinorun ratione kabenda in ordine ad aestimundus medicamentorum vires, 1756; II De curis infantum physicomedicis, 1766; III De crusta sanuinis sic dicta inflammatoria, 1-66; IV De inflammationis ratione, resp. Odendahl, 1775; V De inflammationis causis et eventibus, praemisso Programmate De viribus vitalibus, 1755; VI Plethora; VII De inflammationis therapia; 1781; VIII Inflammationum fallaciae, 1786; IX Peripneumoniae et pleuritidis spuriae momen-21, 1786. I patologisti considerano come giudiziosa non peco la dottrina dell'autore intorno alle flem massie, intorno a cui si occupo con una maniera di predilezione; X De natura circa longaevitatem regulu, 1775; XI Stirpes agri et horti heidelbergensis, ordine Ludwigii, cum characteribus linnaeanis, hallerianis, aliorumque, in usus academico-

rum, 1782, in 8.vo. G. C. A. Varnhagen raccolso, tradusse in tedesco e pubblicò nel 1794, in Dusseldorf, le tesi di Gattenhof in un volume in 8.vo.

GATTERER (GIOVANNI CRIstorono), nato ai 15 di Inglio del 1727, in Lichtenau, nel territorio della repubblica di Norinberga, uno fu de dotti più ragguardevoli della Germania. La sua vita, come quella dei più de' letterati, che si dedicano all'istruzione della gioventù, nulla presenta di assai notabile. Come studiato ebbe nell'nniversità d'Altorff, che dipendeva da Norimberga, impiegato fu nel 1755 come precettore nel ginnasio d'essa città. Ivi gli nacque la figlia sua Filippina, maritata ad un certo Engelhard, in Cassel, e nota nella letteratura tedesca per le sue poesie liriche. Nel 1758 Gatterer chiamato venne a Gottinga come professore di storia, cattedra, da cui lesse fino alla sua morte, avvennta il giorno 5 d'aprile del 1789. Dal 1770 in poi aveva il titolo di consigliere anlico del re della Grande Bretagna La geografia, la storia, la genealogia delle case sovrane, il blasone, la diplomatica o l'arte di leggere e di giudicare i diplomi e gli scritti del basso tempo sono le parti, cui Gatterer insegno con grandissima lode nel suo lungo aringo accademico; e dire si può che i progressi, cui fece lo studio delle scienze storiche in Germania dal mezzo del secolo passato in poi, sono in grande parte dovuti a Gatterer, il quale introdusse nell' insegnamento d'essa scienza l'uso di combinare il sinoronismo con la cronologia : metodo, per cui d'una sola occhiata si trascorre tutto ciò, che in una certa epoca avvenne di notabile. Gatterer per altro non lasciò neppur una sola opera, che gli as-

segni una sede fra gli scrittori

classici della sua nazione : nondimeno, se dobbiamo tanta stima a quello, che pose le basi d'un edifizio, quanta a quello, che sorra huoni fondamenti innalza una fabbrica solida, Gatterer essere deve considerato come uno scrittore di primo merito. Perciò gli scritti suoi vanno tra le mani di tutti que', che vogliono fare uno studio pinechè superficiale della storia universale. I più de'suoi libri compilati vennero per uso degli uditori, di che frequenti erano le lezioni di Gatterer; e giudicandone, nopo è non perdere di vista tale circostanza; peroch'ella spiega il grande numero di cose, che in essi sono soltanto indicate e cui Gatterer si riservava di svilnppare nelle sue lezioni. In tutti pose i risultamenti delle ricerche più dotte e più laboriose, dirette da uno spirito eminentemente critico e da un eccellente giudizio. Gatterer pubblicò successivamente sette Compendi della storia universale, di cui ninno veone terminato, perchè a misura che erano esapriti i primi volumi d'uno di essi libri, l'antore ingrandito aveva il sno disegno e fatte nuove ricerche, che lo rendevano malcontento del suo lavoro e gli facevano mutar soggetto . Siccome Gatterer pose in ciascuna di tali edizioni il risultamento de' lavori, che tenuto l' avevano particolarmente occupato nell'intervallo da nn'epoca all'altra, nopo è unire tutte le prefate edizioni, di che niuna ripete l'altra. Quantunque noi qualificato abbiamo esse opere Compendj, stapisce il molto numero di fatti, che posti sono in esse: in ciascuna pagina rifulgono lampi di luce, che rischiarano il caos della storia antica. La dizione non è elegante, nè pura tampoco. La concisione, cui ostentava, fa sovente danno alla chiarezza; ed il suo stile è disonestato da un cattivo gusto, cui

uopo è perdonare ad un professore. che passò la sua vita in una piociola città, sens' altra società che quella de'snoi colleghi e de'snoi discepoli. Descriviamo i titoli dei setti Compendi storici di Gatterer, tutti scritti in tedesco: I. Manuale della storia universale in tutta la ma estensione, dall'origine del mondo fino a quella della maggior parte degli stati attuali (Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte) . Il primo volume uscì alla luce in Gottinga, nel 1761, in 8.vo, e ristampato venne nel 1765. Del secondo volume non esiste che la prima parte, la quale comparve nel 1761 e contiene la stori i della China, del Tibet e del Giappone; Il Compendio della storia universale in tutta la sua estensione, dall' origine del mondo fino ai nostri giorni (A. briss des Universalhistorie): non ne fu pubblicato che il primo volnme, Goltinga, 1765, in 8.vo; III Introduzione alla storia universale sincronistica (Einleitung in die synchronistische Universalhistorie): ne vennero in luce due vol. in 8.vo, nel 1771. Tale introdozione serve per commento alle Tavole eni l'antore pubblicate aveva, nel 1766, col titolo di Synopsis historiae universalis sex tabulis comprehensa, in fogl., e di cui una nuova edizione era stata pubblicata nel 1769; IV Comendio della storia unicersale in tutta la sua estensione (Abriss der Universalhistorie). Gottinga, 1775. in 8 vo: è una nuova edizione del n.o IL ma il libro è interamente rifatto; V Storia del mondo in tutta la sua estensione (Weltgenhichte in ihrem ganzen Umfang). volume primo o primo periodo da Adamo a Ciro, Gottinga, 1785, in 8 vo; volume secondo, secondo periodo, da Cire fino alla grande migrazione de popoli, Gottinga, 1787. Del prefato secondo volume non comparve che una prima e tenne parte, contenente la storia de Persiani e dei

Greci; VI Compendio della storia uniceriale, volume primo, Gottinga, 1985, in 8.vo, (Kurzer Begriff der Weltgeschichte): è un ristretto del precedente; VII Saggio d'una storia universale del mondo fino alla scoperta dell' America ( Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte), Gottinga, 1702, in 8.50: i n. V e VII specialmente contengono erudite ricerche ed osservazioni luminose. Le altre opere storiche di Gatterer consistono in Memorie inserite sì nel Giornale cui pubblicò dal 1767 al 1771, col titolo di Bibhoteca storica universale, e di cui uscirono alla luce sedici volumi in 8.vo, che ne' comenti dell'accademia di Gottinga. Tale raccolta contiene Memorie di Gatterer intorno alla Tracia d'Erodoto e di Tucidide, intorno all'origine getica o dacica de popoli Slavi, intorno all'origine sarmata de Letti, intorno agli i uni ed agli Alani. Egli è altresi autore d'un'opera eccellente sopra la cronologia storica, la quale pubblicata venne in Gottings, nel 1777. in un vol. in 8.vo. Ecco i titoli delle sue opere sopra la genealogia: 1. Historia geneulogica dominorum Holzschuherorum ab Aspach, cum codice deplomatico multi-que figuris in aes incins, Norimberga, 1755, in fogl., stampato venne il primo volume soltanto di tale genealogia; ma la totalità dell'opera è in mano della famiglia Holzschuher; II Tacole genealogu he per la storia unicersale, vol. 1.mo, Gottinga, 1700, in 4.to: cesso volume non contiene che le tavole della stormantica; Ili Compendio della genealogia, Gottinga, 1788, in 8.10 Gli scritti di Gatterer sul blasone sono: 1.me Coma pendio del blasone, Gottinga, in 8.vo, 1973; 2,de Blasone pratico, Norienberga, 1791, in 8.vo. Intorno all'arte diplomatica scrisse: 1.000 Elementa artis diplomaticae universalis, Gottinga , 1765, in 4.to, fig. :

venne in luce il primo volume soltanto; 2.40 Epitome diplomatices, Gottinga, 1775, in 8 vo : essa opera rimase pure imperfetta; 5.00 Ristretto dell'arte diplomitica, Gottinga, in 4.to, 1798; 4.10 Arte diplomatica pratira, Gottinga, 1799, in 4.to. Gatterer- pubblicato aveva nel 1775 un Compendio della geografia, cui rifece in seguito onde pubblicarlo in 2 volumi, nel 1789, ed in una nuova edizione aumentata. nel 1795. Tale operetta, la quale attra cosa quasi non è che una nomenclatura, forma epoca nella storia della geografia pel metodo scientifico, cui l'autore v'introdusse. Si legge un elogio di Gatterer, compil.do da Heyne, nel volume XIV delle Memorie della società reale di Cottinga,

GATTI (SALVESTRO), gentilnomo gbibellino, approfitto della traslazione, della Santa Sede in Aviguone, onde impadronirsi della sovranità di Viterbo Accolse in essa città, nel mese di gennajo del 1328, l'imperatore Lodovico IV ed in più modi gli dimostrò la sua sollecitudine di servirlo Ma Lodovico, il quale credeva di non dovere fedelta niuna agl' Italiani, cui disprezzava, stretto essendo di danaro nel suo ritorno da Roma, fece arre-tare il signore di Viterbo ed il fece porre alla tortura per sapere da lui dove pusto avesse il suo tesoro. L' imperatore, poich' ebbe in tale guisa rapito 30 000 fiorini a Salvestro de Gatti, lo pris vò della signoria di Viterbo, non osando lasciare una città di tanta importanza nelle mani d'un nomo. cui aveva sì crudelmente e sì in-

giustamente offeso.

S. S.—1.

GATTI (GIOVANNI O GIOVANNI
ANDREA), domenicano, nacque in
Messina, non nel 1440, siccome ripetè Mongitore nella sna Bi/liarca di Sicilia, secondo altri parecchi
ca di Sicilia, secondo altri parecchi

verso il 1420, poiche tutti si accordano a purre la sua morte nel 1484, ed ognuno sa ch'era allora in età avanzata. Il padre suo, disceso da una famiglia di considerazione in Girgenti, l'antico Agrigento, allevare lo fece con grandissima cara, ed il giovane Gatti superò anche le sperauze, cui fatte avevano concepire le sue felici disposizioni. Studiato avea la filosofia e la teologia con lode tale, che pochi suoi contemporanei potevano venirgli paragonati in esse due scienze : possedesa in oltre le niatematiche, l'astronomia, ed era dottissimo in legge. Viaggiò nella Grecia onde perfezionarsi' nella cognizione della lingua greca, e si recò in segnito a Roma per ivi spprendere l'ebreo. Era si prodigiosa la sua memoria che non obbliava mai quanto letto aveva una sola volta; perciò diceva agli amici suoi che se per accidente i Libri santi andassero perduti, sperato avrebbe di poterli rifare senza ometter nulia. Dopo l'ammissione sua nell'ordine de domenica i si diede da prima alla predicazione e professo m seguito la teologia in Bologna, in Firenze ed a Ferrara con affluenza straordinaria di uditori. In un'adunanza dell' ordine che In tenuta in Roma, spiegò in presenza di Nicola V parecchi punti di dottrina con tanta chiarezza ed erudizione, che il papa, maravighato, gli domando, se era dottore in teologia; ed alla sua risposta, che non aveva mai ottenuto al fatto grado, il papa conferirglielo volle egli stesso nell'istante. Il cardinale Bessarione, il quale apprezzava il merito di Gatti, mandare lo fece in Sicilia, nel 1468, col titolo d'inquisitore generale della fede. Il zelo ilinminato, col quale adempie tale commissione, lo rese meltissimo acret-

biografi, ma più verisimilmente cipe gli conferi nel 1472 il vesco. vado di Cefalu, da dove venne trasferito nel 1475 a Catania dal papa Sisto IV: ma dispiacinto essendo al re tale cambiamento, perche era stato fatto senza sua participazione, Gatti tornò a Cefalu, dove dimorò ancora alcuni anni. governando la sua diocesi con saviezza. Verso la fine della sun vita si ritirò nel convento de domenicani in Messina, ed ivi mort, siocome abbiamo detto, nel 1481. Non aveva pubblicato ninn'opera; e le più di quelle, cui aveva composte, andarono perdute. Mongiture dies di aver veduto nella biblioteca de domenicani in Pa-Jermo un vol. in 4.to, contenente dne Sermoni recitati da Gatti in presenza di Paolo II, il giorno del-Annunziazione e la domenica della Passione; un Discorso recitato dinanzi a Sisto IV, nell'udienza data da esso pontefice agli ambasciatori del re d' Aragona, e per nltimo le Orazioni funebri de' cardinali Latini ed Alani.

GAT

GATTI (BERNARDINO), pittore italiano del secolo XVI, fu soprannominato il Sojaro a cagione della sua giovialità naturale e dell inclinazione sua al motteggio. Non si si accorda intorno al luogo della sua nascita: Vercelli, Pavia, Cremona si contendono l'onore d'avergli data la luce. Fu allievo del Correggio; e si trova ne suoi lavori alcuna cosa della maniera delsuo maestro Vasari. Lommazzo ed Orlandi parlano con encomio diesso artista. Pordenone associato l'aveva ai snoi lavori, e, dopo la sua morte, Gatti terminò la Vita della Beata Vergine che adorna la chiesa di Santa Maria di Piacenza, imitando sì bene la sua maniera che tutti i quadri sembrano della mano medesima. Gatti lavorò pure con Michelangelo nelle decoto al re Ferdinando II; esso prin- razioni della chiesa della Madonna

Steccata di Parma; ed egli solo ne dipinse la grande tribuna nel 1566. Fra i lavori di questo artista vengono rammentati: l'Adorazione dei Re, quadro ad olio, che fu veduto per alcun tempo nel Museo di Parigi ; la Moltiplicazione dei pani, pittura a fresco, che decorava il refettorio de canonici regolari in Cremona, ma che era stata guasta da un pittore ignorante; L'Arcensione del Salvatore, pittura a fresco, nella chiesa di San Sigismondo di Cremona, di cni Orlandi vanta il colorito, che somiglia quello del Correggio; San Giorgio a cavallo, ucciuendo il drago, pittnra a fresco, in Santa Maria di Piacenza. - Girolamo Garra, pittore, nato in Bologna, nel secolo XVI, studiò da prima la musica e gli acquistò fama non poco estesa l'abilità sua pel violino. Era già attempato, quando rinunziò alla musica per applicarsi alla pittura. Entrò nella scuola di Marcantonio Franceschini ed ivi fece progressi rapidissimi: ma quantunque non mancasse d'immaginazione e capace fosse di creare soggetti, tolse principalmente a fare copie dei dipinti del suo maestro. Orlandi ram menta nondimeno un di Iniquadro, rappresentante l'Incoronazione di Carlo V, nel quale, egli dice, le regole della prespettita sono molto bene osservate ; e le gallerie particolari di Belogna contengono alenni lavori di esso artista, il quale morì nella suddetta città nel 1626. - Oliviero GATTS, pittore ed incisore, nato in Parma nel secolo XVL andò a mettere stanza in Bologna e vi dimorava da oltre trent' anni, quando aggregato venne all'accademia di pittura d'essa città nel 1626. Appreso aveva ad integliare a bulino da Giovanni Luigi Valerio: e quantunque, dice Orlandi, adeguato non abbia il suo maestro, parecchie delle sue stampe sono ricercate per la loro bellezza.

Distinta viene nel numero di essu una Santa Vergine carezzata dal Bambino Gesù, del Garbieri. W—s.

GATTINARA. V. ARBORIO.

GAUBERTIN V. Borrets (Pietro).

GAUBIL (ARTORIO), dotto gesuita e missionario nella China. giovò moltissimo co'suoi numerosi ed importanti lavori alla letteratura dell'Asia orientale. Nato era in Gaillac, nell'alta Linguadocca, ai 14 di luglio del 1689. Entrate nella compagnia de' gesniti nel 1704, mandato fu nella China nel 1725 e si mise subite ad istudiare le lingue chinese e mandchu. Fece in esse sì grandi progressi, che, secondo il P. Amiot, i dottori chinesi medesimi trovavano soggetto d'istruirsi con lui. Quei gravi ed orgogliosi letterati rimanevano presi da gravissimo stupore nel vedere quest'uomo, vennto dall'estremità del mondo, mostrare lero i passi più difficili dei King, fare il paralello della dottrina degli antichi con quella de' tempi posteriori, citare i libri storici ed indicare opportunemente quanto state r'era di notabile in ciascuna dinastia: e ciò con una chiarezza, una prontezza ed una facilità, clre li costringeva a confessare che la scienza chinese di esso dottore europeo superava di molto la loro. Tali studi, de quali si tiene che siano capaci di consumare la vita d'nn uomo, non bastavano ancora allo spirito indefesso del missionario. Nei doverí della sua condizione, cui adempieva con ardore e costanza, nelle scienze esatte e principalmente nell'astronomia, di cui si occupò sempre con predilezione, divideva l'applicazione sua senza scemarla. Sovente era veduto, poichè spese aveva notti inte-

re a contemplare gli astri, passare

dall' osservatorio all'altare, dall'altare al pubblico, dal pulpito al tribunale della penit-nza, senza frapporre a tali differenti esercizj ninn'intervallo di riposo. Una salute robusta, un temperamento a tutte prove favorivano ancora l'ineredibile attività del suo spirito. Quando arrivò alla China, le circostanze non erano più tauto favorevoli ai missionarj quanto sembrato era che fossero per aleuni an-ni . L'imperatore Ching-T-a, cui gli Europei chiamano Khang-Hi, più non viveva. Il suo successore recato aveva sul trono le precocupazioni più sfavorevoli ai propagatori della fede eristiana. Gaubil nondimeno si fece presto distinguere e fatto venne dall' imperatore interprete degli Enropei, cui la corte chinese acconsantiva di ricevere come artisti e matematici, tuttochè gli scacciasse o persegui-tasse come missionarj. V'aveva in quel tempo a Peking de'eollegi, in cui giovani Mandehu andavano a studiare il latino, onde venire in segnito impiegati negli affari eoi Russi, Il P. Parenuin, il quale ne avea la direzione, essendo morto, il P. Gaubil fu scelto a succedergli. Egli fu in oltre interprete pel latino e pel tartaro : carica, eni le relazioni tra la Russia e la China resa hanno importantissima. Tradurre dal latino in mandehu i dispacci del senato di Pietroburgo, e dal mandchu o dal chinese in latino le risposte delle corti sovrane di Peking; fare ehe concordassero gli idiomi più disparati, eni abbia ereati lo spirito nmano; scrivere, parlare, comporre, compilare in meszo agli uomini i più studiosi dell'esattezza ed i più astaccati alle minuzie delle loro lingue e della loro scrittura; adempiere tutti i prefati doveri ad ogni ora, senza prepararvisi, innanzi ai ministri, dinanzi all'imperatore stesso; rimanere esposto al nea intendersi mu-

297 tuamente, lo che non può a meno di non avvenire tra due nazioni. come i Russi ed i Chinesi, eiascuna preoccupata degli usi snoi, e nell'ignoranza più profonda di quei del popolo, col quale tratta; superare tutte le prefate difficoltà per oltre trent'anni e meritare da tutte le parti la stima e l'ammirazione meglio fondata: ecco uno de'titoli di Ganbit alla gloria. Quest'illustre missionario ce ne presenta molti altri ancora. A stento si comprande come trovasse il tempo che deve avergli richiasto la composizione delle sue opere, quasi tutte compiute, profonde e che trattano della materie più spinose. Il suo primo lavoro fu un Trattato storico e critico dell' astronomia chines se: egli fa in esso vedere come l'opinione intorno all'antichità del mondo, fondata sopra pretese osservazioni astronomiohe, le quali risalgono a milioni di anni, non è moltissimo antica nella China ed ammessa non venne che da alenai particolari. Sì fatta opera è piena di brani de libri chinesi più autentici e merita sotto tale aspetto la più grande fede, anche independentemente dalla sagacità e dalla oritica sieura dell' antore. Altrettanto dire si può dalle altre Memorie sopra la stessa materia, le quali formano la parte di più rilievo della Raccolta di Stefano Souciet. Esiste altrest in essa Raccolta il Giornale del viaggio del P. Gaubil, da Canton a Peking: tale scritto inserito venne da Prevôt nel t. V della Storia de Viaggi. La traduzione francese del Chu-King (Parigi, 1771, in 4.to) è l' opera, ehe fa più onore al P. Gan-bil. Esso libro canonico essere può considerato come il più bel monumento dell'antichità profana : contiene tradizioni autentiche sopra la storia della China e degl' imperatori, anche prima dell' istituzione delle dinastie ereditarie. Il

capitolo Ju-Koung, nel quale occorre una descrizione geografica dell'impero chinese nel secolo XXIII prima dell'era nostra, è solo un tesuro inestimabile, ed anche i discorsi morali, che formano la base di quasi tutta l'opera, non sono senza pregio, quando si rifletta in qual' epoca venne il libro compilato e si tenga a calcolo il merite dell' invenzione ai primi autori di massime, divenute ora comuni, perchè la loro giustezza el energia le f cero passare per la bocca di tutti gli uomini. Ma lo stile, nel anal a scritto il Chu-King, si risen te del tempo, in cui venue composto il suo laconismo eccessivo, la celta delle parule, che sono in esso impiegate, la specie di figure, che vi s'incontrano, lanno che niun libro rhinese essergli saprebbe paragonato e che ognuno può essere in gra lo di leggere tutti gli altri, anche quei di Confucio, e non intendere una parola di questo. E in certa guisa nn'altra lingua, la quale differisce più dal chinese moerno, che quest'ultima non differisce da ogni altro idioma. Si può da ciò giudicare in quali ostacoli dovesse Gambil a venirsi, comunone aintato dalla cognizione del mandchu e dalle traduzioni fatte dai Tartari. Adunque ugualmente sorprende ed alfligge di vedere che l'editore del lavoro di Goubil diminnisce l'onore, che deve ridondarne al mi-sionario, reclamando per se stesso alonna parte in an 0pera nella quale cenza dubbio non cooperò che assai debolmente; però che qualun que cognizione abbia avuta del chinese il dotto accademico, duriamo fatica a credere che preteso abhia di correggere il missionario e di rendere la sua versione più letterale Le note, rhe sono appiè delle pagine del Cun-King tratte per la maggior parte lai comenti e dalle glose originali, sono quasi tutte del P. Gau-

bil ed arrecano grande soccorso nella lettura del testo, che senua esse sarebbe sovente inintelligibile affatto. La storia di Gengiscan s di tutta la dinastia de' Mogols (Parigi, 1730, in 4.to) & ancora un'opera, che bastato avrebbe alla riputazione d'un altro scrittore. Sembra ohe il padre Gaubil uno sia de'primi missionari, che approffittato abbiano della cognizione del chinese, onde arquistare lumi sulla storia della Tartaria e degli altri paesi situati dintorno alla China. Tale cognizione è di fatto talmente indispensabile, che senza essa l'uomo più istrutto non pnò evitare i più grossolani errori, parlando dell'origine de Mogoli, di quella de Turchi, degli Digari o Ogri e delle altre nazioni, le quali dopoché sorte erano in Tartaria, si fecero conoscere in Occidente per le loro conquiste. Le cronache persiane, le tradizioni stesse del Tartari, conservate da alouni autori musulmanni, non potrebbero, passata una oerta epoca, venire a paraggio con gli annali chinesi, ne quali v'ha tutta la oertezza, oni può avere una storia scritta da viciui e da contemporanei. Il Padre Gaubil seppe abilimente approfittare de soccorsi, oni gli somministravano gli scrittori chinesi L'autore nondimeno era malcontento dell' opera sua, se si orede al Pad. Amiot · ed un esemplare stampato, cui quest'ultimo possedeva, era, a quanto dice, sopraoraricato di note e di correzioni marginali. Ne sicuramente Gaubil trasse dagli sunali chinesi tutte le cose, che pertinenti erano al suo soggetto; e coi soli libri, che abbiamo in Parigi, non sarelihe difficile il comporre una storia de Mogoli, dieci volte più considerabile che la sua, Ma quest'ultima non ha perció meno merito; e da alcune mancanze d'esattezza in fuori, mancanze olie le più provengono da errori tipografici, è la sola opera stampata, in cui le persone, che non intendono ii chinese, possano trovare punti di comparazione con quanto i Persiani ci conservarono sullo stesso soggetto. Col disecnomedesimodella storia dei Mogodi il P Gaubil aveva composto quelle di parecchie dinastie chinesi e mandati ne aveva i manoscritti in Europa. La sola, che stata sia rinvennta fino al presente. è quella della grande dinastia dei Thang, di cni inserito venne il principio nel fine del volume XV delle Momorie concernenti i chinesi, da nn manoscritto ch'era nelle mani di Degnignes e di cni il seguito; stampato da un manoscritto dell'ulfizio delle longitudini, forma la parte maggiore del tomo XVI della medesima raccolta, stampato nel 1814. In essa storia, coma in quella de Mogoli, il testo storico è ad ogni istante interrotto da note, a cui la parte biografica de grandi annali somministrò il più delie volte materia e le quali formano una specie di comento perpetno, zeppo di fatti curiosi e di particolarità istruttive. Ganbil da va di rado nello spirito di sistema, ed i suoi libri contengono in generale molti fatti e poche conghierture : siamo adunque sorpresi che presentato abbia come un fatto che neppura bisogno avesse di discussione, l'ipotetico ed arrischiato ravvicinamento degli Unui e degli Hiung-non, cui Deguignes rinnovò dappoi, cercando però di appoggiarlo almeno a riflessioni proprie a dargli alenna verisimiglianza. Una simil taccia può essere apposta al dotte missionario, relativamente agli Hoei-hou, cui prenda per gli Uiguri o Ogri, confondendo così nna nazione celebre, che abitava la picciola Buccaria fino dal secondo secolo prima dell'era nostra, ed un altro popolo tartaro il quale non! fu conosciuto che verso il secolo VII, e viveva a

GAU settentrione del fiume Toonla e fino presso al lago Baikal. Il P. Visdelou suppose pure dimostrata tale identità, cui niun fatto positivo appoggia, quando non sia la somighanza de'nomi (1). In segnito alla storia dei Thang e con la scorta d'un manoscritto che fu parimente trovato nell'inffizio delle longitudini, stampato venne il Trattato della Cronologia chinese, opera compinta, in cui tutte le questioni relative all'antichità sone disonsso e risolte, quando era possibile che il fossero. Freret, il quale teneva in grande pregio la storia chinese e che, senza avere studiato la lingua, trovò mezzo, a forza di critica e di pazienza, di comporre dissertazioni, che non sono senza merito, ricevnto aveva una copia dell'opera di Gaubil: da essa appunto tratto avea la più parte delle sne asserzioni. Ma quantunque i risultamenti del lavoro del missionario già fossero in tal modo nelle mani de' dotti, era utile al sommo il far loro conoscere in quale gnisa avesse l'autore esaminato il suo soggetto e con quale concatenazione di prove proceduto avesse. Tranne l'evidenza, dice Amiot, si trovano nel trattato del dotto missionario tutte le altre ragioni che possono persnadere. Sembra che l'edizione del Trattato di cronologia, fatta con accuratezza secondo il manoscritto dell'uffizio delle longitudini, non sia stata trovata enninamente conforme ad un altro manoscritto, che faceva parte della biblioteca del P Brotier. N'è cagione che il P. Gaubil. il quale si teneva in continuato commercio di lettere con più

(1) Nelle mie Rierrche 1992 in Haque gertere cercai di sestentre can alcani fasti l'inientià degli Renchou e irrgil Ogri, sup-posta da Ganbil e Videlou, ma seuta pre-lenhera di farre la dimestrasione, e special-mente seuta trasportare il passe degli Ozzi dal Tourfan e da Khamuol alle spende della Selinga e dei Baitat.

GAU dotti d' Europa, non badava, mandando toro le sue opere, a farne copie di perfetta identità. In ciascuna copia cambiava o moditicava alcuna cosa secondo la persona, a cui l'indirizzava, o conformemente alle scoperte, cui poteva egli stesso aver fatte. Del rimanente tali variazioni non sono mai granfatto considerabili; e le più non trattane che di accessori affatto indifferenti. Dobbiamo reclamare pel nostro dotto missionario un opuscolo, che uscì alla luce in Parigi, nel 1785, col titolo di Descrizione della città di Peking, ec., per Delisle e Pingré, in 4.to. L'originale d'essa descrizione ed il disegno, che la correda, erano stati mandati dal P. Gaubil all'accademia di Pietroburgo; e la Delisle procacciato se n'era una copia. Pubblicandola, come ne ritorno, avrebbe senza dubbio fatto meglio a conservare il nome del missionario e lasciarlo parlare nell'opera, che ad assumere l'uffizio e tener lo stile di compilatore in un argomento, che gli era estraneo ed al quale il nome d'un viaggiatore, che descrive quanto aveva veduto. poteva solo dare alcun rilievo. Un ragguaglio intorno al Tonking ed alla Cochinchina, in cui sono uniti tutti i documenti somministrati sopra quelle regioni dagli scrittori chinesi ( Lettere edif., tom, XXXI); un altro del medesimo genere, sora il Tibet, sopra le isole Lieoukicon e sulla conquista del regno degli Olet o Eleuti (inserito nella medesima raccolta); nna lettera alla società reale di Londra, che tradotta venne in inglese e fu stampata nelle Transazioni filosofiche; due altre lettere sopra soggetti relativi alla missione nella China e pubblicate nella raccolta delle Lettere edificanti, tom. XVI e XXVI, compiono il catalogo di quelle opere del P. Gaubil, che vennero stampate. Se aggiungiamo

ad esso catalogo una quantità di lettere e di memorie, indiritte a Fréret, a Delisle, al P. Souciet, all' accademia delle iscrizioni, a quella di Pietroburge, co., le une stampate in sommario, le altre rimaste manoscritte, avremo l'idea de' lavori, ai quali esso missionario ha dovuto attendere. Eletto venne nel 1747 membro dell' acca-demia di Pietroburgo e da quella delle scienze in Parigi fu ammesso per proposizione di Delisle nel numero de' suoi corrispondenti. Terminata aveva appena la memoria sopra il Tonking, quando fu preso da violenta malattia, che lo rapì il giorno 24 di luglio del 1750, dopo 56 anni di soggiorno in Peking, e 71 della vita più laboriosa e più utile alle soienze ed alla religione. Gaubil è incontrastabilmente tra tutti gli Europei quegli, che meglio conobbe la letteratura chinese o per lo meno che ne seppe fare le applicazioni più utili e più moltiplicate. Fecondo più che Parennin e Gerbillon, meno sistematico di Prémare e Fonquet, profondo più ohe Amiot, meno leggiere e meno entusiasta che Cibot. trattò a fondo, dottamente e con critica tutti gli argomenti, cni tolse a discorrere. Non può venir fatto alle opere sue che un solo rimprovero fondato, ed è che siano scritte in uno stile, il quale ne rende alle volte nojosa la lettura. Gaubil, apprendendo le lingue della China, aveva pressochè obbliata la sua madre lingua; ma tale difetto, che pregindicargli potrebbe nello spirito delle persone di mondo è nullo pei dotti, ai quali destinati sono i suoi lavori: e questi ultimi perciò non conserveranno meno per la soa memoria tutta l'ammirazione e tutta la gratitudine cni può giustamente meritargli una lunga serie di lavori stimabili e diretti tutti ad oggetti utili. A. H-T.

GAUBIUS o GAUBIO / Grace-LAMO DAVID GAUBE, più noto sotto il nome di ), nacque in Eidelberga, nel Basso Palatinato, ai 24 di febbrajo del 1705, d' nna famiglia ragguardevole e posta alla preva da tutte le vicissitudini della fortuna. Quantunque nato protestante, Girolamo David affidato venne, per la sua prima educazione ai gesniti, i quali coltivarono' con grandissima cura le felici disposizioni, che ricevute aveva dalla natura. Da esta scuola passó in quella, che Franke, protestante molto rigoriata, istituita aveva allor allora in Halia : questi apprezzò molto male il suo discepolo, ohe da ultimo mandato venne dal padre presso al fratello suo, Giovanni Gaubius, il quale praticava la medicina con snulta riputazione in Amsterdam (1). Esso zio, il quale divenne van secondo padre pel nipote, lo consigliò a passare un anno in Harderwick e gli somministrò i mezzi per frequentare le lezioni di Moor, che insegnava con grido uell'università della oittà suddetta : la celebrità e la vicinanza della scuola di Leida ve l'attirarono in seguito. Boerhaave, capo in essa dell'insegnamento in cose di medicina, era in quel tempo il professore più rinomato dell' Europa. Esso nomo grande dimostrà affetto a Gaubius ed anohe presiedeva alla tesi, che questi sostenne per essere dottorato in medicina e nella quale dissertò sopra le parti solide del corpo umano: in tale modo fino dal prime passo, cui fece nell'aringo, si mostrò aderente alla dottrina dei solidi. Poco dopo, Gaubius andò in Francia, dove si applico nella capitale e

(1) Lugeid anche tra Lettere di riliero ac pra soggetti di netomia, che, de prima pub-alicate in Amsterdam nel 1696, fureno ristampate n conservate nella raccolta delle spere di Ruisch, Monget attribuice altre produzio-hi ancora a Gipranni Ganbius.

GAU Ser. sotto i migliori maestri di quel tempo allo studio speciale della notomia, della chirurgia e dei parti. In cape ad nn anno di soggiorno in Parigi Gaubius ritorno in Eidelberga, passando per Strasburgo, dave si ferme aloun tempo. Richiamato presto in Olanda dal aio, che gli diede la figlia sua in matrimonio, continnè ad attendere allo studio delle scienze fisiche e cominciò a peaticare assiduamente la medicina sotto gli anspizi del succero. Eletto medico della città di Deventer, chiamato venne, nel 1727, in Amsterdam, cui desolava in quel tempo una micidiale epidemia; e rimase in quella capitale fiuo al 1729, cioè fino alla cessazione della malattia, nel lungo corso di essa mostrando altrettanta abnegazione di sè stesso, che lumi ed umanità. Boerhaave, sentendo diminuire le sue forze con l'età. fece eleggere Gaubio suo successore nella cattedra di chimica. I meriti suoi verso lo stato, durante l'nitima epidemia, che desolato aveva Amsterdam, dispensarono il nostro dotto medico dal titolo di suddito o di cittadino della repubblica, fino allora necessario per poter essere professore. Gaubio dunque ando a sedere, giovane ancora, nel 1751, presso a Boerhaave, ad Albino, ad Osterdyk ed a Van Royen, antichi suci maestri : si mostrò in modo si vantaggioso, che fu due anni dopo promosso alla cattedra di medicina, cui unì a quella di chimica. Il rimanente della vita di Ganbio fu d'allora in poi dedicato tutto intero ai doveri di professore ed alla pratica, i quali non impedirono che pubblicame in parecchie epoche opere più o meno importanti e di che alcune gli danno diritti alla ricordanza de' posteri : I. Dissertatio inauguralis de solulis humani cosporis partibus, Leida, 1925, in 4.to: è la dissertamone, che servi per tesi pel suo dottorato; II De vana vitae longae a chimicis promissae expectatione, ivi, 1754: tale discurso, recitato nel prendere possesso della cattedra di medicina, è scritto, come anche il primo, con uno stile perfettamente appropriato al genere ed alle solennità accademiche; III Libellus de methodo concinnandi formulas medicamentorum: tale opera di somma importanza, ristampata sovente ed alcune volte col titolo di Methodus, uscì da prima alla luçe in Leida, nel 1750, in 8.vo; tradotta venne in francese, Parigi, 1740, in 12. L'arte di fare ricette. tanto importante nella pratica della medicina, è in essa conforme alle più sublimi delle cognizioni in chimica di quell'epoca; semplifioata inoltre e depurata con un discernimento fondato sopra l'osservazione ed una lunga e giudiziosa amministrazione de medicamenti: ella è uno de titoli di gloria più luminosi di Gaubio; IV De regimine mentis quod medicorum est, Leida, 1747. Il nostro antere presenta in tale discorso, recitato nel terminare il suo primo rettorato, una psicologia medica, nella quale accenna cen numerose particolarità gli effetti, che sono il risultamento dell'impero del corpo sopra l'anima : materia delicata da trattare a cagione delle difficoltà e degli scogli, oni presenta a ciascun passo. La Mettrie, il quale non si appagava di ostentare il materialismo, ma voleva ancora persuadere al pubblico che i più dei grandi medici erano partecipi della sua opinione, tenne di aver trovato in Gaubio un partigiano ed un appoggio. Questi, gravemente offeso, approfittò della cerimonia, nella quale rinunziava il suo secondo rettorato nel 1775, onde pargarsi d' un ingiurioso sospetto; e, ripigliata la medesima materia, ritrattò lo stesso soggetto con uuovi argomenti. Essi due discorsi, u-

niti con un frontespizio comme e stampati a Leida nel 1560, vennero diffusi ed ammirati in tutta l' Europa dotta; V Institutiones pathologias medicinalis, in 8.vo, Leida 1758, sovente ristampato: le edizioni più compiute sono quelle d' Hahu, 1781, o Vienna, 1782, e quella d' Ackermann, Norimberga 1787. Sue áttual decano di età nella facoltà di medicina in Parigi, tradusse la pretata opera in francese e la pubblicò in essa cit-tà nel 1770. La traduzione tedesca, di C. G. Gruner, è arricchita di note e d'una Vita dell'autore, Berlino, 1384; isi, aumentata, 1791. Gaubio commentato aveva per 20 anni di seguito gl' Istituti di Boerhaave con le modificazioni graduali, cui il progresse rapido delle scienze richiedeva. Tali modificazioni fatto avendo in certa guisa sparice il testo delle lezioni, Gaubio pubblicò una patologia tutta unova, in cui ressando d'essere meccanico assoluto col suo maestro, si ravvicinò prudentemente alla dottrina degli animisti. o, se vuolsi, de' partigiani delle forze vitali; e si elevò in e-sa produzione al più alto punto del suo bel talento: VI Adversariorum varii argumenti-liber unus, Leida, 1991, in 4.to: La forms di tale opera sermise che Gaubio vi mostrasse estensione e la varietà delle sue cognizioni in istoria naturale, in fisica ed in medicina. Gli articoli, di oni sì fatta raccolta si compone, sono un'analisi delle acque del mare, che liagna le spiagge settentrionali dell' Olanda. In oltre occorrono in essi considerazioni mediche sopra l'uso dell'acqua di mare in pareochie afferioni, e specialmente nelle ostruzioni delle glandule: determina altronde la natura di parecchi olii escuziali e fa una divisione nuova in classi de' loro prodotti, cui divise in sette generi. L'analisi del pepe non è la meno importante d'essa raccolta. Si scorge ivi ancora che Gaubio, se non introduce, accredita almeno l' uso ragionato della radice di Giovanni Lopez, portata dalle Indie Orientali, la quale viene con buon successo impiegata ne flussi diarretici e dissenterici . I fiori di gelamina (ossido di gelamina sublimata), travestiti in rimedio segreto, sono riconosciuti, e l'uso loro è bene accennato. La distiliazione dell'olio di vetriolo (acido solforico), l'analisi della borace, del sale ammoniaco (muriato d'am monsaco), e l'uso d'uno stramento opportnuo a condurre negl intestini il lumo del tabacco sono cose collocate altresi ne suoi Adpersuria. Gaubio, rettore per la terza volta dell' università di Leida, recito nell'uscire da essa magistratura accademics un discorso non meuo notabile che gli altri dne, di cui abbiamo già parlato; eccone il titolo; VII Oratio panegyrica in auspicion tertii saeculi Academine batavae quae Leydae est, 1775, Leida, in 4 to. Tale discorso contiene la storia importante, quanto gloriosa, de' lavori che assegnano agli Olandesi una sede sì distinta nel mondo letterario. Nella raccolta delle Memorie dell'accademia delle scienze d' Harlem occorrono alcuni scritti di Gaubio e nel numero di essi si nota un'osaervazione sopra un innesto del vajuolo, al quale non tenne dietro il buon successo che se ne aspettava. Gaubio parti da tale fatto solato, onde trarne una concinsione troppo generale; e concepì e cercò d'inspirare una diffidenza ed una prevenzione troppo grandi contro una pratica, di oui l'esperienza mostrò dappoi gl'incontra-stabili vantaggi. Tutte le dissertazioni ed i discorsi accademici di Ganbio raccolti vennero col titolo d'Opera academica omnia; Leida, 1787, in 4.to. Passare non possia-

mo sotto silenzio i meriti letterari. eni acquisto al dotto professoro il farsi pubblicatore d'una delle più belle opere di Prospero Alpino ( De praesagienda vita et morte negrotuntium libri VII), della Pocimastica di Cramer, ed il contribuire per molta parte alla traduzione in latino ed alia pubblicazione della Bibbia della nitura, di Swainmerdam, Leida, 1757, 2 vol. in togl. Ne obbliar si deve che Gaubio aveva în gioventu coltivato le muse lating con sleppa lode Si rammentò di tale abilità in età avanzata e fece nel 1765 per celebrare l'epoca, in cui diveniva maggiore lo statolder Guglielmo V, de' versi latini, che vennero applanditi. Come tutti i dotti opale iti della sua nazione, Ganbio faceva pompa d'un lusso nobile e giustificato dal suo oggetto, in una bella: biblioteca tanto scelta quanto numerosa, ed in un'ampia raccolta di storia naturale, ricca particolarmente di minerali. Sì fatti tesori scientifici e letterari accumulati con molta solerzia e con multe spese per lunghi anni erano accessibili a quei, che potevano approfittarne: Gaubio li mostrava con piacere specialmente agli stranieri. Rifinito da fatiche come professore, come scrittore e come pratico molto occupato e melto consultato, Gaubio morì nel giorno 29 di nevembre dei 1780, in età di 75 anni, lasciando dopo lui, come Boerhaave, un' unica figlia. erede di grande fortuna La morte di Gaubio fu soggetto d'afflizione e di duolo per tutta l'Olanda ed in particulare per l'iniversità di Leida. Le numerose accademie. diffuse nell' t uropa ed alle quali egti apparteneva, diedero altrest dimostrazioni del rammarico, che inspirava loro la sua perdita. In Francia Vicq d'Azir ne recito l'elogio in un' adunanza pubblica della società reale di medicina ; è lumi della Storia e delle Memorie della prefata compagnia. D-G-s.

GAUCHAT ( GABRIELE ), pate nel 1709 in Louhans, nella Borgogna, abate commendatario di San. Giovanni di Falaise, dell'ordine de' Premonstratensi, e priore di St. Andrea, fu per alcun tempo nel -. Il filosofo del Vallese, 2 vol. in 12. la società de preti delle Missioni estere. Formò della difesa della religione contro gl' increduli l'oocupazione sua principale, nè fu uno de' meno zelanti, ne uno dei meno formidabili loro avversarj. I snoi scritti sono confortati di raziocini solidi ed » hanno, dice un cri-» tico, una tinta di letteratura, che » loro da pregio ". Adopera loro contro l'ironia con molta finezza e fa ricadere su d'essi il ridicolo con qui sì spesso tentarono di soverchiare quei, che difendono i principi religiosi. In vece che l'aridità della controversia si faccia sentire nei suoi scritti, vi si trova per lo contrario un certo caldo che interessa ed attrae. L'autore tuttavia rinscito sarebbe più-calzante ancora, se saputo avesse più stringere la sostanza ed essere alquanto meno diffuso : del rimanente scrive con facilità, chiarezza e decenza. L' abate Gauchat morì nella fine del 1779 o verso il principio del 1780: era dottore in teologia e membro dell'accademia di Villafranca, Egli scrisse le opere seguenti : I. Anal gia de' Cristiani con gli Ebrei. 5 volumetti in 12, 1754; Il Lettere. critiche, o Esame e confutazione di diversi scritti contrari alla religione; dal 1755 al 1765, Parigi, 19 val in 12: è dessa la più considerabile delle opere dell'abate Gauchat ed è quella, che gli acquistò l'abazia; III Ritiro spirituale, 1955, 1 vol. in 12; IV Il Paraguai, concersazione morale, 1756. 1 vol. in 12; V Catechismo del Libro dello Spirito, 1758, 1 vol. in 12; VI Ruccolta di

desso inserito in uno de primi vo- disocione, tratta dalla Sacra Scrittura, 5 vol. in 12; VII Il Tempio della verità, Dijon. Desaint, 1748, 1 vol. in 12; VIII Armenia generale del cristianesimo e della ragione, 1766, 4 vol. in 12; IX Ristretto della morale di Saurin, 2 vol. in 12; X La filosofia moderna trattata in analisi ne' suoi principi, 1 vol in 12; XI

GAUGHER (CARLO STEFANO), incisore, nato in Parigi nel 1740, allievo di Basan e di Lebas, intagliò in modo accuratissimo na numero non poco grande di piccioli ritratti, di torma in 8.10, fra i quali distinto viene quello della regina, sposa di Luigi XV: integliò pure in piecolo varj soggetti di storia per la Galleria del Palais-Royal e per quella de Pittori fiammin hi, ec. Fece una picciola stampa d'una finitezza preziosa, del disegno di G. M. Moreau, rappresentante il Coronamento di Voltaire nel Teatro francese, ed nn' altra pieciola di torma tonda, rappresentante l' Addio di Luigi XVI alla sua famiglia. Gaucher era moltissimo istrutto; lasciò varie opere di letteratura intorno alle belle arti : la principali sono un' Iconologia, e Trattuto compiuto delle allegorie o emblemi, 1796, 4 vol. in 8.vo; nn Trattato di notomia ad uso degli artisti; fece tutti gli articeli degl' incisori in rame nel Dizionario degli artisti, compilato dall'abate Fontenai, ed un grando numero di Opuscoli sopra le belle arti, stampati ne giornali di quel tempo. Viene a lui attribuita la Disa propossione degli artisti, 1776, iu 8.vo. Gaucher è autore d'un opera buffa in tre atti, intitolata l' Amore materno, ammessa nel teatro Favart, ma non venne recitata. Pubblico altrest nella Raccolta de' viaggi una sna Reluzione in versi ed in prosa, non poco gaja, d'un viaggio fatto a Havre di Grace nel 1985 con una

appietà di artisti conosciuti. Gaucher morì in Parigi nel 1804.

GAUDEN (GIOVANNI), VESCOVO inglese, nato nel 1605 d un ecclesiastico della contea d' Essex, era nel 1040 cappellauo di Roberto. conte di Warwick. e tenne, com'egli, le parti del parlamento nel principio della guer a civile. Scelto per recitare un sermone dinanzi alla camera de' comuni adempie in modo il suo nffizio che si meritò un ricco dono ed ottenne l'anno susseguente il decanato di Bocking. Fra nel numero de' teologi uniti in Westminster nel 1645; ma il sno nome venue in seguito cancellato dal catalogo per gli scrupoli, cui manifestò in occasione del corenant. Come vide che, in vece di riformare, il parlamento adoperava di distruggere, dichiarò aperta mente la sua oppesizione, sottoscris se la protesta indiritta all'esercito e diede alla luce più scritti contro gli eccessi del partito dominante. Pochi giorni dopo che Carlo I., fu giustiziato pubblicò come ope ra di quel monarca, il famoso Eikon Basilike o Ritratto di sus sacra Maestà nella solitudine e ne suoi patimenti : opera, di cui fatte non vennero meno di cinquanta edizioni nel corso d'un anno e che lu considerata come il libro meglio scritto nella lingua inglese: tradutta venne dal tatino in francese dal P. Poriée, Rouen 1649. in 12 Levarie opere di Ganden per la difesa della chiesa anglicana e de suoi ministri non impedirono che conservasse i suoi benefizi sotto il governo di Cromwell e gli ottennero, come venne ristabilito Carlo II nel 1000, il vescovado d'Exeter ma tale favore non gli parve proporzionato al suo merito: pensava che i servigi, cui presiati aveva alla monarchia con a pubblicazione dell'Eikon B ni like, m ritassero mi'altra ricompen sa, ed minuava in nua petizione, 25.

GAU da lui indiritta a Carlo II nel 1661, » che quanto era stato fatto da ren essere dovera r-compensato da n re ". Le sue importunità e la sua devozione alla corte lo fecero trasferire nel 1662 al vescovado di Worcester . nia era troppo poco ancora per l'ambizione sua, agognato avea il rio o vescovado di Winchester ; ed il rammarico di vedersi deluso in tale speranza anticipò verisimilmente la sua morte, avvenuta quattro mesi dopo. Quantunque la sua vedova preteso abbia che l' Eikon Busil ke cui chiamava il Giojello, sopra cui fondava la sua fortuna stato l'osse scritto da lui, lo stile semplice e nobile di tale opera e troppo dissimile dalla stile brillante e quasi orientale di Gauden, perchè tale asserzione abbia potuto essere generalmente ammessa, e fu soggetto di lunga controversia. Burnet ed altri molti scrittori giudicarono che l'opera non potera essere che dello stesso Carlo I., (Vel Duppa): ma Burnet non avea cognizione di parecchi documenti storici, che prodotti furono dappoi, specialmente d'una lettera indiritta da Ganden al cancelliere Clarendon, onde reclamare il merito e la ricompen-a della sua pia impostura: lettera, che si trova stampata nelle Carte di stato ' State papers ) di Clarendon, Malcolm Laing, autore d' una Storia de Scozia 2 vol in 8.vo, 1800, pensa che l' Eikon Bouliké sia opera di Gauden, » Se mai impostura letteraria " for sensabile, dice es-o storico fu n senza dubbio quelta di Ganden ; navrebbe ella potuto salvare i gioro ni del re, se il libro nacito losse » alla luce otto giorni più presto ". Gauden era predicatore eloquente. spiritoso, accorto ma vano ed ambizioso. Lascio molti scritti la maggior parte inspirati dalle circostance Non ne citeremu che la Vito d'Hoker posta in fronte al un edizione delle Opere d' Houker, qui pubblicò nel 1661, ed un Discorso sopra la bell'ezza artifiziale in futto di coscienza tra due dame, p. bblicato dopo la sua morte nel 1662.

X-1. GAUDENZI ( PELLEGRINO ). poeta e letterato italiano, nato a Forli nel 1746, venne ivi allevato nel seminario e studio la rettorica sotto il celebre Ramanzini, da Este. Sembrava che la natura, la quale formato aveva Gaudenzi per le lettere, gli averse fatto un mistero della sua vocazione: ma la lettura dei poemi d'Ossian, cui Ramanzini gli fece conoscere, lo volse alla poesia, per la quale mostrato si era fino alfora insensibile. Terminato ch'ebbe gli studi, s'impiegò come precettore nella famiglia del marchese Paolucci; ma cedendo alla fantasia, da eni veniva persegnitato, all'agitazione, cui provava, da che lo spirito d' Ossian inva-o l'aveva abbandonò la patria ed i parenti e solo senz'appoggio, senza relazioni, privo quasi di sussistenza, si recò nel 1775 a Padova, seco recendo una vivacissima sensibilità entusiasmo ardente ed un' anima di fuoco, ascosa sotto nn esterno di ghiaccio. Uopo era indovinare un talento, che la sua taciturnità gl'impediva di manifestare agli altri e di cui la sna modestia involava a sè stesso la cognizione. Cesarotti solo lo scoperse: lo spirito di Gandenzi bisogno non aveva che d'una direzione e l'ebbe da quel celebre letterato. Gaudenzi presto imparò la lingua greea; si diede interamente alle lettere : studiò altresì le matematiche ; ed avrebbe in esse fatto progressi, an la poesia non l'avesse distratto. Passò più anni in una prudente oscurità, e non ostante la tennità somma della sua fortuna, ricusò costantemente tutti i vantaggi che proferti gli venivano, perchè avrebbero potuto distrarlo dal sistema di studio, al quale ostinutamente si

era dedicato. I suni primi saggieo: citarono lo stapore dell'Italia, la quale, stanca di produrre tanti verseggiatori, ammirò un giovane oceta, che si clevava al sublime. Gaudenzi, inspirato altresi dal genio di Klopstock quanto da quello d'Ossian, impiego la sua lira a cantare nno de misteri della religione; e seppe cogliere ancora, dopo Milton, un nobile alloro. Diede alla luce, in Padova, nel 1781, il suo poema intitolato. la Nascita di Cristo, in tre canti; il disegno n'è singolare: non descrive in esso soltanto, siccome taluno credere petrebhe, la storia della nascita del Salvatore, ma gli effetti suoi per la redenzione del mondo. Si ammira con ragione la sua descrizione del palazzo del Peccato, il discorso, cui 8stanasso gl'indirizza, la pitture del presepio, e più di tutto il canto profetico di David intorno allastoria di Cristo e quella del cristisnesimo fino a Costantino. Tosto dopo mando alla luce un poemetto ditirambico, la Campagnu. L'aceademia di Padova, che si formò nel 1779, si affrettò ad ammetterlo nel suo seno: egli debitore fu di tale favore al suo merito ed all'onorevole voto di Cesarotti, segretario di quella compagnia. Gaudenzi vi mostrò nn'eccellente critica ed una forza di raziocinio, che sdeguava la vivacità dell' immagnazione sixa. Si attendevano ottimi frutti dall' ingegno suo fecondo e dalle sue dotte veglie, ma nua malattia nervosa, prodotta dall'organizzazione particolare, alla quale doveva la singolarità de'suoi talenti e del sno carattere, melattia cui lo sferze continuo dello spirito aggravava ancora, distrusse le speranze, che state erano concernite, e la spense ai 2º di giugno del 1784, di trentacinque anni. Il secondo volume de' Saggi dell' accodemia di Padora contiene una & moria postuma di Gandenzi : è dessa un Esame critico della vita di Cicerone, scritta da Plutarco. Cesarotti fece precedere a tale scritto un breve ragguaglio sopra colui, che fu suo degno allievo ed amico Esiste una vita più diffusa di Gaudenzi in fronte alle sue Opere, stampate a Nizza, nel 1786.

A. L. M. GAUDENZIO (SAN), vescuvo di Brescia in Lombardia, viveva nel 4.to seculu. La scienza, la pietà avendogli fino dall' età sua giovanile acquistato grido ed attirati onori che offende ano la sua modestia. risolse d'involarsi a sì fatta pericolosa celebrità ed intraprese per divozione il viaggio di Gerusalemme. San Filastro, di cui era amico e probabilmente discepolo, essendo morto mentre Gandenzio era in Oriente, il clero ed il popolo di Breseia vollero averlo in sua vece per vescovo e si obbligarono anche con ginramento a niun altro accettarne. Sant' Ambrogio, metropolitano di Brescia, approvò tale scelta e ne informò Gaudenzio: ma siccome conosceva la sua ripuguanza per ogni sorta d'innalzamento, gl'ingiunse d'accettare l'episcopato sotto pena di scomunica. Gaudenzio ubbidi; e venne consacrato vescovo verso l'auno 387. Uno fu dei deputati, cui il concilio di Roma, tennto nel 405, e l'imperatore Onorio inviarono, a Costantinopoli, ad Arcadio, imperatore d'Oriente. onde il persuadessero a trattare san Grisostomo con più dolcezza: tale deputazione non otteune in favore del sant' arcivescovo l' effetto desiderato: per lo contrario Gandenzio ed i suoi compagni provarono per parte d' Arcadio ogni mapiera di cattivi trattamenti e vennero anche messi in prigione. Tale rigore non intimori Gandenzio: generoso ditensore dell' oppresso, ricusò costantemente di comunica re con Attico, intruso nella sede di Costantinopoli, dopo la morte d'Ar

GAU sace sostituito a San Giovanni Crisostomo. Abbiamo aucora la lettera, ch' esso santo dottore scrisse al vescovo di Brescia onde ringraziarlo. Alcani pongono la morte di san Gandenzia nel 410: è più probabile che vivesse fino al 420; ed anche, secondo il padre Labbe, fino al 417, data in cui ebbe principio l'episcopato di Paolo suo successore. San Gaudenzio scrisse: 1. La vita di san Filastro; Il Un Elogio del medesimo. Composti ne avez quattordici simili, cui aveva recitati d'anno in anno: nno solo ne rimase; III Trattuti o termoni, che inseriti vennero nella grande Biblioteca de'Padri. Benevolo, uffiziale ragguardevole, il quale, perchè non volle compilare un editto contro i cattolici, era incorsa nella disgrazia dell' imperatrice Giustina ch'era ariana, chiese al santo una copia de' prefati discorsi per suo nso; ed a ciò dobbiamo la loro conservazione. Il primo de suddetti sermoni venne da Gaudenzio recitato il giorno della sua consacrazione; nel secondo parla dell'eucaristia e della transustanziazione in maniera sì precisa, ch' è impossibile di dubitare che non fosse fin d'allora un domma riconoscinto dalla Chiesa; nel decimosettimo, recitato allorchè le reliquie de quaranta martiri vennero poste nella chiesa di Brescia, la attrina cattolica intorno al culto delle reliquie è esposta in modo non meno chiaro. I più di essi discorsi stati erano composti e recitati nella settimana di Pasqua per l'istruzione de nuovi battezzati Esso sauto scrisse altresì alcune lettere. Tutti gli scritti summentovati, con quei di Filastro, uniti vennero in im' edizione pubblicata per cura del cardinale Quirini, Brescia 1752, in fog.: n'erano state fatte due edizioni anteriori, cioè: Sancti Gaudentii, Brixine episcopi, sermones cum Ramperti et Adelmanni opusculis, Augusta, 1577, in 4.to, e quella del 1710. (Ved. P. GAGLIARDI).

L-r.

GAUDENZIO (PAGARINI) pacque nel 1596, in Poschiavo, pioeiola oittà del paese de Grigioni; ma vissuto essendo sempre in Italia ed avendo per ventun anno occupato una cattedra nell'università di Pisa, è considerato come italiano. Ebbe la sorte di trovare in patria un maestro al sommo valente, che far gli fece de' buoni studi e, ciò che era ancora più ventura, gl'inspirò per tutta la sua vita i amore delle lettere e del lavoro. Corse in seguito le principali università della Germania; ed il frutto, oni ritrasse dalle lezioni de'loro più dotti professori, gli mi se fino d'allora in idea d'ottenere una cattedra in alouna scuola colebre. L'applicazione, con cui dato si era alla teologia, la conoscenza acquistata non solamente del greco, ma dell'ebreo e del caldeo gli fecero scoprire molti errori nel calvinismo, cui aveva fino allora professato: si fece cattolico, e temendo d'essere persegnitato nel sno paese, chè anzi, si assienra, incommendo ciò avessero, passò in Italia, soggiorno alcun tempo in Lombardia e si rerò da ultimo a Roma, dove sperava che il suo sapere ed il cambiamento di religione gli facessero facilmente trovar impiego. Di faito, quantunque Paolo V, il quale occupava in quel tempo la oattedra di San Pietro. non proteggesse i letterati, ed anzi li considerasse come pericolosi Gandenzio si acquistò presto dei protettori nel sacro collegio e fra dotti. Ottenne finalmente l'uffizio di professore di lingua greca pel collegio della Sapienza. Tale studio era sommamente allora trascurato in Roma: egli fece ogni possibile sforzo per ricondurne il gusto, indirizzando esortazioni e-

loquenti e piene di calore a quel, che andavano ad ascoltario. Per un contrasto singolare, più la sua immaginazione s'infiammava ed i suoi discorsi divenivano vecmenti. più gli mancava l'azione, quella parte si importante dell'arte oratoria; più il suo eorpo rimaneva immobile e la voce monotona, senza inflessioni e priva di cadenza; ma irresistibili erano il vigore delle sue espressioni, quantunque in generale poco eleganti, e la forza de' suoi ragionamenti. L'elezione del papa Urbano VIII, Barberini, gli fece sperare nuove fortune; laonde propose di nulla trascurare per ottenere il favore d'esso pontefice, studioso delle lettere. Considerando sempre la teologia come la prima delle seienze in Roma, încomineiò, pubblicando nel 1625 e 1626 un'opera erudita in dne parti sopra i dommi ed i riti dell'antica Chiesa: confutava in essa col solito suo calore gli errori de' calvinisti, a cui aveva altra volta parteeipato. Li combatteva più direttamente ancora in un vo-Înme, oni pubblicò nell'anno susseguente, contro la Panstratia di Chamier, uno de' loro principali dottori (V. CHAMIER), Tale doppia prova del sno zelo prodotto non avendogli ninno degli effetti, che ne aveva sperati, risolse di partire da Roma. Nel 1628 ottenne. per interposizione del senatore Florentino Nicolini, che il granduca deputato avea presso al papa, la cattedra di belle lettere in Pisa. eni Luigi Scapinelli lasciava vacante, ed occupato aveva, quantunque nato cieco, nel modo più luminoso. Essa università era in quel tempo la più florida dell'Italia ed univa in sè i più celebri professori. Gaudenzio fece nuovi sforzi onde mostrarsi degno di comparire in mezzo ad essi. Tolse speelalmente a provare quanto la cognizione della storia, della politica

e della filosofia sia utile ed anche necessaria all' eloquenza. Tatito per la storia e la politica era il principale soggetto dolle sue spiegazioni; e Platone per la filosofia: in virtà del suo amore per Platone rotta aveva guerra e quasi fatto voto d'odio personale ad Aristotele ed ai suoi settatori. Spiegava altresi la filosofia di Democrito, d'I pieuro e di Lucrezio, nella quale era dottissimo. Pubblicò successivamente e quasi sensa interrnzione un grande numero di opuscoli sopra tali materie e sopra altri soggetti parecchi. Avera per ciò una facilità, cui potrebbero inviduargli tutti gli scrittori, i quali pongono la loro gleria in molti plicare le loro produzioni ed a tenere di essi occupato incessantemente il pubblico. Il granduca accordato gli aveva, dicesi, la permissione di avere nella sua casa una stamperia; e Gandenzio avrebbe, per quanto pare, tenuto a colpa di lasciarla un solo giorno tenza lavoro. Ferdinando II aveva per lui noa benevolenza particolare: l'invitava sovente con altri dotti alla sna mensa e si piaceva di udirlo trattare senza preparazione e con abbondanza inesauribile tutti i soggetti, che propostl gli venivano. Il nostro professore si faceva gloria di possedere sì tatto talento in supremo grado; ed il possedeva di fatto in modo da cagionare sorpresa e tanto piacere quanto si può averne, ascoltando un oratore, che nnisce una figura grossolana, insignificante, un'apparenza sprevvedata d'ogni grazia ed nuo stife incolto, come la sua persona, agli altri difetti, di eni parlato abbiamo. Il granduca amava specialmente di fargli dire l'opinione sua intorne al merito de dotti e de letterati, ch'erano allora in grido: Gandenzio li giudieava senza edio e senza invidia, tas con intera franchezza. Tutte le

altre nazioni, egli dieeva, soggiaequero alla schiavitù : la libertà appartiene di proprio diritto ai popoli della Rezia, miei compatriotti, e la conserverò fino alla mia morte. Era altronde pieno di bontà, di virtù e d'affezione ad ogni prova per la famiglia de' Medioi: ma prendeva troppo poca eura di celare l'alta opinione, oui aveva de suoi talenti e del suo sapere; e gl'impeti frequenti del suo amor proprio, uniti anche al favore, di cui godeva presso al suo padrone. gli fecero melti nemici, Si vantava altresì d'essere buon poeta nelle due lingue, quantunque non facesse elie versi latini mediocri e pessimi tersi italiani: è però soggetto di sorpresa elle alcuno vi fosse in Firenze, il quale, credendo alle parole sue, rinnovasse per ini gli onori della corona poetica. Gli venne essa decretata da Scipione Capponl alla fine d'nn gran banchetto: la eosa avrà potnto divertire i convitati: ma quegli che offerse la corona e quegli, ehe la riceveva, presero la cosa ugualmente sul serio. Si fatte debolezze e ridicolesi in nulla menomar debbono a Gaudenzio la stinia dovuta all'amor suo per le scienze, per lo studio e per l'istruzione della gioventù; all'estensione delle suo eognizioni ed anche a quel desiderio della pubblica approvazione, cui conservò fino al termine della sna vita. Egli morì nel giorno 3 di gennajo del 1649, l'anno ventesimoprimo del suo grado di profesrore in Pisa, in età di ciuquantatrè anni, e fu sepolto nel Campo Santo. Inseriti vennero nel sno epitafio i seguenti due versi, cui fatti aveva breve tempo prima della sua morte:

Rhetia me gennit, doenit Germania, Roma Delinuli, nune adli Etratia culta decenteme

Nieéron, Mem. degli uom. Ulus. to. XXXI, e Fabroni, Vitae Italorum doctrina excellentium, tomo XIV, pubblicarono un Inngo catalogo delle opere sue: occupa esso 12 pag in 8.vo, del volume di Fabroni in minuto catattere. Non citeremo qui che gli articoli prinoipali : I. Declamationes VIII extra ordinem habitae, an. 1629; Firenze, 1650, in 4 to: sono discorsi intorno a varj soggetti di rettorica, di po itica e di storia; Il Expositionum juridicarum libri duo, quibus etiam Tacito, Suetonio, aliique lux conciliatur, rum additamento critico, Firenze, 1651, in 8.vo; 111 Orationes, XIV, Pisa, 1654; IV Accademia distunita, ivi, 1635, in 4.to: sono dissertazioni italiane, lette in Pisa, nell'accademia de' Disuniti, di cui l'autore era membro, le quali trattano della filosofia, della morale, delle antichità, della poesia e della storia; V Chartus paluntes, in quibus oratoria et poëtica sic exercentur, ec., quindici scritti diversi, elogj, aringhe, dissertazioni, ec., in lingua latina, Firenze. 1638, in 4.to; VI Obstetrix litteraria, sive de componendis et eculgandis libris disserbationes undecim et epigrammata, Firenze, 1658, in 1.to: terza raccolta di scritti staccati. di cui i soggetti sono tutti conformi al suo titolo; VII A a lemicum instar, in quo ex multigena disciplina non pauca strictim engrantur, ec., Firenze, 1650 in 4 to: quarta raccolta di dissertazioni, discorsi e trattatelli storici e filologici, in nuincro di ventisette, VIII De avulgatiz romani imperii arcanis, its praecipue quae ad electionem et successionem imperatorum faciunt: dissertazione, a cui sussegnitano altre otto o dieci sopra vari soggetti di critica e di storia, Firenze, 1640, in 4.to; IX De Pythigorea animarum transmigratione opusculum; accedunt exercitationes de Aristoteleo veterum contemptu, eo., Pisa, 1641, in 4.to; X De philosophiae apud Romanos initio el progressu, ec. Pisa, 1643, in

4.to: tale libro è divenuto rarissimo e viene considerato come l'opera migliore del suo autore; XI De candore politico in Tucitum diatribae XIX, Pisa, 1646, in 4.to, ec.

GAUDIN (LUIGI PASQUALE), pittore spagnuolo, nato in Villa-Franca. diocesi di Barcellona, nel 1556. studiò nell' nniversità di Cervera. in cui fu dottorato in teologia : ma non avendo potuto ottenere una cattedra nella sua provincia, passò a Cagliari, dove msegno la teologia per più anni, in capo ai quali torno in Ispagna ed entro nella certosa della Scala Dei. in eui professò nel 1505 Fino dalla sua gioventù il P. Gandin coltivato aveva la pittura: s'ignora per altro quali fossero i suoi maestri; ma seinbra che acquistato avesse molto grido in tale arte. Fece parecchi dipinti per la grande Certosa, tra gli altri nna serie, che presenta la Pita di S. Bruno cui i conoscitori vedono sempre con piacere, Viaggiò in parecchie provincie di Spagna, in eni lasciò molto nunero di lavori di sua mano, ed essi gli acquistarono tanta riputazione, che il papa Gregorio XV l'invitò ad andare a Roma per lavorarvi nel palazzo di Monte Cavallo e nella basilica di S. Pietro. Sul punto di partire il P. Gandin cadde animalato e mort nel suo monastero, ai 20 d'avosto del 1621. Nella Vita d'esso dottore artista nominato viene, tra gli altri elogj, l'ir quidem picturae arte praeclarus, theologia praeclarior, virtuteque ( patrum que cum eo vixerunt testimonio) praesbyrusimus. I lavori suoi principali sono otto quadri de la Vita di San Bruno, di cui si conserva copia nel monastero di Scala Dei; un'eccellente Concezione. Sei grandi quadri della Pita della Boata Vergine, ch'esistono nel convento di Santa Maria di las Cuevas, presso a Siviglia; un S. Pietro ed un S. Paolo, che si veduon nella chiesa di Portacordi, in Valenza. Il P. Goudin si rese specialmente celebre per la correzione nel disegno, per ingegno nella composizione, per la bellezza degli atteggiamenti e per la nobità di carattere nelle sue figure. Si potrebbe soltanto rimproveragli nelle ombre uno stile alquanto soverchiamente risentito; il che produce che le sue pitture non possono piacere alla prima occhiata.

GAU

GAUDIN (GIACONO), dottore di Sorbona e canonico dalla chiesa di Parigi nel secolo XVII, era nato in Turenna. Fatto aveva buom studi e scriveva in latino con facilità ed eleganza. Il cardinale di Richelieu cluesto avendo a Desroches, grande cantore nella chiesa della Madonna un giorane, che leggesse bene, onde gli mitigasse con la lettura, se stato fosse possibile, le crudeli veglie, da cui era tormentato, Desroches gli presentò Gandin, di figura avvenente e spiritosa e dotato di tutte le qualità, che renderlo potevano accetto al primo ministro : il cardinale l'aggradi; ma Gaudin non conservo quell'uffizio, che poteva formare la sua fortuna. L'antore delle Mucellance di Vigneul Mawille narra che n il » cardinale, il quale non mancava » mai di mettere i servitori suoi » alla prova, non tardò molto a teno dere aguato al suo nuovo servo. » lasciandogli sott ocrlio delle » lettere aperte, le quali potevano » eccitare la sua curiosità e fargli » conoscere delle novità: facendo n sembiante di dormire, ma ve-» gliaudo in vece esattamente, lo » colse in fligrante", e lo congedo, ma nondimeno gli procacció un canonicato nella cattedrale, a cui Gaudin uni in seguito la carica d'uttiziale, che possedeva sotto de Péréfixe, dal quale era stimato. Egh morì nel giorno 18 di Inglio del 1695, nell'anno 83.me dell'età

sua. I suoi scritti sono ; un Elogio storico, in latino, del padre Lattem int, canonico regolare di Santa Genoveffit, Parigi, 1679; un Orazione funebre di Périfixe ; ed alcune altre opere di controversia, di cni occorrono le particolarità nel Moreri. -GAUDIN (Giovanni), gesuita di Poi tiers, nato nel 1617, passò tutta la vita ad insegnare ed a comporre libri proprj ad agevolare l'istruzione e gli studi della gioventi ed a tormarla nelle lingue greca e latina. Le opere, venute fuori dalla sna penna, sono tutte indiritte a tale scopo; le principali sono: I. Una Grammatica latina, in cui non v'ha forse tutta la precisione di quelle, che fatte vennero dappoi, ma che è notabile per la chiarezza e per la buona esposizione de principj; 11 Epigrammatum libri tres, Limoges, 1061, in 12; III Apparatus grucco-latinus, cum interpr. gal-lica Parigi. 1081, in 4.to; IV Tesoro o dizionario delle lingue latina, francese e greca, Tulle, 1677; Limoges, 1700, 2 vol. in 4.to; V Rudimento della lingua latina, sovente ristampato. Le opere di Giovanni Gaudin si fanuo distinguere per la purezza della locuzione, per definizioni, in cui la chiarcz a si combina con la brevità, e per osservazioni gindiziose, quanto solide. -GAUDIN (G ....), già prete dell'Oratorio, abate e vicario generale di Nebbio. in Corsica, consigliere per gli affari ecolesiastici nel consiglio supremo di quell'isola, membro dell'ao ademia di Lione, giudice e bibliotecario detla Rocella, morto ai 5o di novembre del 1810, pubblico: I. Inconvenienti del celibato de preti pricati con ricerche storiche, Ginevra, Pellet, 1781; Parigi, Lejay, 1790, in S.vo. L opera medesima comparve col titolo di Ricirche storiche sopra il celibato ecctsiartico, Ginevra, Pellet, 1781; II Traduzione di vari trattuti morali di Pluturco, Parigi, Debure, figlio

maggiore. 1777 in 12; III Memone di Great ni Grahem marchese di M ntrue, contenente la storia della ribellime de suo tempo, tra bitte dal-L'inglese, Parigi Prauli il giovane, 1763, 2 vol in 12. IV Vinggio in Cursica (in versi ed in proja), e viste patitich - al miglioriment i dell'isola medesma Parigi 1785 in 8 vo grande: ali opera susseguita il Discor-a di ris evimento dell'antore nel-Paccademia di Lione: V Gulitten o il giardino delle rose, tra lotto dell poema di Saudi, 1;89, in 8.10; e 1791 con un Saggio s'orico intorno alla legi-lazione della Perma; VI Aovertimento a mio F glio in età di sette anni, 1805, in 12.

L-Y. GAUFFIER (Luigi), pittore francese, nato alla Rocella, nel 1761, studio i primi principi dell'arte sua sotto l'accademico Taraval. I suoi progressi furono som mamente rapidi, riportò il primo premio di pittura nel 1784, ed il quadro della Cananea gli meritò tale enore. Tauto più a Gouffier doveva ripscir grato il voto de suoi giudici, che quel a volta ebbe per concorrente il gievane e celebre Drouais (1). Mandato a Roma dal governo, vi fece parecciu lavori. degni del suo nome. Il quadro d'A-lessandro che mette il suo suggetto sulla borca d'Electione (il solo dipinto, eni abbia terminato di grandezza naturale) lo fece ammettere nell'accademia reale di pittura, in qualità d'aggregato. Distraziatamente l'aringo, cui corse questo artista, non fu tanto lungo quanto brillante. Egli morì in Firenze ai 20 d'ottobre del 1801, in eta di quarant'anni appena. La sua salate che stata era sempre debole e vacillante non aveva mai permesso che intraprendesse grandissimi lavori, ma è facile il giudica-

re, vedendo i suoi-quadri da cavafletto, che se stato non fune rapito alle arti nel fiore dell'età, il conterenimo oggigiorno nel numero degli artisti della scuola francese . Le produzioni più osservabili di L. Gauttier, dopo quelle ch abbiamo or ora rammentate, some: Le dame romane che fanno dono della loro giote al enato, in un tempo di calamità p dollera, li sacrifisso di Manué (questo quadro fa mosso); I tre ang ti che appajono ad Abramo; Gacubbe e Rachele ; Achille riconosciuto da Uli se; Le dame Romane ch' esortano Vetturia a miligure il furore di Carialano ; La Beats Vergi le servita dagli angeli ec. Non è il vigore del disegno. olio caratterizza principalmente l'abilità di questo pittore. La sua maniera è più pura, più fina, più graziosa ch' epergica. Pochi artisti mostrarono altrottanto buon gusto. Gauffier non era soltanto puon pittore di storia; i campi de suoi quadr: sono prova ehe riusci a nella pittura de pacsi. V ba motivo altresi di credere ch'egli creato fo-se per elevarsi, in tal genere, moltissimo al disopra de' suoi rivali. - Paolina Chatillon, sua sposa ed alheva, aveva pure abilità molta. Fece parecchi quadri di somma dilicatezza, che incisi vennero in Inghilterra da Bartolozzi, Studiato aveva da priina sotto quel medesimo Drousis, che nominato abbiamo più sepra e di oni Gauffier mostrato si era emulo deguo. Ella morì in Firenze nel 1801, tre mesi circa primadi suo marito il quale, già infermo e melanconico non potè resistere al dispiacere d'averla perduta.

F. P.-T.
GAUFRIDI o GOFFRIDI (1)
(Luigi). paroco collegiale dell' Acoules, nella città di Marsiglia, ed

<sup>(</sup>r) Autore d'un aitre ona-lre della Coneres, eni gli artisti considerare come un capelavore e che si vede nel Museu del Lauvre,

<sup>(1)</sup> Rouche, storico di Provenza, la chiama Joufred .

abbritciato come stregore nel 1611. era nato in Beauvezer, presso alla citta di Colmare, nelle montagne di Provenza nella diocesi di Senez. Stato era allevato da nn zio paroco. Essendosi anch' egli fatto ecclesias ico. dal che sembrava dovessero esc'uderlo le que depravate inclinazioni diede in errori ed in alsordini, cui da prima seppe occultare , ma che in seguito cagionarono uno scandalo spaventevole. consumurono la sua perdita e lo fecero perire col più orribile de'supplizj. Dotato di talenti e d'una mente chiara, che gli faceva presentare sotto un aspetto pia cerole le rose più semplici. s'era fatto ammettere nelle società migliori della città Dicono alcuni che curioso di libri di magia, a torza di leggerne, si persuase o finse d'essere persuaso ch'egli era stregone e che il diavolodato gli aveva il potere d inspirare a sua volonià smore alle donne, per le quali inclinato era più che la sua condizione non con tentisse; ed assignrava che per ciò gli bastava di soffiare sopra esse : si tiene per certo ch' egli soffisse molto. Ammesso nella famigliarità d'una famiglia antica e molto stimata di Marsiglia, abusò dell'ustagli fiducia, ed e sendesi fatto confessore d'una giovane di sedici anni, chiamata Maddalena de Mandols gli rinscl di sedurla e di persuaderle a lasciarsi iniziare ne misteri de la sua pretesa magia. l-itornata in se nondimeno ed agitata da rimorsi, ella si ritirò in un convento delle Orsoline ed ivi prese il velo. Ganfridi, volendo ad o gni costo ricuperare quella vittima de'suoi vergognosi disordini e la compagna delle sue misteriose follie, fece credere alle religiose ch' una legione di diavoli s'era già impadronita o stava per impadronirsi del loro monastero. Tale minaccia fu cagione, che quelle donne semptici dessero in mille strava

ganze, delle quali si sparse il grido nel pubblico sì che la giustizia ebbe soggetto d'in meschiarsene. Il parlamento d'Aix processo. Mada dalena, negl interrogatori si pretose invasata dal demonio Asmodeo, Ora elia lodava Gaufridi , altro volte l'accusava di cose le più abbominevoli. Anchi egli, o che il timore l'avesse fatto impazzire o che di fatto si fosse persuaso d'essere stregone, confesso un commercio coi diavoli parlò del sabet e convenne d'avere fatte uso, per Maddalena, di caratteri magici e d'avere impiegato sopra essa altri sortilegj. Il parlamento d'Aix gli crede e lo condanno ad essere abbruciato vivo, come reo di magia, stregoneria, empietà e lascivia albominevole. La sentenza eseguita venne ai 50 d'aprile del 1611 : nel momento del supplicio lo sventurato Gaufridi diede segui di terrore, auzichè di pentimento. Non ostante si fatto giudizio e la terribile catastrofe, che ne fu il risul+ tamento, e quantunque in generale regnasse ancora nel popolo una grande creduiità nel fatto delle operazioni magiehe (1), le persone giudiziore di quel tempo non crederono alla stragoneria di Gaufridi. Ecco come Bouche, dottore in teologia ed antore contemporaneo. parla di tale avvenimento, ri Vidi, egli dire . abbraciare negli anni » miei più giovani esso personaga n gio, nella città d'Aix in quel-» l'anno medesimo (6) : ma, ch'en gli fosse stregone o mago e che » le douzelle, di cul viene parlato nella sua storia, fossero veramenn te invasate, i più perspicaci di n quel tempo e di questo, in cui n viso, non crederono, e la cosa

(1) Il P. Michaelia, domenicano, avera in-laton etorcizzato la danigolla de Mandole In aron reservazio in da negenta un manuose nella fiamine fiaume ; egli prisbileb in tair ec-casione in sua Sto ia del Incasamento e delle concertione d'una pesitente, sesotto da un mago, ec., Parigi e Boual, 2013, iu d.va. " stimano impostura ". Il medesimo autore narra che la damigella Maddalena essendo nel 1653, quarantadue anni dopo l'esecuzione della sentenza, ricomparsa ed essendo stata accusata di molte scempiaggini, che state le erano suscitate nella città di Marsiglia, e per ciò consegnata alla conciergerie.... interrogata e pregata di dire la verità .... rispose " ch' era stato n creduto molto di leggieri e ohe nelle cose state scritte intorno a » ciò non v'aveva che illusioni ". Bouche cita altre testimonianze di grandissima autorità, dalle quali ri-ulta che Lnigi Gaufridi non era mago. In somma il parlamento, naeglio allora informato, rimandò assolta la damigella Maddalena: ma, perchè il popolo s' immaginava che gli dovrebbero accadere tutte le disgrazie, malattie, grandini ec, se tale femmina tornava liberamente nel mondo, il parlamento la mise nelle mani de'snoi parenti e conginati, onde la custodissero segretamente e più non tornasse a conversare fra il popolo. " Da quel tempo in poi pochi processi intentati vennero per la stessa colpa; e Luigi XIV nel 1672 fece un editto con cui proibiva a tutti i tribunali del suo reeno d'ammettere le semplici aocuse di stregoneria. Quei che detti stregoni, da quell'epoca in poi vennero condannati, il furono non semplicemente come stregoni, ma come profanatori o novelenatori,

GAUPRIDI (Giovanti Faincesco na) cavaliere, barone di Treis figlio d'un presidente a mortaio nel parlamento di Provenza, nao que in Aix, nel 1622. Destinato fino dagli anni suol giovanili alla magi staturar, pioché latto ebbe gli studi necessari per tale condizione, disen en el 1616 conzigliere nella corte medesima ed in e-sa si fece distingere pei suoi talenti. A tale uffisere pei suoi talenti. A tale uffisere

zio, cui adempieva con assiduità grande, seppe unire altri lavori. Traendolo il suo genio alle ricerche storiche, intraprese una storia del suo paese con la scorta di quelte di Bonche e di Cesare Nostradamo. Si attenne specialmente al primo e si stu liò sì di correggerne gli errori, che di sharazzarlo da molte lungherie, da cose inutili e da digressioni che nojosa ne rendevano la lettura. Non riuscì compintamente nel suo proposto. Se si crede a Papon, che lavoro nel medesimo seggetto, Gaufridi, facendo delle correzioni, cadde anch'egli in pnovi errori, cui uno studio più profondo delle vecebie carte e degli antichi monumenti pututo avrebbe fargli evitare. Privo della vista negli ultimi anni suoi , non potè pubblicare il sno lavero e la morte lo sorprese, primachè dato l'avesse in luce. Lasciò tale cura all'abate Gaufridi, suo figlio, il quale lo pubblico col titolo di Storia di Propenza, Aix, 1604, 2 vol. in fogl.: venne essa ristampata nel 1755, con nuovi frontespizi. " Tale Storia, dice il Giornile de dotti del 1600, è esàtta pei fatti, aliena dalla maldicenza e dall'adulazione : n'è corretto e nobile lo stile ; l'antore cercò la verità con diligenze infinite". Tal'è il giudizio, che ne facevano de critici conteniporanei. De più moderni e Papon, già citato, ne giudicano meno favorevolmente: rimproverano esti a Gautridi di non citare le sue autorità, di non essere veramente esatto e non poter essere guida che pel secolo XVI, e finalmente d'ostentare uno stile declamatorio, che nnoce all'interesse, diminuisee la fede offende il buon gusto,nè s'addice alla gravita del genere. Gaufridi mori in Aix, ai o di novembre del 1680, di ses antasette anni. - Sno padre, Giacomo na GAU-PRIDI presidente a mortaio nel medesimo parlamento, si dimise dalla

ana carica in occasione delle turbolenze sopraggiunte in Aix nel 1669, si ritirò in Linguadocca in una solitadine protonda e passò il rimanente de giorni suoi nel ritiro. La sciò una specie di giustificazione per la condotta, cui tenuta aveva nelle sue negoziazioni con la corte e no suoi lavori per procurare la libertà della sua patria, stampata nel 168-, col seguente titolo. Gl'im pirahi del presidente Gaufrels, in 12 di 112 pagine, col suo ritratto. Viene altresì conser: ata una sua Storia manoscritta di Procenza, dal 1628 fino al 1660, Morì nella sua casa di campagna il giorno 10 di luglio del 1684.

L---y.

GAUGER (NICOLA), nato presso a Pithiviers, verso il 1680, tenne di poter trovare in Parigi un propizio supplimento alla tenaità di sua fortuna. Aveva, secondo la ana inclinazione, studiato per tempo quella parte della fisica, che posa sopra gli sperimenti. Tolse senza ciarlataneria a ripetere i me desimi sperimenti in presenza di più persone, di cui la generosità gli somministrò mezzo di sussistere con ouore. Tranquillo dal canto dell' esistenza, volle associarsi utili amici. Il sno carattere, il genere del suo studio gli acquistarono l'intima amicizia del P. Desmolets dell'Oratorio, e del cavaliere de Louville, coi quali tenne fino alla sua morte un carteggio letterario. Il cavaliere de Louville diceva a tutti che Gauger era di quanti vi avevano fisici quegli, che rinsciva ai più sicuri risultamenti, facendo gli sperimenti di Newton. Il nestro fisico morà nel 1750, poich'ebbe pubblicato : I. Meccanica del fuoco, o l'arte d'aumentarne gli effetti e diminuirne la spesa, prima parte, contenente il Trattato dei nuovi cammini che scaldano più che i cammini ordinarj e che soggetti non

sono a fumare, Parigi, 1715, 1749, in 12, adorno di dodici stampe : opera, che venne sovente ristampata e in tradotta in varie lingue (V. DESAGULIERS ) e nella quale occorrono molte delle invenzioni in tale genere, che furono dappoi spacciate come nuove. Si trova la descrizione di essicammini e di stufe sanissime, con doppia corrente d'aria, d'invenzione del medesimo autore, nella Raccolta delle macchine, dell'accademia, anno 1720, num. 218 222. Il metodo di Ganger essendo stato eseguito per la prima volta da un certosino, fratello dell'autore i cammini, fatti secondo i medesimi principj, presero il nome di camunini alla certosina: Il Lettera intorno alla rifrancibilità de raggi della luce ed ai loro colori, col disegno d'un trattato generale sulla luce, 1728; III Lettera all' obste Conti, nobile italiano, in cui si dà soluzione alle difficoltà di Rissetti, contro la differenza di rifrangibilità de raggi di luce, e di Mariotte, contro l'immutabilità de' loro colori: essa lettera, non che la precedente esistono nel tomo V delle Memorie di letterat. del P. De-molets: IV Teoria de' nuovi termometri e barometri d'ogni sorta di grandezze. Parigi, 1722 (1). Dal frontespizio si rileva che Gauger era avvocato nel parlamento di Parigi e censore regio de' libri.

GAUHE (GIOVANNI PEDERICO), teologo protestante sassone, nacula

nel 1681, in Waltersdorff, nella Bassa Lusazia. Come compiuti ebbe gli studj snoi in Berlino e nell'università di Wittemberg, fu da prima precettore in varie case, eletto venne pastore nel 1715 in Ober-Neu-Schonberg, e nel 1726.

<sup>(</sup>t) E' un' edizione aumentata dell'opera che venne in luce col titolo di Sotazione del Problema, ec., Parigi, 1710-

516 GAU in Helblgsdorf, nella diocesi di Frevberg. Mori in tale ministero nel decembre del 1755. Quest'autore arricolii d'un numero grande di opera storiche la letteratura tedesca; fra esse vengono distinti: I. Il Dizionario storico degli eroi e delle eroine, contenente la storia de fatti e delle geste degli uffiziali di terra e di mare, eo., di tutte le nazioni, dai tempi più remoti fino ai nostri giorni, appoggiata a testimonianse autentiche, Lipsia, 1716, in 8 vo. II Dizionario genealogico storico della nobiltà dell'Impero germanico, con note biografiche, principalmente sopra i ministri di stato, ec., Lipsia, 1719, in 8 vo : la seconda edizione, ivi, 1740, 2 vol. in 8.vo, contiene oltre a seimila articoli. Nel 1774 pubblicato venne ancora un altro secondo ed ultimo volume della prefata opera, che contiene la Genealogia delle più antiche famiglie nobili nel tre regni del Settentrione ; III Commentatio historica de ecclesiae misnensis olim archidiaconalibus et archidiaconis speciatim in Lusatia, ne Fragmenta Lusatica, P. IV, num. 3; IV Nella continuazione della Roccolta degli affari teologici, antichi e moderni (in tedesco), 1729. una Biografia compendiosa di Goffredo Arnoldo, ed un Rogguaglio della sua storia della chiesa e degli eretici ; un altro Ragguaglio sul famoso apostata Giusto Paolo Boening; Critica e ragguaglio intorno agli scritti pubblicati dalla comunità degli Ernuti nell'Alta Lusazia; Biografia del dottore Giulio Francesco Lutkens; Notinia storica intorno all'istituzione della dottrina di Fil. Melanthone in Sassonia, e specialmente sopra una vertione in lingua boema, che fu soppressa ; una Notisia storica del progetto di Giustino Ernst, barone di Wetz, d'istituire una società di Gesis, ec. Ganche scrisse altresi una Storia della chiesa e della riforma in Unglieria ed in Transileania: tale

opera, ch'esiste ancora manoscritta in Vienna, provà, per quanto nare ra Dietmanu (1), nna sorte assai singolare: stato n'era pubblicato. il disegoo nel 1725.

GAULLE (DE). Ved. DEGAULLE.

GAULLYER (Dionisso) nacque ai 2 di febbrajo del 1688, in quel borgo di Cléri, nell'Orleaness, cui la divozione di Luigi XI e d'Enrico III rese celebre. Dopo i primi studi nel collegio d'Orléans, Gaullier studio a Parigi la filosofia, cui terminando, ammesse venne a professore. D'allora si fermò a quella cosa, cui considerava come sna vera vocazione; però che si tenne chiamato con declusiva allo studio della grammatica, delle belle lettere, di tutto ciò che può seminare di fiori l'aringo, nel quale il giovane studioso delle lettere fa i primi suoi passi : gli scritti suoi tesero unicamente a tale scopo. Gli incoraggiamenti, o piuttosto gli elogi, che gli venivano prodigalizzati, lo sviarono a segno che, nell' università di Parigi si orede solo in diritto di trattare della grammatica, dell'eloquenza e della poes sia. Nell'avvertimento, posto in fronte al suo Compentio di grammatica francese, parla della sue pretensioni con una schiettezza veramente rara. L'università di Parigi, credendo alle me parole, non istette contenta ad approvare le epere sue, ma lo ammise nel numero de suoi membri, come ricompensa del sno zelo nell'agevolare i lavori de giovani studenti. Da professore di quinta nel collegio du Plessis giume alla cattedra di seconda, cui occupava, allorchè il suo carattere impetuoso divenne una frenesia talmente violenta, che

(1) Il Ciero della Sassonia elettorale (in tedesco ), tom. I., pag. 219-227.

nope fu porlo nell'ospizio di Charenton, dove mor) at 24 d'aprile del 1756. Gli scritti, che d. Dionisio Ganilyer ci rimangono, sono: 1. Regule per la lingua latina e francese, ad uso de' collegi dell'università, Parigi, 1716. v 1719, 5 parti in 12. L'abate Conjet pretende che tali regole s'attengano al sistema di Gaspare di l'ende, ugualmente noto sotto la maschera del signore di l'Etang, 11 Poemi di S. Gregorio Nazz-inzeno, tra losti in Intino, con note grammaticali. Parigi. 1718, in 12. III Riccolta delle favole di Esopo, di Fedro e di Lafontaine, che hanno analogia le une alle altre, con notarelle francesi, 1721; IV Lettere di Cicerone agli amici suoi, disposte per ordine cronologico; V Raccolta delle poesie più belle e più facili. tratte dai poeti latini, 1722; Compendio dell Epigrammatum delectus, unmentato di alcuni epigrammi di Owen ed altri moderni. Delle note di Gantlyer aloune sono grammaticali, altre storiolie, secondo l'andamento uniforme usato in tutti i suoi scritti; VI Cornelio Nepote, con note francesi; VII Compendio della grammatica francese, che compren le la matassi, le regole della pronunzia, dell'ortagrafia e della versificazione, Parigi, 1722; VIII Tradunione degli epigrammi di Marmale, in versi ed in prosa. Gaullyer assoggettò per essa a tributo tutti i poeti trancesi e ricorse ad amioi pel compimento della sna traduzione, Parigi, 1718; IX Regole poetiche, tratte da Aristotele, da Despréaux ed altri celebri autori, Parigi, 1728: essa opera è tenuta per la migliore, che uscita sia dalla mano di tale laborioso scrittore; l'ordine ed il metorlo compensano lo stile spesse volte di soverchio stentato. La pubblicazione di tali regole di poetica cagionò lunghe discussioni tra l'autore ed il celebre Rollin, il quale proscriveva dai primi studi la lettora di Terenzio, cui Gaullyer

517 antorizzava. L'università si dichiarò contraria a quest'ultimo; X Terenzio, Cicerane, Camre, Sallustio, ec., giustificati contro la censura li Rollin, con assereazioni interno al Trattato degli studj; Parigi, 1728, 1 vol. in 12, in tre parti, e d'olna, orationesque quorumdam in unirigi, 1727, in 12: l'edizione di tale raccolta fece nuovi nemici al compilatore. I giornalisti di Trévonx la risero, usando lo stile più ironico per farne manifesta la pubblicazione . n Sono, dicevano essi, » in trecento cinquanta pagine cirn ca novantacinque brevi poesie e » da quindici a venti inni compo-» sti in oinquant'anni da diciasset-» te famosi professori dell'univern sità di Parigi". Gaullyer ribatte vigorosamente tale irrisione di mal garbo, rimandando i suoi eritici agli epigrammi, allora sì moltiplicati. contro i gesniti; XII Metodo di L-fevre per le belle lettere, con note di Gaullyer; XIII Floro con note ed una traduzione; prima parte, Floro, con note, Parigi, 1735, in 12, di 16 e 248 pagine. Le note altro non sono che la traduzione della metà in circa del testo, cioè, de passi più difficili, posta in fine al volume. Sperava di fare una nuova edizione dell' Apparatus Ciceronis, ed anche ne avea già pubblicato il Manifesto, quando la sua morte ne impedi l'esconzione.

GAULMIN (GLIBERTO), dotto critico, nato a Monlins, nel 1585, si acquistò fama non poco estesa meno per le opere lasciate, che per le relazioni, in cni visse con gli eruditi e coi begl'ingegni del sue tempo. Apparteneva ad una famiglia di magistrati molto stimata e fu successivamente provvednte di varj impieghi onorevoli. Nelle dissensioni della frande tenne le parti del cardinale Mazarini e

vibrò contro i suoi nemici sangninosi epigrammi: Patin ne inserl alcuni nelle sue Lettere. Nel 1649 Gaulinin era intendente del Nivernais; venne in seguito fatto referendario, indi consigliere di stato, e morì in Parigi, agli 8 di dicembre del 1665, in età d'80 anni. Si tiene per certo che ricusato avendo il suo paroco di sposarlo, egli dichiarasse che la damigella, la quale stava presente, diveniva sua moglie; e che da ciò i matrimonj clandestini, chiamati vennero in Francia matrimonj à la Gaulmine. Egli era grande amatore di novelle e si piaceva singolarmente a ripeterle, condendo i suoi racconti di osservazioni facete e spiritose: perciò, da che compariva nel Luxemburgo, veniva attorniato da una moltitudine di uditori. Menage narra che Gaulmin, vedendo un giorno che un lacchè cacciato si era nella calca, volle mandarlo più lontano: » Si-» gnore, quei gli rispose, tengo qui " un posto pel mio padrone star dice che Gaulmin sapeva perfettamente tutte le lingue, ma che spiccava particolarmente nella cognizione del greco, dell'ebraico, dell'arabo, del turco e del persiano. Colomiès. Niccolò Bourbon e Baillet gli fecero pure grandi encomj: Salmasio per lo contrario il diceva capace soltanto di pariare e farsi ascoltare dagl'ignoranti, ma incapace di produrre cosa niuna che appagare potesse le persone istrutte (V. SALMASIO) : tale giudiziò parrà senza dubbio assai severo. Gli scritti, che di Ganlmin si conoscono, sono: I. Epigrammi, elegie, odi, inni, in latino: Versi sulla presa d'Arras (1), cui Menagio teneva per ammirabili, ma che La Monnoye, critico più gindizioso, giudica inferiori a quei di Lucano.

Menagio desiderato aveva che pubblicata venisse nua raecolta delle poesie di Gaulmin, ma tale brama non andò effettuata: H Traduzioni latine de'romanzi di Rodunte e Doucle, di Teodoro Prodromo, Parigi, 1625, in 8.vo, e d'Ismene ed Ismenia, d'Eumato (V. Eumato). Parigi, 1618, in 8 vo; III In Hamedallas Carbinensis Persas sapientiam universi, epistola dedicatoria, Parigi. 1641, in 8.vo; IV Note sopra il trattato di Psello, De operatione Daemonum, di cui egli pubblicò primo il testo greco con la traduzione latina di Pietro Morel, Parigi, 1615, in 8.vo; V De vita et morie Mosis libri tres, hebr. et lat. cum notis, Parigi, 1620, in 8.vo: essa opera è d'un rabino; Ganlmin la pubblicò con una versione e con note : G. A. Fabricio ne fece una nuova edizione, Amburgo 1714, in 8.vo; VI Osservazioni sopra il falso Callistene; VII Libro de'lumi nella condotta dei re, composto dal savio Pilpay. Parigi, 1644, in 8.10. Prospero Marchand attribuisce a Gaulmin sì fatta traduzione, che il frontespizio assegna a David Sahid, d' Ispahan. Per ultimo lasciò manoscritte parecellie poesie, una tragodia d'Ifigenia, di cui Colomiès dice che fatta era nella maniera d' Eschilo; Note sopra il Commento di David Kimchi intorno ai salmi: altre sopra le questioni ebraiche di G. Drusio, che rimangono conservate nella biblioteca del re.

W---

W---,
GAULT (Evracene e Goranzo Battura), preti dell'Oratorio,
vescoti di Marsiglia. Questi due
fratelli, che possibile quasi non è
di separare, mentre passarono pressochè tutta la loro vita insience e
comuni ebbero le medesime fatiche apostoliche, nacquero in Tontra
da una famiglia onorevole d'essa
città, il maggiore nel 15q: ed il
minore nel 15q: 5Q: Entrarono nel

<sup>(1)</sup> Sono inseriti nella Managiana, tome L, pag. 217.

1618, nella congregazione dell' Oratorio e meritarono la confidenza del cardinale de Berulle, il quale utilmente se ne servì per la londazione di vari istituti della nuova congregazione. Si dedicarono specialmente all'uffizio del ministero evangelico; corsero con lode l'aringo, in cni entrarono, delle missioni, ed adoperarono vantaggiosamente alla riforma del elero. sotto l'autorità di più vescovi, che gli ammisero nella loro confidenza. Il cardinate de Sourdis, areivescovo di Bordeaux li fece conoscere al cardinale di Richelieu. Esso ministro, il quale eercavà da per tutto i migliori soggetti, onde porli alla direzione delle diocesi, conferì ad Eustachio nel 1630 il vescovado di Marriglia, ma esso degno prelato morì a Bazas, il giorno 13 di marzo del 1640, nel palazzo episcopale, tra le braccia del sun fratello e sotto gli occhi di Litolfi-Maroni, amico sno, che si a-sunse la cura di recitarne l'orazione funebre: ricevute aveva le boile, ma non ebbe il tempo d'essere consacrato. Univa alla più alta pietà il gusto delle belle lettere. Ito sareb be loutanissimo per l'aringo della predicazione, se la debolezza della sua salute permesso gli avesse di secondare il suo zelo in tale genere. I suoi scritti sono: I. Discorro dello stato e della corona di Soezia, diviso in dieci capitoli, cinque grografici e cinque storici, fatti da E. G. T. (Enstachio Gault Tourangeau), prete dell' Oratorio; in 8.vo, Mans 1655; Parigi, anno medesimo; Mans, 1656; Il Genen- Megli abitanti di tutti i dintorni logio degli Erodi, con brevi note utilissime per la spiegazione delle difficoltà de vangeli e degli atti apostolici. Approntato a eva quella dei Cesari con un ragguaglio esat tissimo dell' Impero e con altri parecchi scritti, concernenti gl'interessi de'principi, di cui aves molta cognizione; ma tempo non eb- sua tomba un grande numero di

be di pubblicarli; III Una nuova edizione della Descrisione della Terra Santa. d' Adricomio ( P. le Miscellance di Vigneul-Marvillel. Laseiò parecchi manoscritti; IV Discorso per incitare i soprant a pon lerare quanto importi alla Chiesa el allo stato che le lettere non siano pertinenza d'un solo ordine: sì fatto discorso era stato composto in occasione delle difficoltà, cui mossero i gesuiti intorno al trattato fatto tia il signor Gault ed i consoli di Bordeaux per mettere il collegio di Guienna sotto la direzione della congregazione dell' Oratorio. Hermant, che faisamente l'attribuisce ad Hallier, ne fece grande uso nell'Apologia dell' università di Parigi contro i ge-niti. - G. B. GAULT successe a suo fratello nel vescovado di Marsiglia. Tolto aveva ad imitare l'esempio di S. Carlo Borromeo nel governamento della sua diocesi. I poveri, le persone di mala vita ed i galeotti furono l'oggetto principale del suo zelo: adoperò utilmente di ricondurre gli uni e gli altri nella pratica dei doveri del a vita evangelica. Avendolo i medici consigliato che andasse a re-pirare l'aria della sua terra d'Aubagne, onde riaversi dalle fatiche d'un sì penoso ministero, » Dio, rispose loro, non mi fe-» ce barone d'Aubagne, ma vesco-» vo di Marsiglia", Continuò adunque le faticese sue cure e mori in odore di santità il giorno 25 di maggio del 1645. Quando il suo corpo fu esposto nella cattedrale, si formè un concorso prodigioso di Marsiglia, onde onnrare quello, che chiamato veniva il santo rescoro Non fu possibile di sotterrarlo per tema di sollevare il popolo. Uopo fu stare contenti a chiaderlo dietro un' inferriata, dove rimase esposto alla pubblica venerazione. Accaddo sulla miracoli, che furono in quel tempo elitariti veri dai com missarj del vitelegato d'Avigoone, per istanza, de'consoli di Marsiglia. L'adunan za del clero di Francia del 1646, scrisse al papa onde chiederne la bestificazione. Tale lettera attestara miracoli av enuti sorra la rua tomba; ella non produsse l'elfetto desiderato perche il papa rispose non esservi hisogno di canonizzare quello, che il popolo enorato avea d'un culto pubblico. L'abate de l'ontaine : parente del definito, ripiglio nel itigo l'affare del la sua beatificazione e la sollecità con molto zelo ma non riusci meglio che fatto non avesse l'adunanza del clero. Si possono vedere intte le particularità di tale effire. con gli atti giustificanti, ia un manoscritto, conservato nella biblioteca di Santa Genos ella, segnato 11, n.º 885 La vita di questo santo vescovo composta venne dai padre Seoault quarto generale dell' Oratorio, Parigi, 1647, in 8 vo.

GAULTHIFR (VALVERO). HOR meno celebre come teologo che come nomo di stato, nacque in Orléans nel secolo IX. Perfesionate ch'ebbe le me cognizioni nella scatola episcapale della sua città, ne divenne vescovo verso l'anno 876; e due anni dopo presiedeva all'adunanza sinodale di Bon-sur-Loire, di cui i regolamenti o capitolari disciplinari ci rimangono ancora. Esso prelato mostro nella giurisprudenza romana cognizioni talmente solide, che di enne il consigliere de principi del suo tempo. Carlo il Calvo lo pose presso a Luigi il Balbo, al fine che giovasse il giovane principe de lami della sua esperienza, Carlumagno elesse Gaulthier ambasciatore presso a Lodovico di Germania Egli ottenne nelle sue negor:azioni tanto buon successo, che con la liberalità di quei due principi

riparò i danni, cui fatti averino i Noratanni mella sta dimeri. Quae mell'Sga, ai giorno i a delle caliende di marzo I sanoi Coprol in esisteno nella Rarrolla de cas sit, cui di tre del genuita Collot. Gli Stand, insertti nella biblioteca de PP, sono di ma nipote amorto amirescono di Sena, poichi ebbe condcrato re di l'anera tatul, figlio di literardo, dues di liorgogna

GAULTIER (IL CANOELLIERE), in latino Gualterius o Gualterns, confuso da alequi scrittori col segurote, era francese di nazione fioriva nel secolo XII. S'ignora i origine sua, il luogo e la data della sua nascita. Alcuni d.cono che accompagnasse Guffredo di Buglione nels la sua spedizione della Terra Santa, ma nulla s'ha che appoggi tale opinione e futta non ne viene menzione ninna negli scritti snoi. Si legge soltanto in essi che passò in Palestina coi erociati (e form erociato anch'egli); che in viaggio divenne cancelliere di Ruggero, principe d' Auticehia: Ego pre Gualterius cancellarius; e che dopo lieti successi e prospetità pro ivi, come il principe, di cui e a servitore gradeli rove ci di fore tuna: Uriusque fortume particept existent. Di fatto Ruggero, dopo ch'ebbe riportata sopra i Turchi una segnalata vittoria e posta la città d'Antiochia in florido stato, essendo renuto con essi imprudentemente ad nna seconda battaglia nel 1110, la perdè compintamente ed in essa perì. La più grande parte dell'esercito suo essendo stato distrntto, quanti sfuggirano alla morte, caddero nel la schiavità più dura Ganltier ne na fin delle vittime della barbario siel vincitore, e tauto elso a soffrire che confessa essersi la sua te sta indebolita per la durezza della prigionia. Egli scrisse la storia

A tali avvenimenti. L'opera è divien in due parti: la prima contiene i felici successi de'eristiani, le vittorie riportate da Ruggero e quanto pertiene alla sua amministrazione, mentre governò lo stato d'Antiochia; la seconda le sventure d'esso principe, degno d'nna sorte migliore, la sua sconfitta, la sua morte e le conseguenze dolorose, cni ebbe pel suo principato. Sì fatta relazione rimasta era inedita: Giacomo Bongars la pubblicò nella sua raccolta degli antori delle crociate, intitolata : Gesta Dei per Francos, 2 vol. in foglio. La re-lazione di Gaultier ha in essa per titolo Gualterii cancellarii bella antiochena, e viene settima nella raccolta. Lo stile, siccome era in quel tempo, n'è scorretto al sommo, ma i fatti sono curiosi, ed è sempre un'opera preziosa un brano di storia di quei tempi remoti, scritto da un testimonio oculare. - Gaut-TIER DE TEROUANE, canonico ed arcidiacono della chiesa episcopale d'essa città, viveva verso l'anno 1120: Valerie André lo confonde col precedente. Sembra che Casimiro Oudin inclini alla medesima opiniona, però che Gaultier il Cancelliere, egli dice, ha potuto dopo il sno ritorno dall' Oriente essere atato fatto canonico di Téronane. Rivet esce in riciso giudizio sulla questione, fondandosi sopra la diversità dello stile nei due autori, tanto sensibile, secondo lui, ch'è impossibile di riconoscervi la medesima penna. Altronde il cano-pico di Teronane ne suoi scritti non dice parola del viaggio d'Oriente, quantunque parli di quelle regioni in occasione delle cose, che vi fece Roberto il giovane. I Bollandisti partecipano al medesimo sentimento. Comunque sia, è certo che a Ganltier, canonico di Térouane, è dovuta la Storia della vita e del martirio di Carlo il Buono conte di Fiandra, assassinato nel . 25.

GAU mercoledi delle Ceneri, 2 di marzo del 1127, in Bruges, nella obiesa di San Donariano, e ch'egli la compose per ordine di Giovanni suo vescovo. Tale scritto stampato non venue che nel 1618, senza nome d'autore, per cara del padre Sirmond, sepra nu manoscritto dell'abate d'Igni. I Bollandisti lo ristamparono nella loro raccolta con la data del giorno 2 di marzo, conforme a quattro antichi manoscritti, che l'attribuiscono a Ganltier, - GAULTIER de COUTANCES, Gualterus de Constantiis, oni gli autori della Gallia christisma nominano Walterius, nacque, secondo alcuni, in Inghilterra, e, a detta di altri, a Coutances in Normandia, da dove pretendono che tragga il soprannome. Apparteneva al sangue reale del suo paese, per parte di Gonilla, sua madre. Patto essendosi ecclesiastico, conferite gli vennero successivamente parecchie dignità, cui forse possedera tutte ad nno tempo. Si vede da prima canonico di Ronen, in seguito areidiacono d'Oxford, dopo tesoriere della chiesa di Ronen, l'anno susseguente. Soprannominato venne il Magnifico: di fatte figura grandemente negli affari pubblici del suo tempo, incaricato di negogiazioni importanti ed inviato più volta a Pilippo Angusto, col quale la certe d'Inghilterra era allora in contesa. Gode di grandissimo credito sotte Enrico II e sotto Riocarde Cuer di leone. Intervenute era nel 1187 alla celebre adunanza di Gisors, in cui Pilippo Augusto ed Enrico entrarono nella crociata; egli pure crociato si era nel concilio di Londra, nel 1175. Nol 1190 partì per la guerra santa eon Riccardo, il quale succeduto era a sno padre; ma il re, arrivato in Sicilia, le rimandè onde ponesse freno all'andacia ambiziosa di Guglielmo di Longchamp, vescovo d' Ely, che perturbava il regno. Riccardo, come ritornava dalla Terra Santa, essendo stato ritenuto prigioniere dall' arciduca d' Austria, Gaultier adoperò con ognisuo studio ed ogni suo credito a mettere insieme le somme necessarie al riscatto del suo signore, e rimase egli stesso in ostaggio in sua vece, finchè venne pagato. Tornata la Normandia, nel 1204. sotto il dominio dei re di Francia, dugento novantadue anni dopo la cersione a feudo, che stata n'era fatta al duca Rollone, e Filippo Augusto recato essendosi a Rouen onde prenderne possesso, accolto venne magnificamente da Gaultier, che pella sua qualità d'arcirescevo della capitale del ducate ebbe l'onore di cingere la spada al re e d'insignirlo degli ornamenti ducali. Egli morì nel giorno 16 di novembre del 1207. La sua lettera ad Ugo, vescoro di Duram, esiste nelle Normannica di Camden : composte aveva altre opere, eui Pits enumera e discorre. L-T.

GAULTIER (FILIPPO), Philippus Gualterus de Insulis, nato in Lilla, nella Fiandra, nel secolo XII, passò una parte della sua giovente in Chatillou, il che lo fece altresì pominare Gualterus de Castellione, o Castellionensis, onde distinguerlo da altri Gaultier, suoi contemporanet, e specialmente da un Gualterus de Insulis, vescovo di Magnelone, il quale le precede di quasi un secole: ciò non impedì che in seguito non fossero sovente confusi. Alouni antori parlano d'un viaggio a Roma, fatto dal nostro Filippo Gaultier, il quale, ritornate in Fiandra, fatto venne canonico ed in segnito prevesto della cattedrale di Tonrnai. Si crede ch'egli morisse in essa città, nel 1201. Il suo nome tramandato venne alla posterità da un poema eroico latino in dieci libri, in versi esametri, intitolato Alexandreis, sice Gesta Ale-

zandri magni, il quale venne in Ince verse il 1:80. Di tale Alessandecide fn tanta la voga, che nel secolo susseguente, quando Enrico di Gand seriveva il suo Trattato degli tromini illustri, sostituita venne ai poemi degli antichi nelle scuole Belgiche. Si scorgono di fatto in parecchi manoscritti della prefata opera indizi, che confermano tale osservazione d' Enrice di Gand. Nos si verrebbe però concluderne che l'Alessandreide aleun diritto avesse di essere posta a narallele con l'Eneide; in Gaultier nulla v' ha di comparabile a Virgilio. Potremmo sotto alcuni aspetti assomigliarlo a Lucano: siccome questi, egli cammina sulle tracce della storia ; e Quinto Cursio è la sua guida fedele. Occorrone nell'uno e nell'altro dei due poeti sentimenti grandi, pitture energiohe ma turgidezza di stile. Gaultier pon è prive d'immaginazione, nè d'estro. Alle volte i suoi particolari sono belli, l'espressioni felici, ed anzi slouni suei versi divenuti sono proverbj, come questi che acguono per esempio:

Incidit in Scyllam cuplens ellere Charybdin,

Instabile est regamm qued non clementis from:

Apposto gli venne, al suo tempo, di aver male osservato le regole dal rimon in molti nemi propri grecio a sisticia, il che nou è cosa ion portante: ma piucchè altro muoce al suo poema un vizio dominume in ques iscoli isrrbari, la armania delle arguzie, de' contrasti di parode del presentini al contrasti di parode di di si vede un esempio fino nel primo verso:

Gesta duris Aneedum totum digesta pet orbem ... Hum now, en el altrore. Inchas like Citis, ec., ec.

Di tale fatta è pure l'affettazione

di mettere in fronte alla prima pa rela di ciascun libro una delle lettere, che formano il nome di Guillermus, a cui l' Alessandreide è dedicata. Esso Gnglielmo stato era vescovo di Tournai ed in seguito arcivescovo di Sens e di Reims. Fra tali gusti bizzarri di quel tempo viene altre-i distinto quello d'introdurre da per tutto la religione. Quindi il canonico Ganltier non mane) d'amalgamare, ed alle velte dostramente abbastanza, idee teologiche e storie della Bibbia con la storia d' Alessandro. Reca somma stupore oggigiorno il trovare in essi i nostri misteri, ma ella è pitr cesa meno strana che il vederli, terso qual mede imo torno di tempo, rappresentations sorprendente voga da istrioni su i lere pelchi ambulanti. Non ostante tutti i difetti di sopra discorsi, si può considerate tale poema e la Filippi-le di Guglielmo il Brattone, che usci alla luce ses-ant' aoni dopo in circa, come due fenomeni non poco brillanti in mezzo alle dense tenebre, che incombratogo l'Europa dalla decadenza dell'Impero romano fino al rinascimento delle lettete in Italia. Gli scritti di Filippo Gaultier sono. I. Alexandresdos lib. A. La prima edizione, di cui il titolo è (-esta Aiexundri magni, è semigotica, in 4 to seoza indicazione di luogo, nè d'anno : le altre soto di Strasburgo, 1513, in 4.to. Inroletadt, 1541, in 8, vo; Lione, Rob. Granton, 155%, in 4 to; Ulma, 1550, in 12; 8. Gallo, 1650 e 1645; in 12: le ultime sono le migliori : Il Libelli tres contra Judatos, in dialogi fermain conscripti, Leida, 1692, in 12; nella Raccolta intitolata, Vetetum alignot Galliae et Belgii scriptotum opuscula sucra; III De SS. Trinitate tractatus, pubblicato nel 1-21 da Bernardo Pez, to. II, Aned., part. 2. Quanto alla Raccolta di poesie latine che si vede manoscritta nella biblioteca del re in Parigi, n.ro

5245, sotto il nome di Gualteri de Inula, contenente composizioni satiriche introva a disordini del olero, sembra fermo che tali pessis non siano di Gualtier di Lilla, ma d'un altro Gaultier, sopraunominato Mapra o Majresur, accidiocono d'Oxford e cappellano d'Enrico 11. re d'Inghilterra, verro l'auno 1210.

GAULTIER (t) (PIETRO), nato a St. Loup, nel Puitou, nel 1516. ivi esercito per sei anni I uffizio di maestro di scuola. Andò in segnito a perfezionarsi negli studi in Parigi, dove arrivò nel mese d'ottobre del 1546, in stà di trent anni. Ivi si diede interamente allo studio dell'eloquenza e della filosofia, cui con grido insegnavano a quel tempo Umero Talon e Pietro Rame. Compintich' ebbe gli studi, le migliori famiglie furono sollecite di affidargli i loro figli; e la riputazione, cini si acquistò come professore, ginnse in breve fino al celebre cancelliere di l'Hôpital. Esso grand uomo fece pregare Gaultier di assumersi la cura, in campagna, dell' edocazione de' snoi nipoti. Cliabot v'acconsentì e passò dodici anni presso ad essi. In sì fatto intervallored in parte per uso de medesimi suoi allievi concepl ed esegui il progetto d'un Comento sopra Orazio, quale non esistes a per anco fra i minerosi interpreti d'esso poeta (2) Il suo metorlo di fatto è poco comune; egli segue ed esamina il testo del sno autore, sottoponeudolo successivamente alle regole della logica, della grammatica e della rettorica Si

fatta opera singolare e quasi unica nel suo genere, terminata fino dal 1575, non usc\ per altro compiuta alla Ince, per la prima volta, che nel 1587, e Basilea, in 4.to. Cinque anni prima, l'autore pubblicato ne aveva in Parigi un ristretto in 8.vo. Ma essendo sopraveissuto nove o dieci anni all'edizione di Basilea, Chabot impiego tutto quel tempo a raccorre nuovi materiali ed a considerabilmente aumentare il sno Comento. Per mala sorte tali nuovi frutti del suo lavoro caddero, dopo la sua morte, nelle mani di Grasser, che gli agglomerò a caso nell' edizione del 1615, in foglio, Non avendo sempre saputo distinguere le citazioni dalle ritlessioni, a eni esse conducevano, sovente confuse le une e le altre; sovente pose siccome pen siere dell'antore cose, che sono soltanto una semplice citazione: in guisa che la prefata seconda edizione riesce, sotto tutti gli aspetti, di moltissimo inferiore alla prima. la quale ha il suo lato curioso ed anche ntile. Chabot era l'uomo più sobrio e più regolare del suo tempo nella condetta; aveva per la società e specialmente pei grandi conviti un alienazione che somigliava ad avversione Independentemente dai suoi gusti per lo'studio alcune infermità, la sordità tra le altre gli rendevano penoso ed insopportabile il commercio della società. Egli morì in età d'oltre ottant'anni, verso l'auno 1507, dopoché per tre volte sopportar gli convenue con pazienza veramente filosofica il saccheggio de' suoi beni, durante le guerre civili. A-D-R.

GAULTIER (CLAUDIO), avvocato nel parlamento di Parigi, cui rese celebre per un momento un'a loquenza impetnosa e mordace, nacque nel 1590 Non è gnari noto oggigiorno che pei seguenti versi della 1X satira di Boileau: Dans vos discours chagrint, plus aigre et plus mordant, Qu'une femme en furie, un Gaultier en plaidant.

Se si crede a Brossette, soprannominato venne Gaultier la gueule; e quando un litigante voleva intimorire la parte contraria, la minacciava di aspentarle addono Gaultier. Sovente la tema di avere contro di sè un avversario sì formidabile fere che tolto venisse per difensore da persone, che a lui preferivano altri avvocati. Assumeva senza esitazione gli affari più spinosi : ed anche, dopo la sua morte, parecchie cause, eni egli intrapr. se aveva, non vennero aringate, perchè niuno de suoi confratelli fu tanto ardito da difenderle. Ma tale oratore sì reemente nono avea della solennità delle udienze per animare il suo ingegno, il fuoco dell' immagine sus si estingueva onninamente nel silenzio dello studio. Ciò spirga, dice l'abate Gonjet. la pooa voga in cui vennero le sue aringhe stampate ( 2 vol. in 4.to l. le quali erano trutto de la riflessione. Egli morì in Parigi ai 16 di settembre del 1666, non avendone pubblicato che il primo valume (nel 166a). Gabriele Gnéret sue confratello ed amico, pubblicò il secondo nel 1060, poiche fatto n'abbe sparire tutte le macchie cui tenne di avervi trovate Ma nè il zelo di esso editore, nel la lodi eccessive cui prodigalizzò in una lunga prefazione all'amico suo, non valsero a scaldare l'indifferente pubblico. Di fatto aringhe senza calore e senza commozione di affetti, scritte con nno stile alternativamente enfatico e triviale, sozzo d' inginrie tanto villane quanto indecenti e sopraccaricate di citazioni ridicole, non potevano incontrare fortuna nel secolo brillante ed incivilito di Luigi XIV.

GAU GAULTIER ( GIOVANNI BATTIsta), teologo appellante, nacque in Lovanio nel 1685, Studio nel seminario di St.-Magloire a Parigi, ma non prese gradi accademici in Sorboux per tema di sottoscrivere il tormolario. Lale disposizione lo fece accogliere da de Langle, vescovo di Bonlogne, il quale gli conferì il sacerdozio, lo lece promotore e vicario generala e gli accordò tutta la sua confidenza. Gaultier compose alcuni scritti per esso prelato! tra gli altri nel 1725, due Memorie into no alle lagnanze moste contro il suo gorerno. Quando morì il prefato vescoso, nel 1724, divenne tamigliare del vescoro di Montpellier Colbert, il qua'e sollecito era d'intorniarsi de giansenisti più puri. Gaultier stava presso a lui col nome di suo bibliotecario: ma. mentre però sembrava non occupato che a dar ordine ai libri del vescovo, componeva per lui istruzioni, pastorali, rimostranze, lettere, cui il prelato maniva in seguito del suo nome. Si crede, e la Francia letteraria il dice positivamente, ch'egli autor fosse degli scritti pubblicati da de Langle e Colbert. Gaultier dimorò presso a quest' ultimo fino al 1758, epoca della morte di Colbert, ed andò in seguito a fermare stanza in Parigi, dove visse in un protondo ritiro, ignorato dagli nomini ed inteso a comporre scritti in favore della sua causa Compilatore egli fu della Profazione storica, posta in fronte alle Opere di Colbert, in 5 volumi in 4.10. E' autore dell' impudente lettera, indiritta a Charancy, successore di Colbert: lettera, che nella setta veniva gioco-amente chiamata le verghe d' Eliodoro; ed altre due ne indirizzò dappoi al medesimo prelato dello stesso genere. Sempre odioso di conciliare ai vescovi il rispetto del loro gregge, scrisse nel medesimo tenore al vecovo di Troyes (Poncat ), al vesos-

GAU 525 vo d' Angers (de Vaugirauld), all'arcivescovo di Sens (Languet), i quali di fatto meritavano tutti d'essere bia:imati da un tale teologo. Gli altri scritti di Gaultier supra le prefate materie sono tre o quattro lettere contro i gesuiti, nel proposito delle cerimonie chinesi; cinque lettere pei carmelitani del sobborgo S. Giacomo; nna Vita di Soanen, 1750 in 4.to. e qua:tro lettere in favore del parlamento contro i vescovi. nel 1752, e 1755, ec.(1): non si vuol cercare moderazione in tali opuscoli. Gaultier era per indole aspro ed austero e diveniva più acre ancora, quando si trattava degl' interessi del suo partito. Nondimeno acconsenti alle volte a lasciare i vescovi in riposo ed a rolgere il suo zelo contro i filosofi. Fece in tale genere il Poema di Pope concinto d'empietà a cui su seguitavano parecchie lettere destinate a premunire i fedeli contro l' irreligione, 1746, in 12; Confutazione della voce del savio e del popolo, 1750 · le Lettere Persiane concinte d'empietà, 1751, in 12 : finalmente la più grande ed ultima opera di Gaultier sono le XVII Lettere teologiche contro Berruver, 1756, 5 vol. in 12. Alla fine del 5.zo volune v' he una buona traduzione della celebre Epistola a Diognète, di cui l'autore greco non è ben noto. L'abate Gaultier tornava da Louviers a Parigi, quando la carrogga, in cui era, si rovesciò presso a Gaillon, ed agli mori in consegueuza della caduta ai 30 d'ottobre del 1755.

P. C-7.

(1) Compandio della Fita ed idea della, opere di C. G. Calbert, vascovo di Montpol-Her, con la raccolta delle sue lettere, 1740, in' hin; l'ritica del Ratio morare dantato nel collegio de gradit di Rosen, nel mese d'agosto, del 1250, 1251, in 12; Lettere apologiche pei carmittani del sobborgo, san tilaccino di Parigi. 17481 esse lettere sesso in numero dicinque; Storla compendica dei pariminione durante le discordie nel principio del regno di Luigt X45', 1704, in 10.

GAULTIER DE LA CROZE (GIACOMO DE), originario di Galargue, figlio d'un altro Giacomo de Gaultier, il quale ebbe grandissima parte alla collocazione de' rifuggiti francesi, dopo la revocazione dell' editto di Nantes, negli stati dell'elettore di Brandeburgo, e genero del dotto Maturino Veyssière de la Croze, fu anch' egli letterato non 1-oco ragguardevole. Condusse l'educazione delle cinque principesse, figlie del re di Prussia, Federico Guglielmo I., ed ottenne in premio de suoi servigi e del suo vasto sapere l'uffizio di Libliotecario e di enstode del museo delle medaglie del re. Morì in

Berlino nel 1765. V. S. L. GAURI, sultano o sovrano dei Mamelucchi, regnava nell' Egitto, verso l'anno dell'egira 920 (01511). Combattuto aveva già Bajazet II; e l' uno e l'altro potentato fasto avevano succedere una pace simulata a dubbj successi, quando Selim I., erede dell'odio di suo padre, risolee la perdita del formidahile Egiziano. Onde meglio occultare i suoi progetti, il sultano Selim finse di andare contro i Persiani e si pose a campo presso ad Aleppo Si disponeva a cambiare caminino ed a volgere i snoi passi verso l' Egitto, allorche Gauri, attento a tali movimenti che l'inquietavano, mosse incontro agli Ottomani con un esercito quasi tanto numeroso, quanto il loro. La pace e la guerra erano ugualmente sorpese, quando i Mamelucchi, cui Ganri non disconfessò, misero a sacco alcuni cameli condotti nel campo di Selim. Questi, cogliendo tale pretesto, attaccò in quello stesso istante Gauri. tutto disposta a riceverlo. La battaglia data venne a Buri-vaik, l'anno dell'egira 0.5. I Mamelucchi cominciavano a credersi vincitori, quando Cait-bev, governatore di Damasco, e Gazeli-

CAU bey, governatore d' Aleppo, tradirono apertamente Gauri e passarono dalla parte di Selim I bravi Mamelucchi si videro forzati a eedere al numero Il sultano Gauri, furioso per la sna sconfitta, non volle ad essa sopravvivere, si lanciò nel mezzo della mischia, rovescian do quanto gli si parava dinanzi e chiamando ad alta voce Selim onde combatterlo o morire di aua mano. Finalmente, stanco d' uccidere e coperto di sangue, senza lena e spumando di rabbia, cadde morto in mezzo degli Ottomani, cni d' ogn' interno aveva uccisi, senzaeliè avesse ricevuta niuna ferita. In tale modo peri quest' intrepido gnerriero, il quale, tradito venne dalla fortuna e par meritava di esserne favorito. La sua previdenza, il suo valore e la nobile sua alterezza lo resero degno d' essere duce della famosa milizia dei Mameluechi, soldati sovrani i quali non ponevano alla loro guida che il più abile ed il più prode de loro ngnali.

GAURICO (Luca), matematico ed astrologo, nato ai 12 di marzo del 1426 in Gifoni, nel regno di Napoli, si applico all' a unlugia giudiziaria ed ottenne, mediante tale vana scienza, un grido cui non avrebbe acquistato mai per le suo cognizioni positive Sembra ch' egli fosse senza fortuna e da prima obbligato, onde vivere a dare lezioni di matematica. Scaligero il padre fa di tutti gli allievi suoi quegli, che più gli fece onore e che gli dimostro altres) più gratitudine delle cure ch'ebbe. L'evento chiarito avendo giuste alcune sue predizioni, rinunziò al mestiere ingrato e penoso di maestro di scuola per quello d'astrologo, più nnorevole a quel tempo e specialmente più lucroso. Intanto imparò a sue spese come quelli, che andavano

a consultario, non desideravano

onescere l'avvenire che in quanto force lore favorevole. Bentivoglio, signore di Bologna, detestato era dal popolo per le sue crudeltà : Gauriou gli prediste che scacciato sarebbe dai suoi stati ; il che difficile non era da prevedere, attesa la dispostaione degli animi. Il tiranno, irritate del suo ardire, lo condanno a cinque tratti di corda ; egli sofferer lungo tempo par le conseguenze di tale supplizio, eni evitato avrebbe con alquanta più prudenza (1). Caterina de Medici gli domando in seguito l'oroscopo d' Enrico II; ma egli non impiegò quella volta che termini vaghi, i quali non potevano mettere in compremesso ne lui ne l'arte sua. Gaurico professava le matematiche in Ferrara nel 1531 e recitò in tale anno un discorso latino in lode dell' astrologia. Aloun tempo dopo si recò a Roma, dove gli riuscì di farsi petenti protettori. Il cardinale Farnese ottenere gli fece nel 1545 il vescovado di Civitata, ma egli il dimise in capo a quattre anni e tornò a Roma, dove morì nel giorno 6 di marzo del 1558, nell'ottantesimesecondo anno della sua vita. E' sepolto nella chiesa d' Ara Coeli con un epitafio. Le Opere di Luca Gaurico raccolte vennero e pubblicate in Basilea, 1575, 3 vol. in fogl. V'ha in esse l' Elogio dell' astronomia o dell' astrologia, però che l'autore confundeva tali due scienze; una Descriz.one della sfera celeste; un Trattate del movimento dei cinque

(2) Tollin, nel suo trattato De Infettefante Heperatorum a dopo ini Telesler dicone che Ganries mert pel cattivi trattamenti, eni prevare gli fere fichireglia; ma è na errore. Borgaliai introduste rese astralogo ne' suci mocressos introdusée cuto natracipo né esté laggangil de Parinesce; el Apois gil demon-da per se premie al giusiamente indevinato propria. Guntien risposte che chi servicius propria. Guntien risposte che chi servicius perchè ignorara l'issante previso della su na-ccia. Il name ride di di fatta sensa specia-na e mottengia in arguito gii astrologi, (Talp parso il Boccalini mettia di pesere letta.

527 pianeti; delle Note sopra le tavole astronomiche, d' Elisabeta di Spagna e d' Alfonso il Savio; un Calendario reclesiastivo; il Calendario di Giulio Cesare; parecchi Trattati miramente astrologici; un Metado per insegnare la grammatica ad ogni sorta di persone nel periodo di trecento ore (dodici giorni e dodici ore); l' Elugio delle belle lettere, de' poeti antichi e della nobiltà vera: le più delle prefate opere erano già state stampate separatamente. Le seguenti non formano parte della raccelta, cui abbiamo er ora indicata: I. De conceptu natorum ex septimestri partu ex Valenti Antiocheno. Venezia, 1535, in 4.to: H De eclipii solis miraculosa in panione Domini observata; item de anno, mense, die et hora conceptionis, natieitatis, passionis et resurrectionis efue, Roma, 1559; Parigi, 1565, in 4.to; III Ars mystica de quantitate syllabarum in compenendis serilbas necesiaria, Roma, 1545, in 4.to IV dei Versi latini nel prime velume delle Deliciae poëtur, italorum, di Grutero; V Doctrina sinuum at arcuam, Basilea, 1367, in fogl, in seguito al Primum mobile d'Erasmo Oswald; e per ultimo delle Note mpra l'Almagesto di Tolomeo, sul Tropteto delle nascite di Abramo Judacus, e Riflessioni interno ai giorni critici. La vita di Gaurice inserita venne nelle Memoria di Niorron, to. XXX.

GAURICO (Pemponio), Pemponius Gauricus, poeta, cui la sua fine tragica, forse anesra pinochè i suoi versi vesero celebre. Fratello del precedente e nato, com'egli, in Gifoni, era nel 15t5 protessore di belle lettere in Napoli. Dotate d'ingegno ferondo, di molto spirito, ed avido di sapere. si appassiono per le arti, ed attese allo studio con sommo ardore, acquistandovi cognizioni variate quanto diffuse. Fatti aveva grandi progressi nell' architettura e vi

compose varj trattati. Scrisse pure, in latino, intorno alla scultura ed agli scultori antichi, Pisa, 1504, e Firenze, 1508, in 8.vo. Comunque conghietturale sia, la fisiognomonia o l'arte di conoscere il carattere e le inclinazioni degli nomini e d'indovinare le loro abitudini dai lineamenti del loro volto, sedotto l'aveva. Se n'era da senno occupato e credeva d'esservi riuscito. Ma la poesia fa quella, cui celtivò con solerzia maggiore. Lesse gli scritti de' poeti greci e compose le loro vite, non che nn trattato De arte poetica, Roma, 1541, in 4.to. Uscì alla luce an numero grande di sue poesie, che salirono alquanto in voga. Fece epigrammi, elegie, canti d'amore; celebrò la bellezza delle dame, cui serviva, e non seppe o non velle tacere de favori, cui pretendeva di averne ricevuti. Essendogli, dicesi, rivecito di legare un commercio galanta con nna femmina di qualità, ebbe la vanità e l'imprudenza di lasciare scorgere ne suoi versi tale lusinghiera ventura : senza: nominaria, la dinotò in modo da metterla in compromesso : fatto che in Italia, altre volte almeno, non si perdonava, e non venne perdonato. L'amante indiscreto perì vittima o della gelosia o della vendetta. Un giorno, partito essendo da Sorrento per andare a Castel-a Mare, disparve ad un tratto, senzachè sia stato possibile poi di sapere che cosa fosse di lui avvenuto. Venne supposto che stato essendo sesaltato per via da nomini apostati, fossero periti egli, i cavalli, i servitori, e che, per non lasciare indizio niune di tale delitto, fossero stati tutti gittati in mare. Tollie assegnò ad esso poeta nna sede fra gi' illustri letterati menturati, de'quali fece la storia. Se questi il fu, quantnuque troppo severamente punito, n'era alquanto L-Y. sua la colpu,

GAUSSIN (GIOVARNA CATERIA NA), celebre attrice del teatro francese (1). Il suo nome di famiglia era Gausson. Era figlia di una apritrice de palchetti in teatro e d'Antonio Gaussem, antido servitore dell'attore Baron. Sna madre meva nome Giovanna Collot e si faceva chiamare la Defry. Dotata d'una figura vezzosa e di primaticcio intelletto, la giovane Gaussin si esercità fino dall'età di 15 anni a recitare in commedie di società. Di 17 anni scritturata fu pel teatro di Lilla, in cui tanto piacque che le fu ordinato (nel 1751) di prodursi sulla scena di Parigi. Ottenne nel primo tentro del regno, particelarmente nelle parti di Gisnia, d' Ifigenia e d' Andremaca, applausi unanimi ed ammessa venne in esso azionista verso la meta dell'anno stesso. Breve tempo dopo, Voltaire, ammiratore delle sue felici disposizioni, le affidò la parte di Zaire. Ella superò le speranze del pubblico e quelle anelia dell'autore. Comunque bella sia tale tragedia, di cui , secondo la frase usitata, la Gaussin creava prima il primo personaggio, non v'ebbe che una voce per attribuire in grandissima parte all' attrice la buona riuscita dell' opera. Voltare del rimanente l'ascrisse ad essa con moltissima buona grazia, nella sua gentile lettera, che con incomincia: Giorane Gaussin, riced il mio tenero omaggio. Un' altra volta, scrivendo ad un amico interno alle prime rappresentazioni della Zaira, si espresse in tali termini: » Ho timore assai d'essere debito-» re ai grandi occhi megri della » Gaussin, alla maniera di rappren sentare degli attori ed al muore mescuglio di penuscehi e di tur-

(1) Se si dee credere a De Lériuet, caraliere de Moulty, i suni prenomi erano Marie Maddalena. Per buona sorie tale differenza non matila che puen alturrione. » per dovute al suo merito". Di tutti i poeti drammatici, ch' ebbero a rallegrarsi, per loro proprio conto, de talenti animaliatori di essa attrice, Nivelle de la Chaussée non fu il meno grato. Se non procai sinistri, egli le diceva in una lettera resa pubblica,

Je n' en dois qu' à toi seul un éternel hommage .

In summa si formerebbe un volnme di tatte le lodi in rime, di cui la Gaussin colmata venne per oltre 3e anni. Grediamo che rimandar si debbano ai Giornali di quel tempo e particolarmente al Mercurio le persone, che onriose fossero di leggere tali composizioni galanti. Nel 1752 la Gaussin ebbe nella Berenice un applauso brillante e tanto più lusinghiero che nell'epoca, in cui la celebre Leconvreur fatta aveva la prima parte di essa tragedia (nel 1729), la rappresentazione prodotto non avea one poco effetto. Tutti gli annali di teatro fanno menzione di sì fatto trionfo della Gaussin sopra l'illustre sua precorritrice. Narrasi che la sentinella, posta ivi d'appresso, pianse dirottamente e si lasciò cadere il facile, occupata meno del suo dovere, che intenerita dall'azione della commediante. Tale aneddoto fu argomento in quel tempo ad alcuni cattivi versi. che il provano autentico. Il talento della Gansin non era molto vario : craindi fu ella obbligata a stringersi per entro a breve cerchio, abbandonando alle Dumesnil ed alle Clairon quelle, che chiamate vengono parti di forza, oice, quelle che richiedono veemenza, un fare d'autorità ed un grande sfarzo di passioni somme. Ell'era perè d'una superiorità riconescinta ed incontrastabile in tutte quelle, oui caratterizza una sensibilità dolee, ingenna e penetrante: " ll po viso, dice La Harpe, lo sguardo,

GAU 510 n la voce; tutto era in lei proprio n ad esprimere la tenerezza : ell'a-» veva lagrime nella voce ". (Non è inutile d'osservare che sì fatta espressione figurata, di cui tanto sl busò, fu in origine arrischiata da La Harpe in onore della Gaussin ). Ell'era perfettamente assistita soprattutto dall'aspetto di candore e d'ingenuità della sua firenomia. In età di 50 anni faceva per auco illusione nelle parti di giovani amorose e principalmente in quella di Lucinda (nell' Oracolo), oui fece poco tempo prima che si ritirasse, con finezza e naturalezza deliziosa. Nondimeno l'abate de Fontenay dice a torto intorno a oiò: » A lei è debitore il n teatro del genere delle amorose inn genue". Tale maniera di personaggi era stata messa in iscenzi lungo tempo prima della Gaussin; e basta aprire i libri di Molière, onde assicurarsene. Si sa in quale grido venne la Debrie nell' Agrese della Scuola delle donne. Dicesi che per motivi di divozione la Ganssin abhandonasse l'aringo. cui correva, del teatro. Certo è che fatto avendo con un ballerino dell' Opera, chiamato Tacolaigo, nu mal matrimonio (t), divenne infelicissima e si disgustò della sua professione. Si ritirò dal teatro nel 1763 e mori nel giorno o di giugno del 1767. Tutti i letterati, che conobbero la Gaussin, fanno l'encomio delle qualità sne sociali. Era, essi dicono. huona, modesta, spiritosa, vaga, d'una dolce ilarità. L' aneddote segnente sarà prova almeno del suo disinteresse. Vissuto aveva in gioventà con Bonret. divenuto si famoso per la sua opulenza. Giovane anch' egli e non avende allora che la speranza di farsi ricco, esso amante appassionato

(1) Tavolsigo bastonata suz moglie ; et ri per buona sorte prima di lei ( nel giorne primo di mazgio dei 1766) sei crano spossio mel 176g.

avuto area la deholezza di sottorcrivere un biglietto in bianco alla Gaussin, alla quale era libero di mettergli la somma, che più avesse voluto, Divenuto appaltatore generale e milionario, Bouret si ricordò della sua imprudenza: non viveys seoza inquietadine sull'uso, che l'antica sua amica petesse aver fatto della sua sottoscrigione in bianco; ma, istrutta appena dei vani timori del finanziere, la Ganssin gli rimandò il biglietto, nel quale scritto non avea che le seguenti parole: Prometto d'amare Gausin per tutta la mia vita. Viene aggiunto che maravigliato di tale bel tratto. Bouret fu sollecito a mandare alla sua generosa amica una scodella d'oro, pie na di doppi luigi. E da osservare che due delle più celebri attrici francesi, la Gaussin e la Dangeville, si ritirarono dal teatro nel medesimo giorno. Il dispiacere, oni cagionò la prefata doppia perdita ai dilettanti dell'arte drammatica, è bene espresso nel discorso d'apertura, recitate da Danberval in nome de commedianti francesi, agli 11 d'aprile del 1765. Esiste l' Elogio suo nel Necrologo degli uomini celebri di Francia, 1768, nel tomo 111, pag. 116.

F. P-7. GAUTHEROT (NICOLA), nate a la-sur-Tille, nel 1755, prese nella cattedrale di Digione, in oni fanciullo tu nel core, le prime lezioni di musica e divenne uno de più dotti dimostratori del clavicembalo e della teoria musicale. Musico prefondo, Gautherot non eseguiva, ma sapeva con principi sicuri insegnare le combinazioni · infinite, che occorrono nella musica; e tolto aveva a fuodare la sua Teoria de' suens sopra l'applicazio» ne e l'esame delle vibrazioni di diversi istrumenti e principalmente del tam-tam de' Chinesi. Si occupò altresì delle scienze fisiche

e de'misteri dell'elettricità e del galvanismo, scoperte di cui cercava di penetrare le cause ed intorno alle quali lesse parecchie Memorie nella prima classe dell' Istituto. Le sue Ricerche sopra l'azione dell'elettricità nella preparazioni galvaniche ioserite venuero nel Gornale del Galcanismo, del dottore Nanche, anno 1805. Gautherot he in esse chiarita vera per osservazioni diligenti l'influenza dell'umido nello svilupparsi dell'elettricità galvanica, ed assegnò quale analogia avere possa la superficie de metalli con sì fatto svilupparsi Stava occupandosi di ricerche e di sperimenti puovi in tale parte della scienza, alla quale sacrificava il suo tempo. la sua fortuna ed anche la sua salute, quando merì a Parigi, ai 29 di novembre del 1805.

G-ce. GAUTHEY (EMILIANO MARIA). nato a Challon-sur-Saone, il giorno 5 de dicembre del 1757, andò a studiare le matematiche a Versailles, presso a suo nio, professore de pagi. Entre in seguito nella scuola de ponti e strade, oui dirigeva in quel tempo il celebre Perronet. Gli stati di Borgogna l' elessero sotti ingegnere nel 1758; e, breve tempo dope fatto venne membro dell'aceademia dolle scienze in Digione . Compato essendo nel 1267 a delineare una via da Chellon's Tonion-sur-Arroux, ricenobbe che si poteva condurre nello stagno di Long-Pendu, puoto di divisione d'un canale proporto da lungo tempo per unire la Saos na alta Loira, una quantità d'acqua molto più considerabile che non si fesse oredato higo allora-Convinto che fu di tale possibilità, l'esecuzione di si fatta grande impresa divenne il principale oggetto, al quale volgeva i anoi lavori. Visitò le grandi opere, ohe in tale genere esistevaco an Francia; ed

GAU approfittando di quanto l'esperienza iusegnato aveva, compilo a sue apese i progetti particolar:zzati del canalo, di cui abbiamo or ora parlate. Per lungo tempo niun' esecuzione fu data a tali progetti, perchè la compagnia, che intraprender i doveva non potè riuseire a trevare i fondi necess rj. Ma, finalmente la ioro importanza esseudo stata apprezzata dagli stati di Borgogna, si assunsero d'eseguirli, mediante un prestito cui conero autorizzati ad intavolare. I lavors, incominciats nel 1785, terminati furbio nel 1791, e da tal'epoca in por il conale del Contro, da t.haton fino a Digione, di venture leghe di lunghezza, non cessò d'ess-re navigabile Il numero del e sue cateratte è ottanta. Gauthey era stato eletto ingegnere e direttore generale de canali della Borgogna nel 1784. Ultre al cumule del Centro, lece eseguire in essa provincia molti grandi lavori, di cui i principali sono. le Darsene di Chalon-sur-Snone; il Ponte di Nacilly, sul Doubs; la Porzione del causie di congiunzione della Saona alla Yonne, compresa tra la prima di esse riviere e la città di Digion; finalmente la Parte del canale dal Doubs alla Saona, situata nel territorio dell'antica provincia di Borgogna. Gli ultimi due de' prefati canali erano stati incominciati nel 1785, ad un medesimo tempo col canale del Centro; e siocome uniscono il Mediterraneo con l'Oceano, pel Rodano da un lato e dall' altro per la Loira, la Senna ed il Reno, coniata venne in tale occa-ione nna medaglia, in cui è impressa l'iscrizione : Utriusque marıs junctio triplez. Si fatti lavori acquistarono a Gauthey grande ri putazione; e senibra che fosse per esserne rimeritato con la decorazione dell'ordine di S. Michele, quando sopragginasero le tarboleuze della rivoluzione. Avendo gli

avvenimenti uniti in un ordine audesimo gl' ingegueri de' paesi di stato e gl'ingegneri de ponti e stra-le di Francia, Gauthey eletto fu ispettore generale e chiamato venne a l'arigi in tale qualità nel 1771 . L' ardente sno carattere non gli permetteva che in nona cosa rimanesse indifferente, e per oitre 16 anni intervenne con grande attività in tutte le discussioni. alle quali turono origine i vari progesti sottoposti all' esame del consiglio. Le fatiche, cui sopportò in un giro, fatto nella Provenza nel momento de più forti caleri, gli cagionarono una stranguria, che le rapi ai 14 di Inglio dei 1806, in età di 71 anni. Era stato fatte membro della legione d'onore nell'epoca della sua creazione e comandante di essa legione alcuni anni dopo. I proprietari del canale di Briare scelto I aveano per loro consultore. Chalon, sua città nativa, fece scolpire il suo busto in bronze per gratitudine de vantaggi, cui trasse da esso. Gauthey era dotato di grande attitudine al lavoro, di tempera robusta e d' nna independenza notabile di carattere, i suoi costumi erano puri. la probità sua inflessibile. Il di lui padre, ch'era medico, lasciato gli aves una fortuna molto mediocre, cui non pensò mai ad accrescere, gli affari suni personali essendo stati quelli, di che sempre si occupò meno. Non ebbe figli da un matrimonio, cui fece in età d altre 60 anni con una sua parente : ma presso di sè allevò parecchi suoi nipoti e tutta la sua famiglia fin contantemente per lui oggetto di generosa beneficenza. Lasejo parecchie opere stampate, di cui le principali sono: I. Una Memoria interno all'applicazione della meccanice alla costruzione delle volte (1772, in 4 to ), nella quale risponde alle obbjezioni fatte da Patte contro la solidità della cupola nella chiesa

di Santa Geneveffa; II Una Mea moria contenente operienze sopra il carico, cui le pietre posiono sopportare. stampata nel Giornale di fisica. del mese di novembre del 1774! III Dioerse Memorie interno alle cateratte ed al canale del Centro, stampate verso il 1980 fra quelle del-I Accademia di Digione; IV Una Disertazione intorno ai danni soprao renuti ai pilastri della cupola nel Panteon franc-s- ad intorno ai mezzi di rimediarei (Parigi, 1708, in 4.to), V Un Progetto di derivazione fino a Parigi, delle riciere d'Ourcq, Therouen ne e Beueronne, da una parte, e delle riviere d' Euone, Juigne, Orge, Yvette e Biècre, dall' altra, 1805, in 4.to; VI Lettera al prefetto del dipartimento della Senna inturno alla derivazione della riviera d'Ource (Pa rigi, 1803). Ganthey stava occupandosi da più anni, quando la morte il rapi, ad unire in un Trattato compiuto sopra la costruzione de' ponti e de' canali navigabili i risultamenti delle sue ricerche e della sua lunga esperienza. Essa opera, lasciata manoscritta, non ria marra perduta pei progressi dell'arte: Navier, nipote dell'autore ed anch' egli ingegnere ragguardevole, ne pubblico già nel 1809 e 1813, 2 vol. in 4.to, arriochiti di aggiunte considerabili e d' un elogio storico dell'antore. Stampato altresi venne il Discorso recitato, il giorno 14 di luglio del 1806, sopra la tomba di Gauthey, da Lefebore, 1806, in 4.to. Gi-ti.

GABTHEER (Fastesco), canomico regolare dell' ordine de' Premoutratensi, dell' oservanza riformata, nate a Eur-le-Dro veresoi i messo del secolo XVI, imegio per lango tempo i a filosofta e la teologia nella sua congregatione ed iri occupivaria estriche seperiori; dopo di che conferito di remes il priorato-parrocchia d'Evilly nelle Calunogane. Pabblico:

I. Una Dissertazione, nella quale difende un'antica tradizione dell'ordine de' Premonstratensi interna ad un'apparizione della Santa Vergine a S. Norberto, in cui ella gli addità la forma ed il colore dell'abito del suo istituto. L'abate Uso nella Vita d'esso Santo trattò tale apparizione da finzione e cerco di provere che si fatta tradizione non risaliva a tempi moltissimo antichi. Il padre Ganthier la difende. se non con argomenti ai quali con vi sia che rispondere, con ragioni per lo meno plausibili e coo una erudizione, che gli fa 'onore; Il L' Apologia della mederina duretanione: è una risposta all'abate Ugo: la Dissertazione e l'Apologia vennero in Ince in Parigi, presso la vedova Chardon, in 4 to. e nel Giornale di Sileure nel 1705. Composto aveva altresì un Dizionario dell' origine delle cose. 5 vol. in fogl. " Opera. dice Calmet, d' una vasti-» to e d'un sapere im nensi, che con stò ao anni di levoro all'autore". Era interamente compiuta e pronta ad essere posta sorto il terchio, quando il padre Gauthier mort in Evilly, nel giorno prima di settembre del 1620 Esso religioso commendevole tanto per le virtù sue che per le profonde sue cognizioni: compianto venne dai dotti e dai snoi confratelli. L-r.

L—r.
GAUTHIER (Francesco) prete, anto nel secolo XVII, in Reholmago presco a l'alaine area pet 
le negoziazioni una certa aliaina 
naturale cui ignorb per lingo 
naturale cui ignorb per lingo 
ne di feco scoprire. Una faccia perionale obbligata avendolo a 
passanze in Inghilterra, ivi divenconditatore del cappellano del 
natesconillo de Tallirati, ambiositore di Pfancia. Dipochè richiacontinuò a dimorare in Londra, 
na svanda, duce Voltaire, altre

GAU uffizio che quello di celebrare la me-sa nella cappella privata del coute di Gallas, ambasciatore di Germania. Imparato aveva l'inglese; e siccome amavalo studio, si era rese famigliari le opere migliori scritte in tale lingua. Un nomo di spirito e che parli in modo piacevole sopra materie di rilieve deve sempre finire con farsi ascoltare : e- ciò avvenne all'abate Gauthier. Ammesso nelle migliori soc età, in presto ricercato da più persone di considerazione ed iniziate negli affari pubblici. La parte opposta a Marihorugh voleva la pace con la Francia, perobè ella era il mezzo di torgli il comando dell'esercito e di scemargli il credito. L'abate Ganthier messo venne a parte di tale disegno ed ebbe commissione d'intavolare col ministro francese una nego/iazione, che pute se venire disconfessata se la proposizione fosse stata male acculta. Verso la fine di gennajo del 1711 egli arriva a Versailles. va in casa del marchese di Torcy e gli dice senz'altro preambolo: Volete voi la pare, Signore? vengo & recarei i messi di tratturla. Con ciò, dice de Torcy, domandava ad un moribondo se voleva guarire. Le negoziazioni furono d'allora in poi proseguite segretamente e terminarono con la pace d' Utrecht nel 1713. L'abate Gauthier ricompen sato venne del zelo e della capacita, cui mostrato aveva in tale faccenda, col dono delle abazie d'Olivet e di Savigny; fatti gli vennere pure considerabili presenti dal re di Spagna e dalla regina Anna. Esso negoziatore morì nel giorno 15 di giugno del 1720. Il sno ritratto la intagliato da Hortemels e da Desrochers.

W-s. GAUTHIER (FRANCESCO), stamnatore, nato nel secolo XVII in Marnay, picciola città della France Contes, esercità la sua profes-

sione in Besanzone dove morl nel 1730. E autore di Canno de Natale nel dialetto di Besanzone, molto inferiori ai Cantici borgognoni di La Monnoye, ma ne quali occorrence nondimeno tratti piccanti e descrizioni piene d'originalità, tra le altre quella della processione generale. Fatto ne venne un nnmero grande di edizioni, di cui la migliore è quella del 1751, 2 vol. in 12. Deve esservi in fronte un avvertimento di quattro pagine sopra i varj scritti, che compongono tale Raccolta e che vennero male a proposito tolti nell' edizioni susseguenti Il compilatore del presente articolo ne sta approntando una nnova, che aumentata verrà d' nn glossario contenente la spiegazione delle voci più difficili del dialetto bisontino.

W-1 GAUTHIER (FRANCESCO LUIoi), baccelliere in teologia, paroco di Savigny, nato in Parigi ai 20 di marzo del 1606 e morto nella città medesima il giorno o d'ottobre del 1780, esercità l'uffizio del ministero pastorale per oltre 52 anni con un zelo, che mon si smentì mai e non cessò di produrre nella parrocchia di Savigny i frutti più abbondanti per le istruzioni solide e multiplicate, cui faceva regolarmente, per le sue pie fondazioni e carità e per la decenza, oui venne a capo d'introdurvi nella celebrazione dell'uttizio divino. La sua opposizione alla sottoscrizione pura e semplice del formulario escludere lo fece dalla Francia. Aderì all'appello, al riappello ed al concilio d'Utrecht. l'ale modo di pensare non impedi che ricevesse più volte contrassegni di stima da de Vintimille. di cui il tratello era signore di Savigny. Egli pubblicò, mentre era vivo: I. Trattoto contro i balli e le cattive cansoni, seconda edizione. 1775, in 12; II Trattato contro lo amore degli ornamenti ed il lusso degli abini, 1795, in 12 1ll Riffessioni cristiane sopra gli O dell' Avento, 1750, in 12; IV Riffessioni cristiane sopra le oto beatitalina, 1755, in 12. Lisoide un numero grande di altre opere manoscritte, due volumi d'Istrussoni famigliari per le domeniche e le feste stamp nel 1794, 2 vol. iu 12: di tale opera v'ha una continuazione rimasta manoccritta.

T---D. GAUTHIER (LA), commedian te, nata a Parigi nel 1602, animessa nel teatro nel 1716, ritiratasi nel 1723, morta religiosa nel monasteto delle Carmelitace di Lione, nel 1757, si rese meno celebre per la voga, in cui venne nell'aringo tea trale, the per la «na conversione repentina e quasi miracolo a. Toocava ella appena l'anno suo trentesimo e, secondo le sue proprie espressioni, stava immersa in Parigi in un mare di delizie, quando l'idea di rinunziare interamen te al mondo le venne ad un tratto inspirata da una messa, cui avnta avera la funtasia d'ascoltare in ocessione dell'anniversario della sua nascita (il dì 26 d'aprile del 1722). In vane gli amici, i parenti, i pro tettori tollero tutti distoria de un proposto, di cui supponevano che presto o tardi il sarebbe pentita: ella persisteva eroicamente nella sua pia risoluzione; e, subito dopo il giorno di Pasqua, epoca in cui ottenne il suo ritiro, parti per una casa religiosa del Maconnais, da dove si recò a Lione nel convento, detto dell'Antiquaille, Raccomandata dal rispettabile Lunguet, paroto di S. Sulpizio, la Ganthier non durò fatica ad ottenete la protezione dell'arcivescoro di Lione, Villeroi, il quale le agevolò in breve tempo l'ammissione nel convento delle Carmelitane: in esso ella vesti il sant'abite, depo tre mesi di prove (ai 20 di gen majo del 1725). Il prelate atesso

presiedeva alla cerimonia, che, non ostante l'estremo rigore della stagione, attirato a eva un immenso concerso di spettatori. La suora 4gostina della Misericordia, così venne d'allora in poi chiamata la Gau thier, visse treotadue anoi nel fondo del sno chiostre, senza prevare altro dispiacere che quello di non esservi entrata più preste, e senzachè nulla perdato avesse dell'ilarità sua naturale. La vivacità, che in lei si conosceva, cambiata si era in fervore pei suoi doveri di religione, e si narra che divenuta essendo cieca negli ultimi anni della ana vita, non volle mai permettere che la servissero in niuna maniera. Una pensione di 1000 franchi, cui aveva ottenuta, rinunziando al teatro, le somministrava i mezzi di darsi all'inclinazione sua per la beneficenza; e le sue pie relazioni con la regina Maria Leczinska, is quale non disdegnava di seriverle, le procacciavano nel convento nosconsiderazione, cui non cercava. Oggetto della curiosità pubblica non meno che della venerazione de'fedeli, suor Agostina ricevesa frequenti visite: le amava molto. dicesi, perché si piaceva di parlare; e si aggiunge che il suo com ersare riusciva dilette ole al somno. Il papa concesso le aveva un breve per comparire in parlatorio col volto scoperto. (Le persone, che narrano tale latty, non ne fanno conoscere i motivi). La conversione delia Gauthier ha dovuto sembras re tanto p:ù straordinaria agli abitauti della capitale, in casutoche in essa artrice, nel fiore allora dell'eta, miuna cosa veduta si era che somigliato avesse a divozione. Il carattere suo era impetnoso, ardito, inclinate al piacere, ed il numero de suoi amanti era stato considerabile. Si narra che, pre-a da una funesta passione pel suo compagno di teatro, Oninault-Duiresne, e non petende persuadere este

grande attore a sposaria, ne concepisse un dispiacere sì profondo, che tale circostanza venne da alcuni considerata come il principio segreto della sua vocazione. Del rimanente non era senza abilità per la commedia. La Gouthier creò il personaggio della zia nel Matrimonio futto e rotto di Dufresny ; e sembra che rappresentasse con molto applauso quello della Jobin nell'Indocina. Ella era grande e benfatta, dice Duclos, e la sua carnagione aveva freschezza. Paceva versi passabili e dipingeva benissimo in miniatura. Il vigore del suo braccio era prodigioso, e pochi avrebbero saptito lottare contro di lei . Il conte di Sassonia, di cui la forza era divenuta celebre, essendo un giorno rinscito a farle piegare il pugno, dichiaro che di tutte le persone, le quali volute a evano provarsi contro di lui, molte non ve n' erano che tanto lange gli avessero resistito. Ella accartocciava nn piatto d'argento come se stato fosse un cialdone. Donzella, veramente straordinaria, divenne l'esemplare del suo secolo e scrisse ella stessa la storia della sua conversione. Tale relazione contiene molte particolarità e circostanze, poco suscettive d'esame, ma che nondimeno sono curioso ed interessano. Si legge nel primo volume d'una compilazione pubblicata da Laplace, col titolo di Seritti interessanti e poco noti. F. P-T.

GAUTHIER (Uco), medico de re, dottore in medicina dell'università di Montpellier e della faccità di Parigi, nateque a Ricers, in Bargogas, e morì verso il 1752. La san vita nulla somministro di biografi, che degno fesse d'essere trannadato alla posterità; ma, oltre parecchie Memorie inserite in varie rezcotte, lasciò le opere seguenti: 1. Introduzione alla cognizione delle plante, o Catalogo del

le piante usuali de Francta, Avienone e Parigi, 1760, in 12, Parigi, 1785, in 8.vo. Tale operetta, nella quale le piante, adoperate in medicina, ordinate sono in classi secondo le loro qualità fisiche dominauti, come per esempio, la dolcerza, l'amarezza, l'acidità. I agrezza, es., è notabile per la precisione, con la quale l'autore indica le virtù, che venivano loro attribuite a quel tempo; Il Manuale delle fasciature chirurgiche, 1760, in 12. Sembra che tale opera cui non abbiamo potuto procacciarci, meritato non abbia di essere citata da Haller; Ili Elementi di chirurgia pratica, che fanno parte delle opere di Ferrein, tomo I, 1791, in 12. Sì fatti elementi, compilati dalle lezioni di Ferrein di cui Gauthier fu amico e discepolo, quantunque non compiuti in molti aspetti, sono degni della riputazione di quest'illustre professore; IV Dissertasione sopra l'uso de caustici per la guarigione dell' ernie, 1774, in 12. L'autore afferma che il poco buon successo degli antiohi nell'uso di tale mezzo dipende noicamente dai vizi delle loro pratiche; ma che valendosi dell'acido solforier, il solo caustico, di cui raccomarda l'uso nell'operazione, essa riesce d'un'efficacia certa ed esente da tutti i pericoli, - Gauthier, medico di Nantes, presento nel 1717 all'accademia delle scienze una macchina di sua invenzione per dissalare l'acque del mare. - Gap-THER (Giovanni), di Montalbano. dottore di medicina in Montpellier, medice del re, scrisse un brete Trattato del male veneteo. 1617. in 12 compilazione inferiore alla mediocrità.

CaUTHIER (Grovanxi), chirurgo maggiore ne cavalleggieri delle guardia sotto Luigi XV, nato in Montainville, presso a Versailler, il giorno so di luglio doi 1717, fece la guerra del 1761 in Germania e giovò in essa alla casa del re, come anche a tutto l'esercito. in segnalato modo con l' opera sua, onde il re tenne che ricompensare il dovesse con lettere di nobiltà e con l'onorevole titolo di chirurgo consultante degli eserciti moi. Nel 1775 decorato venne del-l'ordine di S. Michele e divenne chirnrgo di Luigi XVI e di Monsieur, fratello del re : nel 1777 eletto fu ohirurgo maggiore in capo ed ispettore pe' dipartimenti della guerra, della marineria, degli affari esteri e degli ospitali militari. Era membro onorario della società d'emplazione, delle scienze, arti e belle lettere di Liegi; delle accademie di Londra e di Berlino, Sommamente affezionato alla famiglia reale, non dissimulò i sentimenti suoi, anohe in mezzo ai furori della rivoluzione. La sua grand'età, i servigj, che prestati aveva in Versailles oni abitava, ed il rispatto, che ognuno gli avevafurono la sua salvagnardia. Morì in essa città, nel giorno 22 di settembre del 1803, commendevole non meno per la purità de' costumi ed i lumi del suo spirito, che pel zelo in soccorrere i poveri, i quali reclamavano il soccorso delarte sna. Lasciò numerosi scritti, pieni di fatti curiosi e di note intorno ad operazione chirurgiche molto singolari : avrebbero essi bisogno d'essere posti in ordine; ed una penna alquanto esersitata potuto avrebbe trarne un profitto utile all'arte: sono rimasti nelle mani della sna vedova.

GAUTHIER BR L. PEYR. C. Enggellate col suo sigillo. Tal'è .

NIE, antice sorivano degli affari tribiusce al regos (Roberto Gaguin atterit, in aggiuit socrettore alla l'abste di Vertot in una Dustrivetti, and tribius control de l'accidente del Gagin sia enell'Asia attrasticable, tradot- à favolore; che nell'intervallo ci-dal sebeso, 198-9-5, 5 vol. in tanto dal 157 pa 1 1573 a 1370 a 1370 a 1570 a 1

4.to; più 1 vol. di stampe; Il Saggio storico e politico introne allo stato di Geneva, 1994, in 18-vo; Ill Vinggio in Islanda per ordine di 9. M. Daner. Iradotto dal danee di 9. M. Daner. Iradotto dal danee la S. vo, ed al lante in 4.to. I tren S. vo, ed al lante in 4.to. I tren ini volumi seltanto sono di Gauthier de la Peyronie, gli altri dae di Biornerod, norvegio.

GAUTIER, sire d'Yveror, cameriere del re Clotario I., perdato avendo la grazia del suo signore in conseguenza di alcuni raggiri, parti dalla corte di Francia e passò ne' paesi stranieri, in cui per dieci anni fece guerra ai nemici della fede. In capo a tale tempo, sperando che la collera del resi fosse alla fine calmata, ne tornò, passando per Roma, dove il papa Agapito gli diede lettere di raccomandazione per Clotario. Arrivò a a Soissons, capitale allora del regno, nel venerdì santo dell'anno 556; e sentito avendo che il re era in chiesa, andò ivi da lui, gli si gittò si piedi e lo sconginrò a per-donargli pei meriti di Gesù Cristo crocifisso; ma Glotario, non tocco dall' umile sua preghiera, senza rispetto per la santità del luogo riconosciuto avendo Gautier, gl'immerse la sna spada nel cuore. Il papa, istrutto di tale atto di crudeltà, minacciò Clotario di scomunica, se non si affrettava a riparare il suo delitto. Clotario eresse allora la signoria d'Yvetot in regno per essere posseduta dagli eredi di Gantier, e ne fece loro spedire lettere da lui sottoscritte e suggellate col suo sigillo. Tal'è l'origine, cui Roberto Gaguin attribuisce al regno d'Yvetat: ma l'abate di Vertot in una Dissertazione, inserita nelle Memorie dell'accademia delle iscrizioni, tom. IV. dimostra che il racconto di Gagnin è favoloso; che nell' intervallo solYvetot presero la qualità di re, fatot comprovato da documenti, sopra il quale però gli storici contemporanei non danno piegazione, in guiss che si ridures comi dell'ytetot in regno. Duputel, del l'accademia di Rouen, intraprese mondimeno, al giorni nostri, di ri-porre tale fatto nel nunero desili avvenimenti istorii. Vedasi il finaresto annificio deli notici. Vedasi il finaresto annificio dell'orio della presenta dell'accademia, pito, in Xio, pug. 181 (1).

GAUTIER (UBERTO), nominamal a proposito Enrico dallo

to mal a proposito Eurico dallo sterico di Nimes, nacque in essa città, da genitori protestanti. nel di 21 d'agosto del 1600 Da prima dottore in medicina, cambiò presto professione, tratto dall' inclinazione sua per le matematiche, fatto venne in egnere del re nella marineria, in segnito ispettore generale de ponti e strade, ed ebbe molta parte ne lavori che si fecero al sue tempo in Linguadocca. Gan tier non si limito agli studi relativi all'arte sua; coltivò pare le belle lettere, la fisica, e credeva nell'astrologia giudiziaria. Pabblicò un numero non poco grande di opere: I. Trattati di fortificazione con l'esame de' metodi, di cui turti il valsero fino ad ora per fortificare le pinzze, Lione, 1685, in 12; II Trattate delle aimi da fuoco, tanto de cannoni, di cui si fa uso in terra ed in mure, come de' mortari pel tiro della bomba, col modo di dirigere la loro portata, ivi . Ill Dissertonione sopra le acque minerali di Bourbonne-les-Bains, in tui viene dimostrato con

(i) \$\overline{1}\$ possing a lived remultare to Proor delie storic det repo of Prost, of German in Rusult, Parigh, (51), in \$\overline{1}\$ to Intertactions upon the protect progo, delf abande der Thullerten, nel Dietes ware, delto Francia, tome III ; a Sondwente l'eccellente Electrigione di Fancenazion un medisimo soggetto mei immo primo della Derratione dell' Alta Koppanella, di Ognassali Daplessis, 25. uno sperimento che il calore di tali arque non proviene che da un fermeuto, Troyes, 1716, in 8 vo; IV Nume congluetture finche concernenti la disposiz one di tutti i corpi animati (Meanx, 1721); V La bildioteca de' filmofi e de' dotti, tanto antichi che moderni, con le meraviglie della natura, in cui si scorgono le loro opinioni sopra ogni maniera di fisiche materie, come pure tutti i sistemi, cui poterono immaginare fino al presente intorno all' unwerso; e le loro più belle sentenze sopra la morale; e finalmente le nuove scoperte, cui gli astronomi fecero ne'cieli, 1725, 2 vol. in 8.vo. ivi, 1935-34, 5 vol. in 8.vo; compilazione da nulla, per ordine d'alfabeto : Alessandro, Ciro, il profeta Isaia figurano in essa nel numero de' filosofi; VI Nuove conghietture sopra il globo terrestro; VII Storin della città di Nimes 17:4, in 8.vo: produzione superficiale, senza esattezza senza critica e senza stile; VIII Trattato dell'arte di lavare i vari disegni che si mandano alla corte, Lione, 1637, in 12; IX Trattato della costruzione delle strade, tanto di quelle de'Romuni, che de' moderni, in ogni sorta di luoghi; i decreti, editti e dichiarazioni del re, concernenti i ponti e le strade; Dissertazione sopra i progetti de canali di navigazione, d'irrigamento, e per la condotta delle fontane; altra Dissertazione sulla condutta degli ulberi pei vascelli del re, dalle foreste, in cui sono tagliati, fino ne' porti di mare, ai quali vengono destinuti , Parigi, 1715, in 8 vo: ivi , 1721 , 1728, 1751 ; tradotta in tedesco. Lipsia, 1750, in 8.vo ; X Trattate de' pontidel modo di costinire tanto quei di muro che di legno, in ogni sorta di soggetti, Parigi, 1716, in 8.vo; id., edizione aumentata, 1725, 1728 1765, in 8.vo. con a6 stampe; XI, Di sertazione, in cui vengono sciolte la difficaltà sopra la spinta delle valte e degli archi di varj abbassamenti, intorno ai pilastri, agli spigoli, al carico

d-lle palafitte, al profilo de' muri che decono sostenere terrazze, terrapieni, ec. In essa opera Gautier cerca di confutare alcuni principi di Vanhan intorno alla spinta delle Jerre, e critica quanto scrisse Lahire su tale materia: confutato venne auch egli nelle Memorie dell'accademia delle scienze, auno 1726. Gantier levò le Carte delle diocesi di Tolosa, Beziers, Agde, Nimes, Uzès, ed Alais: l'ultima rimase iuedita. Il vescovo Fléchier convertito l'avea nel 16%; egli morì da filosofo, in Parigi, ai 27 di settembre del 1757.

V. S. L. GAUTIER. V. GAULTIER, GAU-

THIER & WALTERO. GAUTIER DAGOTY (GIACOmo), marsigliese, indicato sovente nelle opere sue col titolo di Gautier padre e di Dagoty padre, fioriva in Parigi, nell'ultima metà del secolo XVIII e fu membro dell' accademia delle scienze di Digione. Pittore. incisore, notomista, sì occupò di fisica, di storia naturale, e si qualificava inventore dell'arte d'intagliare e stampere in colori naturali. Leblon aveva per altro usato, prima di lui, un metodo simile, con questa sola differenza, che Gautier metteva quattro colori in uso, mentre Leblon non ne impiegava che tre. I numerosi rami, cui stampo con tale metodo costituiscono il principale suo titolo alla fama: sono nondimeno di tinta si oscura, di si imperfetto disegno, e v'ha tanta confusione ne colori, che, non ostante i laboriosi sforzi dell'autere e di parecelii suoi figli ende met-terne il metodo in voga, è desse compiutamente caduto in disuse e sembra condannato ad un grusto obblio. Argomento a parecchie ane opere forono la fisica, la storia naturale, la pittura: le altre, e sono le più importanti, concernone con

GAU esclusiva la notomia: I. Miologia del capo, in otto stampe, Parigi, 1745, in 4.to grande; Il Miologia della faringe, del tronco e delle e-stremità, in dodici stampe, Parigi, 1748, in 4 to grande. Esse due raccolte, stampate a colore, come anche tutte quelle, che dall'autore vennero pubblicate, incise vennero conformi alle dissezioni, e con le tavole esplicative di Daverney; esistono alle volte unite col seguente titolo: Miologia compiuta, o Descrizione di tutti i muscoli del corpo umano, in venti stampe, Parigi, 1746, in 4.to grande; III Notomia compiuta del capo e di tutte le parti del cercello, otto stampe, con le tavole esplicative, Parigi, 1748, in 4.to grande : tale parte rappresenta l'origine de nervi, diversi spaccati del cervello, propri a farne nsaltare le varie parti : ella frutto all'autore una gratificazione di 600 fr., che dai re gli venne accordata; IV Notomia generale delle vucere, angeiologia e neorologia, con la figura d'un ermafrorlito descritto de Mertrud, diciotto stampe, Parigi. 1752, in 4.to; V Sposizione anatomica della costruttura del corpo umano, contenente la splancnologia e la neorologia, venti stampe, Marsiglia, 1759, 1763, 1770, in fogl.: venne aggiunto un supplimento all'ultima edizione; VI Esposizione matemica de' mali venerei, sopra i mi dell' uomo e della donna, quattro stampe, Parigi, 1773 in foglio. Il bubbone, i porrifichi e le ulcen sono le sole malattie veneree, rappresentate nella prefata raccolta; VII Esposizione anatomica degli organi de sensi, unita alla necrologia intera del corpo umano, sette stampe, Parigi, 1775, in fogl.: le tavole esplicative contengono varie ipotesi sopra l'elettricità animale e sulla sede dell'amma; VIII Anotomia delle parti della generazione dell'u> mo e della donna, con quanto concerne la gracidanza, il parto e l'angeiologia del feto, Parigi, 1778, in fogl. seconda edizione, aumentata del taglio della sinfisi e della descrizione delle parti suscettive ad essere tocche in tale operazione, otto stampe, Parigi, 1785, in foglio. Tra le altre produzioni di Gantier Da goty padre porremo; IX Una Lt. tera concernente la nuova arte di stampare i quadri con quattro colori, Parigi, 1740, in 12: tale arte, alla quale è dovnto il grande numero di stampe, cui l'autore pubblico, consiste nell'adoperare soltanto il nero, il turchino, il giallo ed il rosso, i soli colori, cui egli considerava come primitivi; X Nuoco sistema dell' universo, Parigi, a vol. in 12. E' soggetto del primo volume, pubblicato nel 1750, col titolo, cui abbiamo or ora indicato, il combattere la dottrina dell'attrazione universale, il provare l'esistenza del voto, la sua necessità pel moto, ed altre simili follie, ridicole e fragili basi d'una specie di sistema, cui credeva di potere opporre a quello di Newtou. Il secondo volume, stampato nel 1751, venue in luce col titolo di Croagenesia, o generazione de' colori, contro il sistema di Newton: l'autore adopera di combattere l'esame de raggi solari e la loro separazione in sette colori primitivi col mezzo del prisma; nega che il bianco sia il risnitamento dell' nnione degli altri colori; qualifica ipotesi le proposizioni più evidenti e le più luminose scoperte del filosofo inglese, e loro sostituisce con le opinioni più hizzarre le idee più stravagausi; XI In risposta alle troppo giuste critiche, cui meritava una produzione di tal fatta, Gautier pubblico col titolo di Confutazione della difesa de' Nectoniani un opusculo pieno di frivoli argomentazioni, di sperimenti non esati, ed in cui fa i più vani sforzi onde sostenere il suo ridicolo sistema, Parigi, 1752, in 12, 6g.; XII La Zoogenia, o gegenerazione degli animali, Parigi, 1750, in 12, è un'opera seritta in confutazione de' vari sistemi de' partigiani delle uova, del seme e di altro, sopra la generazione. Con ipotesi affatto arbitrarie e quanto quelle, cui combatte, e con pietesi sperimenti onninamente labi e supposti l'autore cerca di provare che l'embrique esiste pienamente formato nel seme del maschio, con cui lanciato viene, durante la copulazione, nella matrice della femmina, non facendo in essa che svi-Inpparvisi , XIII Le Ourrogaioni intorno alla fision, alle storia naturale, el alla putura (origine primitiva del Giornale di fisica, cui sta compilando oggigiorno de la Métherie) sono una raccolta di osservazioni, di sommari, di memorie e di critiche sopra i prefati oggetti diversi e costituiscono il primo giornale francese, che stato sia dedicato alle scienze fisiche. Dal 1752 al 1755 ne uscirono alla luce diciotto Numeri in due edizioni, di che nna forma 6 vol. in 4.to; l'altra è in 12: la prima contiene un numero grande di stampe in colore; la seconda n'è priva. Toussaint continuò sì fatto giornale col titole di Osservazioni periodiche intorno alla fisica, alla storia naturale ed alle arti, o Giornale delle scienze e delle arts, con rami stampati in colore, da Gautier figlio, 3 vol. in 4.to. contenenti gli ultimi sei mesi del 1756, e l'anno 1757. L'abate Rozier, da prima semplice cooperatore di Gantier, assunto avendo la direzione d'esso giornale, Gautier se ne lagno al guardasigilli e lece rinnovare il suo privilegio; ma in conseguenza d'un accomodamento tra i due autori il nuovo compilatore continuò a pubblicarlo sotto il suo proprio nome, con figure in rame (Ved. ROZIER); XIV Osservazioni intorno alla pittura ed ai quidri antichi e moderm, Parigi, 1755 avol. in 12; XV Raccolta di piante u uali

540 GAU intagliate in colors, Parigi, 1767. in 4.10. Tale raccolta, cui l'autore prometteva di estendere fino a 500 prante, rimase non compiuta pel sequestro e cattura degl'incisori. Non ne vennero in luce che tre distribuzioni: la prima contiene dodici piante e l'ultima quattordici. Durante l'interruzione forzata di tale impresa, Renaud se ne impadroul e fece una continuazione ad essa raccolta, con le stampe in nero, sopra le quali faceva applicare colori ad acquarello, il che richiedeva più tempo, lavoro e spesa,che la maniera di Gautier, e perciò non ebbe neppure essa molto spaoeio. Quest'ultimo prometteva di aggiungere alla sua raccolta un testo in 8.50, in cui doveva pubblicare la nomenclatura di Tournefort, quella di Linneo ed il suo proprio sistema, nel quale le piante. spogliate degli organi della fruttificazione (come appunto, egli dice, si vedeno durante la pin lunga parte dell'anno), essere dovevano ordinate in 22 famiglie, secondo la considerazione delle radici: in dieci famiglie, sotto aspetti degli steli ; ed in ventisei , relativamente alle foglie; XVI. In febbraio del 1768 (Giorn. de' dotti, 1768, p. 145), Gautier pubblicò un Manifesto, in oni annunziava una nuova raccolta di piante stampate a colori naturali, contenente le piante purgatioe, tratte dal giardino del re e da quello degli speziali di Parigi: essere dove va composta di sassantaquat. tro stampe e presentare in fran-cese la descrizione e le virtù mediche di tali piante. Ma siffatta nuova impresa non gli successe più fortunata e venne prontamente sospesa per mancanza proba-

bilmente di associati. A giudicar-

ne dai disegni scorretti o difettosi

delle piante, cui contiene il sesto

quaderno d'essa raccolta, il solo di

cui sembra che stato sia pubblica-

to, Parigi, 1-76, in 4 to, la bota-

nica e l'arte della pittura poco perderono nell' interruzione dell'opera. Gantier padre, più degue di venire citato per la somma varietà e quantità grande delle sue produzioni, che per la giustezza del suo spirito, per la profondità delle sue viste o l'utilità delle one re sue, în costretto a sostenere numerose contese polemiche e provò molestie senza numero, durante la laboriosa sua vita. Egli morì a Parigi, verso la fine del 1785, ed in età molto avanzata, in conseguenza d'nn avventura, cui Bachaumont parra nel modo seguente: Gautier era stato cancellato dal catalogo de' membri dell' accademia delle scienze in Digione per maneggi di Maret, segretario d'essa società, col quale avuto avera contesa. Avendo quest'nltimo commessa la mala azione di fare inserire, alonn tempo dopo, tale nuova ne giornali. Gautier, leggendola in un foglio pobblico, ne rimase tocco da sì profonda pena, che nell'istante cadde in un estremo abbattimento, da cui condetto venne rapidamente alla tomba. - GAUTIER (Arnaldo Allodio ), figlio del precedente, al quale successe nell'arte d'intagliare e di stampare coi quattro colori, attese alquanto alle apere seguenti : I. Opervazioni periodiche intorno alla storia naturale, alla fisica ed alle arti, con istampe in colori naturali, Giornale incominciato nel 1752 e continuato. nel 1771 e 1785, da Rozier e da una società di letterati ed accademici, in 4.to. La morte di Gautier figlio. avvenuta fino dal quarto Numero impedi la continuazione d'esso Giornate, che incominciava a divenire interessante ed uscire dovera alla Ince una volta per settimana ; II Tuvole di storia naturale impresse a colori, Parigi, 1757, in 4.to: è la raccolta pura e semplice e senza testo degl' intagli contenuti nei o vol. del Giornale ( di cui più volte

GAU

detto venne nel presente articolo), dall'origine sua fino al 1771, epoca, nella quale l'abate Rozier v'introdusse le figure stampate in nero; III Corsa compiuto de anatomia, dipinto ed intagliato a colori e spiegato da Jadelot, Nanci, 1775, in f. L'antore uni in tale raccolta tutte, le stampe anatomiche, che erano state incise e pubblicate in varie epoche da suo padre. - GAUTTER ( Giovanni Battista) (1), figlio di Giacomo e fratello del precedente, morto a Parigi nel 1786, pubblico col titolo di Galleria francese una serie di ritratti degli nomini e delle donne celebri, comparse in Francia, con un compendio della lor vita, Parigi, 1770. in 4.to grande. Annunziata era una distribuzione per mese, composta ciascuna di sei ritratti e di 50 o 60 pagine di testo: non ne vennero in Ince che le due prime ( maggio e gingno 1770), avendo l'autore ceduto il suo privilegio ad Hérissant figlio, il quale pubblicò un secondo volume in fogl. picc., 1772, con ritratti intagliati da Cochin. Gautier pubblicò allora la Monarchia francese o Rarcolta cronologica de' ritratti di tutti i re e de' capi delle primarie famiglie, Parigi, 1770. in 4.to: impresa sfortnnata ancora pinechè la precedente, poichè non ne comparve che un fascicolo, contenente i ritratti (in piedi) dei primi sei re, da Faramondo fino a Chidelberto, corredati ciascuno di due o tre pagine di testo. — GAU-TIER DAGOTY ( Fabiano ), quinto tiglio di Giacomo, nato a Parigi verso l'anno 1750, annunziata avea per associazione nel 1771 una Storia naturale o Esposizione generale di tutte le sue parti, incise e stampate a colori naturali . le prima parte, contenente il reguo minera-

le, avere doveva da ottanta in cento stampe ed uscire alla luce per distribuzioni di dieci stampe ciascuna, in 4.to grande. (Giornale di fisica, aprile 1751, p. 321). Gn-r.

GAUTIER DAGOTY (EDUARno), figlio di Giovanni Fabiano, fece progredire alquanto l'arte dell'incisore a celori con più tavole. Esso artista pubblicò verso il 1780 una distribuzione di 12 stampe in tale genere, intagliate conformemente ai dipinti della galleria del Palazzo Reale: siffatto lavoro, che aver doveva una continuazione, non venne proseguito per mancanza di associati. I soggetti sono, la Leda di Paolo Veronese; il Cupida, del Correggio ; la Venere nella conchiglia; altre due Veneri; Gioce ed Io, di Tiziano: l'Amore e Psiche, del Guido; la Bagnuiuola, di Le Moine; Guseppe e Putifar, d' Alessandro Veronese; il San Francesco, di Van Dyck; la Maddalena, di Lobrun; e la Bersabea, di Bounieu. Disgustato del poco bnon successo di tale impresa, Goutier si ritirò in Italia e morì a Milano nel 1784. - Si conoscono altri artisti di nome Gautier o Gaultier : Leonardo GAULTIER incisore a bulino, imitatore di Crispino de Pas, nato in Magonza nel 1552, fece pa-. recchie stampe nel genere della storia, di suo disegno e di varj artisti. - Nicola GAUTTER, nato a Pacigi nel 1575, intagliò diversi soggetti della storia d' Enrico IV. - GAUTIER (Pietro), pittore ed incisore, il quale viveva nel secolo passato, intagliò diversi soggetti di storia, di Solimene : fermato aveva stanza in Napoli.

GAUTIER DI COINCY (1), note pure sotto il nome di Danz-

(1) Questo personaggio non el è noto che per la Prancia letteraria d'Ersch, i Secoli letterari di Denessaria, il Distonario de Processoli ed il Giornale de dotti, febbraja 1770. (2) Colney, pleciola clità del Soissonnais, in cal Gantier era nato. Per errore i continuatori del Disionazio di Moreri lo nominono Gantier di Colgoy. Gautier, poeta francese del secolo XIII, intorno al quale non abbiamo che ragguagli non poco imperfetti, nacque verso l'anno 1177, si fece religioso, nel 1195, nell'abazia S. Medardo di Soissons, fatto venne priore, nel 1214. di Vic-sur Aisue e morì nel 1256, nell'abazia di S. Medardo di cui da tre anni era priore. La raccolta delle sne canzoni è, secondo l'abate Lebeuf, uno de'più bei monumenti della no-sia francese, sotto i regni di Filippo Angusto e di Luigi VIII : n'esistevano delle copie nelle biblioteche della Madonna di Soissons, di S Cornelio di Compiegne e del capitolo di Parigi . Dal manoscritto di San Cornelio Lebeuf trasse il compianto sopra il rapimento del corpo di Santa Leocadia, che è tenuto per un capolavoro di naturalezza. - De la Borde nel suo Suggio sopra la Masica ricorda fra le canzoni del secolo XIII quelle di Gautier d'Espinais e di messer Gautier d'Argies, amico di Riccardo di Fournival.

W-3. GAUTIER DI MORTAGNE (Walterus de Mauritania), teologo del secolo XII discepolo d'Aubi o Alberico, capo della scuola di Reims, il quale poi fu vescovo di Bourges aprì anch egli una scuola pubblica nell'abizia di S. Remigio ed in seguito in Laon, di cui divenne rescovo nel 1155 Compì, scrivendo de' trattati la ini intorno all'ordine ed al matrimonio, il corpo di teologia che il spo compatriotta l'go di Mortagne intrapreso aveva: Oltre a tali traftati rimasti manos ritti, d' Achery nel suo Spicilegia (tom. II, pag. , 9) conservo cinque Lettere di esse prelato sopra quesiti di teologir e di divozione. Se ne trovano de sommari, in francese, nel tomo IV della Storia eccle-iastica di Normandia, opera anonima, composta

dall'abate Trigan, paroco di Digoville. La quinta di esse lettere è indiritta al monaco maestro Pietro. esso maestro Pietro è il celebre Abelardo; ed il soggetto di tale lettera è relativo alla Trinità, interno alla quale, come si sa, l'amsnte d'Eloisa ebbe da prima principi, che dissimili erano da quei cui professavano i teologi. Venne ancora stampata un'altra lettera d Gautier so ra nna questione d teologia, alla quale Arnoldo, arcidiacono di Seès, dato aveva origine. Tale scritto, cui Ugo Mathon stampò nelle spe osservazioni sopra Roberto Ponlet (Pullar), è, quantunque cosa se ne dica, di Gautier di Mortagne, e non d'nn Guglielmo di Mortagne, al quale, ingannato dall'iniziale G o W, adodoperata indistintamente, in quell'epoca, nel principio de'nomi di Gautier, Guglielmo, ec., l'attribuisce male a proposito e contro ogni verisimiglianza. Le ricerche, cui avute abbiamo occasione di fare intorno a ciò, ci determinarono a convenire, contro il P. Mathou, nel parere dell'abate Trigan, i quale lo combatte ginstamente. Gantier morì e sepolto venne in Laon, nel 1174. D-B-4

GAUTIER DI SIBERT, dell'accademia delle iscrizioni e belle lettere, naeque in Tonnerre, nella liorgogna, d'una famiglia sp parentata a quella dell'appultatore generale del medesimo nome Des inato ad esercitare un impiego uella finanza, l'inclinazione sus irresistibile per la letteratura prevalse al voto de' suoi genitori. Privo d'ambizione e scevro da bisogno, si recò a Parigi per coltivari le lettere in pace e formare delle studio l'occupazione sua favorita Nel 1767 l'accademia delle iscrizioni ricompensò il suo zelo con un grado di socio. Gautier di Sihert arricch) la raccolta di essi dotta società di otto Memorie: 80pra la legge Sempronia; Intorno alla quistione, Se v'ebbe un ordine del terzo stato, sotto le prime razze dei re francesi; Interno alle idee religiose, civili e politiche degli antichi popoli, relativamente alla barba ed alla capellatura; sui nome di corte plenaria; intorno alla filosofia di Cicerone; e sopra la differenza ch'esiste tra la dottrina de filosofi accademici e quella de filosofi scettici. Egli scrisse altresì le opere seguenti: I. Variazioni della monarchia francese nel suo gocerno politico, cicile e militare, o Storia del governo della Francia da Clodoreo fino alla morte di Luigi XIV, 4 vol. in 12, Parigi 1765; ivi. seconda edizione, 1789. L'autore segue in essa gradatamente gli usi, le leggi della monarchia francese, la patura delle rendite pubbliche, le mutazioni de domini e de feudi, l'accrescimento e lo scemamento della giurisdizione ecclesiastica : tratta delle adunauze della nazione, ec., del governo feudale, ec., e per ultimo dell'accrescimento suo cessivo delle prerogative della nobiltà ; del vassallaggio, non che de diritti ed uffizi delle varie cariche della corona. Le formole di Marcolfo, i capitolari di Carlomaguo, le istituzioni di San Luigi sono in essa altresì spiegati e commentati. Tale opera, utilissima a quei, che si occupano dell'antica storia francese, è scritta con chiarezza, ma si petrebbe desiderarvi più critica, e citazioni più moltiplicate delle varie opere, sì manoscritte che stampate, a cni attinse e le quali formano le sue autorità; Il Vite degl'imperatori Tito, Antonino e Marco Aurelio, 1769, in 12; III Storia degli ordini reali, ospitalieri e militari di San Lazzaro, di Gerusalemme, e della Madonna del Monte Carmelo, Liegi e Brusselles, 1775, in 4.to: essa opera ba uno scopo d'utilità pienamente ag-

giunto; nondimeno si osservano in essa alenne macchie, le quali sono prova che l'autore non era profondamente versato nello studio della lingna greca; IV Considerazioni intorno all' antichità dell' eristenza del terzo stato, e sopra le cause della rospensione per alcun tempo de'moi diritti, 178th in 8.vo grande. Come avvenne la soppressione delle accademie, Gautier di Sibert ritornò a Tonnerre, dove avea dei poderi e dove morì nell'anno VI 1798). A torto alcuni biografi l'annoverarono fra i membri dell'Istituto; egli non venne ammesso mai in tale dotta compagnia,

GAUTRUCHE (PIETRO), nato in Orléans, nel 1602, battezzato col nome di Pietro, prese alle volte nelle opere sue quello di Dionisio, cui ricevè nel 1621, entrando, contro il voto manifesto della sua famiglia, nella società de'gesniti, in mezzo ai quali visse cinquantasette anni. Secondo l'uso dell' istituto, professo successivamente le belle lettere, la filosofia, la teologia e specialmente le matematiche, nelle quali fece pel sno secolo progressi non poco notabili Durante un lungo soggiorno in Caen, esso professore si comportò in modo da meritare la stima d'Uezio, vescovo d'Avranches. Il dotto prelato, quantunque considerasse come tesori i libri del gesuita, lo caratterizza nondimeno, dandogli il titolo di vir diffusae eruditionis, II P. Gantruche pretese per un istante di darsi al ministero del pulpito: avuta avendo però la buona fede di riconoscere che non poteva in esso venire in molta voga, rinunzio per sempre a premere le orme dei Delarue e dei Cheminais. Fu grande merito in esso il conoscere la misura della sua mente, attendendo quasi con esclusiva alla composizione de libri elementari, non poco rari in

quel tempo, e nondimeno necessarj ne'collegj dell'ordine suo. Se nopo è giudicarne dal grande unmero dell' edizioni, sembra che non v'avesse allora nella Francia cosa migliore, in tale genere, della Storia sacra e della Storia poetica del nostro autore. Le cognizioni in fatto di studi preliminari acqui-stato avendo dappoi i in precisione e chiarezza, le opere di Gautruche cessarono di essere ricercate. La tredicesima edizione della Storia sacra, stampata a Rouen, con la data di Erusselles, è del 1706. Questo laborioso scrittore morì prefetto delle scuole nel collegio di Caen, ai 30 di maggio del 1681, molto compianto da una società, della quale si mostrò interamente dedito agl'interessi. I snoi scritti sono: I. Storia sacra, con la spiegazione de' punti controversi della religione cristiana: l'edizione migliore è quella del 1092, 4 vol., II Mathematicae totius institutio, Caen, Cavelier, 1653. 1656; III Ins Vutio totius philosophiae cum introductione ad alias facultates, 4 vol. in 12, 1653; IV Scopuli novorum dogmatum, ec., 1675; opera di partito, dimenticata fino dalla sua nascita: l' abate Goujet pretende ch'essa, non sia conosciuta che di nome: V La Storia poetica per la cognizione de' poeti ed autori antichi: sommario metodico di tutta la mitologia. ammesso ne collegi prima dell' Appendice del padre Jouvenci. La 18.ms ed ultima edizione della Storia poetica di Gantruche. Parigi, Legras. 1725, è riceduta el aumentata dall'abate B\*\*\* (de Bellegarde). Il Dizionario degli anonimi attribuisce la prefata edizione a Ban-

P--p. GAUZBERTO o GOSBERTO, monaco di Flenry, nel secolo IX, fu allevato in quella celebre abazia, in eni v'era una scuola famosa, e fece grandi progressi nelle

nier o a Barillon.

scienze e nelle belle arti. Coltirà particolarmente la poesia. L'occupazione sua principale era il copiare i migliori libri dell'antichità; e prima della rivolnzione esisteva ancora in Fleury la vita di S. Benedetto compilata dal papa San Gregorio il Grande, cui Ganzberto scritta aveva di sua mano, siccome prova la seguente iscrizione: Hie est iber Sancti Benedicti guem obtulit en frater Gausbertus. In fronte al libro v'era un poema, in versi elegiaci, in lode di San Benedetto. Aimonio, religioso di Fleury, l'inserì in un sermone sopra il medesimo santo, cui il padre Dubois, celestino e poi abate di Beaulieu. in Argonne, diede al pubblico. Si cita un'altra sua poesia del genere di quelle che chiamate vengono acrostiche, le quali erapo altora moltissimo in uso ed in cui gli autori di quel tempo facevano a gara a chi avrebbe unito e riuscito fossa a vincere difficoltà maggiori Quella, de cui si tratta era in lode di Guglielmo conte di Blois. Le prime e le ultime lettere de versi formano il seguente: Te virtule crucis soter, Guillelme, ceronal,

E siccome tale sforzo d'ingegno non gli hastava, Gauzberto eostrusse talmente la sua composizione, che il medesimo verso, senza interrompere il senso, le divideva in quattro parti egnah e formava una croce in mezzo, dimodochè ripetuto veniva sei volte : D.fficiles nugae. Il giureconsulto Marcautonio de Dominici, che ricevir-

Auberti familia rediciva, da cui passò nella *storia di Illois*, del medico GAUZLINO(1), cinquantaquattresimo vescovo di Bourges, era

to aveva sì fatto scritto dal padre Labbe, il fece stampare nella sua

Giovanni Bernier.

(1) Altri lo rominano Gentilo, Gauscelin en anche Josselino.

GAU figlio naturale d'Ugo Capeto (1): la madre sua nou » conosciu a. Allevato venne con diligenza nel monastero di Fleury ed ivi ebbe maestro il celebre Abbone, che n' era abate. Fece si grandi progressi nelle lettere divine ed umane, che tenuto era per uno degli nomini più istrutti del suo tempo: totiut minatute vir. gravisque auctoritatis. Non aveva meno approfittato nella pietà. Caro al re Roberto più aucora per le sue buone qualità che pel vincolo di sangue che gli univa, saputo aveva conciliarsi l' intera confidenza d'esso principe. il quale non intraprendeva quasi niuna cosa d'importanza senzachè l'avesse consultato prima. Morto Ab-bone, il giorno 15 di novembre del 1004, Roberto conferì a Gauztino l'abazia di Fleury. I monaci riensarono d'accettarlo a cagione del difetto di nascita, ma l'autorità del re prevalse. Gauzlino ebbe un'altra contesa con Foico, vescovo d'Orléans, intorno alla dependenza del suo monastero; tale affare accomodato venne per mediazione di Fulberto di Chartres. Rimasta essendo vacante nel 1015 la sede di Bourges, Roberto gli conferì tale arcivescovado. Un' ugnal opposizione insorse per parte degli abitanti di Bourges e del capitolo, sempre fondata sopra la mancanza di legittimità della sua nascita: in vano il re ordinava; tutti riensavano d' abbidire . Gauzlin venue in determinazione d'audare a Roma, dove accolto in con molto onore dal papa Benedetto VIII Fece ammirare in essa città la sua scienza, le sue virtà e particolarmente l'eloquenza sua in un di-

(1) Dan Pietro di S. Ramnaldo, cister-eiense, della riforma di S. Bernando ( Tesero eronolog. e Stor. ), fa Gauzin fratelle natura-le d'Uga Caprio; Mézeray per la contrario ( pag 400 del suo Compendio eronologico, too II) to fa figlia del re Roberto; ambedio a'ingannane ed haunn contre lara l'autorità degli storici contemporanei.

scorso, che recitò in presenza del pontefice e ne ottenne un rescritto, con eni ordinato veniva a Goffredo, conte di Bourges, d'intronizzarlo. Dal canto loro i canonici, stanchi di rimanere privi della loro rendita cui il re aveva fatto sequestare, finirone, sottomettendosi. Gauzlino intervenne al concilio d' Airy e d' Orléans ( 1020 e 1012) ed ebbe parte pe principali affari ecclesiastici del suo tempo. Aveva con l'arcivescovado di Bourges conservata l'abazia di Flenry. Stata essendo incendiata la chiesa d'esso monastero, egli la fece magnificamente rifabbricare a sue spese. Morì nel giorno a di settembre del 1029, mentre faceva la visita della sna diocesi. André, uno dei suoi monaci, ne compose la Vita, rim ista manoscritta. Non v'ba dub bio che esso grande e dotto prelate abb a molto scritto: nondimenoqua si ninna opera sua giunse fino a nei. Si conoscono soltanto: I. Due Lettere, di cui una è indiritta ad Oliba vescovo di Vich, in Catalogna, intorno alla morte del fratello d'es so prelato; l'altra al re Roberto. che l'aveva consultato in occasiono d'una pretesa pioggia di sangue, caduta in una delle spiagge marittime dell' Aquitan a Gauzlino risponde al re che essere doveva presagio d'alcuna calamità, ed appoggia il sno sentimento a vari esempi tratti dalla Storia antica. La fisica dappoi ha dimostrato come pulla v'aveva che naturale non fosse in tali fenomeni; Il Discorso, recitato in presenza del re Roberto per anicurare a S. Mursiale il titolo d'apostulo contro quei che cole a non essere egli stato che confessore: tale discorso inserito venne negli atti del concilio di Limoges del 1051. Parecchie lettere di Fulberto sono indiritte a Gauzlino.

GAVANTI (BARTOLOMEO), in latino Garantur, generale de' barnabiti

e consultore della congregazione de'riti, nacque in Monza e viveva nel principio del secolo XVII. Professo con onore ne collegi dell' ordine suo, fece uno studio particolare di quanto concerne le cerimonie della Chiesa, i riti in uso ne' tempi antichi, e pubblicò diversi scritti su tale materia. Mori in Milano nel 1658, Scrisse: I. Un commento sopra le rubriche del Messale e del Breviario romano, di cui fatte vennero diverse edizioni e delle quali la migliore è intitolata: Gasanti thesaurus sacrorum rituum, seu commentarius in rubricas Missalis et Breviarii romani. cum nocis observationibus et additionibus Merati, Torino, 5 vol. in 4.to. con tigure, dal 1756 at 1740, e ristampato nell'anno medesimo, in Venezia, 2 vol in foglio. Ci dà nota d Gavanti obe non abbia trattata con bastante profondità la sua materia; che abbia troppo conceduto alla spiritnalità e troppo poco alla oritica, ch' abbia empinta l'opera sua d'idee mistihe e poco naturali; che fatte abbia spiegazioni forzate ed arbitrarie, e che sovente siasi contraddetto. Altri, e ciò sembra con ragione, convenendo che Gavanti trascurò alle volte le spiegazioni letterali per attenersi allo spirito delle cerimonie, trovano tale giudizio soverchiamente severo e considerano il suo libro come un' opera preziosa non solamente pel merito delle ricerche e per la profondità dell'erndizione, ma pei vantaggi ancora, che possono ritrarne le anime pie. Niun altro secondo essi, è più atto ad inspirare rispetto per la religione cristiana ed a far sentire la dignità e la maestà delle cerimonie della Chiesa: del rimanente, se cora alonna mancava all'opera di Gavanti, le osservazioni di Merati, esatte, solide e luminose, suppliseono abbondantemente a quanto sfuggito gli

fosse. Claudio Arnaud, prete dell'oratorio e dottore in teologia fece un Compendio in latino del Trattato delle cerimonie ecclesiastiche di Gavanti ( Roma 1651, in 4.to), e tradusse in seguito esso compendio in francese ( Tolosa, 1650, in 12 ); If Manuale episcoporum, Parigi, 1647, in 4.to; 111 Prazis visitationis episcopalis et synodi dioscesanae celebrandae (Roma, 1628, in 4.to). Ease due opere sono istruttive, stimate ed opportune a consultarsi pelle occasioni da tutti quei, che vengono incaricati del governamento d'una diocesi. Si conosce altresi del P. Gavanti una Dissertazione, nella quale cerca di provare che il Nataniele del Vangelo altri non è che S. Bartolomeo, L-T

GAVARD (GIACINTO), medico ed anatomico, nato in Montmélian l'anno 1753, fu per tempo condotto a Parigi dall'amore dello stndio e dal hisogno d'istrairsi, Arrivò in quella capitale nell'epoca, in cui Desanlt diffondeva il più grande lustro sull'insegnamento e sulla pratica della chirnrgia, ed introduceva nello studio dell'anatomia nmana un metodo ed una precisione fine allera ignorati. Gavard divenne sno discepolo ed attese, sotto ad esso, con tanto ardore allo studio dell'anatomia, che non tardò a farsi distinguere fra i numerosi allievi, che si affollavano interno a quel grande chirurgo. Fu presto in grado d'incominciare anch' egli a dar lezioni. L' ammirabile precisione, con cui adoperava nelle sue deserizioni anatomiche, i vantaggi inestimabili di quel metodo semplice e rigoroso, che attinto aveva nelle lezioni del suo maestro, e le considerazioni fisiologiche, che uno de' primi fra i moderni seppe agginngere all'arida esposizione grafica degli nrgani, gli attrassero un grande concorso di nditori. L'insegnamento pubblico della medicina era stato allora elevato in Francia, per l'organizzazione delle scuole di sanità, ad un grado di splendore, di cui non è possibile di trovare esempio ne presso agli antichi, ne presso a niu-na nazione moderna. Gavard seppe trarre prolitto da una circostanza tanto favorevole all'ardore suo per lo studio: i snoi rapidi progres si nelle varie parti della medicina lo fecero scegliere dal governo per dare i soccorsi dell'arte agti allievi della senola militare; ed eletto venne in seguito membro della società di medicina di Parigi, Fu alle volte rimproverato alle scienze fisiche ed all'anatomia in particolare, che indarino il cuore ed inaridiscano la fonte delle più dolci affezioni dell'anima: Gavard somministra nna prova notabile della falsità di tale preoccupazione. Ninno mai, fu penetrato d'un amore più ardente per l'umanità, d un odio più inflessibile contro gli oppressori, di maggiore orrore per l'impostura e la ciarlataneria; e niuno fece voti più sinceri e più costanti pel miglioramento della triste condizione umana. Convinto che l'ignoranza è la sorgente di tutte le nostre disgrazie, che l'istruzione, primo bisogno di tutti. è il più grande benefizio della società; tocco vivamente in oltre dall'ignoranza profonda, nella quale si lascia marcire la classe più nnmerosa e più infelice del popolo, e dagl' inconvenienti inerenti al metodo generalmente in uso per insegnare a leggere ed a scrivere ai fanciulli, immaginò un metodo semplice e facile, espediente e proprio per insegnare nello stesso tempo le prefate due cose mediante un metodo, ch'ha parecchie conformità col sistema monitoriale di Lancastro; I. L'opera utile, eni pubblicò sopra tale soggesto, ha per titolo: Metodo per apprendere, nello stesso tempo, a scrivere, a leggere, ed a

scrivere sotto la dettatura, ad uso del le scuole prime, Parigi, anno III, in 8.vo. Si fatto metodo, cui l'antore tolto aveva a mettere in pratica per l'istruzione primordiale di tutti i piecioli spazzacammini di Parigi, adoperato venne da ini nella scnola militare con ottimo successo. Richiede nn tempo molto minore per imparare in una volta a leggere ed a scrivere, diquelloche impiegato viene, secondo il metodo ordinario, per insegnare clascuna di tali cose separatamente. E' desso molto più economico ed ha il grandissimo vantaggio di ridur semplice, estendere e moltiplicare l'insegnamento, a tale che mediante un picciolo namero di professori si pao formare na grandissimo numero di allievi. "Uope non è per » ciò che di porre nelle senole un » quadro, nel quale delineate ven-» gano le lettere, le sillabe, ec. Se " la souola fosse troppo numerosa, " il precettore potrebbe farsi coad-» juvare da un aggiunto che scor-" resse per le bauche, onde cor-" reggere i falli degli allievi ed » assicurarsi della loro buona pro-" unnzia". Le altre opere di Gavard sono; Il Trattato d' ostenlogia. secondo il metodo di Desoult, Parigi. 1791, 2 vol. in 8.vo, 2.da edizione, riveduta ed anmentata d'un Trattato de' lineamenti, Parigi, 1795, 2 vol. in 8.vo; III Trattato di miologia, Parigi, 1791, in 8.vo; a.da edizione, riveduta e corretta, Parigi, 1802, in 8.vo; IV Trattato di splanenologia, Parigi. 1800, in 8.vo, riveduta e corretta, Parigi, 1802 e 1809, in 8.vo. Essi trattati, notabili specialmente pel metodo severo e per la rigorosa precisione, ch'egli primo introdusse nelle opere di anatemia, assicurano tutti a Gavard un grado distinto fra gli anatomici del secolo XVIII. La sua Splanenologia più di tutto, infinitamente superiore a quanto era stato stampato prima di lui interno al medesime soggetto ed appena superata dagli eccellenti Trattati, eni pubblicarono i più celebri aoatomici de' nostri giorni sopra tale parte della scienza, sarà sempre un libro classico. Gavard stava ancora approntando altre opere di medioina e di anatomia, di cui i manoscritti, quasi incomprensibili, andarono dispersi dopo la sua morte. All'iuclinazione per le scienze utili, al sacrifizio di sè stesso pel pubblico bece univa i sentimenti più nobili, una somma modestia ed una semplicità di costumi veramente antica: appassionato per la vera gloria, rimaneva tocco lino a lagrimare dal racconto d'una bella azione. Non ostante il suo vero ingegno, gli ntili snoi lavori e l'unione delle qualità più rare e più preziose, Gavard non ottenne che la sterile considerazione di alcuni istrutti ed amioi della verità: visse povero e morì in Parigi, nel vigore dell'età e pressoche ignorato, nell'anno X (1802).

CH-T. GAVESTON (PIETRE DE), nomo di nascita oscura, fu un personaggio grande nella storia d' Inghilterra nel principio del secolo XVI. I suoi vizi produssero la sua fortuna: e debitore non fu delle sue disgrazie che all'eccesso dell'orgoglio suo Il di Ini padre, geotiluomo guascone, in ricompensa di alcuni snoi meriti verso Eduardo I., ottenne la grazia d'impiegarlo presso all' erede presuntivo della corona. In un collocamento, che il teneva continuamente presso al giovane principe, Gaveston acquisto in breve la sua tenerezza. Tale cortigiano corrotto, abile nell'arte di variare i godimenti, era allora nel fiore dell'età. Dotato d'nno spirito vivo e brillante, d'una destrezza straordinaria in tutti gli esercizi del corpo, univa a doni sì rari tutte le attrattive della più

seducenti dovevano renderlo ed il resero di fat: o caro ad un principe. che aveva pei piaceri nn genio apertissimo. Gaveston, di cui le inclinazioni erano perverse, nulla trascurò per aumentare le tendenze viziose del suo signore ed acorescere in tale modo l'impero suo. Depravò i costumi del giovane Eduardo, eccitò nella sua immaginazione desideri mostruosi ; e con vergognosa condiscendenza ad essi prestandosi, fatto gli venne di regnare dispotico nel suo ouore. Ma l'imprudente favorito non tardò ad attirarsi l'odio del re, mettendo con le sue prodigalità il disordine nelle finanze del principe di Galles. In un momento, in cui dovera condursi con grandissima circospezione, cadde altresi nell'errore di persuadere il suo signore adipsultare il vescovo di Lichtfield coi considerava come suo nemico. Gindicato venne che tempo fusse di torre all'erede del trono un consigliere, il qual esercitava sopra l'animo suo un troppo funesto ascendente. Gaveston fu handito del regno a perpetnità, ed accordata gli venne per sua sussistenza una pensione di cento marchi per anno, pagabili sopra le rendite della Quienna. Ma non appena Eduardo, per la sua morte, trasmesso ebbe lo scettro al figlio, che, in onta ai suoi giuramenti, il nuovo monarca fa sollecito a richiamare l'iudegno favorito. Nè tampoco attese il sporitorno per colmarlo de contrasse-gni del suo amore insemato: fino dai primi giorni del suo regoo (1507) lo oreò conte di Cornovaglia e gli dono tutte le terre, ch'erace ricadute alla corona per la morte dell'ultimo conte di tale nome. Come arrivò in Iughilterra, Gaveston riceve in dono, oltre l'isola di Man, le 32,000 lire, cui Eduardo I. destinate aveva al mantenimento di centoquaranta cavalie graziosa fisonomia. Le sue qualità ri, che dovevano trasportare il suo

GAV cuore in Gerusalemme. Venne per ultimo fatto gran ciamberlano, segretario di stato e governò il regno na qualità di primo ministro. Allora il suo potere non ebbe più limiti: i principali impieghi conferiti furono a creature sue e le rendite pubbliche vennero dissipate in feste e tornei, ne' quali il favorito, estentando di non comparire, che tutto coperto dei diamanti della corona, ecclissava sempre con la sua magnificenza la nobiltà ed il re medesimo. La stravagaute passione d'Eduardo II ginngeva a tale che sovente fu ndito dire che se il suo potere adeguasse la sua tenerezza, porrebbe Gavestou snl trono. Quindi veniva pubblicamente detto che il principe era ammalato. Eduardo non ebbe appena ricevuto i presenti, cui gli feoe il suo suocero Filippo il Bello . come avvenne il suo maritaggio con Isabella di Francia, che li donò al suo favorito. Prodigalizzava continuamente ad esso prediletto il nome di fratello; e siccome i grandi adoperavano con ostentazione a non chiamarlo che Pietro Gaveston, il monarca pubblicò un bando perchè ciascuno dovesse dare al primo ministro il titolo di conte di Cornovaglia. Sì strani favori, sì grandi sacrifizi non saziarono per anco l'ambizioso e prodigo Gaveston . » Depredava il re in guisa tale, diso ce Andrea Duchesne nella sna " Storia d'Inghilterra, ch'egli non » avea sovente in risparmio con » che provvedere alle sue spese » della casa, ed anche riduceva la » regina Isabella a necessità tale i) che finalmente fu costretta ad » avvertirne il re Filippo, suo pan dre'. Gaveston non potè sopportare con moderazione tanta prosperità. Ebbro del suo potere, divenne orgaglioso ed insolente, versò de'suoi diadegni sulla nobiltà ingiese e la esacerbò co' suoi dilegi insultanti. Ne la stessa regina au-

dò salva dagli strali della sua malignità. L'odio, che tali maniere di procedere dovevano inspirare ai grandi, crescevano altres) gli abusi della più tirannica ammini-strazione. Il primo ministro divenuto era per le sue concussioni e violenze l'oggetto dell'esecrazione del popolo. Finalmente l'indeguazione generale e le rimo-stranze del parlamento costrinsero il re ad allontanare dalla sua persona l'odioso favorito. Non ripeteremo qui de fatti, che furono altrove narrati ( V. Engasno II ). Ci basti il dire che, scacciato tre volte dal regno per l'odio nazionale, Gareston tornò sempre presso al oieco Ednardo ; che l'avversità non potè vincere l'arroganza sua e che i baroni, stanchi del suo giogo, essendosi levati in armi onde alfan rovinarlo, rinscirono a farlo prigioniere e gli tagliarono il capo: fine deplorabile senza dub-. bio, ma sicuramente assai meritata. Il corpo di Gaveston trasportato renne da prima nel convento de' Domenicani di Oxford, in cui, rimase oltre a due anni senza sepoltura a cagione d'una sentenza di scomunica scagliata contro ilfavorito; ma fu in seguito con magnificenza sepolto in Langley, nella contea di Hereford, dove il re fondò un convento di Domenicani, incaricati di pregare Dio pel riposo eterno d'nn nomo, cui amato aveva sì teneramente.

GAVINIÉS (PIETRO), nato in Bordeaux, ai 26 di maggio del 1726, altri dicono agli 11, comparve di 15 anni nell'accademia spirituale di musica e meritò le lodi di tutti per la superiorità sua nel sonare il violino Fn di fatto uno de virtuosi più perfetti, cui prodotti abbia la Francia . Sonava con brio e rapidità a prima vista o senza esitare ogni maniera di musica. La voce, cui traeva dal sno strumento, era sì bella e sì toccante, che Viotti, poichè udito l'ebbe, non esitò a chiamarlo il Tartini francese. Alla espressione più patetica nell'adagio Gaviniés univa nn'abilità totalmente opposta, quella d'abbellire e variare la musica, oui eseguiva, a tale ohe sentito venne sonare più volte di seguito il medesimo concerto, in modo da non renderlo conescibile. Tutta Parigi conobbe la sua famosa Romance, di oni sonava all'improvvise sul violino le variazioni con tant'arte, che traeva lagrime da tutti gli nditori. In gioventù una faccenda amorosa il fece partire repentinamente da Parigi; arreatato venne distante quattro leghe dalla capitale e rimase no anno in prigione. Nel 1784 il conservatorio di musica lo elesse uno de' professori di violino di esso istituto. Egli ne adempiè l'uffizio fino alla sua morte, avvenuta ai 9 di settembre del 1800. Gaviniés compese un'opera in tre atti, intitolata il Preteso, rappresentata con applanso, sul teatro italiano, nel 1760; serisse de concerti, delle sonate, ed una Raccolta intitolata: Le ventiquattro mattine, del genero de' Capricci di Locatelli (1). La Pipelet oggigiorno madama de Salm), pubblicò nel 1802 un Elogio storico di Pietro Gaviniés. Favolle pubblicò Notisse interno a Corelli, Tartini,

(1) Carlotte era some di alema lettera, tres particierame legate cen Co. C. Renews, trappiano dei definite chair Beneiri.

Renews, trappiano dei definite chair Beneiri.

Genifici in il resource dell' Errore del Sagnite in trappiano dei successiva del Sagnite Sagnite del Sagnite del

Gaciniés, Pugnani e Viotti, 1810, in 8.vo, con 50 ritratti.

D. L. GAVIROL (SOLIMANO ben), uno de' più famosi rabini, che scritto abbiano in arabo, era nativo di Malaga, fioriva in Saragossa nel secolo XI, e morì, secondo Zacut e Yachia, in Valenza, nel 1070. Coltivò con lode la grammatica, la filosofia, l'astronomia, la musica e le altre scienze; ma la filosofia morale e la poesia formarono la sua delizia: riuscì talmente in quest' oltima, che Charizi trova ammirabili i snoi versi, e superiori a quei di tutti gli altri poeti:esce questi in un giudizio pari-mente favorevole sulla sua maniera di scrivere di filosofia morale, genere nel quale compose due capolavori in arabo; il primo è intitolato, Tiun middot, o Correzione de' costumi, diviso in cinque sezioni, le quali trattano de cinque sensi, delle virtù e de'vizi, delle lore relazioni, ed esiste in essa lingua originale nella biblioteca bodi., n.º 358, del nuovo catalogo d'Uri, fra i manoscritti ebrei. Secondo una nota, ohe si legge in tale manoscritto, l'opera sarebbe stata composta in Saragossa, l'anno de'Greci 1428 (1110 del cristianesimo). Ma due manoscritti, cui Rossi porsiede della traduzione in ebreo, che Giuda Ben-Tibbon fece di tale scritto, indicano l'uno e l'altro che Gavirol la compose l'anno, 805 o 1045. V. il Catalogo ragionato de' manoscritti di Rossi, tomo II, pag. 120, e III. pag. 125, all'art. de manoscritti 384 e 1246, in cui accenna un errore dell' edizione di Riva, a Trento. nel 1562, e di Volfio, il quale, confondendo una lettera con un' altra, stabilisce che l'epoca della composizione della prefata opera sia l'anno 808, o 1048. Un terzo manoscritto, cui Rossi comperò posteriormente, conferma il divario dei due, che

già aveva; e se egli è vero, siccome attestano gli scrittori ebrei, cha Gavirol morì nel 1070, non è da porre in dubbio che la diversità del loro racconto preferibile sia a anella del manoscritto arabo della biblioteca bodl. La seconda opera del nostro autore sopra la morale ha per titolo: Mischar appenim, Scelta di perle. Parecchi l'attribuiscono a Gedaia Appenini, o Bedrachi; ma è certamente di Gavirol. Il tempo, in cui viveva Ben-Tibbon, traduttore di Gavirol, è prova, in modo perentorio, che l'opera è di esso filosofo, poichè Bedrachi, al quale viene attribuita, viveva un secolo dopo di Ini. Gavirol compose in ebreo diverse opere e molte poesie: Rossi parla di esse nel Dizion. stor. degli aut. ebr., nell'articolo Gavirol (V. Gz-DAIA ) .

GAWRY (Il conta di), signore seozzese, il quale, malcontento dell'amministrazione del duca di Lennox, e del conte d' Arran, ministri di Giacomo VI, re di Scozia, entrò in una cospirazione formata da una parte dell'alta nobiltà, onde scacciare dal regno quei favoriti universalmente detestati. Il suo castello di Ruthwen venne scelto per luogo d'esecuzione di tale disegno; e tale circostanza fece dare ai congiurati il nome de' Lord di Ruthwen. In esso castello di fatto tennero prigione il loro sovrano. finch' chbe acconsentito all'allontanamento de' suoi ministri. ( Ved. Giacono I., ra d Inghilterral Ouantunque i rei preso avessero la precauzione di farsi solennemente perdonare con una dichiarazione reale (1582), l'enorme attentato impunito non andò lungo tempo; però che il primo atto di Giacomo VI, reso alla libertà, fu di richiamare il conte d' Arran e di ristabilirlo in tutto il suo potere. I Lord di Ruthwen furono allora

costretti a darsi alla fuga, onde sottrarsi alle persecuzioni dell'implacabile favorito. Gawry, il quale impedito aveva che i congiurati sacrificassero il conte d'Arran all'odio loro, avera diritti alla gratitudine di quest' nitimo, ma rimase orudelmente deluso nella sua speranza. Sotto colore d'una nuova congiura, venne arrestato e tratto dinanzi ad un tribunale, che il condannò ad essere decapitato; e la giustizia sussegnitò immediatamente la sentenza (1584). Il supplizio di Gawry lasciò nel cuore de' suoi figli nn profondo disdegno contro il re, che sofferto ciò avea, pojehè accordato ebbe al conte un perdono speciale. Essi tennero tuttavia che uopo fosse di soffocare per alcun tempo il grido della vendetta. Finalmente dopo sedici anni di dissimulazione risolsero d' immolare Giacomo all' ombra del loro sventurato padre. Con tale mira invitarono il principe a recarsi nella loro casa di Perth. onde fosse presente, essi dicevano, alla scoperta d'un tesoro, ch'ivi stava nascosto. Nel giorno indicato il re giunse senza dithdenza e quasi senza seguito. Uno de'figli di Gawry lo fece subito entrare in una camera solitaria, in cui un nomo, armato da capo a piedi, era stato appostato per dargli la morte. All'aspetto del re, l'assassino lasciò cadere il ferro di mano: ma il figlio di Gawry, scagliando contro Giacomo rimproveri, trasse il suo pagnale, cni si preparava ad inmergere nel ouere d'esso principe, quando l'uomo armato gridò ehe non lascerebbe uccidere, finchè vita avesse sotto gli occhi suoi. il suo sovrano, e corse ad aprire una finestra, mentre il re rispingeva vivamente l'avversario sno. Allora Giacomo, chiamando in sno soccorse, grido con forza; All'omicidio! sono assassinato! Alcuni del seguito del re, cha stavano in

istrada, riconobbero la voce del lerosignore: montarono in un istante ia scale, e, lanciandosi nell'appartamento, riuscirono a liberare il principe dalle mani dell'assassino, il quale, oppresso dal numero rimase presto neciso. Sicrome si aspettavano di essere attaccati dal maggiore de figli di Gawry, che non era per anolie apparso, chiusero il re in un gabineito, di oni risolsero di difendere l'entrata. Nell'istante il traditore si avven tò sopra ad essi con una spada in cia:cuna mano, accompagnato da parecchi servi armati, e la pugna divenne fariosa. I difensori di Giacomo erano in gravissimo pericolo di rimanere sopraffatti quando uno di essi esciama. » Alumè! uo-» ciso avete il re nostro signore; " volete voi torre a noi la vita?" Gawry, stupefatto per tal esciamazione, sospese l'attaceo: uno dei servi del re, approfittando subito di s) fatto memento, lo colse a mezzo il corpo, e senza vita se lo gittò a' snoi piedi. I di lui servi, vedendolo morto, fuggirono in disordine. Giacomo, liberato in tale modo per la bravura di quattro sudditi fedeli, s'inginocch è per singragiare Iddio di al grande favure. Abbiamo tolto a guida in tale narrazione uno storico inglese rag mardevole, che ci parve preferibile a Gregorio Leti, cui nondimeno gli editori d'un Naoco Dizimario Storico, ad esempio di Moreri, giudicarono opportuno di copiare, benchè il racconto di esso scrittore sia poco verisimile.

GAY (GIOYANYI), poeta inglege, il' un'antica famigha di Deyonahire, nacque nel 1098, in Barnstaple o preso de casa città. Isi tricevo un'eccellente educazione da ; un valente maestro di ecuola (Luck, noto per un volume di versi in latino ed in inglese. Gey, il quale aon aveva da sperare libratana dai

suoi genitori, fu posto come garzone di bottega presso ad un mercatante di seta in Londra. La duchessa di Montmouth, trattolo dal banco, lo prese per suo segretario. La prima sna produzione fu na poema intitolato i Passatempi della campagna, cui dedice a Pope, di che la fama incominciava allora a venire in grande spiendore: Pope rimase tocco di sì fatto omaggio; il carattere doice e facile, ed il conversare spiritoso di Gay gli piacquero più ancora che i suoi versi; e nulla dappoi alterò mai la loro reciproca amicizia. Pope ebbe sopra Gay il vantaggio d'esprunere tale sentimento in più bei versi. Il rarattere di Gay era quello d'un uomo franco, naturale, alquanto timido, che temeva d'offendere i grandi e poco rinsciva presso ad es-i, per-s che diceva quanto pensava e come pensava. Egli era li compaguo di p acere di tutti i hegl' ingegni del suo tempo e l'oggetto della predilezione particolare di ciascuno di essi, nè ciò indur deve stupore, percohè il suo talento poetico era a bastanza superiore al mediocre per fare si che stimate e ricercate lossero le sue opere, ma non tanto eminente da sconcertare i deboli. La sua bontà e gentilesza facevano contenti gli stessi suoi rivali del favore, cui otteneva; quindi il favore pubblico ricompensa gli fu quasi sempre di cia-cuna delle sue produzioni ed alcune di esse ottennero nua voga momentanea molto superiore al loro merito reale. Tale fu tra le altre l'opera del Mendico (the Beggir), specie di van leville, di cai l'eroe è un ladro da strada condannato ail sesere appliccato e l'eroina una meretrice. Una parte degli applausi d'essa composizione fu senza dubbio dovuta alla licenza delle scene la quale in essa è grande, anche pel teatro inglese, quantunque nopo sia risalire fino ad

GAY Aristofane, fino all'antica commedia greca, per trovare nella storia dell'arte drammatica esempi di sfrontata oscenità simili a que che occorrous nel teatro inglese. Polly o il segnito dell'opera del Mendico, eni Gay compose, non potè venire rappresentata; ma la proibizione de magistrati accelerò la vendita della composizione stampata. Attribuita viene a Gay l'invenzione della tragedia hurlesca : fece in tale genere un' opera intitolata: Come la chiamate? la quale molto venne applaudita (1). Compose altrest pel testro una tragedia, ch' ha per titolo, i Prigieni; un'opera intitolata Achille; delle commedie, la Donna nell'imbarazzo e la Prova a Cotham, la Donna di Bath, e tinalmente Tre ore dopo il matrimonio: tali commedie piacquero pochissimo; l'ultima è nna satira contro il dottore Woodward, composta in società con Pope ed Arbuthnot, Gay pubblico pure una tragedia pastorale, intitolata Diana, Johnson condanna con severità ed anche con dispetto si fatto genere di poesia, cui stima indegno d'una nazione istrutta ed ordinata. L'Aminta è la migliore risposta, che si possa opporre a tale falsa dottrina; ed anche, dopo averla letta, ognuno sente che a tali mamere di composizioni dar si potrebbe ancora p ù verità, passione c commozione di affetti. Le Favule, cni Gay compose per l'educazione del gio vane duca di Cumberland e di che la prima parte uscì alla luce nel 1726 (2), sono la più nota e la

migliere delle opere sue. Tacciato egli venne di non essersi formata un'idea tanto esatta di tale genere di composizione, quanto La Fontaine, d'averlo confuso con quello delle novelle, delle allegorie, degli opologhi; fu detto altresi che la lingua inglese non era opportuna per le favole: di tutte queste cose niana è vera: le invenzioni del favoleggiatore inglese appaiono il più delle volte molto felici; le sue riflessioni sono giuste e spiritose; lo stile n'è dolce, grazioso e faceto: Gay però non è mai che un abile versificatore e La Fontaine si mostra sovente grande poeta. La Fontaine arricchisce la sna lingna e la crea; Gay fa un ottimo uso della sua. Si leggono volentieri tutte le aue favole: si rilegge con delizia e s' impara a memoria un numero grande di quelle di La Fontaine. Le sei egloghe rustione, intitolate la Settimana del Pastore, composte vennero da Gay per piacere a Pope, il quale desiderava di mettere in ridicolo Addison e tutti quei, che pretendevano l'egloghe di Philipps tossero preferibili a quelle di Pope, perchè si approssimavano maggiormente alla lingua ed ai costumi de pastori inglesi : ma la naturalezza piace sempre; può essa ec citare il riso, ma non il ridico'o: non v'ha che la maniera studiata che tale sia. Gay seppe dipingere con tanta verità nelle sue egloghe i costumi dei contadini d'Inghilterra, che in maggior voga salirono di quelle di Pope e di Philipps. Sono desse forse una delle migliori e la più originale di tutte le opere sue: ma siccome le pitture in essa delineate sono peculiari al sito, ciò ne scema il merito, e svanisco l'effetto, cui fanuo, quando si vuole

in essa contro gli nomini di stato ed i cortigiani, de quali ingaunato l' avevano le premeese. X-s.

<sup>(</sup>r) L' Opera del Mendico ed il Come la chiamate, tradetti in francese da Patus, formane patte della Scella di corrette del tentre ingiese, 1786, 2 vol. in 12. Pubblicata venne altres l'Opera del Mendico in tre atti, proce versi tradotto dall'inglese da A. Hollam, Landra, 1750, in Kvo, cuttiva traductione.

pubblicate non venne cur depo la sua morte, surisimilmente a cogione de friati, cui scagiia 23.

traslatarie. A torto dinque provato venne di tradurle. Gay compose due poemetii, ambedne in tre canti, uno intitolato, il Ventaglio; l'altro Trivia, o l' Arte di passeggiare nelle vie di Londra. Il primo è mediocre e fondato sopra finzioni mitologiche già fruste : non va così la faccenda pel secondo, il qual è pieno di pitture vere, variate, piacevoli, bene verseggiate. Gav rigsciva meglio in tali soggetti grotteschi e, valendosi d'nn' espressione tolta ad un'altra arte, egli era in poesia oiò, che in Fraucia si chiama un buon pittore di genere. Le Poesie miste di Gay consistono in epistole, canzoni, ballate ed altre picciole produzioni, sfuggite dalla sua penna facile ed elegante : ninna ve n' ha di molto notabile : elleno non sono, dice Jonson, nè molto stimate, ne affatto disprezzste. Gay acquistò con le sne opere e pei doni dell'amicizia nna fortuna considerabile non poco; ottenne il favore de grandi e ne riceve incoraggiamenti ed impieghi. Era nato col carattere più felice, e nondimeno perì vittima de rovesci della fortuna, dell'ambizione delnsa e delle disposizioni dello spirito sno, tanto pronto a concepire speranze, che a lasciarsi abbattere, quando esse rimanevano deluse. Collocato aveva i suoi capitati ne' fondi della compagnia del mare del 8nd e li perdeva: eletto segretario d'ambasceria alla corte d'Annover, accompagnò in tale qualità il lord Glarendon; ma giumero appena alla residenza loro, che la regina Anna morì, e Gay si trovò senza impiego e senza fortuna. Il principe e la principessa di Galles, che il proteggevano, erano ascesi al trono: Gay tenne che fosse per divenire potente e fortunato; proferto gli venne nn grado di gentiluomo usciere della principessa Luigia, fielia del re : si considerò come in-

sultato, ricusò e nulla più ottenne; non ostante la voga delle opere, eni pubblicò dappoi, concept tale melanconia per si fatta disgra-zia, che ne morl, ai 4 di dicembre del 1752, in età di 44 anni. Il dnea e la duchessa di Queensberry cercato avevano di consolario e l'avevano accolto in casa loro. Il duca, che conosceva il poco ordine delle faccende sue e la poca sua economia estese anche la bontà per esso fino a prendersi cura degli affari snoi ed a regolare le sue spese, Uopo è che gli amici di Gay abbiano, com' egli, risentito vivamente l'ingiustizia cui provò per parte del re e della regina ; poichè nel-l'ammirabile épistola al dott. Arbuthnot, la qual' è prologo alle sue satire, Pope non temera di esalare intorno a ciò i snoi sentimenti: » Benedetti siano i grandi, e-» gli dice, e per gli amici che mi » rapiscono, e per quei che mi lan sciano! giacchè lasciato mi han-» no Gay; me lo lasciarono per mo-» strarmi l'ingegno abbandonato nel suo fiore e che non ottiene in » premio d'una vita senza macchia » che le lagrime di Queensbery ed ni versi, cni recita un amico sopra » la sna tomba " (1). Gay sepolto venne nella chiesa dell' abazia di Westminster, Il duca e la duchessa

<sup>(1)</sup> Non abbiamo poteto valerci qui della traduzione, cui fece Dellile d'esse episola, tradusione altresole si essita e a poetica; ma dispratiamente in tradusione di percia e in consecutatione della consecutatione del se; cel è aplanecte con che la sul versi dina di Gay un'idea affatta contraria alla versi. It. Del rimanente, se occurre in essi meno sessibilità che ac versi di Pape, " ha forse più biris, estra e novimento:

O grands ! mon intérêt s'accorde avec le sôtre : Je hais la fatterie, et vous la bonne foi ;

Cibber rampe chet vaus, et Gay vécut chet moi. Ciel | fais moi ; comme Gay, vivra et mourir sans maire !

rir sans malire!
Savoir vivre et mourit, e' est le seul art
pent-être.

di Queensberry gli fecero erigere un monumento, e Pope ne compose l'epitafio. Casin fece un'edi-sione delle opere di Gay, tradotte in francese. La de Keralio tradusse le sue Favole, susseguitate dal poema del Ventaglio, Parigi, 1750, in 12. Le Forole imitate vennero dappoi, nel 1785. Parigi, in 8.vo. furono esse tradotto in versi francesi (da Joly, di Salins). Parigi, Ancelle, 1811, in 18. De Mauroy pub blico pure le Farole scelte di Guy, verseggiate in francese, Parigi. 1-84, in 12. Hennet nella sua Poetica inglese tradusse una delle sue egloghe rustiche e due delle sue favole. Il duca di Nivernois, Ginguené, ed alcuni altri favoleggiatori francesi e stranieri attinsero parimente nella raccolta delle favole di Gay (1). Finalmente Millon de Liége imitò in versi francesi il poema intitolato, il Ventaglio (3).

GAY (TONMAO), domenicamo provensale, dimenticato negli Scriptores ordani proedicat, e nel Discon della Provensa, nato in Taracona e religioso del convento desa città, ottenne il grando di dottore in teologia e professò per lunge tempo nel 'ordine suo con molta lode. Celitò pure la letteratura e specialmente la peesia latanta e loculata del presi al taria. Dece uso di al fatto ialento e dell'abilità, cui avora in essa equilistato

(1) Esiste la traduzione di 28 Esvole di Gay nel Libro di Fovole Inglest di Amet Daviver, 1802, in 8 to Citalone Assimy, pota inglese, tradisse la vern lalini sua Serlat delle Estole di Gay; e di fall tradorioni, stinuste per la puressa dello stile, fatte vennete payrecchie elaisioni

delli oper erata none e sitto none fatto, et.

delli oper erata none e sitto none fatto, et.

tribuirce a Tummano Gray un poerus initelia.

to il Franțielo; e nel funei. - paz, 195, 76

a 165, inilica il triolo d un libro in tale mode

corcepitor I Franțielo, punus tranisto deri
ji ingiese (di Gray), in tre cauti, da Cais
sard del Wassi, Pale, 1960, in zz Eita de
correction of the della della della della della della

correction of the della della

con la letura di Virgilio, d'Ovidio e de mi libri autori dell' tichita, per celebrare in versi gli nomini illustri del di lui o dine. Le opere une stampate vennero col titolo d'Ager dominicanui; una cum ingrantibu libris in eo crecentibur, elegiu ry'hmicis exornatus, Valenza, 1031, in 41.01.

GAYA (Luici DE), signore di Tréville, capitano nel reggimento di Champagne, viveva solto il re-gno di Luigi XIV e lasciò diverse opere che uon sono senza rilievo; ma fat o non venne di trovare niuna particolarità sopra la sna nascita, nè sopra la sua morte. Le sue opere sono: 1. L'arte della guerra, in cui si veggono i doceri di tutti gli uffiziuli di cavalleria, di fanteria, d'artiglieria, e de viperi, dal generale fino ol semplice soldato, dedicato al re, Parigi. 1677, 1678, 1630, 1602, in 12; Il Trattato delle armi, 1678, in 12; fig ; III Cerimonie nuziali di tutte le nazioni, Parigi, 1680; l'Aja, 168t, in 12, poco comune: Casimiro Freschot ne pubblicò una traduzione italiana, Venezia, 1683, in 13. IV Storia genealogica e cronologira de' Delfini del Viennese, da Guiglico, nel 1227, fino a Luigi V, figlio di Luigi il Grande, Parigi, 1685, in 12; V Gli otto baroni o feudatarj dell'abusia di s. Cornelio di Compiègne, la loro istituzione, la nobiltà, ed antuhità loro (col catalogo degli abati), Noyon, 1686, in 12.

GAYOT DE GENOUILLAC

GAYOT DE PITAVAL [Faaxcaso] nacque in Lioue, nel 1675. Vestì da prima l'abito ecclesiastico, eni depase per l'arsi compagno a due fratell suoi, chi erano miliri. Cessò la milizia per farsi avvocato, nel 1915, in eta di quarant'anni in circa, e morì nel 1745, poich' ebbe provato, dicesi, oltre

a quaranta attachi d'apoplessia. Le opere sue principali sono: I. Biblioteca de cortigiani. 1725, e susseg., 6 vol. in 12, 1747, 7 vol. in 12: in tale Raccolta Gayot parlò molto di sè sotto il nome di Damone, e di sua moglie sotto il nome di Clelia : è una cattiva compilazione, in prosa ed in versi, di motti piacevoli, faceti, cc. ; 11 Campagna di Villurs nel 1712, Parigi, 1713, in 12; III Il falso Aristarco riconosciuta, o Lettere critiche sopra il Dizionario neologico (Ved. Bel.), 1755, in 12; IV Ore perdute del cavaliere di Rior . . . , 1715, in 12. Sono di fatto ore perdute quelle, che s' impiegassero nella lettura di tale volume; V Arte d'ornare lo spirito divertendolo, 1728, 2 vol. in 12; VI Spirito delle conversazioni leggiadre, 1-51, 5 vol. in 12; VII Arguzie o scelta curiosa di cose utili e dilettevoli per la conversazione, 1752, 2 vol. iu 12: VIII Raccolta di enimmi i più curioti di questo tempo, 1717, in 12. " Esse opere, dice Rin cher, vennero tutte disaminate » dai critici, che non le rispardia-» rono. Uopo è confessare che il o suo gusto ed i suoi talenti erano mediocri; ma contribut più a far-» lo trattare senza riguardo l'es-» scrsi egli creduto il più ingegno-» so degli scrittori ed il non occul-» tare tale pretensione. Si era an-» che cretto giudice sul Parnaso e » criticava arditamente gli scrittori " più celebri "; IX Cause celebri ed interessanti, coi giudizi delle corti supreme che le decisero, Parigi, 1754 ed an. susseg., 20 vol. in 12: raccolta, che fece dimenticare quella di Richer (V. Rich'R) e la quale diede origine ai Fatti delle Cause celebri. ( V. GARSAULT) A. B-r.

GAYTON (EDNONDO), nato in Londra nel 1600 è uno di quei scrittori che poterono per alem tempo farsi leggere con piacere, senzachè le loro opere avuto ab-

biano rilievo nella letteratura. Dopo di essere stato addetto all'università d'Oxford, in cui ottenne il grado di baccelliere in medicina nel 164- lu obbligato a tornare in Londra, ivi si ammoglio, e sussisteva col frutto delle opere sue. Dopo la restaurazione, andò ad assumere di nuovo in Oxford l'uffizio, da cui l'attaccamento suo alla causa reale fatto l'aveva allontanare, e visse ivi tranquillo fino alla sna morte, avvennta il giorno 12 di dicembre del 1666. Trovate non gli fu un soldo in tasca; ed il dottore Fell, vicecancelliere, fu obbligato a fare le spese de funerali di tale poeta spensierato. Fra le opere sue indicheremo soltanto le seguenti: I. Chartae scriptae, o Nuovo giuoco di carte chiamato Plax BY THE BOOK, 1645, in 4 to; II Note dilettevoli sopra Don Chisciotte, 1654, in fogl.; sovente ristampate. Sì fatta opera non manca di spirito, në di brio, ma le facezie sne non sono sempre le migliori; III L'Arte della lunga vita o Istituzioni

dietetiche, ivi, 1650. Z. GAZA o GAZIS (Tropono), nato in Tessalonica, andò ad abitare in Italia, dopo la presa della sua città nativa, tatta dai Turchi nel 1429. Genelwardo e Baitlet, i quali pongono tale avvenimento nel ch'ebbe professato il greco in Siena, Gaza si reco a Ferrara per invito del duca ed ivi fondo un'accademia, di eni fu il primo rettore. Inseguò in essa il greco per più anni con tauto lustro e tauta lode, che, allor quando parti da Ferrara per andare a Roma, chiamatovi dal papa Niccolò V, s' introdusse l'uso, dicesi fra gli studiosi delle dotte lettere, di non passare. senza levarsi il cappello, dinanzi alla casa, cui aveva abitata; e tale uso auzi sussisteva Jungo tempo anche dopo la sua murte. Gaza

GAZ ando a Roma verso il 1455. Sapeva perfettamente il latino, cni studiato aveva sotto Vittorino da Feltre: ed il papa voleva impiegarlo a tradurre in essa lingua alcune delle migliori opere greche. La traduzione de'Problemi d'Aristotele. cui tolse a fare il mise in contesa con Giorgio da Trehisonda (Vedi Giorgio), il quale già tradotti gli aveva, ma gli conciliò la stima e la protezione del cardinale Bessarione (V. Bessanione). Tradusse pure i Problemi d'Alessandro Atrodireo; la Tattica d Eljano; il trattato della Composizione, di Dionisio d'Alicarnasso; le cinque Omelie di San Giovanni Crisostomo intorno all' incomprensibile natura di Dio ; là Storia degli animali, d'Aristotele (Venezia, 14-b. in fo glio), e quella delle piante. di Teofrasto (Parigi, 1529, in 8 vo): le prefate ultime due traduzioni furono la principale occupazione de gli ultimi anni suoi. Ristampate vennero frequentemente, ma la atima, di cui goderono si è conside rabilmente diminuita. Gaza voltò in greco due opere di Cicerone, il Trattato della vecchiaja ed il sogno di Scipione: esse traduzioni, oggigiorno obbliate, furuno altra volta ricercatissime, almeno ove se ne giudichi dal numero dell' edizioni (1). Fra le produzioni originali di Gaza verrà sompre distinta la sua Grammatica greca, in quat-

(1) Aleuni bibliografi s'ingannarone evidentemente, attribuendugli la versione greca dell'Imitosione di G. C., pubblicato in Poi-tiers senza nome d'autare - senza data. Tale traduzione, fatta sopra l'edizione latina del grauits Sommalius, posteriore di cente anni a Teodoro Gara, altra non è che quella di Giorgio Mayr (Angusta, 1615), atterata e

tro libri, opera eccellente, stampa-

ta spessissimo, in totalità o in par-te. E scritta in greco; Erasmo tra-

dusse in latino i due primi libri:

altri dotti, Heresbach, Tusano Croco Elia André ne compierono la traduzione e la rischiararono con osservazioni. I greci fanno grandissimo capitale di essa grammatica, Il diacono Neofito pubblicò nel 1768 a Bucharest, in cui era professore di greco, un immenso commento, di 1208 pagine, in foglio, sopra il 4.to libro soltanto. Più re centemente, nel 1280 Daniele Kéramefs, monaco di Patnio e professore di greco nel ginnasio di quell' isola, fece stamuare, in Venezia, un altro Commento sul medesimo libro. Gaza è altresì autore d'una Lettera greca a Filelfo, intorno all'origine de Turchi, stampata con la traduzione latina di Sebastiano Castiglione, nella Storia de' Turchi di Calcondilo, Basilea, 1556, e con la versione di Leone Alacci ne suoi Symmicta, Colonia, 1655: d'una Paratrasi in greco della Batracomiomachia, pubblicata, sono alcuni anni, da Fontani conforme ad nu manoscritto di Firenze : d'un Trattato de mesi attici cui Perello tradusse in latino e del quale fatte vennero più edizioni; tra le altre una di Parigi, 1530, in 8.vo. Facciamo tale osservazione soltanto perchè il defunto Harles nella Biblioteca greca (tomo X, pag. 592) parve credere che si fatta edizione non esistesse. ma egli s'ingannava. Noi lasceremo che si cerchino in Fabricio, in Hody ed in Boerner i titoli delle opere inedite di Gaza: i suoi scritti, che non venuero stampati, sono di sì tenne meri-to, chi è dubbia se si possa pensare più mai a pubblicarli. Sembra nondimeno che il suo commento sopra i Quadri di Filostrato sia degno di più attenzione, quantunque sia non poco probabile che quegli. il quale si dessa la pena di cercarlo ed esaminarlo, non troverebbe in esso che scolj di poca importanza Teodoro Gazamori nel 1478, in nu benefizio, cui aveva ottenu to

dinale Bessarione.

B--- ss. GAZA (GIOVANNI DI) o Giovanni il grammatico nacque in Gaza. non si sa precisamente in qual epoca: ma sicuramente è posteriore al poeta Nonnio, di cui si fece imitatore e quasi copista. La sua descrizione in versi d'un dipinte cosmografico, che si vedeva in Gaza o in Antiochia è l'opera sola, che di lui esista. Esso poema non è composto di settecento ventisci versi giambici sicrome disse Fabricio e replicato venne sulla fede di es o, nè di settecentuno versi giambiei, siccome assienra de Sainte-Croix nel Giornale de dotti, d'aprile 1589, ma di settecentano versi eroici e d'una prefazione di venticinque versi giambici. Rutgers insert tale opuscolo nel settimo capitolo del secondo libro delle sue Lezioni dicerse e vi aggiunse alcune note. Non n'esiste altra edizione.

B-105. GAZEUS, V. ENEA di GARA.

GAZAIGNES GIOVANNI ANTO-NIO), canonico di S. Benedetto in Parigi ascososi sotto il nome d'Emanuele Rob-rto de Feliberto, dottore in teologia già canonico di Tolosa, nato in essa città nel dì 25 di maggio del 1717, compose e pubblico gli Annali dei pretesi gesusti, Parigi, 1764, 5 grossi volumi in á to Sotto tale nome almeno e con sì fatte qualità la Francia letteraria del 1760, tomo 1, pag. 365, dinotò l'autore dell'opera prefata, riconosciuto bene oggigiorno per Giovanni Antonio Gazaignes. (V. il Dizionario degli anonimi e de pieudonimi). Gazaignes sotto tale maschera accumulò nella sua Raccolta quanto mai di male apposto venne zi gesuiti : dicesi nondimeno che occorrano in essa alcuni ragguagli preziosi intorno a quella so-

nell' Abruzzo per favore del car- cietà celebre. La giustizia e l'imparzialità vorrebbero che, quande detto viene il male, si facesso altres) menzione del bene e de meriti . Forsechè librando tutte le ragioni, quelle, sopra cui s' invoca il biasimo e l'odio, avrebbero ancore non poco fendati diritti alla pubblica stima. Ma non si sorive în tale guisa, sotto l'influenza della passione e delle spirito di partito. Oltre i cinque volumi stampati, Gazaignes composti ne aveva tre altri. rimasti manoscritti. Era andato a Vienna a bella posta per complere i suoi Annali. Egli era appellante, ma non fu partigiano

della castituzione del elero. GAZAVON, principe della previncia d'Arscharnni, in Armenia, viveva verso la fine del secolo IV dell'era nostra. Era figlio di Shantarad, principe della razza Kamsaragan, discesa da quella degli Arsucidi di Persia; sua madre, Arschanoisch, era della stirpe reale degli Arsacidi d'Armenia. Verso l'anno 560 il re d'Armenia, Arschak II, irritato elle la famiglia Kamsaragan si forse più volte opposta alla sua tirannia e difeso avesse con lieto successo contro di lui la libertà de' principi armeni, volle vendicarsi de' principi d'essa casa : riuscì, con astuzia, a rendersi padrone di Nerseh, il più petente di essi; e perire lo fece con tutti i suoi congiunti, ad eccezione di Shantarad, il quale fuggi presso ai Greci, co suoi figli, Schavarsch, e Gazavon. Essi principi tornarouo alcuni anni dopo in patria con l'esercito romano, che pose di nuovo aul trono d'Armenia. Bab, figlio d'Arschak II, il quale era stato cacciato dal trono dai Persiani, e ricuperò presto tutti i domini che appartenuto avevano alla ma famiglia. Gazavon successe poco dopo a suo padre nella sovranità delle provincie d'Arscharuni e di

Schirag, situate sulle rive dell'Arasse. Verso l'anno 585, quando l'Armenia spartita venne tra i Greei ed i Persiani, Gazavon accompagnò il re Arschak III nella parte occidentale di quel paese, che rimasta gli era, sotto la sovranità dell'imperatore romano: tutti i snoi po-sedimenti, che stavano nella parte dell'Armenia sottomessa ai Persiani, furono invasi dal re Khosrov III, che n'era sovrano. L'anno 584 Gazavon si trovò nella battaglia d'Erevel, nella provincia di Vanant, che data venne dai re Khosrov ed Arschak : quest'ultimo rimase vinto e debitore non fu della vita che all'intrepidezza di Gazavon, il quale lo svelse dalle mani di Sahag Pagratide, generale di Khosrov, che avviluppato l'avea. Gazavon rispinse i nemici e protesse la sua ritirata fino alla città d'Eriza, situata nella parte dell'Armenia, che sommessa era ad Arschak. Nell'anno 386, dopo la morte del re Arschak III, Gezavon eletto venne dall' imperatore Teodosio generale di tutte le truppe, che stavano nella porzione dell'Armenia sottoposta al suo potere, e capo di tutti i principi che l'abitavano. Il generale ed essi principi, malcontenti che l'imperatore dato non avesse lero un re, scrissero allora a Khosrov, re dell'Armenia persiana, per l'are seco nn accomodamento: promisero di riconoscerlo per loro sovrano, a patto che rendesse loro gli antichi domini od altri ne desse loro in cambio. Khosrov accettò tali proposizioni con vivissima premura e divenne per tale mezzo re di tutta l'Armenia, pagando un ugual tributo ai Romani ed ai Persiani. Oude rimunerare Gazavon, ordinò che in avvenire egli e tutti i principi della sna razza prendessero il nome della stirpe degli Arsacidi, da cui traevano origine. Due anni dopo, nell'anno 388, il re di Per-

sia, irritato che Khosrov posto avesse senza sua participazione sul trono pontificale d'Armenia san Sahag, della stirpe degli Arracidi, mandò in Armenia il figlio sno Ardaschir, onde deponesse quel principe, il quale andò da sè a mettersi in mano de Persiani. Gazavon raccolse un numero grande di guerrieri e volle resistere ai Persiani, i quali s' impadronirono, con perfidia, di lui e di suo figlio Hrahad, Ardaschir lasciò un poderoso esercito persiano in Armenia, onde vi sostenesse Vrham Schabuh, fratello di Khosrov, cui posto aveva sul trono; e seco condusse a Ctesifonte (in armeno Dispos) il re Kho-rov ed il suo generale Gazavon. Schavarsch, fratello di Gazavon, ed i principi Amaduni, Bargev e Marnouel, raccozzarono delle truppe e tentarono di liberarli, attaccando per via i Persiani che li conducevano: i loro sforzi riuscirono inutili ed essi pagarono con la vita il generoso loro sacrifizio. Il re Khosrov chiuso venne nel forte dell'Obblio, nella Susiana, con Gazavon ed il suo figlio Hrahad: Gazavon vi morì in capo a due mesi, nell'anno 589. I beni di tutta la famiglia Kamsaragan uniti furono al patrimonio reale da Vrham Schabuh.

S. M-N. GAZET (GUGLIELMO), in latino Gazaeus, storico, nate in Arras nel 1554, si fece ecclesiastico, professò le belle lettere nel collegio di Lovanio, fatto venne verso il 1580 paroco di S.ta Maddalena d' Arras ed in seguito canonico della collegiale d' Aire, e morì in patria ai 25 d'agosto del 1612, in età di cinquantotto anni. Egli scrisse parecohie opere concernenti la storia de' Paesi Bassi, utili, quantunque superficiali e manifestanti uno scrittore credulo e poco giudizioso. Il catalogo, che n'esiste nelle Memorie di Niceron, t. XLIII, è bastantemente

compiuto. Ci limiteremo a citare qui le principali : I. L' Ordine e la serie de vescovi ed arcivescovi di Cambrai; più il catalogo e l' enumerazione de santi venerati in essa dioceri, ivi, 1598; in 8.vo: nuova edizione aumentata, nella quale rifusa venne la successione degli arcivescovi di Cambrai, ivi, 1604; in 8.vo: 111 La Storia della manna e della santa candela, conservate nella città d'Arras, stampata in seguito all'opera precedente; indi separatamente, 1599, 1612, 1625, 1682 e 1710, in 12: IV Pitture sacre della Gallia Belgica secondo l'ordine e la serie de' papi e di tutti i vescoci dei Pacsi Bassi, coi santi che venerati vengono in tutte le loro diocesi; e la Biblioteca sacra de' Paeri Bassi, contenente i teologi, canonisti, scolastici ed altri scrittori celebri, ivi. 1610. in 8.vo. La Biblioteca sacra conticne degli articoli,che omessi furono da Valerio André e dai suoi continuatori. Gazet promesso aveva nna Biblioteca generale de Paesi Bassi, ma non l'esegul; V Vite dei santi, con esortazioni morali, Reims, 1613, 2 vol. in 8.vo: VI Storia ccelesiastica de' Paeri Bassi, contenente l'ordine e la serie di tutti i vescoci ed arcivescovi di ciascuna diocesi, il catalogo de' santi, le fondazioni delle chiese, ec.; più la successione dei conti d'Artoir e le cose memorabili avcenute al tempo loro, Valenciennes, 5614, in 4.to: rifusi vennero in tale volume i vari scritti di Gazet · jutorno ai Paesi Bassi ; VII Vita di S. Waast, sescoro d' Arras, ivi, 1622, in 8.ve; 1682 e 1701, in 12: è dessa tratta dalla raccotta, cui abbiamo or ora citata; VIII Magdalis, tragoedia sacra, Douai, 1589, in 8.vo; IX Opere ascetiche. - GAZET ( Alardo ), benedettino, nipote di Guglielmo, nato in Arras nel 1566, fece professione nell'abazia di S. Waast tenne con onore i vari mifizi dell' ordine suo, fatto venne prevosto di S. Michele d'Arras e

morì in essa città nel mese di settembre del 1626, di sessant'anni. Egli è principalmente noto per l'eccellente edizione, cui fece delle Opere di Cassiano, con correzioni e note, Donai, 1617, 2 vol. in 8.vo; Arras, 1628; Parigi, 1647; Lipsia, 1722, in fog.: l'ultima è la più stimata. Esso dotto religioso scrisse altresì : Disquisitiones duae de officio sive horis B. M. Virginis; De officio defunctorum, Arras, 1622, in 8.vo - GAZET (Angelino), fratello del precedente, nato in Arras nel 1568, morto nel 1635, entrò nel 1581, nella società de' gesuiti, in cui di-venne rettore de collegi d' Arras, di Valenciennes e di Cambrai. Pnb blicò in versi giambi e scazzonti scritti con uno stile abbastanza elegante ed ameno, de' Pia hilaria, che più volte stampati tennero. Pont-a-Mousson, 1625; Anversa, 1620, in 12; Lilla, 1658, in 8 vo (1). W-s.

GAZI - HASSAN, grande ammiraglio e primo ministro dell'impero ottomano verso la fine del secolo passato, s' inrialzò dalla più bassa estrazione a tali alte dignità. În un paese, în cui la nascita a nulla monta, ma il coraggio, i talenti ed il più delle volte le briglie guidano ai primi onori, una simile fortuna si rinnova frequentemente, e nulla v' ha in essa che debba sorprendere. L'origine di questo personaggio è molto incerta: gli umi lo fanno nascere in Perria, daranti le turbolenze che regnarono in quello stato dopo la

(1) Gaza (Wiesla), religions dell' soursivant di Son Frenceso, professor di tenisivant di Son Frenceso, professor di tenigia, nata partinente in Arras e probabilisera ce della sessa famiglia del tre precedenti, pubbliche la Sontia sorra della Felicità e delli pubbliche la Sontia sorra della Felicità de del certa heggli, Arras, 1610, 2 vol. in 8 tre: inno 23 Serment. Nr. Gaza è autrect dal cune atre opere, di cui L. Wanding fa il resistoge; quello, cui cilcità abbianno.

A B-T.

G'AZ la morte di Nadir-chah, ed aggiungono che una faziono turca in un' invasione le svelse dalla sua famiglia ed il ridusse in ischiavità. mentre era per anco giovanistimo: altri. e tale opinione è la più diffusa, protendono ch'egli vedesse la luce del giorno in Rodosto, picciola città sopra la Propontide, poco distanto da Costantinopoli: è certo almeno ch' ivi passò gli anui suoi primi. Siccome una naturale inclinazione il traeva alla professione delle armi e l'imporo ottomano e ra in pace, s' ingaggiò nelle milizie, cui lo reggenze di Barbaria hanno diritto di lovare nell' impero ottomano, ed ando iu Algeri. Come arrivò, quello stato faceva guerra ad alcune popolazioni africane, che scosso avevano il suo giogo. Dopo reiterate prove di prodezza, Hassan promosso venue ai primi gradi, ebbe il comando supremo delle truppe della reggenza ed ottonno finalmente il governo di Tremsen. La prospettiva d'un grand'innalgamento futuro, i lieti successi già ottenuti da Hassan destareno la gelosia degl' invidiosi ; fatto venne ad una potente fazione, capo della quale si vedeva il parento del bey, di roverciarlo: la stessa sua vita fu minacciata, nè la conserve che ritirandosi con tutta diligenza in Ispagna, abbandonando i suoi beni e la sua casa, recando seco soltanto alcune gioje di valore. Il re di Spagna, Carlo III, l'accolse con benevolenza e gli diedo delle lettere di raccomandazione pel re di Napoli, Ferdinando IV, sno figlio. Da Napoli, in cui venne ugualmente bene ricevuto. Hassan passo nel 1-60 a Costantinopoli con lettore molto espressivo del monarca, il quale, tolto avendolo sotto la sna proteziono, lo raccomandava al suo ministro. Masharcato era ivi appena, che i deputati della reggenza d' Algieri, istrutti del suo appari-

re, lo chiesero dal divano, come suddito d' Algeri; ed Hassan, arrestato, carico venne di ferri e condotto in un' oscura prigione. Il ministre di Napoli intercesse vivamente per lui; e la Porta il ch'è degno d'osservaziono, fu debitrice alla mediazione d'una corte infedele della conservazione d'un buon urusulmano, che doveva'nn giorno servire sì utilmente la sua patria. Hassan ricuperò dunque la liberta, le sue bagaglie già sequestrate; più, in capo'ad alcuni mesi, ottenne il comando d' una fregata di 50 cannoni. Il sultano, allora regnante. desiderava, con ardore, di porre l'impero in uno stato militare imponente; gli faceva quindi piacere di ammettere fra gli uffiziali di marinoria un soggetto espertissimo e capace di recare onore alle armi ottomane. Nel 1-68, allorchè da guerra scoppiò tra la Porta e la Russia, Hassan era viceammiraglio. La marineria turca, da lungo tempo in poi decaduta, non aveva niun uomo di mare, tdotato d'una capacità realo; si risentiva dell'influenza di trent' anni di paco. nei quali le marittime corse limitate erano allo vicine acque, non per formare la marineria ed esercitarla, ma soltanto per levare imposizioni. Niuna scuola esisteva: nella costruzione de'hastimenti da gnerra si attenevano alle anticho proporzioni ed alle regole già da lungo abbandonate dalle altre potenze; i marinai ignoravano la disciplina e rimanevano nella più fatale ignoranza: lo forze di terra erano pressochè nel medesimo stato. Aucorchè Hassan perfettamente non sapesse la teoria della scienza navale, conosceva nondimeno i vizi della marineria de' Turchi e l'utilità in eiò d'una riforma generalo, Le operazioni militari incominciarono nel 1769, Hassan obbe il comando della squadra destinata

alla difesa dell'Arcipalago: ma la Porta non operava che fiaceamente dal canto suo, considerando come impossibile l'apparizione d'ana flotta russa nei Mediterreneo: ed il nemico era già per entrare nell'Arcipelago, quando ancor dubitavano de suoi movimenti. Non entreremo nelle particolarità di tale guerra o delle spedizioni susse-guenti, dirette da Hassan: ci basterà dire che per la rara attività sua seppe rimediare a parecchi vizi della marineria ottomana e si segnalò particolarmente in un combattimento navale, dinanzi a Scio, nel giorno 5 di luglio del 1770, e nel quale i due vascelli ammiragli, turcoe russo, poichè si avvennero l'uno nell'altro, vivamente attaccati e difesi, l' uno e l'altro saltarono in aria: Hassan giunse a terra a nnoto coperto di farite. Stato era a lui affidato il comando della flotta, però che il capitano bassà si era ritirato, primacha impegnata fosse la zuifa ; egli la condusse in salvo nel porto di Tchesme, dove i Russi la incendiarono pel poco coraggio di quel medesime capitano bassa. L'anno susseguente Gazi-Hassan costrinse i Russi a levarsi dall'assedio di Lenno, lasciando le loro batterie io suo potere. Tale lieto successo rincorò gli Ottomani e fece conferire ad Hassan bassà l'intendenza dell' arsenale. In quell'anno medesimo il sultano lo innalzò alla dignità di capitano bassà ( grande animiraglio ). Hassan la conservo, durante i regni di Mustafa III e d'Abdulhamid, e gode del favore e della stima di essi due principi. Fu successivamente incaricato di domare il famoso cheikh Dhaher, i ribelli Ibraim e Murad-Bey; di ristabilire l'ordine nella Morea nel 1770 e di dirigere diverse spedizioni nelle guerre, cui la Porta e la Russia si tece-To per la Crimea. I suoi sforzi co-

renati non vennero da buen successo nella guerra del 1788; e se diede nuove prova di bravura : biasimevole fu l'audacia inconsiderata, ch' esporre gli fece senza utilità e senza riflessione le forze navali dell'impere. Il popolo, che fino allora stato gli era favorevolissimo, gli divenne contrario, ed in quel mentre salito essendo sul trono il sultano Selim (ai 17 d'aprile del 1789), Hassan bassa deposto venne e confinato in Ismail, di cui ebbe il comando. Nel diploma d'investitura gli veniva dato il titolo di bassà d'Oezakow, imponendogli con ciò l'obbligazione tacita di riprendere prontamente quella piazza. Le operazioni militari del 1780 non furono faverevoli alla Porta. Allora i nemici d'Hassan, velendo rovinarlo onninamente, consigliarono a Selim di sceglierlo per gran visire, persuasi che l'innalgamento suo in circostange tanto spinose fosse il più sicure mallevadore della sua caduta. Hassan venne dunque posto alla direzione del ministero, carica oui sempre aveva ricusata: ma siccome prevedeva l'esito della guerra, adoperò senza posa di ettenere un accomodamento onorevole. Le istanze della Svezia, la morte dell' imperatore Ginseppe II, la situazione politica della Prancia si opposero a tale proposto ; in oltre il divano sperava che l'Austria fatta avrebbe la pace con la Porta, la quale allora più non avrabbe avnto a combattare che la Russia; ma il visire alla guida d'un esercito, composto di reclute indisciplinata esprovvedute di viveri e di munizioni, non petè opporsi ai progressi del nemico e venne sagrificato. Gli fu richiasto il sigillo dell' impero: siccome volle opporre alcuna resistenza al capidji o capigi, che spedito gli venne a Sohiumla, rimase ucciso in febbraio o marzo del 1-00. ed il suo capo fu mandato a Costantinopoli (1). Lo scrittore, che ci somministrò i fatti, de quali è composto il presente articolo (Ved. le Miniere dell' Oriente, tom. III e IV ), delipea nella seguente guisa il ritratto di esso ministro famoso: La sua statura eta mezzana e la tempra robusta, una harba folta e lunghi mustacchi crescavano darezra a quella naturale della sua fisonomia; nn'attività indefessa era il segno distintivo del suo carattere; la passione d'accumulare troppo comune in Oriente, lo rese avaro e poce scrupelose-interno ai mezzi d'arricchirsi ma sapeva,nel bisegne, impiegare i snoi tesori pel bene dell'impero. Parecchi istituti d'utilità pubblica aretti vennero a sue spese: nsussulmano zelante, osservava scrupolosamente i precetti della sua religione. Severo all'estremo, in ninn conto teneva la vita degli nomini : nella sua apadizione in Morea fece innalzare ne dinterni di Tripolizza una piramide, formata delle teste ohe state erano troncate per ordine sno; in Egitto sacrificò un numero infinito di abitanti, sospetti di affesione ai bey Murad ed Ibraim; en seguito ad un combattlmento navale, a cui venuti erano inconsiderstamente e di che l'esito riusel fatala alla marineria ottomana, fece appendere o decapitare sei de primari uffiziali, quantunque imntare non dovesse che a sè il cattivo successo dell'affare : lo spirito d'independenza nelle truppe e nel pepolo puè appena attenuare l'orrore di tali ginstizie. Ma Hassan concepito aveva i più grandi progetti di riforma per la marineria ottomana, fintantechè durò la ena carica di capitano bassa, gli arsepali furono sommamente atti-

(1) Menitore del di at di marzo del 1790 ; turio di Francia dei gierno 9 d'aprile del 1791.

vi : aveva anche ottenuto dalla Porta la permissione d'impiegare negli arsenali musulmani ingegneri europei, ma le preoccapazioni perniciose di una nazione famitica ed i maneggi del divano fecero andar falliti i più de' suoi progetti; e tutti gli sforzi, tutta l'attività di Hassan si limitarono a diminuire i vizi della marineria e gli abusi dell'amministrazione turca, senzaohè fatto gli venisse di distruggorli interamente.

J-n. GAZIO (Antonio), d'una famiglia originaria di Cremona, studiò la medicina in Padova, sua patria, ed ivi ottenna la laurea dottorale. Si proponeva anche d'esercitare in essa l'arta sua ; ma poco pago del tenue grado di stima, oui accordavano i di lui compatriotti ai suoi talenti, andò a praticare la medicina in altre città, e ciò fece con tanto buon successo che acquistò grande riputazione e molte ricchezze. Quando i progressi dell'età sentire gli fecero bisogno di riposo, tornò a Padova, ivi attese nnicamente ai lavori letterari ed impiegò il rimanente della sua vita a ripulire o a comporre le opere, eni lasciò al pubblico. In siffatto lavoro ed in età d'oltre 80 anni sorpreso venne dalla morte, il giorno 5 di settembre del 155o. Egli sorisse I. Florida corona medicinae, sive de conservatione sanitatis, Venezia, 1401; Lione, 1500, 1514, 1516, in 4.to; 1554, in 8.vo; Strasburge, 1546, in 8.vo; Padova, 1540: è nn trattato d'igiena molto estesa e sommamente compiuto per quel tempo: l'autore passa a rassegna tatte le cose, di cai l'aso può contribuire alla conservazione della salute; II De somno et vigilia libellus. Basilea, 1550, in fogl.: esso libro stampato venne con le opere di Cortantine l'africano; III De ratione ecacuandi libellus, sive quo medicamentorum genere purgationes fierl debeant, Basilea, 1541, in fogt.; ivi, 1665, in 8.vo; tale opera esiste col Methodus medendi d'Albucasis, ed è commentata da Giorgio Piccasis con le Regulae universales curationis morborum, d'Arnaldo di Villanova; IV Aerarium sanitatis, de vino et cercicia, Augusta, 1546, in 8.vo; Padova, 1549, in 8.vo.

CH-T. GAZOLA (Gruseppe ), medico, nacque in Verona nel 1661. Poichè fatto ebbe buoni studi in patria, si recò a Padova onde ivi studiare le matematiche. Attese in seguito allo studio della medicina, riceve la laurea dottorale in tale facoltà: e, ritornato a Verona nel 1686, con ogni sna cura attese alla fondazione ed organizzazione d'una società dedicata alla cultura delle scienzo fisiche e matematiche Essa aceademia, che ricevè il nome degli Aletofili, incominciò le sue convocazioni il giorno 1.mo di dicembre dell'anno medesimo; ma subito dopo Giovanni Pesaro, ambasciatore di Venezia in Ispagna, tolse Gazola alle sue dilette occupazioni e seco il trasse a Madrid. In un soggiorno di circa tre anni, eni fece in essa città, pubblicò un libro intitolato: Entusiasmos medicos phisicos y astronomicos, Madrid, 1680. La regina reggente, alla quale Gazola dedicato avea l'opera sua, lo raccomando all'imperatore Leopoldo, che l'ammise nel numero de snoi medici nel 1692. Partendo da Madrid, deliberò di viaggiare : visitò quasi tutta la Francia, si fermo in Parigi onde vedere i membri dell'accademia delle scienze; e, come torne in Verona nel 1697, ricominciò le antiche sne occupazioni e praticò con molto onore la medicina fino alla sua morte, avvenuta il dì 14 di febbraio del 1715. Le altre sue opere sono . I. Origine, preservatico e rimedio del corrente contagio pestilenziale de' buoi, Verona. 1712, in 4.to: è la storia d'una ma-

GAZ lattia, che regnava in quel tempe fra i buoi in Italia, dove , secondo un uso degno d'essere imitato, i medioi in ogni tempo intesi furono molto all' osservazione dell' epizoozie; Il Il mondo ingannato da' falsi medici, Perngia, 1716, in 8.vo; sesta edizione. Trento, 1718, in 12; Venezia, 1747, in 4 to; in ispagnuelo Valenza, 1720. in 8.vo, col titolo d' El mondo ingannado per las falsos medicor; in fr., Leida, 1935, in 8.vo, col seguente titolo : Preservatico contro la ciarlataneria de'falsi medici: esta opera, composta di cinque discorsi, fece molto parlare a quel tempo: presuppone ella uno spirito assai filosofico, molto amore per la verità e ridonda in elogio de talenti, de sentimenti nobili e del carattere liberale dell'autore

GAZOLDO. (GIOVANNI), di Gaeta, poeta lauretano, il quale fioriva verso la fine del secolo XV. lasciò un poema latino oltremodo raro, di cui il titolo è Anthrepociographia, in 8.vo di venti fogli non numerati, ma segnati con lettere in caratteri rotondi. Nel frontespizio non è indicata la data, ma bensì il luogo della stampa ed il nome dello stampatore; Bologna, presso a Ginstiniano de Heriberia (Rubiera ). Esso tipografo stampava in Bologna negli ultimi anni del secolo XV ( 1605 e susseguenti ). Il poema di Gazoldo, inspirato, per -quanto egli dice. dalla lettura del 7 mo libro della storia naturale di Plinio, è una specie di lamentazione sulte miserie della vita, di cui fa una lunga enumerazione, sensachè abbia in essa dimenticata nua snalattia recente in quel tempo, sopra la quale non osa decidere se l Italia data l'abbia alla Francia e

. Aut Itali Gallis vel Gallla nobis Intulerit.

la Francia all'Italia.

Esso poema è dedicato al cardinale

Sigismondo Gonzaga, legato della Santa Sede. Matteo Cavuzio. di Cremona, strinse la sostanza dell'opera nel seguente distico: Qui mala, qui casas heminis, qui nosse

> Vuit, legat buoe librum 1 sic, pute, cautus crit,

Il poema incomincia nel secondo foglio; finisce nella prima pagina del foglio C, e ad esso susseguitano delle poesie miste, che terminano nel quarto foglio retro della lettera E, fra le quali ve ne hanno di licenziose molte per la dizione e per lo stile. Il complesso non si e-leva granfatto sopra del mediocre. Gazoldo deve avere lasciato altre poesie, che quelle della raccolta di cui parliamo. Goffredo Tory (Torimus I di Bourges, in seguito all'edizione, senza data, di Valerio Probo, De interpretandis Romanorum litteris, pubblicò una composizione in cinque distici, De Eco resonabili, ex lo Gazoldo, Gastano, la quale non esiste nell'edizione francese. Niuno scritto v ha di Gazoldo nelle Deliciae poetarum italorum, nè nei Carmina illustrium pictarum italorum, edizione di Firenze, 1720. Sembra ch'esso Gazoldo il medesimo sia che quello, cui il papa Leone A annoverava tra i parassiti della sua corte e a di cui spese alle volte si sollazzava in modo ben poco espitale : testimonio n'e quanto intorno a ciò narra Giraldi nel suo Dialogo De Poëtis suorum temporum, Opp . p. 547 (Ved. la Vita di Leone X. scritta da Roscoo, toza. III. p. 568 e suss della traduzione francere, prima edizione).

M—ort.
GAZON-DOURNIGNÉ SERASTIARO MARIA MATURINO), nate in
Quimper-Corentiu, morto ai in di
gennato del 1784, si applicò alle
lettere e venne per esse in altun
grido. Le sue produzioni, quantunque non siano d'un morito eminente, rilevano biono gusto o

letteratura : ma i versi ne sono mediocri e lontani dal somigliare a quei d'Ovidio eni tolto avea per modello. Egli scrisse: I. Tre Littere sopra le tragedie d'Aristomene. d'Epicari e di Semiramide; Esame delle due Ifigenie ; Il L'Amante della verità, o Lettere imparziali sopra le opere teatrali di Voltaire, Amsterdam, 1767, in 12: sì fatte critiche sono le opere sue migliori; III Storia di C-fulo e di Procri, 1750, in 12; IV Saggio storico e filosofico interno alle principali cose ridicole delle varie nazioni, 1766, in 12 V I Giardini, poema, tradotto dal latino, del Padre Rapin, 1772, in 12: è una imitazione, anziche nna traduzione fedele; e non adeguail merito dell'originale, VI El gio di Voltaire, 1770, in 8.vo; VII Antenore o la Repubblica di Venezia. poema, 1748, in 12; VIII Un' ode sopra le conquiste del re ; Epistole a Voltaire ed alle Muse; Arianna a Teseo; Eloisa al suo sposo; Apollo e Dafne, lettere eroiolie ; Alzate, o il Pregiudizio dutrutto, Berlino, 1752, in 8.vo, commedia in un atto, non rappresentata e che non merita di esserio.

GAZZANIGA (GIUSEPPE), compositore italiano, nacque in Venezia nel 1748. Poichè studiato ebbe gli elementi della musica in un conservatorio di essa città, passò in quello della Pietà di Napoli, in cui si perfeziono sotto la direzione de' celebre Sacchini. La prima ope cui fece rappresentare in Rouse (1770), in un teatro secondario, la Pallaccorda, fu applaudita Visitò in seguito vario delle città d'Italia, nelle quali i suoi componimenti ottenoe applausi e specialmente in Bologna, Firenze Torino, eo. Torno più volte in Roma e meritò sempre l'approvazione del pubbliro. Una delle sue opere, che gli fece più onore, fu l' Onietano, rapprescotato nella città medesima nel teatro Capranica, durante il carnovale del 1781 (1). V'era in esso teatro un famoso basso, tosonno ( Morelli ), il quale formò dappoi la delizia di Londra. Nel medesimo tempo cantava nel teatro della Valle un altro basso, non meno famoso, Benucci ( parimente toscano), il quale da più anni in poi ha goduto d'ugual lavore presso alla corte di Vienna. Cimarosa il quale componeva per l'ultimo dei sopraddetti teatri, era l'oggetto co stante dell'ammirazione de'Romani; ma quella volta sofferse da essi il più crudele insulto: la sua opera venne fischiata, mentre quel-la di Gazzaniga non riceveva che applausi. Da tal'epoca in poi aumentò la fama di Gazzaniga,quantunque l'abilità sua fosse in realtà inferiore assai a quella di Cimarosa. Per altro il pubblico, fischiando l'opera di quest'ultimo, non tanto inginriar volle esso maestro, giustamente celebre, quanto uno de' suoi protettori (il principe Braschi Onesti), cui i Romani non vedevano di buon occhio. Gazzaniga passò in segnito in varie corti di Germania, come Esterasi, Sassonia, Baviera, ec. Tornato in Italia, si ritirò in Verona, dove era maestro di cappella nella cattedrale, quando mort nel 1810. Lo stile d'esso maestro era sensato, puro ed espressivo; ma null'aveva che brillante fosse, ne quell' estro, quel fuoco, quel carattere originale,che sono retaggi dell'ingegno. Da quan to ne dicone i più esperti nell' arte, egl' intendeva meglio la parte vocale che l'istramentale. Un'onera sola di Paisiello, di Cimarosa e di Guglielmi somministrato atrebbe a Gazzaniga materiali sufficienti ende scrivere con buon esito sei delle migliori sue opere. Uni sovente nelle sue composizio-

(s) Fino ogli ultimi anni del pentificato di Pio VI non si secitava ne' teatri di Rome die net caracorate. ni il melediose di Sacchini e la semplicità d'Anfosi; ma une pote unai paragnaria il primo. Nondimeno, depo Tritta, Nasolini, Par, ec. de quali fu contemporauco, può venire annoverato fra i buoni compositri d'Italia. Oerber ne fa encomi mella sua Storia della musica.

# GEANGIR. F. DEHAN-GOTE.

GÉBAUER (Grenoro Caretta Nol. giureconsulto e filologo tedesco, naeque a Breslavia nel 1600 Nel 1714 fu dottorato in legge in Altdorf: ivi pubblicò in quell'occasione una Dissertazione De aque calda, occusione legis et gemmae, in 4.to, che gli recò grandissimo e-nore. Nel 1717 andò a formare stanza in Lipsia dove fatto venns successivamente, nel 1723, aggregato della facoltà di filosofia nel 1727 professore di diritto feudale sassone e finalmente nel 1750 aggregato alla corte suprema di giustizia Gli scritti, cui pubblicò in tale intervallo, e la tode, con la quale esercitava l'importante uffizio di professore, acquistato gli avevano tale grido che la corte d'Inghilterra nulla trascurò per attirarlo nell'università di Gottinga : gli fece ella proporre nel 1754 il grado di primo professore o decano dell' università di legge e quello di consigliere di corte. Gébauer accettò ed audò ad abitare in Gottinga, dove per quasi quarant'anni adempiè con esattezza i doveri della sua carica con applausi unanimi de' numerosi allievi, che da tutte le parti accorrevano onde approfittare delle sue le-sioni. In Gottinga pure egli intraprese o pubblico le opere, che gli assigurano ad una volta il più onorevole grado fra i critici, gli storici ed i giureconsulti più ragguardevoli. Poche sono le materie, sopra le quali non siasi esercitato:

il diritto romano ed il diritto comnne gli erano ugualmente famigliari; scrisse parecchi discorsi accademioi e diverse poesie in versi latini, che non sono senza merito: la politica non gli era tampoco straniera. Nondimeno la più importante delle opere sue, per cui merita l'attenzione e la gratitudine dei giureconsulti di tutte le nazioni, fu il celebre Corpo di leggo, nel quale impiegò trent' anni di lavoro, ma cui non ebbe il contento di veder pubblicare, mentre visse. Si sa che le basi di sì fatta edizione furono i manoscritti del dotto Brenkmann, il quale dedicato aveva la sua esistenza ad unire e comparare insieme tutti i manoscritti e tutte l' edizioni, che potuto aveva raccorre delle Pandette di Giustiniano, ed a notare con solerzia tutte le variazioni (V. Brenk-MANN). La morte lo sorprese, primachè potuto avesse terminare si bell'opera. Bynkershoeck, al quale lasciato aveva in legato i snoi manoscritti, gli sopravvisse troppo poco perchè darvi potesse l'ultima mano; e nella vendita di questi, nel 1743, Gébauer acquisitore di-venne di essi preziosi materiali. Egli si occupò pel rimanente della sua vita a continuarli; ma tolse, in vece d'un' edizione critica delle Pandette soltanto, ad estendere il suo lavoro sulla totalità del diritto Rincresce che si fatto proposto ottenuto non abbia l' intera esecuzione dal solo Gébaner. Dopo la sua morte, avvenuta in Gottinga ai 27 di gennaĵo del 1773, i snoi manoscritti andarono in mano di Giorgio Augusto Spangenberg, il quale si assumse di pubblicare e continuare l'edizione approntata da Gébaner. Il primo volume comparve di fatte col seguente titolo: Corpus juris civilis codicibus veteribus manuscriptis et optimis uibusque editionibus collatis recensuit G. C. Gébauer, et post ejus obitum

GEB euravit G. Aug. Spangenberg, Gottinga, 1776, in 4 togr. Non contiene che le Istituzioni e le Pandette : le prime sono nna reimpressione dell'edizione fatta da Cujacio. con pieciolissimo numero di nuove variazioni; ma le Pandette sono trattate in superiore modo: le note, che corredano tale volume, non sone che critiche, e del genere di quelle, cui Gottofredo mise appiedi dell'edizione sua (V. Dionisie Gottofarpo). Il secondo volume pubblicato non venne da Spangenberg che nel 1707: esso contiene il sovrappiù del Corpus juris : è di molto però inferiore al prime ed attirò all'editore alcnne critiche meritate. Comunque sia, essa edizione, di eui Gébauer essere può considerato come il prin cipale autore, supera per la purezza del testo tutte quelle, che pubblicate vennere dope il rinascimento del diritto romano, e per tale titolo merita un posto distinto nella biblioteca di tutti i dotti. Gébauer lasciò numerose opere, di cui niuna per altre è molto voluminosa, ma il catalogo, pubblicato da Meusel, n'è troppe lunge per inserirlo qui intero: vengono in esso distinte: I. Cinque dissertazioni, De M. Agrippa, Lipsia, 1717, in 4.to; De marmore Isiaco (negli Acta eruditarum del 1720 ); De Romulo observationibus varil generis illustrato, Lipsia, 1719, in 4.to; De Numa Pompilio, ivi, 1719, in 4.to; De Tullo Hostilio, ivi, 1720; II De caldae et caldi ajud veteres potu, liber singularis, Lipsia, 1721, in 8.vo . fig. : è la tesi, cui sostenne Gébauer nel 1714, riveduta ed aumentata -III De jurisdictione, ivi, 1729, in 4.to: opera preziosa, prodotta di bel nuovo col titolo seguente: Commentatio academica de turisdictione secundum doctrinam Romanorum, ejusdemque doctrinae in Germania usu, ivi, 1755, in 4 to: IV Anthologicarum dissertationum liber, cum nonnullis

adoptivis et brevi Gelliani et Anthologici collegiorum lipsiensium (t) historia, ivi, 1955, in 8.vo, V De justitia et jure, Gottinga, 1758, in 4.to: tale dissertazione, sominamente superiore al Trattato enorme, cui Vandermuelen pubblicò sulla stessa materia, Utrecht 1723, in 4 to, venne nondimeno superata dalle opere di Kant e di Filangieri ; VI Duegno d'una storia purticolarizzata de principali imperj e stati dell'Europa, con una prefazione sopra i vantaggi, cui porge lo studio della storia, suseguitato da note e schiarimenti, Lipsia 1755, in 8.vo (in tedesco): la terza edigione di tale utile compendio, continuato fino alla pace di Vestfalia, venne in luce nel 1779. Il metodo, usato da Gébauer per lo studio della storia, imitato venne con lode da Meusel nella sua Introduzione alla cognizione della storia degli stati dell'Europa, di cui la quarta edizione nscì alla luce in Lipsia nel 1800; VII Vita e fatti notabili di Ricoardo, eletto imperatore de' Romani (nel 1257), Lipsia, 1744, (in tedesco) 3 val. in 8 vo, fig.; VIII De patria potestate: sì fatta materia importante del diritto romano è trat tata in due dissertazioni non poco diffuse, di cui la prima comparve nel 1752 e la seconda nel 1751, in Lipsia. Gébauer prova in essa, contro l'opinione di Bynkershoeck, ammessa da Eineccio, che il potere paterno nonera in Roma, quanto al diritto di vita e di morte, esteso tanto quanto que giureconsulti il pretendono: discute e dimostra chouguaimente a torto crederono di vedere l'origine di tale potere nel diritto di proprietà; e che anzi nel potere domestico del padre di famiglia nopo è cercarlo. Tale controversia ravvivata venne

(1) Erano due società letterarie, fondate una nel 1641 e l'altra verso Il 1855, estinte nel 1673 ( F. Orets ).

fra i giureconsulti tedeschi nel 1984: gli uni tennero le parti di Bynkershoeck e zli altri difesero Gébauer; ed a tale contesa è dovnta la pubblicazione di tre dissertazioni eccellenti di Jensen, Robert e Guntero, IX Ordo Institutsonum Justinianearum bresibus positionibus comprehensus; accordant Prolegomena historiam Institutionum adumbrantia et in earumdem librum primum excursus sex; Gottinga, 1752, in 8.vo. Esistono pochi compendi più snecinti e ad un tempo più sostanziali delle Istituzioni: Gébauer lo compose per uso de' suoi allievi: ad esso precede una prefazione, in cui l'autore si applica a ricerche storiche sopra i principi, che studiarono la legge ed ottennero il titolo di dottore. I Prolegomeni considerati esser possono come nuo degli scritti più curiosi, eh' esistano intorno alla storia delle Istituzioni, alle diverse edizioni che fatte ne vennero, ed ai primari ginreconsulti, che fecero de commenti per ispiegarle. I sei excursus, con oni termina il volume, sono dissertazioni, che per la maggior parte state erano pubblicate separatamente. E spincevole che Gé-bauer composte non ne abbia di simili sopra gli altri tre libri delle Istituzioni; X Storia di Portogallo. o Rischinramenti del primo capitolo del Disegno della storia degli stati dell'Europa, Lipsia, 1750, in 8.vo (in tedesco). Si fatta specie di commento non era che il preludio di un'impresa più grande. Gébauer proponeva di trattare nella medesuna maniera la storia di tutti gli stati, sopra i quali non avea potuto dare che nozioni compendiose nell'opera sua prima. Un simile lavoro era pronto sulla storia di Spagna, ma non potè venire pubblicato da Gébauer, ne dagli eredi snoi : XI Narratio de Henrico Brenkmanuo, de manusc. brenkmannianis, de suis in corp. jur. cio. conatibus et

GEB lab. , Lipsia, 1764, in 4.to; al quale uopo è aggiungere Manuscripti eujuulam Brenkminniani specimen, ivi, 1767, in 4.to. Essa Biografia, nella quale Gébauer rende couto de' lavori di Brenkmann e de' suoi progetti sulla loro continuazione, termina con nn raggnaglio intorno ad Enrico Newton, incaricato di affari d'Inghilterra uella corte del granduca di Toscana, uomo istrutto studioso delle lettere a cui Brenkmanu debitore fu dell'ammissione ana nella biblioteca de Medici in Firenze e della comunicazione del celebre manoscritto delle Paudette fiorentine, che mostrate venivano sì difficilmente agli stranieri; XII Vestigia juris Germanici antiquissima in C. C. Taciti Germania obcia, sive dissertationes XXII in varia aurei illius libelli loca, cum nonnullis similis argumenti, Gottinga, sterebbe per assicurare a Gébaner Ja riputazione più luminosa come giurcconsulto e come storico: è composta di ventidue dissertazioni, pubblicate per la maggior parte separatamente, in Gottinga, dal 1741 fino al 1763. L'autore ne conduce in mezzo alle foreste dell'antica Germania; narra le feste, i ginochi, i matrimoni de Germani; descrive le forme de loro governi, le loro istituzioni civili e guerriere, la loro disciplina militare; par la del modo, con cui la giustizia amministrata veniva tra essi; delle foro leggi civili e criminali: entra in particolarizzato racconto de'supplizi, ec.; in una parola di niuna cosa, che li concerna, si rimane igna ro. Si fatta raccolta, troppo poco nota in Francia, può venire considerata come il più prezioso commento dell'opera immortale di Tacito intorno ai Germani; XIII Exercitationes academicae varii argumenti: è la raccolta delle princiati dissertazioni, cui Gébauer pubblicate aveva sul diritto civile. Ol-

tre tutte quelle, che abbiamo citate nei numeri I, V, VIII dei presente articolo, si osservano ancora in esso le dissertazioni De actione tutelan adversus mogistrutus; De successione inter ingenuos jure sungamis ab intestato civili; De imputatione facti alieni circa nelicta: Do arigine testamentorum; De matrimonso cum avunculi vidua; De differ-ntia inter procunsules et legatos Caesaris; De hereto cito ob iniquitatem in melaus reformando. eo L'editore di tale raccolta è Weissmantel, che diede in face il primo volume in Erfurt, uel 1776, in 4.to, ed il secondo, nel medesimo luogo, nel 1777: a quest'ultimo precede na elogio di Gébaner, scritto dall'illustre Heyne, che uscito era alla luce in Gottinga nel 1775, in fogl. Independentemente dalle opere, cui abbiama or ora citate, Gébauer scrisse altresi molte dissertazioni sopra materio feudali, inserite nel Thesaurus juris fiudalis di Jonichen: delle note all'edizione delle Pravlectiones d Hubert ( Ulrico), pubblicata in Lipsia nel 1741, 5 vol. in 4 to, con quelle di Tommasio e di Mencken, ed all'edizione delle Institutiones juris fevetalis, di Schilter, Lipsia, 1728 in 8 vo, 5.22 mlizione, 1751. Egli fece la raccolta delle Divertazioni giuridiche di Burth, Lipsia, 1755, in 4.to Fu editore di Grotsi florum sparato, Halla, 1700, in 8.10; della Storia d Aminuo e Tusuelda, per Lohenstein, Lipsia, 1751, 4 vol. in 4.to, e di altre parecchie opere.

#### P-N-7. GEBELIN, V. COURT.

GEBER o GIAB: R, famoso alchimista arabo, di cui il vero nome è Abu Mussah Djafar al Sofi, era di Hauran, in Mesopotanna, e vive a nel secolo VIII a detta di Abulfeda. A torto certi autori le fanno greco, altri spagunolo, altri finalmente un re delle Indie. Un 21

GER

ignorante traduttore dei due priani volumi della Storia della medicin: di Sprengel, credendo senza dubbio Geber d'origine tedesca, 4r. vesti stupidamente il prefato nome in quello di Donatore. Non sappiamo nivua particolarità interno alla vita di questo capo degl'inigiati ; ma st vede datie opere sue che le ricerche, cui intraprese sopra i metalli onde riconoscerre la natura ed il grado, di cui fossero ana ettivi di struggersi, con la mira d'operare la lore tramutazione in oro il condussero a parecchie scoperte importanti per la chimica e la medicina, come per esempio il sublimato corresivo (muriato soprossigenato di mercurio), il precipitato rosso ( ossido rosso di mercurio), l'aoqua forte (scido nitrico). il nitrato d'argento, ec. lu tale guisa la filosoha ermetica diede origine alla chimica, e Geber rimarrà celebre, non per aver corso dietro ad una chimera (la pietra filosofale ), ma per avere trovate verità fondate sull'esperienza. Non è detto se egli rovinasse la fortuna sua in tale mestiere, come tauti altri. Sembra che questo famoso chimico coltivasse altrest l'astronomia con diligenza: taluno anche colle attribuirgli l'onore dell'invenzioue dell' algebra, supponendo che posto abbita il suo nome ad essa scienza. Cardano non ha difficultà d'ammetterlo nel numero dei dodici più sottili ingegni del mondo. Boerhaave ne parla pure con istima. Tutto ciò è prova per le mene in Geher d'una grand estensione di cognizioni pel secolo, in cui viveva, ma egli non era medico; nè sembra che cercato abbia un rimedio universale. E vero che nelle opere sue occorrono certe espressioni, come per esempio le seguenti . L' oro in tale modo preparato guarisce la lebbra ed ogni sorta di malattie: ma nopo è osservare che nel suo linguaggio mistico e figurato

Geber qualifica lebbrosi i metalli meno perfetti e pone l'oro nel numero di quei, che stanno bene di salute. Cost, quando dico, correi guarra sei l'prus, intende con ciò convertirli in oro capace di sostanere la prova dell' autimonio. Geber era entastasta dell'alchimia, a tale che gl'increduli comparava g fanciulli, i quali, chiusi in un angusta casa, nulla vedono oltre ad essa e non hanno ninna idea dell'estensione del globo terrestre, Foco il catalogo delle opere sue nelle traduzioni latine: I. Summue perfectionis magisteril in sua natura libri IV. cum additione ejustimi Gebri reliquorum tractatuum, n-c non Avicennae, Merlini et aliorum opusculorum similis argumenti, Danzica, 1682, in 8.vo: tale edizione, che non è comune e la quale contiene parecchie figure di vasi e di fornel-ii chemici, fatta venne sopra un'edizione di Roma, antichissima ed oltremodo rara, secondo una nota manoscritta di Lenglet du Fresnoy. E' inutite il citare l' edizioni susseguenti, tranne quella d'una traduzione in francese della Somma della perfecione, fatta da Satmon ed inserita nell'opera, cui pubblico il prefato medice col titolo: Biblioteca de' filosofi chimici, Parigi. 1672 e 1678, 2 vol. in 12; II De incestigatione perfectionis metallorum. Basilea, 1562, in feel.: esso libro à unito all'edizione di Danzica del 1682. non che i due seguenti : Testamentum; De fornacibus construendis : quest' nltimo era già uscito alla luce in Berna, nel 1545, in 4.to. Langlet ( Stor. della filos, ermet. tomo III ) cita quattro manoscritti arabi di Geber: il primo, conservato nella biblioteca del Re, sotto il num. 172, è intitolato: Opus cui titulus liber divitiarum, tractatus chymicus, et pars octava quingentorum illorum, quos de hoc argumento litterls consignacit Abou Mousa Giaber ben Haijam al Sofi, qui vulgo Geber

mucapatur: gli alti: tre maposcritti esinton nella bibliotea pubblica di Leida coi titoli: De lapide philosphico (num. 800); Tenctatu de invenienda orte auxi et orgenit, iice alchymic (num. 80); quest'opera di Geber è quella, che uopo à di leggere prima, a detta dell'antore stesso; Duo alii tractatus de eadem materia (num. 802).

dem materia (num. 802). R-p-N. GEBHARD (GIOVANNI), filoloo, nato in Neuburgo, nell' Alto Palatinato, studiò con lode nell'università d' Eidelberga, in cui ebbe maestro il dotto Grutero. Tocchi aveza i ventitrè anni appena, gnando diede in luce una luccolta di asservazioni critiche interno ai prin cipali autori dell' antichità: era dessa il frutto d'una lettura assidua delle loro opere; e Gebhard anpoverato venne fino d'allora fra ali eruditi, cui possedeva la Germania. La presa d' Eidelberga nel 1622 fu a lui fatale: perdè in essa tutti i suoi libri e manoscritti, e tra gli altri un lavoro sopra Tito Livio, di cui si stava da più anni occupando. Dopochè menata ebbe una sita errante e miserabile, ottenne finalmente nel 1628 la cattedra di storia e di lingua greca nell'università di Groninga rimasta vacante per la morte d' (bbo Emmio : la occupò con molto onore, e mort nel 1652, non essendo per anco giunto all'anno suo quarantesimo. I suoi scritti sono: I. Crepundiorum sipe juvenilium curarum libri 111, Ha nan, 16t5, in 4.to: Il Antiquarum lectionum libri duo: Giovanni Ermanno Schminck inserl le prefate due opere nel suo Syntagma criticum, Marburgo, 1717, in 4.to; III In Catullum, Tibullum, Propertium animadrersioner, Hanan, 1618, in 8 vo, ed in altre parecchie edizioni di quei tre poeti; IV In vitas Cornelii Nepotis spicilegium notarum, Amsterdam, 1644, in 12: in segni-

to alle Vite di Cornelio Nepote, ed

in un numero grande di alfre edizioni d'esso storico; V Variarum lectionum et animadvernouum in Livium ex tribus codicibus biblioth Palatinge erutarum specimen ad librum primum Livii, Halla, 1712, in 4.10: H. L. Schurzfleisch n'è l'autore; VI Exilium sive carminum in ex.lio scriptorum libri duo, Amsterdam, 1628, in 12. Egli compose tali versi nel tempo, in cui era obbligato a fuggire il suo paese devastato dalla guerra : ed a sì fatta specie d esilio fa allusione nel titolo, sotto cui gli ha raccolti Gebhard aveva poro talento per la poesia; si leggono nondimeno con piacere alouue delle sue composizioni, perchè contengono particolarità toccanti e famo assai conoscere la triste sua situazione. La sua Vita, scritta da Andrea Gebbar, suo fratello, è molto interessante : stampata venue in

Groninga, 1633, in 4 to. GEBHARDI (GIOVANNI LUI-6: Levino L nate nel 1600 in Brnaswick, ivi fece i primi studj sotto il padre suo, Giovanni Alberto, il qual era rettore del ginnasio ed à noto per alcune opere in lingua. latina, per esempio un drauma storico, intitolato, Decus familiae Ducum Brunswico-Luneburgensium a Friderigo I., imp. labefactum, Brunswick, 1708, in 4.to. Gebhardi ande in segnito a compiere gli studi in Helmstadt ed a Jena. E' usonelle università tedesche che i giovani, prima di partire da quelle scuole, sostengano pubblicamente tesio dissertazioni, le quali sovente seno opera del professore che pre-siede a tale soleunità. Il giovane Gebhardi vi si conformò : ma la sua dissertazione distinta viene dalla maggior parte delle altre, inquantuche ne fu egli stesso autore e perchè, in vece d'essere un opuscolo di alcuni fogli, ella forma un'opera di 156 pag. in 4.to. Occorse . pure in proposito di essa un'altra

particolarità : Gebhardi si era dedicato alla teologia, e nondimeno la sua dissertazione è un soggetto storico ed ha il titolo seguente: Facta serenissimorum ducum brunsvoicentium heroica, Jena, 1720, in á to. Tale prejudio diede Gebbardi de lavori, che illustrare dovevano il suo nome. La sua vita fu l'aringo tranquillo d'un dotto, che si è destinato alla pubblica istruzione: ella presenta pochi fatti degni d'essere raccolti da un biografo. Poiche diretti ebbe come ajo gli studi d'un giovane signore annoverese, accompagnandolo nelle università d'Haila e d'Helmstadt. fatto venne nel 1723 professore di teologia, logica e filologia nell'accademia de' giovani nobili di Luneburgo: cattedra, cui occupò fino al 1746. Mentre professava la teologia, pubblicò nel 1750 e 1751 la sua grand' opera genealogica, la quale gli è titolo d' immortalità. Tolse per base del sno lavoro il libro di Lohmeier, ma lo rifece per intero ed il continuò fino al 1730. L'opera di Gebhardi, compilata in tedesco, è divisa in 3 vol. in fogl., di cui ciascuno ha un titolo particolare. Il primo contiene la genealogia delle case imperiali e reali europee, esistenti nel 1750; il secondo quella delle case, ch' erano estinte in quell'epoca; il terzo la genealogia delle case sovrane musulmanne e pagane. Sì grande raccolta è la base di tutti i lavori genealogici dei dotti del secolo XVIII fino a Gatterer e Koch. Nel 1746 conferita venne a Gebhardi una cattedra più analoga alle occupazioni sue favorite, quella di storia e nel tempo medesimo il re d'Inghilterra, elettore d' Annover, gli conferì il titolo di consigliere. Gebhardi morì in Luneburgo ai 10 di novembre del 1764. Fra parecohie altre opere storiche e genealogiche, cui pubblicò, nomineremo soltanto le sue Memorie storiche e genealogiche (in

GEB tedesco) di cui vennero in luce 5 vol. in 8.vo. I due primi furono stampati nel 1749 e 1762; il terzo (1) pubblicato venne dopo la morte dell' antore dal figlio suo, Luigi Alberto (morto nel 1802). Il medesimo figlio pubblicò nel 1776, 1779 e 1785, 5 vol. in 4.to, contenenti i materiali lasciati dal padre suo per una Storia genealogica delle case sograne di Germania.

GEBLER (Toria Filippo, barone pi), nato il giorno 2 di novembre del 17:6 in Zenlenrod, picciola città del paese del principe di Renss-Graitz, compreso nel Voigtland (Alta Sassonia), in cui suo padre occupava una carica nella cancelleria; studio nelle università di Iena, Gottinga ed Halla. Com'ebbe viaggiato in Germania, in Danimarca, in Norvegia ed in Olanda, si mise agli stipendi degli Stati Generali, che l'elessero nel 1748 segretario di legazione alla corte di Berlino: ivi adempiè per tre anni l'uffizio d'incaricato di affari in assenza del ministro. Verso la fine dell'anno 1753 rinunziò ad essa carica ed accettò l'impiego di segretario del direttorio generale di commercio degli Stati della monarchia austriaca in Vienna. Passò il rimanente della sua vita in essa capitalo, dove fu successivamente promosso a dignità eminenti. Nel 1750 eletto venne membro della camera aulica, che incaricata era dell'amministrazione suprema degli affari interni. Ebbe la direzione delle faccende delle miniera e zecche. Allorchè nel 1762 Maria Teresa organizzo nuovamente tutti i rami dell'amministrazione pubblica, Gebler fatto venne consigliere aulico, addetto alla cancelleria dell'Austria e della

<sup>(</sup>z) Esiste una hiografa dell'autore, di eni poluto non abbiamo far uso, non essendovi in Parigi tale libro.

Boemia. L' anno susseguente su pobilitato e naturato boemo. Nel 1768 l'imperatrice regina lo fece membro del consiglio di stato, il quale deliberava in presenza della sovrana sugli affari interni della monarchia. Poco dopo gli conferì il titolo di barone e l'ordine di San Stefano, particolare opore, non prodigalizzato, neppare ai nostri giorni. Finalmente nel 1782 giunse ad una carica, ch'equivaleva quasi a quella di ministro. Fatto venne consigliere intinio e vicecancelliere di Boemia e d'Austria. Morì in Vienna, ai 9 d'ottobre del 1786. Il barone di Gebler uno fu di quegli uomini rari, i quali senza interesse personale sosteugono, per puro amore di patria e del bene pubblico, tutte le imprese, che dirette sembrano a tale scopo. I letterati, gli artisti, gli speculatori trovavano in lni un protettore zelante. Contribuì molto al perfezionamento dell'istruzione pubblica in Austria, specialmente per quelle, che i Te-deschi chiamano scienze camerali, le quali comprendono tutti i rami dell'amministrazione dello Stato. Si richiede in Germania da quei, che si destinano a correre tale aringo, non una pratica acquistata per lavori d'utfizio, ma studi regolati nella università, in cni esistono professori per tali scieoze. Gebler ha il merito d'avere incoraggiato sì fatto studio in Austria. Egli amava molto il teatro e lavorò a purgarlo ed a formare un vero teatro nazionale. Non trovando nella letteratura tedesca un numero abbastanza grande di opere, che appagassero il suo gusto, impiegò i snoi ozi a comporne anche egli . Pubblicata venne nel 1771 una raccolta delle opere sue in 3 vol. in 8,vo: nopo è giudicarle con l'indulgenza, oni richiedono le circostanze, che le fecero nascere, lo scopo dell'autore e la fretta, con

la quale vennero scritte. Esse produssero una rivoluzione nella storia del teatro tedesco e specialmente del teatro dell' Austria. Introdussero sulla scena della capitale un contegno decente e nobile; spirano tutte una morale para e fanno amare la virtù. la magnanimità e l'amicizia generosa; presentano un quadro vero de costumi d'una grande città ed in particolare della classe, con la quale Gebler abitualmente viveva. Fra tali opere, che sono quasi tutte del genere della commedia sublime, una merita di venire distinta dalle altre, ed è il suo Ministro, in 5 atti, che uscì per la prima volta alla luce nel 1771 e fu sovente ristampata. Fa sorpresa l'ardire, col quale un cortigiano dipinge in essa i costumi de grandi signori (V. FRIEDEL) .

8-L. GED (GUGLIELMO), artista scozzese del secolo XVIII, rinunziò nel 1725 al mestiere d'orefice, cui esercitava in Edimburgo, onde andare a Londra a fare saggio d'una maniera nnova, cni voleva introdurre nell'arte della stampa. I Chinesi ed i Giapponesi stampano i loro libri col mezzo di tavole di legno scolpite, e sembra che tale fosse pure il metodo, cui tennero da prima gl'inventori della tipografia in Europa. L'invenzione di Ged consisteva in sostituire ai caratteri mobili, impiegati uno ad uno, tavole di metallo gettato, lequali rappresentavano pagine o fogli interi. Formava prima con caratteri mobili ordinari una tavola, sopra la quale colava un composto di gesso, che diveniva nua forma. in cui versata veniva di quella materia che ordinariamente serve pei caratteri di stampa e da cui usciva la tavola solida che Ged adoperava per la stampa Sembrava che tale metodo presentasse alcuni vantaggi in fatto d'economia, di

correzione, di bellezza e di uniformit's Ged, essendosi associato, per sì tatto saggio, Guglielmo Fenner cartajo, un fonditore di caratteri ed il suo proprio figlio Giacomo Ged sollecitò ed ottenne al 25 d'aprile del 1751 dall'univereita di Cambrida e il privilegio di stampare, con tavele gettate, Sibbie e libri di preghiere. La stampa di due libri di preci fit tutto il risultamento di tale società che raino interamente l'inventore. Egli attribul tale disastro all'infedeltà de'suoi operai ed al mal diportarsi de'soci, particolarmente di Fenner. Gli altri stampatori ed i librai, onde soffocare nel suo pa-cere un' innovazione, che poteva loro divenire molto nociva. erano riusciti, egli dice. a deprimere il merito della sua maniera di stampare, facendo alterare il testo delle sue edizioni per empierle di errori. Ritornò in Iscosia nel 1753 e, per appagare i de siderj di alcuni dilettanti dell'arte, fece un'edizione di Sallustio in latino, stampata secondo il suo metodo (tabellis seu laminis fusis), 1744, în 12 di 15e pagine. Camus, il quale vide in Parigi un esemplare d'essa edizione, non che una delle tavole, che per essa servi, lo presentò come cesa di buon uso, ma non dotata di un merito potabile. Pnò essere intorno a ciò consultata la sua Storia e metodi del politipagus e della stereotipia, anno X, in 8.vo. Gli affari di G. Ged non essendosi migliorati in Iscozia, e Fenner, contro il quale aveva egli inutilmente intentata lite dipanzi ai tribunali, essendo morto nell'impossibilità di pagarlo, si era determinato ad andare presso a suo figlio in Londra; ma egli mort prima dell'esecuzione di tale proposto, il giorno 10 d'ottobre del 1740. Giacomo Ged pubblicò nel 1751 nna Memoria, in cui espone i vantaggi del metodo di suo padre

ed amaramente si lagna degli estacoli e delle zizzanie, ohe suscitate gli aveva la gelosia de suoi confratelli. Alessandro Tilloch, editore del Philosophical magazine, fece dappoi un saggio analogo a quello di Ged, cui non conosceva, dicesi, ed ottenne a tal effetto un privilegio. Si leggono nel decime volume, agosto 1801, dell'opera periodica, che abbiamo or ora citata, delle riflessioni in tale argomento, con saggi delle stampe di Ged, di Foulis, di Tilloch e di Didot; ma sembra che l'autore d'esso nuovo saggio non riuscisse abbastanza per continuare il suo intraprendimento. L' invenzione della moltiplicazione con la matrice senza l'ajuto della forma, avanzò di un passo importante la stercotipia (V. CARES). Andrea Wil. son fu più formnue che Tilloch, e fece dappoi edizioni stereotipe di parecchie opere importanti. Il dotto libraio Nichols pubblicò nel 1781, in 8.ve, a profitte d'una figlia di Ged, delle Memorie biografiche di Guglielmo Ged, che comprendono un' esposizione de' sun' progressi nell'arte di stampure, in tavole (block printing); ed inser) alcune particolarità sul medesimo soggetto nella sua bella edizione degli Aneddoti letterarj di Bowyer.

GEDDES (MICHELES), teologo anglicano, nato in Iscoria , passo nel 1671 dall'università d'Edimburgo nel collegio di Ballios in Oxford . Nel 1078 andò a risiedere in Lisbona, in qualità di cappellano della fattoria inglese. Nel 1686 detto non viene per quale motivo l'inquisizione il citò dinanzi al suo tribunale e gli proibì di continuare le sue funzioni ecclesiastiche, cui esercitava nondimeno in virtà d'una delle stipulazioni del trattato conchiuso tra l'Inghilterra ed il Portogallo. I negozianti inglesi s'indirzzarone CED

al vescovo di Londra, onde lagnarpi di tale violuzione del trattato; ma primachè il lere reclamo fosse a lui pervenuto, Geddes era stato sospeso dal suo ministero dalta giunta ecolesiastica, convocata da Giacomo II, che adoperava in quel tempo di ristabilire la fede cattolic in Inghilterra. It i terno in maggio del 1688, si fece confetire il grado di dottore in legge ed eletto venne cancelliere di Sa-Isbury dal vescore Burnet, il quale parla di lui son encomio nella sua Storiu della riforma. Si occupò allera a tradurre dallo spagnuolo a dal portegliese in inglese steuni manoscritti o libri rari, cui ayeva ra colti, durante il suo soggiorno a Lisbona, come per esempio la Storia reclesiastica del Malabar, Londra, 1606, in 8.vo; e la Storia ecelementico dell' Etiopia, ivi, 1696, in S.vo. Esistono pure aleuni altri anoi scritti contro la Chiesa romama e dello Miscellanee (Miscellaneous tractus) interno alle storia civile ed ecclesiastica, 5 vol. in 8.vo. pubblicati successivamente nel 1702, 1714 e 1730. Non si sa la data esatta della sua morte, avvemuta prima dell'anno 1714.

GEDDES (GIACOMO), autore econgese, nato verse il 1710 nella contre di Tweedale, in Iscezia, esercitò alcun tempo con lode la professione d'avvocate, ed acquistate si sarebbe probabilmen-te riputazione nel foro, se una malattia di languore tolto nol avesse dal mendo prima dell'anno suo quarantesimo. Ma egli si assicuro una riputazione d'un altro genere, mediante l'opera di grand' erndizione e di buen gusto, cui inntolò: Saggio sopra la composizione e la maniera di scrucere rlegli antichi, e particolarmente di Platone, Glascow, 1748, in 8.vo. La scio na manoscritto, con cui formare un volume, di cui sembra

per ultro che stato uon sia stamputo .

X-4 GEDDES (ALEMANDRO) prete souzzese, nacque in hath-en, nella contea di Bamff, nel 1757, da geniteri cattelici, che il manilarono a fare i primi studi in Aberdeen sotte un maestro particolare. Di là venne ammeso nella scuole di Scalan, instituita nelle montagne pei cattolici destinati alla chiesa e che debbono compiere gli sin il in alcana università estera. Nel 758 ando nel co legio degli Scorzesi in Parigi studio la teologia in quella di Navarra et prese tezioni d'ebreo dall'aliate traeva fino d'allora nilo studio della Bibbia; ed anche pensavi a firme una traditione ad uso de' catto ies del suo prese Laborioso e dotato di mo ta facilità, imperi il francese, l'italiano, lo spagnuolo ed il telesco. Dono sei sugi de soggiorno in Francia, reto no in Iscoria ed ordinato venno prete in Dundee nel 1751. Fn mandate, poco dopo, in qualità di cap estano, presso al conte di Fraquine, signore cattolico. Vi rimese poco: tornò a Parigi, dove passo nove mesi, e, ritornato in Iscozia, nel 1760, preposto venue alla congregazione d'Anchinhalrig neila contea di Bainff, Là sivendo legato con signori e letterati, prese de' sentimenti alquanto facili sulle materie di religione, imito le facezie de' protestanti interno alle indulgenze, alle imagini ed alle reliquio e pratese ad esempio loro che la Scrittura fosse la sola regola della fede. Alcune variazioni nella oredenza gli sembravano cosa di poca importanza; e siocome era vivo ed ardente, tali opinioni ardite si fecero palesi ne le «ne conversazioni e scandalezza uno i cattolici: i suoi confratelli gijene fecero de rimproveri: Hay, suo vescovo, prelato pio ed illuminato, adopero di farlo rientrare in migliori sentimenti, e, veden lo inutili le sue eso-tazioni, minacciò di dichiararlo sospeso dal sno ministero Geddes, cui smodate generovità tra to avevano in imbarazzi economici li vide allora aumentare per cattive speculazioni. Comperato aveva nna pieciola possessione e si occupava d'economia rurale; i snoi saggi non furono fortunati e l'avrebbeco presto ridotto all' indigenza, se stata non fore la generosità del daca di Porfolk il quale pagò i suoi debiti. En altora che del bero di trar profitto da suoi talenti letterarj: la sua traduzione in versi inglese delle Sature welte d'Orozio, pubblicata a Loudra, 1779, in 8 vo, accolta venue con favore. Verso il medesimo tempo Geddes rinnazio alla sua congregazione; e l'nniversità d' Aberdeen gli conferà nel 1780 il titolo di dottore in legge, che stato non era per anco accordato a ninn cattolico dalla riforma in poi. Sempre occupato del suo proposto di tradurre la Bibbia, andò a Londra col lord Traquaire, indotto dalla speranza di tro arvi più soccorsi. Sembra che avesse totalmente fasciato da canto il ministero pastorale nel 178 a ed attese allora pinechè mai al suo lavoro sopra la sacra Scrittura. Alcuni ostacoli, cui provò per parte de cattolici, vennero tolti per la protezione del lord Petre, presso cui introdotto l'avea la duchessa di Gordon, che gli somministrò generosamente i mezzi di continuare le sue ricerche. Il Manifesto della sua traduzione della Bibbia necì alla luce nel 1786, in un volume di non poca mole, a eni sussegnitò una lettera al vescovo Lowth ed un' altra al dottore Priestley, onde provare che la divinità di G C. è un principio fondamentale del cristianosimo.

Nel 1788 propose un'associazione per la sua traduzione (1); e nel 1700 fece una Reposta generale alle quictioni ed ai consigli che stati gli erano indiritti. Il primo volume della sua Traducione, contenente il Pentateuco e Giornè, vide la luce nel 1702 e suscitó una procella contro l'autore. T're vioa i apostoliei, Walenesley Gibson e Duglas avvertirono i fedeli de loro distretti in ana lett ra pastorale del di 26 di dicembre del 1792, che diffidassero di tale Traduzione Da ciò nacque un carteggio tra l'ultimo di essi prelati e Ged les ed il vescove fini, intimando in questo la sua sospensione da tutti gli uffizi ecclesiastici, se non si sottomettesse. L'autore, offeso, rispo e con nna lettera, in cui gli diceva tiberamante che si rideva delle sue censure. Tenne lo stesso stile in un Indirizzo al pubblico ed in una più lunga lettera al vescovo: i prefatti due scritti spirano amarezza ed orgaglio. Il suo secondo volnme pubblicato venne nel 1707 e comprende i Giudici, Samuele, i Re ed i Paralipomeni (2). Ge ides combatte in esso formalmente l'inspirazione intera della Scrittnra e non ha difficultà d'effermare che gli scrittori sacri narrano alle volte fatti contrari alla ragione e che nopo è leggerli con discernimento. Esso volume attirè ai traduttore vivi rimproveri, per parte tanto de rattolici, che de protestanti, offeri dal suo ardire. Le sue Osservazioni critiche nel 1800 non fecero che aumentare il pubblico disgusto. L'anno medesimo egli fece la sua Modesta apologia pei cattolici romani della Grande Bretagna. L'impressione, cui fatts

<sup>(1)</sup> Il numero degli associati non fa che di 348, fra i quali non si annoveravano che

pechi cattolie (a) Pubblicata venne dopo la sua morte (nel 1807) la sua traduzione del Salt-rie, fine at salme 128.

avevano nel suo carattere, pronto ad irritarsi, le guerre che si era attirate, avuto aveva un'influenza funesta sopra la sua salute. La morte del lord Petre le recò l' uitimo colpo. Dal suo letto, malato ed infermo, scrisse un elegia latina intorno a tale triste circostanza. Il figlio d'esso signore gli continuò i benefizi di suo padre, ma Gaddes goderne doveva poco tempo. In un'altra elegia, Ad umb.am Gilberti Wakefield, scritta il giorno 12 d'ottobre del 1801, sembra che presentisse vicinissima la sua fine. Spirò in lunghi patimenti. ai 26 di febbrajo del 1802. Egli era certamente istrutto nella storia ecolesiastica e nella letteratura biblica. Faceva conto d'essere sempre cattolico, senz'approvare, egli diceva, la lega, che era stata commista al Vangelo, e la sua ragione si sdegnava che gli scrittori sacri corrotto avessero de fatti reali con una mitologia di loro invenzione: in guisa tale parlava il temerario · critico e l'eterodosso sacerdote. Trattato venne fino da incredulo: questo tale biasimo però sembra poco meritato; ma Geddes si esponeva a tali offese per la singolarità delle sue idee, l'impeto del suo carattere e la petulanza del suo conversare: era soprattutto ardente contro la corte di Roma e ne parlava liberissimamente. Riceve l'assoluzione come morì, quantunque sia dubbioso se ritrattato si fosse : il vicario apostolico di Londra proibì di celebrare pubblicamente la messa per lui. Geddes aveva idee bizzarre: si era persuaso di poter giudicare del carattere degli uomini dalla forma del loro naso, siccome Lavater ne giudicava dalla fisonomia; nondimeno verso la fine era meno preoccupato di tale sistema ridicolo. La sua vita scritta venne da G Mason Good (1805, in 8.vo di 56e pag.); e n'esiste un ristretto nel Biogra-

phical dictionnary, di Chalmers. Havvi in esso il catalogo delle sue opere, in numero di trentatre. Indicheremo soltanto oltre quelle, di cui parlato abbiamo più in alto: 1 S. lect satires of Herace (Scelta delle Satire d' Orazio, adattate, in grande parte, ai tempi ed ai costumi attuali), Londra, 1779, in 4.to; Il Carmen sae u'are pro Gallica gente tyrannidi aristocraticae erepta, 1700 in i.to: sono i mig'iori versi latini, che fatti abbia; III 11 primo libro dell' Ilia le, voltato l-tteralmente in versi inglesi, con note oritiche, 17/12, in 8 vo Non essendo stato gradito sì fatto saggio, egli non continuò la traduzione; IV L' Acocato del diacolo, 1792, in 4.to (1); V Carmina saecularia tria pro tribus celeberrinis liberiatis Gallicae epochis, 1703, in 4.to . VI Vert-Vert tradotto in versi inglesi 1705, in 4.to ; VII La battaglia di B. (di Bangor), o il trionfo della Chiera, poema eroi-comico. 1707, in 8.vo (in inglese), VIII Bardonachia, poema macaronico-latinum, 1800, in 4 to: IX Diversi scritti in alcune raccolte periodiche, specialmente una Dissertazione sopra il dialetto scozzere susone; la I. no Egloga di Virgilio, in versi scozzesi, nel dialetto d' Edimburgo; ed il I = Idillio di Teocrato, in quello di Buchan: le prefate tre composizioni sono stampate nella Raccolta degli antiquari d' Edimburgo, volume del 1792.

GEDDICUS, V. GEDIK.

## GEDEONE, figlio di Gioas, della

(1) I. Accesses del Directe (12) sinde in la interior sull'originate), a call il attree sull'originate), a call il attree sull'originate (2) sinde in a sinde real week of the Per Planker) array no sinual versi comparate a Lardireo, La signoria sua directa to mirreasa al pareta, e il a saira di Grédies è un iminatione bunti-cea, la cresa il directa è differe de escrep pragonate al level directa di la centre di porta diamenta di centre della contro il porta diamenta dil centre della contro di porta diamenta dil centre della controla diamenta diamen

tribà di Manasse, uni al titolo di giudice, che gli fu conferito ver-so l'anno 1245 av. G. C., quello di liberatore d'Israele, Oppressi dal giusto sdegno del Signore ed abbandonati, da sette anni, in ischiavitit fra i Madianiti, gl'Israeliti gemevano sosto il più duro giogo di tuttiquanti que', cui precedentemente portato avevano. Levarono essi le mani suppliche osi all'Eterno, il quale tocco dal loro pentimento, mandò uno de suoi angeli in terra al fine di porre un termine ai loro mali La scelta fatta dall'invisto del Signore cadde sopia Gedeone, il quale, nato nella classe ordinaria del popolo e naturalmente modesto, si cansava sulle prime dall' assumere tale onorevole missione, allegando in iscusa la poca considerazione, di cui godeva, e l'impotenza de'suoi mez zi. Avendolo l'angelo rassicurato sopra quest' ultimo punto, Gedeone il pregò di fargli conoscere con alcun miracolo ch'egli fosse veramente invisto da Dio. Sulla promessa fattagli che il suo voto sarebbe esaudito, rientrato in casa, fece cuocers un capretto, del pane azimo, mise la carne in un bacile, il succo in un vaso, andò dall'angelo, che l'attendeva sotto una quercia, e l'invitò a partecipare di tale convito. L'angelo gli ordinò allora di prendere la carne ed i pani, di metterii sopra una pietra e di versarvi il succo della carne Gedeone ubbidi; e l'angelo, stesa asendo una verga, cui teneva in mapo, toccò con l'estremità di essa la carne ed i pani, ed usel subtro dalla pietra un fuoco, che consumò il tutto. Gerleone, rimasto solo e preso da santo terrore, a stento ripigliava i sensi, quando una voce celeste gli fece intendere le seguenti parole consolanti: " Non » temere, non morrai. Va, senza » perdere tempo, a distruggere n l'altare di Baal; taglia la logna

" che il circonda, ed innales un n altere al vero Dio nel Inogo ristesso, in oni operato venne il n miracolo, di cui stato sei or ora » testimonio ". Gedeone approfittò dell'escurità della notte per eseguire gli ordini del Signore. Il giorno depo, al levare del sole, gli abitanti della città, essendosi accerti ohe l'altare di Baul era stato rovesciato, cercarono da per tutto Il red e finalmente riseppero chi era Gedeone. Pieni di turore, vollero costringere Gioas a dare lore nelle mani il sno figlio at fine di farlo morire. Ma la presenza di spirito, la fermezza e la fede del buon padre confusero il loro barbard disegno. " Che Baul, esclatno, n panista mio figlio: 6, se egli è n Dio, si vendichi egli stesso di » duello, che rovesciò il suo attu-" re!" Indarno attesa venue la vendetta d'un Dio che non esisteva : e da quel momento Gedeone dubitò andora di sè stesso e supplice l' Eterno a dargli una prova con nuovi miracoli, che gli accordava la sua particolare protezione. Chiese che il vello d'una pecora, disteso in un campo, ricevesse solo la regiada del cielo, mentre arido rimarrebbe il campo. Cadde la rugiada, e bagnato non ne fu che il vello. Desiderò in seguito che il vello rimanesse asciutto, mentre il campo riceverebbe solo la rugiada del cielo. Cadde la rugiada, e bagnato non venne che il campo. Pieno d' una santa fiducia, gli riusch di accozzare subito un esercito di trentaduemila uomini ed andò ad accampare dinanzi ai Madianiti, i quali erano in numero di cento trentacinquemila, Si disponeva ad attaccarli con tutte le sue forze, quando il Signore, volendo provare agl' Israeliti come non dovevano la vittoria che alla sus onnipotenza, gli ordinò di pubblicare ohe i più timidi e quei, che avessero paura, potevano ritornarsene:

ventidaemila se ne andarono, e non ne rimasero che diecimila. H Signore disse aucora a Gedeone di scegliere fra questi ultimi quei, ebe, per dissetarsi, pren-derebbero l'acqua del fiume nel concavo delle mani senza posare il ginocchio a terra. Si trovarono di essi trecento soltanto. Gli comandò allora di dividere essa piociola truppa in tre compagnie, di fare loro prendere una tromba in una mano, nell'altra un vaso voto, in cui stesse una lampada accesa, e di sonare in seguito la tromba, da che sentissero il suono della sua. gridando tutti insieme: La spada del Signore e di Gedeone! Al segnale del loro duce gl' Israeliti fecero risonar l'aria delle loro trombe ; e, rompendo il vaso, cui tenevano in mano, sollevarono le loro lampade, mettendo il grido convenuio. Il rimbombo delle trombe, le grida, il bagliore delle trecento lampadi sparsero un si grande terrore nel campo de Madianiti, che, assaliti credendosi per tutti i lati da forze considerabili, volsero gli uni contro gli altri le armi e si uccisero tra loro. Quei, che scamparono a tant'orribile uccisione, si diedero alle fuga, ma Gedeone con la spada nelle reni gl'integnì e tagliò a pezzi. Due dei duci nemici, Zehea e Salmana, perirono di sua propria mano. Tante geste gloriose indussero i figli d'Israele a conferire a Gedeone l'autorità suprema ed a riconoscerlo per loro principe. Ma egli ricusò tali onori, dicendo: "Si alto grado non m'à dovnto: esso appartiene al or Signore, che vi ha liberati; egli so-" lo è il vestro principe e che deve " comandarvi". Intanto, siecome gi' Israeliti lo sollecitavano ad accettare alcan pegno della loro gratitudine, egli chiese loro i pendenti, che stati erano tolti ai Madianiti. Tali giojelli furene a lui anbito recati, ed egli li consaerò al

Signore. Rivabilita in a fatta guina la piece. Gedeone governa i fagil di serie con altrettatut senno
gil di serie con altrettatut senno
gil di serie con altrettatut senno
gil serie con altrettatut
gil serie con altrettatut
gil serie con altrettatut
gil sichem. chiamata Druna (F.
ARMELIZOCI) alsopilo venne in (F.
fra, nella tomba di Giosa, padre
suo.

GÉDIK (Simone), in latino Geddicus, teologo, nato in Magdeburgo nel 1510, non è guari conqscinto che per la sua risposta al libro, nel quale Acidalio si divertì asostenere la seguente proposizione o paradosso: Mulieres non esse homines ( V. ACIDALIO ). Gédik non teune che argomento fosse, di cui gabbarsi : si costituì avvocato della metà del genere ninano e compose in difesa di essa una specie di allegazione, in cui esugera tanto le qualità delle donne, che prova più di quello cui voluto avrebbe: però che, se quanto ne dice fosse esatto, il paradosso d'Acidalio cesserebbe d'esserlo, e le donne non apparterrebbero alla specie umana per la ragione che sarebbero d'una natura infinitamente superiore. 81 fatta risposta di Gedik, stampata per la prima volta nel 1505, reimpressa venne in seguito dell'opera, di cui è la confutazione, Aja, 1641. in 12; 1614, medesima forma. Egli scrisse altresì : Postilla evangelica; Refutatio Sal. Finckii; Pelargus apostata, Gédik morl nel 165 r. d'ottantadue anvi.

GEDIKE (FRDERICO) PACTION 15 di gennajo del 1754, in Boberow, villaggio della Marca di Pregnitz (nel Brandeburgo), in cui suo padre era pastore. Orfano in età di nove anni, senza fortuna: allevato venne da prima nella sonola di Soehausen nella Vecchia Marca, ed

in segnito nell'ospizio degli orfani di Zullichau, in cui rimase per sette auui sotto la direzione d'un uomo di grande merito, il professore Steinbart. Nel 1771 si reco all'università di Francfort sull' Oder, dove studio la teologia: durante il suo soggiorno in essa città, venne in determinazione di dedicarsi all' insegnamento pubblico. Nel 1775 fu chiamato a Berlino onde istruisse i figli di Spalding, uno de moralisti e teologi più celebri della chiesa protestante, e nella casa di esso passò alcuni anni. Ivi dimorava per anco, quando il magistrato di Berlino l'elesse vicerettore d' uno de' ginnasj d'essa città, quello di Friedrichs werder, Nel 1779 ottenne la direzione in capo di quell'istituto. Il magistrato lo scelse nol 1791 per assistere Büsching nella direzione d' uu altro ginnasio della prefata città, quello detto di Colonia; e Gedike adempiè tale uffizio in pari tempo che quello di direttore del ginnasio di Friedrichs-werder fina al 1793. in cui fu se tituito formalmente a Büsching. Fino dal 1784 era stato fatto membro del concistoro; nel 1787 uno de' consiglieri nel dipartimento dell' istruzione pubblica (Ober-Schul collegium); nel 1790 membro dell'accademia delle scienre in Berlino e più tardi della giunta incaricata del perfezionamento della lingua tedesca, e dell'accademia delle arti e scienze meccaniche. Nel 1791 la facoltà di teologia in Halla gli mandò il diploma di dottore : cessato avea da lungo tempo di occuparsi di tale scienza; ma il regolamento voleva che al direttore del ginnasio conferita venisse la dignità di dottore. Nel 1797 Gedike ando in Italia; nel 1802 ricevè l'ordine di visitare le senole della Prussia meridionale e della Nuova Prussia orientale. Da alcuni anni in poi la sua complessione robusta si era indebolita;

quindi morl nel giorno a di maggio del 1805. Quindici giorni prima della sua morte il re commesso gli aveva di fare un viaggio nella Svizzera, onde rendesse conto al monarca dell' istituto d' istruzione di Pestalozzi, di cui il metodo incominciava a quel tempo ad aver grido. Tutti gl'istanti della vita operosa di Gedike dedicati venuero all' educazione della gioventi. I suoi principi, il suo metodo, i regolamenti, di cui è autore produssero una rivoluzione nell'istruzione pubblica; e gl' istituti, cui diresse, sono divenuti scuole, dalle quali venue fuori un numero gran de di dotti, di letterati e di uomini di gabinetto. Insegnava egli stesso la rettorica, la poetica. la storia della filosofia antica, e dava lezioni d'enciclopedia, nelle quali faceva vedere come tutte le scienze combinate tra loro si danno mutuo soccorso. Spiegava altresì Piudaro ed Orazio, oh' erano i snoi poeti favoriti. A Godike Berlino deve la fondazione del seminario, in cui vengouo allevati otto giovani, che si dedicano all'alta istruzione. Nelle varie amministrazioni e ginnte, in cui Oedike sedeva si rose celebre per la chiargzza de'snoi rapporti, per l'eccellenza de progetti, per le idee luminose, cui contengouo tutti i regolamenti de'quali fu autore Nella sua vita privata era Gedike di carattere fermo e verace, che giungeva alle volte fino alla durezza; l'esteriore suo era negletto e poco pre eniente, ed uopo era di particolarmente conoscere l'eccellenti sue qualità per amario. La gelosia e l'odio gli erano ignote passioni. Accusato viene di avere amato il danaro; ma se egli è vere che stato non sia esente da tale difetto, parecchi tratti della sua vita sono prova almeno che la sua delicatezza ricusava ogni guadagno, cho non paresse compatibile con la severa giustizia. Fra le

opere nuncrose di Gedike non citeremo che alcune più notabili: I. Delle Traduzioni in tedesco delle Odi olimpiche e pitiche di Pindaro: le prime venuero in luce nel 1777 e se altre pel 1779. Tali traduzioni che assienrano a Gedike una sede distinta fra i poeti tedeschi, non vennero ancora superate; II Una traduzione tedesca di quattro Dialoghi di Platone, il Menone, il Critone ed i due Alcibiadi, Halla, 1780, in 8.vo. Aggiunse all' ediziono del testo, pubblicata da Biester, note al sommo stimabili; III Un'edizione del Filottete di Sofocle, con note, Eerlino, 1781, in 8.vo; IV M. Tullii Ciceronis historia philosophiae antiquae; ex omnibus illius scriptis collegit, disposuit, aliorumque auctorum. tum latinorum, tum graecorum, lucis illustravit et amplificaoit, Berlino, 1781, in 8.vo; ristampato nel 1800 e 1815. E un'idea ingegnosissima quella di avere oavato dalle numerose opere di Cicerone i passi, che trattano de' sistemi degli antichi filosofi, e di averli uniti in nn solo corpo, in modo clie formano nna storia compiuta della filosofia de' Greci e de' Romani: Y Griechisches lesebuch fur die ersten aufaenger, Berlino, 1782, in 8.vo, VI Lateinisches lesebuch für die ersten anfaenger, Berlino, 1782. Delle prefate due opere, che sono raccolte di scritti scelti negli autori classici, disposti in una progressione metodica, fatto venne un numero grande di edizioni. La prima fu sedici volte ristampata; della seconda si fecero nove edizioni; VII Franzosisches lesebuch für anfarnger. Berlino, 1785 : di tale raccolta di letture francesi furono fatte undici edizioni; VIII Pindari carmina selecta, cum soboliis selectis, sursque notis, in usum academicum et scholarum, Berlino, 1986. in 8.vo; IX Franzosische Chrestomathie zum Gelrauch der hoheren Classen (scritti scelti di letteratura francese ad uso delle scnole maggiori ), Berlino, 1792, 1796, 1800, e 1809; X Lateinische Chrestomathie aus den classischen Autoren, zum Gebrauch für mittlere Classen, Berlino, 1792, ristampato iu 8. vo. I dne primi sono destinati ai giovani, che fatto hanno alcuni progressi nel greco e nel francese; XI Englisches Lesebuch für anfaenger, Berlino, 1704, ristampato nel 1797 e 1804. Gedike fu dal 1785 fino al 1790 uno degli editori d'un' opera periodica molto stimata, ch' ha il titolo di Berliner Monathichrift. (V. Biesten nel supplimento.) La sua vita, scritta da Francesco Horn, esiste in fronte ad una Raccolta di alcune sue opere postume, obe pubblicata venne in Berlino nel 1808.

8-L

GEDOYN (NICOLA), prete, nacque in Orléans ai 17 di giugno del 1667. La sua famiglia, d'una nobiltà antica, aveva poca fortuna e si estince in lui, quantunque il padre suo lasciato avesse undici figli, In tenera età fu creduto morto in segnito ad una lunga malattia : era anche già stato sepulto. La de Cornuel, shuota per le sue arguzie, volle vederlo, e le sue oure lo tornarono in vita, Nel 1681 Gédovn entrò ne' gesniti : professava la rettorica in Blois, quando la debolezza della sua complessione uscire lo fece dalla società. Lasciando de' confratelli, cui amò sempre e tra i quali aveva in dieci anni formato i suoi costumi ed il suo spirito, trasportato venne in una sonola assai differente, in cui si svilupparono le qualità leggiadre, cui ricevute aveva dalla natura. Introdotto fu nella casa della famosa Ninon di Lenolos, sua parente. E' faina che essa donna la quale conservò sì lungo tempo l'impero della bellezza, non volle accordargli un appuntamento amoroso che pel giorno dopo di quello, in oni ella avuti avesse ottant' anni compinti: vogliamo

credere che tale aneddoto sia senza verità quanto senza verisimiglianza. Gédoya, di cui il patrimonio si limitava ad una pensione di 400 fr., ebbe degli amici, che gli fecero uel 1201 conferire un canonicato nella Santa Cappella di Parigi. In seguito possedè successivamente due abazie. Nel 1711 l'accademia delle iscrizioni e belle lettere l'ammise nel suo seno. Le Dissertazione, che ivi lesse, sono inserite, la maggior parte, nelle Memorie di quella compagnia. Si distinguono in esse delle ricerche in torno a Dedalo e principalmente anlle corse de cavalli e sulle corse de' carri ne' ginochi olimpici, ec. Quest'ultimo soggetto è quello, cui discute con più diffusione. Nel 1718 venne in luce la sua Traduzione di Quintiliano, in 4 to: essa lo fece ammettere l'anno sussegnente nell'accademia francese. Tale traduzione meritata tanto più di venire accolta che limitati eravamo a quella dell'abate de Pure, uno degli autori condannati da Despréaux ad una triste immortalità. La prefazione di Gédovo è molto stimata : è di fatto la più giudiziosa e la più accurata delle opere sue : mostra in essa le cause della corruzione dell'eloquenza presso ai Romani. Quanto alla traduzione, pinttosto libera che letterale, omesse sono in essa parole, frasi e fino delle pagine. Non ostante le omissioni e le mancanze di esattezza, cui vi tro varono Clandio e Giovanni Capperonnier, ella conserva una giusta riputazione. Onde apprezzarne il merito, uope è riportarsi al tempo, in cui venne pubblicata; il testo non era per anco stato ripurgate mediante le belle edizioni, che vennero ad essa posteriori. Pochi libri classici vi sono, di cui i manoscritti siano tanto rari, quanto quei di Quintiliano; il che lascia, independentemente dalla difficoltà delle materie cui tratta, pochissima spe-

ranza di potere mai rischiararne certe oscurità. Esistono di tale Tradusione parecchie edizioni in 4 vol. in 12: Adry ne fece una; che de e essere ricercata : essa è corredata del testo latino, corretta, aumentata di passi tralasciati dal traduttore, Parigi, Volland, 1810, 6 vol. iu 8 vo. Pausania stato non era per anco tradotto in francese; egli è oscuro in sè stesso, e più ancora per l'imperfezione de manuscritti: nel 1731 Gédoyn ne pubblicò la Tradusione con prefazione e note, 2 vol. in 4.to, e con carte e figure: essa non venne meno in voga che quella di Quintiliano, quantunque l'autore greco sia più istruttivo, che dilettevole, Larcher nelle note della sna Traduzione d' Etodoto indica degli errori gravi e numerosi, nei quali è caduto Gédeyn. L'accusa d'essersi costantemente servito della versione d'Amaseo ed anche di nou averla tradotta con fedelta. Clavier gli fa il medesimo rimprovero nella prefazione della sua Traduzione nuova di l'ansania. L'abate Bellanger aveva molti anni prima tenuto il medesimo linguaggio nei suoi Saggi di critica sopra le traduzione d' Erodoto. L' edizione più ricercata della Traduzione di Gédova è quella d' Amsterdam 1733 4 vol. in 12. Esso traduttore il più delle volte lavorava in campagna presso a parenti e ad amici, dove era privo del soccorso delle grandi biblioteche e del conversare coi dotti : quindi il cattivo stato del testo di Strabone lo distolso dal progetto. cui formato aveva di tradurne la Geografia. Sembra in generale che troppo affrettato componesse: lo stile suo è chiaro, facile, animato : abbonda però di locazioni famigliari : male a proposito de dizionarj, che si copiano senza esame, ne vantano l' eleganza come qualità distintiva. Senzachè avesse avuta niuna delle infermità della vecchiaja, morì in tre giorni, d'una.

plearisia, nel giorne 10 d'agosto del 1744, nel castelle di Font-Pertuis distante una lega della aua abasia della Medonna in Baugeney, in cui si legge ancora il suo epitafio. Egli era affabile, obbligante, pieno di candore,e si faceva amare, quantunque fosse di naturale impetuose. D'Olivet, con la scorta del suo carteggio manescritto, tenuto col presidente Bouhier, diresse certamente l'edizione del volume in 12, che venne in luce nel 1945, col titolo di Opere di erre dell'abate Geloyn; Gonjet crede per tale ragione che l'editore composto avesso la Memoria biografica, ch'esiste in fronte; ma la Francia letteraria l'attribuisce a Petit de Bachaumont, parente di Gédoyn : e le particolarità genealogiche, di cui è piena. rendone più verisimile tale o-pinione. Le Opere diserse contengono gli scritti seguenti : I. Dell'educuzione de fanciulli , Il Vita d'Epaminonda: III Degli antichi e de' moderni: IV Rogionomento sopra Orasio; V Dell'urbanità romana; VI De piaceri della mensa presso ai Greci; VII Apologia delle traduzioni; VIII Giudizio di Fozio intorno ai dieci più celebri oratori della Grecia; IX Reluzione delle Indie, tratta dal mordesimo Fozio. Tali diversi scritti sono inseriti nalle Memorie dell'accademia delle iscrizioni, ma in un modo compendioso, senza dubbio perche consistono meno in ricerohe laboriose, che in riflessiomi morali e letterdrie : perciò l'antore desiderava olie dopo la sua anorte raccolti venissero senza niun tronesmento. Occorrono delle Riflessions sopra il buon gusto, soritte da Gédoyn, in un vol. in 12, intitolato: Raccolta di apuscoli letterari, pubblicati da un anonimo (d'Olivet ), Amsterdam, Van Harrevelt, \$767. Tali riflessioni sopra il buon gusto condannano talvolta quello ell' autore : Voltaire e La Fontaine, Saint Evrement e La Bruyere

sono in esse collocati in pari grado. L'autore del Secolo di Luigi XVI aveva fino dall' infanzia conosciute particolarmente Gédoyn, il qual'era vicino ed amico di suo padre; e pretende nch' egli voluto navrebbe che perdonato si fosse n alla religione dei buoni autori n dell' antichità in considerazione n della loro mitulogia". Agglunge che composto avez contre il poema di Milton quattro Dissertazioni curiosissime, che state non erano stampate. D' Alembert nella sua Storie dell'accodemia francese trasorite con piacere de lunghi passi delle Opere dicerse di 176doya, li commenta e ne conclude ch'egli non apera le presecupazioni della sua condizione, nè quelle dell'erulations. Sembra che i due prefati celebri scrittori piaciuti si siano di dare le opinioni loro a Gédoin. Tutto ciò che un lettore imparziale può inferire dal-le opere sue, e che, sumiratore appassionato degli oratori e de' poeti dell'antichità, agli è di rado giusto coi moderni per quanto riguarda le belle lettere. Ha suvente viste piene di senso e di verità; ms la sus vivaestà naturale toglie che proceda in tutti i suoi giudizi con le mo lificazioni necessario: del rimanente si scorge da per tutto l'uomo dabbene, che ponsa conforme alla sua foggia e si spiega francamente.

GEER (Luter net), rate in O. lands, d'un' antien fannight of quel passes, aude nella Svezia quel passes, aude nella Svezia quel passes, aude nella Svezia quel monare per la prosperità in terna del regno. De Goer introdusse in larenta i migliori merodi di fondero il ferro e di tittul la consiste la residenti, in manifatta-red armit e la comitata del regno. De Goer introduce del consistenti del fondero il ferro e di tittul la red armit e la comitata del red armit e la red armit e la red armit e la consistenti chiamato, accominato del red per la consistenti del red r

degli operai dal paese di Liegi e dalle regioni vicine. Tali operai turniarono una colonia, di citi si osservano ancora con piacere i discendenti nel cantone di Danmora, in cui stanuo le principali miniere di ferro. Gl'intraprendimenti, ai quali attese De Geer, contribuendo ai bene dello stato, procacciarono a lui pure una fortuna considerabile, che gli diede nuovi merzi d'essere utile. Incoraggio i talenti, fondò ospitali, scuole, e chiamò in Isvezia Amos Comenius per organizzare l'istruzione pubblica (V. COMENICS). Sotto il regno di Cristina armò una flotta, che servì per difendere il litorale e per proteggere il commercio. I servigi, oni De Geer prestò alla sua patria adottiva, vennero rimune-rati ed onorati. Il governo pose le sue armi fra quelle della nobiltà del paese e gli accordò altri particolari onori lusinghieri. I discendenti di quest'uomo insigne rimasero in Isvezia; ed uno di essi, cui siamo per lar conoscere, uni ai titoli ed alle ricchezze gloriosi meriti nell'aringo delle scienze.

GEER (CARLO, barone DE), maresciallo della corte di Svezia e commendatore dell'ordine di Vasa, nacque in Isvezia l'anno 1720. Passò una parte dell'infanzia e della gioventù in Olanda, dove prese gusto per la storia naturale, oservando de vermi da seta, che stati gli erano donati, come oggetto di passatempo, e ragionandone in seguito col celebre Muschenbrock. Incominoiati ch'ebbe gli studi in Utrecht, li continuò in Upsal e frequentò con assiduità grande le lezioni di Celsio, di Klingenstiern e di Linneo. Redata avendo pel testamento di suo zio una delle prime fortune della Svezia, si mostrò degno di possederla, dandosi alla beneficenza più operesa e prendendo parte a tutti gli utili

intraprendimenti. Meritò soprattutto la gratitudine pubblica quando impiego somme considerabili nella riparazione delle miniere di Danmora, inondate dai crescimento d'un lago. Iu pari tempo acquistava titoli alla stima de' dotti, pultivando la storia naturale e le scienze, che ad essa pertengono. L'accademia di Stockolus. di cui era membro, il vedeva assidno alla sue tornate e gli fu debitrice di parecchie Memorie di rilievo. Raccolto avendo un grande numere di osservazioni sopra gl'insetti, le pubblicò in francese col titolo di Memorie per sen see alla storia degl' imetti, Stockolm, 1752-78, 7 vol. m 4.to, fig. : tale libro contiene la descrizione d'oltre 1500 specie. L'opera di Réaumur inspirato aveva a De Geer un particolare gusto per l'entomologia. Le Memorie, cni pubblicò sopra tale ramo della storia naturale, gli ottennero giustamente il soprannone di Résumur soedese. Se De Geer ha minor leggiadria nella narrativa e nell'esposizione de fatti, che il naturalista francese, è meno prolisso, ed ha più metodo, perchè Linnes, cui pure imitava, creato aveva allor allora un'arte tutta particolare di ordinare in classi e di descrivere gli oggetti della natura: e De Geer la mise a profitto. Le Memorie di De Geer e quelle di Réaumur sono le due opere più importanti, più chiare, più profonde e più ricche di fatti e di osservazioni, che state siano per auco pubblicate sopra gl'insetti. V'ha poca speranza di vederle superate ed anche adeguate, perchè è d'nopo per ciò d'un concorso di circostanze difficili da combinare. E anche sorprendente come le ricchezze, l'ingegno e la perseveranza siansi trovati uniti ugualmente in due uomini differenti per portare a tale punto di perfezione uno dei rami più ditheili della storia naturale, il quale non ha che pochissimi proseliti. Il primo volume della bell'opera di Geer uscì alla luce nel 1752, ed è più raro che gli altri. Paykull, membro dell'accademia delle scienze di Stockolm e dotto entomologista, ci assicurò che la ragione di tale rarità proniva perchè De Geer gittato aveva egli stesso sul fuoco tutta l'edizione del suddetto primo volume, per dispetto della poca voga, in cui era venuto : dappoi riprese cuore e mando in dono ciascuno de'volumi susseguenti a tutti quei, che avevano comperato il primo, il set-. timo ed ultimo non comparve che nel 1778, dopo la morte dell'autore; esso contiene un metodo genorale, fondato sopra la natura delle ali per gl' insetti alati e per gli atteri sopra la patura delle metamorfosi. Pubblicato venne un volume, che contiene tutti gl'insetti descritti da De Geer, disposti in classi secondo il suo metodo. Asselito da più anni dalla gotta, il barone De Geer morì di tale malattia nel giorno 8 di marzo del 1778. La sua vedova fece dono all'accademia delle scienze di Stockolm dei pumerosi oggetti di storia naturale, ch'egli aveva accamulati. Il busto del barone, in marmo bianco, posto venne nella sala, in cui tali oggetti sono raccolti. C-AU e W-B.

### GEFFRIS. V. JEFFERYS.

GEFTE, uno dei giudici più co-picui del popolo ebreo, fiorì l'anno 1200 prima di G. C. Nacque d' una cortigiana di Galaad e si vide obbligato di buon'ora ad abbandonare la casa paterna, in cui i suoi natali illegittimi non gli davano niun diritto, Senz'asilo e sensa beni, Gette si ritirò nel paese di Tob e divenne capo d'una truppa di vagabondi. Sembra che il suo coraggio ed il suo valore gli acquistassero alenn nome, poichè il

popolo d'Israele, stretto da un potente nemico, lo richiede di soccorsi, Malcontento della condotta de'suoi compatriotti, che l'avevano cacciato nell'infanzia, non senza ripngnanza Gefte decide di essere loro difensore: alla fine si asrende alle loro istanze, e va in Masfa a ricevere il titolo di giudice e fare a Dio il giuramento d'esercitare con equità il potere che gli veniva affidato. Prima di venire alle mani con gli Ammoniti, pone in opera ogni mezzo di conciliazione e di pace; rappresenta loro quanto ingiuste siano le loro pretensioni e violenze, e li consiglia a non intraprendere una guerra, di cui i resultati non possono essere che fatali ai vincitori ed til vinti: ma ninna cosa valse a distorli dalla risoluzione, che fatta avevano, di conquistare un paese, cui rignardavano come proprietà loro. Allora Gefte, animato dallo spirito di Dio scorre Galaad e Manasse, chiama i suoi soldati al combattimento, marcia contro i figli d' Ammone; ma prima di venire a battaglia, si rivolge al Siguore; gli chiede vittoria e in un momento di esaltazione della mente promette di consacrargli o d'immolargli in olocausto il primo essere vivo, che nacire vedrà della sua casa, se rimane vincitore. I voti di Gefte sono esanditi. Il popolo di Galand è vittorioso; egli fa macello degli Ammoniti e devasta tutto il paese da essi abitato. L'eroe d'Israele non tarda a pentirsi della sua temeraria promessa. Coronato delle palme del trionio, in mezzo alle grida di gioja, che non cessavano di risonare lungo il suo cammino, radduce a Masfa i compagni delle sue chiare geste; e, come sta per entrare in casa, uscire ne vede alla guida d'un coro giulivo e clamoroso sua figlia, che gli veniva incontro per applaudire a' suoi lieti successi. Come la vede Gefte è

GEHAN - GUIR. Ved. DIRAN.

GEHEMA (GIOVANNI ABRANO), medico polacco del secolo XVII. Perduto avendo in età di quattordici anni il suo padre, il qual era starosta e ciamberlano del re, non ebbe da' suoi tutori l' educazione letteraria, che stata gli era destinata : ma l'ingegno suo, avido di cognizioni, si sviluppò, per così dire, senza cultura. Gehema corse di prima l'aringo delle armi e parti col suo reggimento per l'Olanda. In quel paese, in cui le scienze brillarono quasi sempre d'un vivo splendore, il giovane nffiziale dedicava allo studio tutti i momeuti, di cui il militare servigio gli permetteva di disporre. Pece di più: per darsi senza distrazione alle oc copazioni sne predilette, rimuziò l'impiego di capitano di cavallera e divenne candidato dell'univerità di Leida, La filosofia cartesiana, professata da Enrico Duroy, gl'inspiro un vivo interesse e ne fu costantemente zelante difensore. Poichè n'ebbe terminato lo studio, fermoirrevocabilmente la sna scelta sull'arte di gnarire, e scelse Bontekoe per guidare i snoi passi in tale aringo. Furono rapidi i snoi progressi e gli meritarono pronta mente il dottorato. Munito di tale titolo, militò nell'Holstein, inqualità di medico delle truppe danesi Il duca di Mecklenburg e l'eletto re di Brandeburgo lo scelsero successivamente per loro archiatro fa altresi medico e consigliere de re di Polonia. Tali uffizi brillanti uniti all' eserciaio pubblico della sna professione, non diminnirono l'ardore suo pei lavori letterarj, sic come ne sono prova le numerose opere, cui composa. Alcune sono scritte in latino, le più in tederco; queste indicate verrapno in italiano: I. Observationum chirurgicarum

decas I et II. Amburgo, 1682, in 12.

assalito dal dolore e dalla disperazione; si lacera le vestimenta ed annunzia, piangendo, la promessa irrefragabile da lui pronunziata. Incontanente la gentil verginella, sommessa al volere del padre e più aucora a gnello di Dio, a cui pareva mostrarsi grata, chiede solo di poter andaro a piangere la sua virginità sulle montagne. Accompagnata da alcune amiche, ella va a spargere lacrime, c. poich'ebbe pianta due mesi la sua sciagura, viene al padre che adempie, suo mal grado, la fatta promessa, consacrandola al servigio del tabernacolo (1). Gefte, colmo di gloria in merzo d'un popolo, cai governa in pace, si vide contesi gli onori, che il suo coraggio gli aveva meritati. Gelosi della sua vittoria ed insultanti a suoi trofei, gli Efraimiti s'avanzano contro di lui, varcano il Giordano e vogliono orre a morte il liberatore di Galand. Questi muove tosto lore contro, viene con essi a giornata, li pone in rotta e, impadronitosi dei passaggi del Giordano, toglie loro lino la possibilità di rifuggire nel loro paese. Tale fu l'esito di quel combattimento sanguinoso, in cui quarantaduemila nemici giacquero pel ferro delle truppe di Geste. Dopo successi tanto Inminosi il vincitore de' figli di Ammone e d'Efraim ritorno a Masfa, dove pel corso di sei anni giudicò il popolo d'Israele con tanta equità che San Paolo non ha esitato di metterlo nel novero dei santi dell'antico Testamento. Morì verso l'anno 1182, prima di G. C., e fu sepolto a Betlemme. B-c-N.

(1) Calmet ed atranf altri interpreti hanne treutte che il two di Grife nen al potrone introdure che d'un sacristica anguinone che sua fijila fesse vata tralmente immelate; ma tile opinione è ritorionamente confincto daltale opinione è ritorionamente confincto daldei migliori critici. Vali La Secre Biblio ven d'acte (per Puncho ), tom III, pp. 464.

lvi, 1686; tradotte in tedesco, Francfort, 1698, in 12; Il Observationum medicarum decas, Brema, 1686, in 12. Parecchie di esse osservazioni non sono senza rilievo; hanno però di rado l'irrefragabile impronto dell'autenticità. Si può cre lere forse che delle nicerazioni idello stomaco sieno state guarite con l'uso de' getriuoli? È vero che Bontekoe calmava il singhiozzo, facendo fare un' inspirazione profonda, e calmava gli starnuti ostinati, fregando le gengive col dito? Il I De morbo tulco dicto plica plonica literulae, Amb. 1683, in 12; Aja, 1685, in 8.vo; tradotte in olandese da Hoogstraaten, Dordrecht, 1683, in 8.vo. Si sa che la plica polacca, endemica nelle sponde della Vistola, è una malattia singolare, nella quale i capelli seno uniti o anzi inestricabilmente contesti. Non v ha cosa più disparata, più contradditoria, quanto le opinioni degli scrittori intorno a si fatta strana malattia : gli uni ci rappresentano i capelli prodigiosamente ingrossati ed empiuti, stillanti saugne, cagionando dolori Insopporta-bili ed anche la morte al più lieve taglio; gli altri non veggono nel morho che un semplice commescersi de capelli, produtto dalla negligenza e dal sudiciume. Non è qui Inogo a discutere questi due sentimenti erronei, in mezzo ai quali si trova la verità ; IV Omicidi medici commerci mediante il salasso, i purganti. le ventuse, i clisteri, giulebbi ed i cordiali, Brema, 1688, in 8.vo; Lipsia, 1714, in 12; tradotta in olandese, Aja, 1690, in 8.vo: tale dottrina è cattiva, perchè ella è esclusiva. L'antore cita in appoggio 22 anni di sperienza (Berlino, 1712), churanti i quali, dice di avere guarito ogni maniera di febbri, senza frarre saugne, ne purgare amusa-Lati; V Il Medico militare istruito, il quale dissela gli abusi che vengono comment nella medicina e chirurgia

degli eserciti, ed insegna i mezzi di rimediarvi, Amburgo, 1684, in 12; Basilea, 1601, in 8.vo. Gehema non si limitò ad esso libro sulla medioina d'esercito; ne compose due sopra la chirurgia in particolare e sei o sette intorno alle farmacie civile e militare; VI La gotta sicuramente guarita col moxa de' Chinesi, Ambargo, 1682, in 12: VII Combuttimento del te della China con l'arqua calda, Berlino. 1686, in 8.vo. A tale prima memoria susseguitarono altre tre o quattro, nelle quali il discepolo di Bontekoe fa, ad esempio del suo maestro, un encomio l'astoso e ridicolo del te, che sarebbe, se ad essi si credesse, nua vera pausicea; VIII Igiena razionale, Brema, 1688, in 12; Lipsia, 1696, in 5.vo : essa edizione, non che quella del 1712 è arricchita di note, di osservazioni e d'una prefazione di G. H. Schlegel. Le traduzioni, olandese e latina, fatte vennero sulla prima edizione di Brema. L'autore produsse nuovamente tale igiena, ora modificata e compendiata, ora disposta in aforismi: sostiene in essa, come negli altri suoi scritti, ipotesi, paradossi ed errori: biasima l'uso de' frutti, dà la preferenza al pane di segala su quello di frumento, e non la cia sfinggire ninna occasione di celabrare di nuovo le virtù maravigliose del te per conservare e prolungare la vita. Gehema ebbe numerosi avversari, contro i quali scagliò diatribe, che non rimasero senze risposta. Scrittore inesausto. latinizzò il Trattato olandese di Bontekoa sopra le febbri, Aja, 165, in 8.vo; pubblicò sopra i doveri delle nutrici, sopra quei degli archistri e sopra alcune altre materie degli opuscoli, che non meritano di venire tratti dall'obblio.

GEHLEN (ADOLFO FERDINAN-DO), dotto chimico, membro dell'accademia reale di Monaco, iyi morì ai 15 di Inglio del 1815, in conseguenza d'un avvelenamento prodotto dallo svilapparsi del gaz idrogeno arsenicato, facendo sperimenti sopra de' metalli misti. S' ignora il luogo e l'anno della sua nascita. Questo laborioso chimico uno fu de cooperatori del Giornale generale di clumica, Berlino, 1803, 1805, 5 vol. in S.vo. Pubblico pure: I. Una traduzione tedesca arricchita di note dal dottore S. F. Hermbstaedt, nella seconda edizione de' Principi elementari dell'arte della tintura, a cui susseguita una descrizione dell' imbiancamento col mezzo dell'acido muriatico, di Berthollet, con intagli, 2 vol. in 8.vo, Berlino 1806; II Negli Annali di Berlino per la farmacia dell'anno 1805 alcune Osservazioni intorno a de' progetti che hanno per iscopo il miglioramento dello stato della farmacia.

В-и-р. GEHLER (GIOVANNI CARLO). medico ostetricio e professore nell'università di Lipsia, nato in Gorlitz ai 17 di maggio del 1752, si rese celebre non solo pei suoi talenti come medico, ma altresì per estese cognizioni ne vari rami della storia naturale. Promosso nel 1758 al grado di dottore in medicina nell'università di Lipsia, intraprese, poco tempo dopo, un viaggio scientifico in Freiberg, in Germania e nella Svizzera. Come tornò, in il primo che diede nella prefata università lezioni particolari di mineralogia. Eletto in seguito nel 1762 professore di fisiologia, mort nel giorno 6 di maggio del 1506, poichè ebbe pubblicate una cinquantina di dissertazioni e memorie intorno a varj oggetti relativi alle scienze naturali scritte le più in latino e di oni esiste l' enumerazione in Mensel. Ci limiteremo a citare la sua prima dissertazione, De characteribus fossilium externis, Lipsia, 1757, in 4.to; - una Rac-

colta di parecchie memorie concern ti l'ostetricia (in tedesco), pubblicata da C. G. Kühn, Lipsia, 1798, 2 vol. in 8.vo; - e la sua traduzione in tedesco della Chimica sperimentale e ragionata, di A. Baumè. 5 vol. in 8.vo. Lipsia, 1975, 1976, con intagli. Lo varie sue dissertazioni separate meriterebbero di venire raccolte e pubblicate insieme - Giovanni Guglielmo Genten, giureconsulto, ma specialmente lal-orioso numismatico ed astronomo. nacque in Sohrneundorf presso a Görlitz, nell'aprile del 1606. Poiohè ammesso venne nel 1719 dottore in legge nell' università di Helmstadt, tornò a Gorlitz ed ivi fu successivamente senatore, ispettore delle fabbriche e borgomastro. Morì nel giorno 20 d'aprile del 1765. Egli pubblico: I. Din. inaug, de nequitate successionis conju gum, praeprimis juxta statuta gorlirentia, Helmst., 1719. in 4 to; Il Una Memoria intorno alle monete bracteates, inserita negli Accisi letterarj, pubblicati in Halla; III Varie memorie anonime, inserite nella Biblioteca delle comete, pubblicata da G. Roth nel 1746; IV Parecche osservazioni astronomiche, inserite senza nome d'autore in diversi giornali, tra gli altri, negli Actaeruditorum.

B-11-D. GEHLER / GIOVANNI SAMUELE TRAUCOTT ) nacque in Gorlitz, nella Lusazia, il di 1.000 di novembrd del 1751. Parecchi degli av suoi, non che suo padre, Giovanni Guglielino Gehler, tenuta avevano la carica di borgomastro in esa città, in cui la sna famiglia era in grande considerazione da oltre tre secoli. G. G. Gehler, il horgomastro, aveva cognizioni molto solide in filosofia ed in matematica : era in continuato commercio di lettere col celebre Wolfio in Halla. Una particolarità della sua vita degna ci sembra d'essere rammentata;

G. G. Gehler sposò, in seconde nozze, nel 1727 la sorella minore della sua prima moglie: è il primo caso di tale natura pel quale siano state ottennte dispense nella Sassonia elettorale, e non senza difficoltà grandi, perochè state erano consultate nove università su tale argomento. Giovanni Samuele Traugott era il sesto ed ultimo figlio di esso matrimonio : la sua debole complessione, che celava fino dalla sua nascita il germe della sua distruzione, ne rendeva contemplativo lo spirito; e, coltivando in seguito il campo delle scienze, in cni suo padre gnidato aveva i primi suoi passi, egli in preferenza intendeva alle parti astratte e speculative. Compiuto ch'elibe in Gorlitz gli studi elementari, fu in età di quindici anni mandato nell'università di Lipsia, in cui suo fratello maggiore, allora medico. diresse i suoi studi. G. A. Ernesti e Morns, di cui frequentava con assidnità le lezioni, sono i professori, ai quali egli deve l'eleganza del sno stile latino: ma le scienze matematiche e fisiche, e la chimica non rimasero neglette; ed esse a tale l' occupazione sua favorita divennero, che lo spirito spo meditativo e nemico di tutte le idee vaglie durò molta fatica a scostarsi dalla retta linea delle scienze esatte per entrare di botto nel labirinto della giurisprudenza. Intanto con applicazione assidua acquistò presto cognizioni profonde in tale partita. Nel 1775 divenne fondatore di ama società di giovani poeti in Lipsia, nota sotto il nome dell' Alleanza de' teneri amici; e con tale mezzo esercitò una fausta influenza sopra l'educazione letteraria ed erudita de' suoi giovani amici, tra i quali distinti vengono Gallisch e Junger. Come finito ebbe gli studj accademici, Gehler fu dal 1775 fino al 1774 ajo di tre giovani signori russi, pel tempo in oni essi

giovani frequentarono l'nniversità di Lipsia. Nel 1774, essendo stato antorizzato a professare, diede lezioni di matematica. I progressi de' suoi allievi, e s pecialmente la voga, in cni venne la sna traduzione delle Ricerche sopra le modificazioni dell'atmosfera di De Luo. cui pubblicò nel 1776, l'indussero a scri-vere una dissertazione conoscinta col titolo d' Historiae logarithmorum naturalium primordia, al fine d'ottenere il diritto di fare lezioni pubbliche sopra tutte le parti delle scienze matematiche Gehler non avendo redato da suo padre che una biblioteca considerabile, ma poca fortnna, formato aveva il disegno di dedicare la sna vita alla istruzione. Un ricco matrimonio cambiò interamente sì fatta disposizione ed entrare il fece nell'aringo della magistratura. Dottorato in legge nel 1777, fu, sei anni dopo, eletto senatore della città di Lipsia, e nel 1786 assessore dell'alta corte di ginstizia. La moltitudine e l'importanza degli uffizj, che affidati gli vennero, e tra gli altri l'ispezione penosissima sulle arti, la direzione della casa di prestiti, ec., non lo distraevano da snoi lavori letterarj; ma riousò costantemente tutti i gradi accademici : tenne soltanto, per sei mesi quel-lo d'assessore del senato accademico. Il zelo indefesso, col quale, non ostante le istanze degli amici, attendeva senza posa ai lavori suoi, avanzava rapidamente la fine della sua vita laboriosa. Il desiderio di dare alla luce l'altimo volume del suo Dizionario delle scienze fisiche in nn termine, oui prefisso avea per tale lavoro. l'avea costretto a trascurare l' uso delle acque di Carlshad, che alleviavano i snoi mali. Terminò la vita in ottobre del 1795. Anatomizzando il suo cadavere, si rinvenne nel lato diritto del petto nn gran sacco d'una pelle fortissima, e picno d'un'enorme quantità

d'aequa alquanto bruna; tutta la parte dritta de' polmoni era consumata, ed il peso di esso sacco di acqua avea totalmente impedite le funzioni di tutte le parti nobili : egli era afflitto da tale infermità fino dalla sua nascita. Aprendo il corpo, i medici conobbero la cansa della sua malattia; ma non poterono mai comprendere come stato gli fosse possibile d'esistere e specialmente di darsi ad una vita tanto operosa. Gehler è autore delle opere seguenti: I. Diss. historiae logurithmorum naturalium primordia, Lipsia, 1770, in 4.to; Il Dies. inaug. de taesione emtoris ultra dimidium recto computanda, ivi 1777, in 4 to: esse due dissertazioni si fanno distinguere non solo per la molta scienza, ma specialmente per la purezza di stile; III Nella Ruccol'a per la fisica e la storia naturale, pubblicata, in tedesco, in Lipsia . dal 1778 in poi, e compilata da lui e suo fratello maggiore (G. C. Geliler, medico e protessore di botanica), v'ha ugualmente un numero grande di memorie e di scritti tradotti, di cui è autore ; IV Dizionario di fisica ec. (in tedesco), 4 vol. in 8 vo. con integli, pubblicati in Lipsia, dal 1-87 al 1791 : è la più importante delle opere suo. Aggiunse in essa nel 1795 un volume di Suppli-mento, che contiene le Scoperte e le opinioni più moderne conosciute alla fine dell'anno 1794. A. M. Birkholz aggiunse ad esso dizionario un volume contenente quattro Indici delle materie, in 8.vo; Lipsia, 1706. Geliler tradusse in oltre in tedesco le Ricerche sopra le modificazioni dell'atmosfera, di A. De Luc, 2 vol. in 8.vo, Lipsia, 1776; la Dissertazione compiuta inpra la dottrina dell'elettricità, di Cavallo, Lipsia, in 8.vo, 1778, e quella sopra la Dottrina magnetica, del medesimo, ivi, 1788, in 8.vo , le lettere fuiche e morali sopra la storia della terra e del l'uomo, di De Luo, 2 vol. in 8,vo,

Lipsia, 1781-83; la Devizione de di gerimenti fatti con le monchio servotatiche, di Fanjas de S. Fond. 2 vol. in 8 vo. Lipsia, 1785; la file-sofia chimica, di Foureroy, Lipsia, 1795; la file-sofia chimica di possia e sistono parecchi suoi componimenti in tale guere, con la sottoscrizione H-M., in una heree Raccolta, pubblicata in Lipsia nel 1777; intitolata: Gediche di Particolata del 1777; intitolata: -11-10-10.

GEIGER (GIOVANNI CORRADO) pittore di Zurigo, nato nel 1597 morto nel 1674, si rese celebre per bellissime pitture in vetro, pe una grande pianta geometrica del cantone di Zurigo, la quale si conserva nella hiblioteca d'essa città e fu iucisa e pubblicata in sette fogli grandi da Giovanni Meyer. - Suc fratello, Filippo Gentes, pubblica diverse opere elementari di matematica. - Malachia Geiora, medico e chirurgo di Monaco, vivera verso la metà del secolo XVII. Pub blich: I. Margaritologia sice diurtatio de margaritis, Monaco, 1657, in 8.vo: Il Microro mus hypocondria és sion de melancholia hypochendriaca, Monaco, 1651, in 4 to, fig

### GEILER. V. GEYLER.

GEINOZ (FRANCESCO), membro dell' accademia delle iscrizioni, nacrue a Bulle netta Svizzera, ne mese di Inglio del 1606. Poiche fatti ebbe i primi studj in famiglia, fu mandato nel collegio di Friburgo, tenuto in quel tempo da gestiiti, ed in seguito a Parigi, dore ottenne una pensione nella comunità dei Trentatrè. Il candore del suo carattere, la sua docilità ed spplicazione al lavoro lo rendevano caro ai suoi maestri. Studio la filosofia nel collegio du Plessis: 102, quantunque giovanissimo ancora, sentì l' inutilità delle quistioni scolastiche, che in esso venis mo trattate, e lasciando aj suoi condiscepoli

il frivolo vantaggio di brillare nelle argomentazioni, ritornò da sè stesso allo studio de poeti e degli autori antichi, di cui le opere gli erano già famigliari. Destinato da' suoi genitori alla condizione d'ecclesiastico, uopo gli fu d'inte:rompere ancora i suoi studj pre diletti, onde applicarsi alla teologia: ma ottenuto avendo dai suoi superiori la dispensa di frequentare le lezioni della Sorboua pel motivo che non aspirava a ninn grado, studiò l'ebraico ed impiegò quindici ore per gioruo nella spie-gazione del testo de libri santi e nella lettura delle migliori opere di teologia. L'eccesso del lavoro alterò la sua salute ; cadde amma-Lato due volte e fu in pericolo: la aua gioventù lo salvo : e consigliato avendolo i medici che andasse a respirare l'aria nativa, toruò in patria, nel 1722, dopo un'assenza di nove anni. Ricevè allora l'ordine del sacerdozio, provveduto venne d' un canonicato nella collegiale di Bulle e si dedicò interamente ai doveri del suo ministero. Ma non tardò a venirgli a noja la solitudine : continuamente desiderava gli amici ed i mezzi d'istruzione, cui aveva perduti; e poichè per sette anni lottato ebbe tra l'affezione aua pei parenti e la passione per lo studio, dimise il benefizio e torno a Parigi nel 1730. Due anni dopo ottenne il grado di cappellano nelle gnardie svizzere e nel 1755 sostituito fu all'abate Vertot nell'accademia delle iscrizioni : chiarì tale ouore giustamente conferitogli con le Memorie, cui lesse nelle tornate pubbliche d'essa società e che si fanno distinguere per una vasta erudizione unita ad una critica gindiziosa. Intraprese altresi un'edizione di Erodoto, ne rivide il testo sopra gli eccellenti manoscritti della biblioteca del re, e si disponeva a farne la traduzione: ma tale lavoro fu interrotto da un

viaggio, cui l'abate Geinoz fece nella Svizzera, onde abbracciare una volta ancora i suoi parenti. Come tornò in Parigi, la rottura della tregua del 1942 l'obbligò a seguire in Fiandra il reggimento delle guardie svizzere e nel 1746 soltanto fatto gli venne una volta di riprendere la sua traduzione. In quell'epoca l'incomodavano frequenti dolori di sciatica, e ne' soli iutervalli che il dolore gli lasciava potè continuare un lavoro, che era per lui di grandissimo pregio Una febbre maligna lo rapì alle lettere il giorno 12 di maggio del 1752. L'elogio di Geinoz, recitato nell'accademia delle iscrizioni da Bongainville, stampato venne nel volume XXV delle Memorie della prefata società. Egli scrisse: Ostervazioni sopra le mediglie antiche (Ristretto), nelle Memorie dell' accademia. tomo XII; Il Dissertazione sopra l' ostracismo, tomo XII; HE Ricerche intorn, all'origme de P --Lugi, con la storia delle loro migrazioni, tomo XIV; continuazione, tomo XVI; IV Ouervazioni e correzioni sul testo e sulla versione del primo libro d'Erodoto (Ristretto) tomo XVI; seguito, tomo XVIII; fine, tomo XXIII; V Difesa d' Ero-lato dalle accuse di Plutarco, tomi XIX. XXI, XXIII. Somministrò in oltre un numero grande di articoli nel Giornale dei dotti, di cni era il principale compilatore dal 1745 in poi.

GEISA, nome comune ad un duca e a due re d'Ungheria. Questo paese, che faceva parte dell' antica Pannonia e della Dacia, era stato conquistato dagli Unni dopo la metà del III secolo. Questi ne furono cacciati dai Longobardi. Gli Abari e gli Slavi lo occuparono successivamente. Rimasto sotto la dominazione di Carlomagno e de' suoi successori, fino a Carlo il Grosso, divenne sulla fine del IX secolo preda d'un popolo uscito dalla Scizia, al quale i Pannonj diedero il nome di Ungari. Geisa, duca d'Ungheria, discendente da Almo, cape di que popoli ed istruite da Adelberto, vescove di Praga, abbracció il cristianesime ed ebbe da Saret, sua sposa, un figlie, nominato Stetane nel battesimo e cognominato il Sante, che nel 997 successe a suo padre (V. STEFANO). Geisa I. era figlio di Bela I. Questi, fattosi padrone della persena d' Andrea, sue fratello maggiere, aveva nsurpate il trono. Geisa nen gli successe immediatamente. Salomone, figlie d' Audrea, sottentrato era a Bela. Tra esse e Geisa nacque guerra : vi tenne dietro un accemodamento, mediante il quale Geisa si contente del secondo grado. Nondimeno la guerra essendo ricominciata nel 1074 tra i due cugini, Salomene fu vinto e lasciò il treno al suo competitore, volle risalirvi, ma i suoi sforzi furono vani. Geisa altronde era principe non mene prudente che valoroso; ma breve ne fu il regno: morì nel 1077. - Geisa II, pronipete di Geisa I., fu incorenato re di Ungheria, ai 16 di febbrajo 1141, tre giorni dopo la merte di Bela II. sno padre, principe virtuose e prode : egli mantenne l'erdine ne' suoi stati e li difese coraggiosamente contro Borioh, figlio naturale di Colomano, suo prozie. L'imperatore Corrade III, partende per la ciociata verso il 1151 e passande per l'Ungheria, obblig Geisa a fargli omaggio. Geisa morì nel

L v.
GEISLER' (FEDERICO), bibliosgrafo, nato in Reussendorff nella
Steia il gromo aŭ d'ottobre del
1556, professore e dottore di legge
mell' inviersità di Lipsia e nel
166 [-fondatore d'una dotta istituzione, conuccinta sotto il nome di
Collesium anthologicum, morto agli
11 d'aprile de 1679, è autere d'un

numero grando di dissertazioni, pubblicate in latine sepra differenti argomenti di diritto, come: De jure collegiorum ; De jure caemetenorum ; De intestuto ; De temper-mentis paenarum, ec., le quali più non o'interessano oggigiorno. Ma egli fu il primo, che si occupò di quella parte della storia letteraria, che tratta degli antori anenimi e di quei di finto nome. La sua dissertaziene De nominum mutatione ad leg. unic. codic. hoc tit. una cum decadibus quinque scriptorum anonymorum et pseudonymorum a se detectorum, auteriore all'opera di Deckherr, ed alla Visiera alzata, pubblicata sotto il nome di P. G. Villani (V. Apposto), use) alla luce nel 1660 ed inserita venne, senza consenso dell'autore, nel 1670, nel Thestrum di Placcio ( V. PABRICIO ); fu anche ristampata in Lipsia, senza neme d'antore, nel 1671, cel leguente titolo: Larva detracta, i. c. trevis expositio nominum sub quitus scriptores aliquot pseudonymi, recentiores imprimis, latere voluerant. A quest'ultima edizione va unito un oateloge, clre contiene cinquanta autori, di cnr i nomi erane ignoti o finti. Geisler pubblicò ugualmente nn Sylloge vuriarum literarum, ed un Recensus axiomatum philosophico-juridicorum. ec., in cui è indicate il metto: Non omnis moriar, 0razie.

GEISLER (Grovanst Gerrarso), dotto umanista, nacque ed 1978; in L'Angeana mella Lusaira si formè sotto il celebre Erasti ed egli poi diresse in Goritts. Gotha e Pforta dal 1751 al 1759, de varia sistirat d'airtusione pubblica, dai quali uscirono parcechi del tragguardeoid. Una numeros groums ed altri sertita ecademis, el cui esta de l'angeande de l'a

1787 direttore della biblioteca ducale in Gotha ed ivi morì nel giorno 2 di settembre del 1800. Fra le opere sue ci limiteremo a citare: I. commentatio de Photii, patriarchae constantinopolitani, scientia medica, Liusia 1746, in 4.to; Il Diss. de dea Concordia, ex monumentis veterum illustrata, ivi, 1750, in 4.to, fig.; III Cinque dissertazioni De Bibliotheca milichiana, Görlitz, 1765, 1768, IV Breve notizia della Biblioteca de poveri appartenente al ginnasio di Gorlita (in tedesco), ivi, 1765, in 4.to.; V Recensio numerum thesauri fridericiani, in quibus concordia laudatur pars I et II., ivi eod. in 4.to, ejusd. recensionis p. 111, ivi, 1700, iu 4.to. Egli era uno dei cooperatori della Gausetta letteraria di Gotha. - GEISLER (Federico Daniele), notajo in Lipsia, in cui nacque nel 1771, morì in marzo del 1708. Egli scrisse nel Dizionario di conversazione composto da Loebel, Lipsia, 1706, 1787 in 8.vo, gli articoli intorno alla storia di Francia ed alla rivoluzione.

GELADA, o ELADA, d'Argo, scultore greco, fioriva verso l'So,ma odinipaide, d'ò anni av. G. C. Il suo nome meriterebbe appena di venire conservato, es tato non fore masottro di Fida. Gelada fatto avera per una rithia dell' Attica una statua d'Ercole, la qualo ingratic, come fini una patto, d'i cui state erano terribili le Jaragi.

GELAIS (SAINT). V. SAINT-GE-LAIS.

GELALEDDIN. V. DIELAL-ED-DYN.

GELASIO I. (SAN), eletto papa il dì 2 di marzo del 492, successe a San Feluce II egli en arrafricano; suo padre si chiamava Valerio. Eufemio, patriarca di Costantinopo-

6.00 -

li, gli scrisse laguandosi che fatto non gli avesse parte della sua ordinazione. Gelasio rispose che adempiuto non avea tale formalità d'uso verso chi si allontanava dalla sua comunione, nen riconoscendo la condanna di Acacio. Il decreto contro Acacio dispiaceva ai Greci. Gelasio adoperò con tutto lo studio a ginstificarlo, dimostrando che il suo predecessore fatto non avea ch'eseguire gli statuti del concilio di Calcedonia e ch'egli ne aveva diritto. È desso il soggetto di più lettere, cui scrisse tanto ad Eufemio, quanto all'imperatore Anastasio: in quella indiritta all' imperatore distingue espressamente dne poteri e pone per principio che i vescovi ed il papa, sommessi essendo ai re in tutto cio ch'appartiene all'ordine politico, i re devono alla loro volta sottomettersi alle decisioni della Chiesa in ciò, che pertiene alla religione. Sì fatta dottrina di S Gelasio venne sovente opposta alle pretensioni degli oltramontani. Gelasio perseguitò con vigore l'eresia di Pelagio, di cui sembrava che rinascesse nella Dalmazia, e fece seacciare de' manichei, ehe occulti si tenevano in Roma. Intese con particolar cura a rimediare ai mali, cui sofferto avevano le chiese d'Italia per le guerre insorte tra Teodorico ed Odoacre. Al fine d'assegnare più presto a quelle chiese i pastori, di cui erano prive, mitigò il rigore delle regole canoniche e rapprossimò gl'intervalli delle ordinazioni. Gelasio tenne in Roma nel 404 un concilio, in cui stabilita venne la distinzione de' libri autentici e de'libri anocrifi. Posta come principio la primazia della chiesa di Roma a motivo della promessa fatta da Gesù Cristo stesso a S. Pietro ed assegnata la seconda sede ad Alessandria e la terza ad Antiochia, si fa nell'atto l'enumerazione degli scritti, di cni le 594 letture è permessa. E notabile che in tale numero compresi non siano gli Atti de martiri, cui non v'è uso di leggere nella Chiesa romapa, percire possono venire alterati da infedeli o da ignoranti; il che non imperlisce che la memoria di tali santi personaggi sia venerata. Gelasio scrisso contro Entichio e Nestorio ad una volta un' opera intitolata: Delle due nature. Oltre tali scritti Gelasio fece na Trattate contro il senatore Andromaco ed altri Romani, che ristabilire volevano i Eupercali abeliti ai suoi tempi. Per ultimo composto aveva deel Inni ad imitazione di S. Ambrogio, non che de' Prefazi e delle Orazioni pel santo sacrifizio e per l'amministrazione de' sacramenti. Quindi attribuito gli: viene con molta, verisimielianza un antico Libro de Sacramenti della Chiesa romana, il quale contiene le messe di tutto l'anno e le formule di tutti i sacramenti. Esso Libro, scoperto nella biblioteca di San Benedets to sulla Loira, passato essendo dalle mani del figlio di Paolo Petavio nella biblioteca di Cristina mandato venne al P. Tommasi, il quale lo fece stampare in Roma nel 1680, ed è considerato come il più antico che si conosca. Il Simbolo è in esso senza la particola filieque, la quale non vi fu aggiunta che nell' VIII secolo, in Francia, in cui quel libro venne scritto (1). Filippo Buonamici nel suo libro De claris pontificiarum litterarum scriptoribus fa elogio delle Lettere di Gelasio I., e le dice superiori alle produzioni del medesimo tempo. Gelasio mort nel 496, dopo nn pontificato di quattro anni ed otto mesi, l'anno stesso, in cui Clode-

(1) Nel cencilia di Gentiliy presse a Pa-rigi, tenoto nel 767, in presenta della maggior perte de vecevi di Francia, dei iggati del pa-pa Paolo I. e del re Pipiso, scatenziate recne contre i Greci sopre la processione delle Spirito Santo, e fu eggiunte la formula filiosee at Simbolo.

reo, il quale regnava allora in Francia, si convertì alla religione cri-tiana. Gelasio fu modello di parità di selo e di semplicità nella condotta. I suoi costumi corrispondevano alla sua dottrina. Dienisio lo aunoverò tra i santi e la Chiesa onora la sua memoria ai 21 di novembre, giorno della sua morte. Egli ebbe per successore S. Anssta-io II.

D--8.

GELASIO II, eletto papa ai 25 di genuajo del 1118, sucoesse a Pasquale II. Si chiamava Giovanni di Gaeta; era nato in essa città da nobili genitori, che studiare il fecero per tempo e de' quali egli corrispose alle cure con numerosi e non interrotti progressi. Essendo ancora giovanissimo, fatto venne cardinale da Urbano II e poco dopo cancelliere, onde ristabilire, dice Pandolfo d'Alatri, l'antica eleganza di stile, ch' era quasi perduta. Dopo la morte d'Urbano. il cancelliere Giovanni di Gaeta, divenne famigliare di Pasquale II ed un solo momento non l'abbandono nelle sue afflizioni, come se volute avesse al suo lato fare prova delle disgrasie, che alla sua volta l'attendevano, e col medesimo grado di forza. Di fatto Gencio Frangipane, capo dell' orgogliosa e turbolenta famiglia di tal nome, la quale disponeva della primaria autorità in Roma e teneva sempre le parti dell'imperatore, uditanon ebbe appena l'elezione di Gelasio, ohe accorse armato e fremente di collera, roppe le porte, entrò in chiesa, prese il papa pel collo, il percosse coi pugni e coi piedi fino ad insanguinare i suoi sproni; indi, traendolo pei capelli, lo condusse nella sna casa, l'incateno e lo rinchiuse. Sì fatta violenza indignò i Romani: Pietro, prefetto della città, Pietro di Leone e parecchi nobili si radinarono; il popolo prese le armi ed ando nel

CEL Campidoglio: i Frangipani, spaventati, resero il papa ; uno di essi, chianiato Leone, si pose a' snoi piedi per chiedergli perdono e seppe in tale guisa scampare ad una morte certa. Gelasio, ricondotto in trionfo, ricevè gli usati onori. Si facevano i preparamenti per ordinario e consacrario solennemente (però che non era per anco che diacono), gnando fu avvertito che l'imperatore Enrico V era in armi in S. Pietro. Gelasio non ebbe tem no che per salire su d'un cavallo ed andare a nascondersi in casa d'un cittadino, chiamato Bulgami-110. Il giorno dopo prese la determinazione di partire da Roma, e coi suai s' imbarcò nel Tevere, in cui due galce gli attendevano, che li conduseero fino a Porto. La vennero soprattenuti da una procella orribile, ma consueta in quella sta gione (Era nel mese di febbrajo). I Tedeschi, che gl' inseguivano lunghesso la riva, tirarono loro sopra, dice la storia, dardi avvelenaii. Minacciavano di persegnitarli fino nell'acqua, se non rendevano il papa. Il cardinale Ugo d'Alatri to obbligato a caricarselo sopra le spalle ed a condurlo col favore della notte fine ad un luogo, da dove egli e quei del suo seguito s' imbarcarono e giunsero niezzo morti dallo spavento, il terzo giorno, a Terracina, ed il quarto a Gaeta. Gelasio accolto venne con gioja dai suoi compatriotti. L' imperatore, imbarazzato per tale fu-ga, mandò a pregare Gelasio che andasse a farsi consacrare ed incoronare in Roma, facendogli in pari tempo intendere che sarebbe stata quella un'occasione di conferire insieme, ed il migliore mezzo di ristabilire l'unione. Ma Gelasio, istrutto dall' esempio di Pasquale II, non volle fidarsi alle promesse del perfido Enrico e si fece ordinare e consacrare in Gaeta Furioso che l'uggita gli forse di

mano la preda, l'imperatore risolse di vendicarsi, creando nn antipapa, e scelse a tal effetto Manrizio Bourdin ( V. Boundin ). Questo intruso non manco, dimoran lo in Roma, di attendere a consolidare il suo potere; ed uno de primi atti dell'antorità sua fu d'incoronare nella sua qualità di papa Enrico, cui aveva già incoronato, non essendo per anco che arcivescovo di Braga. Mandò bolle da tutte lo parti e riuscì a farsi riconoscere in alcani luoghi della Germania e dell'Inghilterra. Il rimanente della cristianità e la Francia specialmente continuarono a riconoscere Gelasio. Un picciolo numero non riconobbe pè l'uno nè l'altro. L'imperatore intanto ritirato si era da Roma; e Gelasio avendo eiò risaputo, si determinò a rientrarvi segretamente e si nascose in una picciola chiesa, chiamata Santa Maria del secondo Cero. Volle anche, contro il consiglio di alcuni amici suoi, uffiziare nn giorno di festa in essa chiesa, che dipendeva dalle fortezze occupate dai Frangipani. Tale imprudenza ebbe le conseguenze funeste, che state erano prevedute. I Emngipani andarono ad assalire il papa a mezzo l'uffizio con una mano di loro servi armati. Crescenzio Gaetani, nipote del papa, ed un altro de suoi partigiani, chiamato Stefano il Normanno, resisterono con coraggio. Il combattimento duro tntto il giorno. Gelasio fuggì, mezzo vestito de suoi ornamenti. Il crocifero cadde, seguendolo: una povera donna lo raccolse ed il tenne celato fino a sera. Il combattimento durava per anco, e non cessò che quando le due fazioni convennero finalmente che la fuga del papa non poteva produrre che nn'effusione immensa di sangue. Gelasio raggiunto venne dagli amici snoi, che lo trovarono in campagna presso alla chiesa di S. Paolo, riunito e gemente. Il giorno dopo tennero consiglio; ed il papa in tale guisa parlò dopo gli altri: " Miei fratelli, seguendo l'esem-" pio de'nostri padri ed il precet-» to del Vangelo, poichè non pos-» siamo più vivere in questa città, » fuggiamo in un' altra; fuggiamo » questa Sodoma e quest' Egitto. " Lo dico innanzi a Dio, vorrei, se » fosse possibile, avere un solo im-» peratore anzichè averne un sì " grande numero: un perverso al-» meno rovinerebbe gli altri più , perversi, finchè provasse egli » stesso la giustivia del supremo " imperatore". L'avviso del papa essendo stato approvato, egli fece le sue disposizioni onde distribuire il governamento della Chiesa e di Ro ma, durante l'assenza sua, e s'imbarcò per la Provenza, dove fu ottimamente accolto. Il re di Francia, Luigi VI, gli mandò incontro l'abate Sugero con presenti. Convennero del giorno, in cui il re dovesse recarsi a Vezelai per vedere il papa e seco lui conferire. Gelasio convocato aveva un concilio in Vienna. Aveva ordinato all'arcivescovo Guido che si recasse presso a lui in Clugni. Ma prima dell'arrivo suo fin Gelasio assalito da una pleurisia e da nn eccesso di gotta, che lo misero nella tomba. Spirò ai 20 di gennajo del 1110, dopo un anno e quattro giorni di pentificato. Gli ultimi suoi momenti forono un quadro toccante di pietà e d'umiltà. Approvò, morendo, la scelta, che si voleva fare per suo successore dell'arcivescovo Gnido, il quale gli snecesse di fatto col nome di Calisto II.

GELASIO, vescovo di Cesarea in Palestina, era nipote di S. Cirillo di Gerusalemme e figlio della sorella sua. Esso santo il fece vescovo di Cesarea verso l' auno 567. Nondimeno gli Ariani, favoriti da Valente, ebbero credito di

impedire che esercitasse le funzioni, e posero in sua vece Euzoio, il quale era partecipe degli errori loro. Morto però Valente, Gelasio ristabilito venne nella sna sede, cui occupò fino al 3q5. Egli era uno dei centocinquanta padri, che componevano il concilio ecumenico di Costantinopoli, e si trovo in un altro concilio tenuto nella città medesima nel 504, ai 24 di settembre. Morì alcun tempo dopo, e certamente prima del mese di marzo o d'aprile dell'anno susseguente, però che Giovanni, suo successore, ordinò fin da quell'epoca S. Porfirio vescovo di Gaza. Si sa che Gelaiio compose: I. Un Discorso sopra l' Epifania, di eni Teodoreto, il quale dà a Gelasio il titolo d'ammirabile, cita un passo contro gli Eutichiani; II Una Storia ecclesiastica per servire di continuazione a quella d'Eusebio. Semhra che Fozio, dopo di aver parlato di tale opera, dubiti che la sostanza ne appartenga a Gelasio. avendo letto, egli dice, che soltanto tradotto aveva in greco la storia di Rufino; il che, a detta di Tillemont, non pare in ninna guisa fondato, morto essendo Gelasio, primachè Rufino incominciasse a scrivere la sua storia, la quale non venne finita, al più presto, che nell'anno 400. E verisimile che Gelasio di Cesarea composto abhia altri scritti. S. Girolamo dice che egli occultava quei, che uscivano dalla sua penna, astenendosi senza dubbio di porvi il suo nome per mmiltà. Leonzio di Bisanzio gli dà il titolo di confessore, per cui sembra dimostro che la sua memoria venne altra volta nnorata dalla Chiesa quantunque i nostri martirologi non facciano niuna menzione di lui.

L-v.
GELASIO DI CIZICO fioriva
verso il 476, al tempo degl' imperatori Basilisco e Zenone: era.

siccom' egli stesso narra, figlio d'un prete addetto alla chiesa della sua città nativa. E noto per una Storia del concilio di Nicea, la quale non è che una raccolta di scritti e di documenti tratti da Eusebio, da Socrate, da Sozomene e da Teodoreto. Quantunque sì fatta compilazione nulla contenga che ortodosso non sia non si deve leggerla senza precauzione, perchè occorrono in essa molti fatti o dubbi o manifestamente falsi. L'autore lavorò sopra cattive memorie; e la sua locuzione è lungi dal compensarne gli altri difetti. Essa storia nondimeno fu più volte stampata in greco ed in latino. Il P. Labbe parla d'un'edizione fatta da Roberto Balfour, scozzese, Parigi, Morel, 1500, in 4.to. L'opera è divisa in due libri : alcune lettere dell'imperatore Costantino ne formano un terzo. Ristampata venne in Roma nel tomo V de Concilj generali ed esiste altres) nella Biblioteca de Padri. - Il P. Labhe parla d'un terzo Gelasio, vescovo della città medesima e di cui crederemnio che fosse quello di Cesarea, se Fozio, attribuendogli il Trattato contro gli Anomei, non lo distingnesse formalmente, " lo stile di quest' ultimo, egli di-" ce, essendo molto più elevato n che quello del nipote di San Ci-" rillo".

GELDENHAUR o GELDEN-HAUER (Granado), nato in Ninega (i) che lo fece comunemente chimare Gerardo di Ninega), vivera nel principio del secolo XVI e godeva di grandissima riputazione come letterato e poeta, Studio in Deventer, scuola celebre a quel tempo, e r. evà in essa le lezioni da quel medesimo Alessandro Egio, che diresse i primi stud) d'Ecamo L'abilità aua per la poesia Latina coronare il fece poeta lunreato dall'imperatore Ma-similiaretato dall'imperatore Ma-similia-

no I. nel 1517. La vita claustrale, a cui Geldenhaur si era da prima dedicato, non essendogli alla lunga piaciuta, divenne famigliare. col titolo di rettore e di storico, di Carlo d' Austria, dappoi imperatore; ma, non avendo potuto decidersi ad accompagnarlo in Ispagna, venue in determinazione di entrare nella casa di Filippo di Borgogna, vescovo d'Utrecht, figlio naturale di Filippo il Buono, servendolo da cappellano e da segretario. Scriveva in tale qualità ad Erasmo (Erasmi Epist., lib. III, ep. 41) e gli dava le assicurazioni della più ferma benevolenza di esso prelato. Erasmo e Gerardo di Nimega si erano conosciuti e vissuti erano legati d'amicizia in Lovanio, dove fatto avevano aloun soggiorno insieme: ma la loro amicizia non duro sempre. Sembra che Gerardo di Nimega, stato essendo mandato nel 1526 a Wittemberg al fine ch'ivi esaminasse lo stato delle scuole e quello della Chiesa, fosse indotto da tale viaggio a professare le opinioni di Lutero; serisse in favore della riforma, ed approvato non venne da Erasmo, il quale procurò inutilmente di dissuaderlo e finì, trattandolo nel modo più oltraggioso. Gerardo fece ammettere i suoi scritti contro Erasmo e contro la Chiesa romana dalla dieta di Spira, e nulla trascurò per mettere in dissensiono Erasmo col papa, l'imperatore, il re Ferdinando e gli altri principi cattolici. Uopo è oggigiorno abbandonare all'obblio tali misere contese, anzichè ravvivarle. Quei, che fossoro curiosi di leggerne alcune particolarità, potranno appagarsi nella Vita d'Erasmo. scritta da Burigny, secondo volume, pag. 506 e susseg. Geldenhaur fini, ritirandosi in Germania: si ammogliò in Worms, da dove richiamato venne in Augusta: e nel 1554 stata essendo creata una

accademia in Marburgo, accetto in essa una cattedra e l'amministro per alcuni anni. Di là recato essendosi aucora in Wittemberg per affari, morì, nel giòrno to di gennajo del 1542, di peste, secondo gli uni e secondo altri per mano di alcuni masnadieri, che gli spactarono il cranio. Oltre le produzioni di teologia polemica, gli scritti di Geldenhaur sono: I. Schulia in dialecticum Georgii Trapezuntii, Colonia, 1558, in 8.vo; II Vari opascoli relativi alla Storia d'Olanda, che raccolti vennero i più nella Batasia illustrata, di Pietro Scriverio, 1650, in 4.to; III Inferioris Germaniae historia, inscrita nel Beatus Rivnanus de rebus Germaniae, 1610, in 8.vo, e nel Pirekheimeri de scripțio Germaniae; IV Una Vita di Filippo di Borgogna, in latino, pubblicata a Strasburgo nel 1529 e cui Antonio Mathaeus mise, corredata di note, ne' suoi Analecta prisci aeri, tom. I. pag. 216, Leida, 1608; V Satyrae VIII, Lovanio, 1515: l'autore del presente artico lo le ricercò inutilmente. Niuno scritto di Geldenhaur esiste nelle Deliciae poëtarum belgicorum; VI La Vita di Rodolfo Agricola e quel la di Wesselus Gansfortius, inserite nel Fichardi vitae cirorum illustrium. Francfort, 1556, in 4.to.

M-on. GELÉE (Teorico) medico di Dieppe, morto nel 1650, studiò la medicina in Moutpellier, dove fu\_ dottorato sotto la presidenza di Dulaurens. Stato era discepolo assiduo d' esso medico, il quale godeva in quel tempo di molta celebrità in Francia, ed in tutta la sna vita nno fu de' suoi più zelanti partigiani. L'affezione, cui sempre conservò pel vecchio suo maestro, gli fece pubblicare: I. Sopra la gotta, la lepra ed il male venereo un' opera di questo titolo: Alcuni Opuscoli raccolti dalle lezioni di Dulaurens negli anni 1587 e 1588, Parigi, 1615, in fogl.; Il Opere d'Andrea Dulaurens racculte e tradutte in francese, Ronen, 1661, in fogl., fig.; III Un Compendio di auotomia, tratto in grande parte da Riolan e da Dulaurens. Tale opera, la quale venue ottimamente accolta dal pubblico, è intitolata : La Notomia francese in forma di compendio, raccolta dal migliori autori che scripero intorno a si fatta scienza. aumeutata d'un Discorso sopra le valvule, Rouen, 1655, in 8.vo; Parigi, 1656, iu 8.vo; con le aggiunte di Gabriele Bertrand, Ronen, 1664. 1685, ju 8 vo. Parigi, 1741. in 8.vo.

## GELEE. Ved. LURRAIN.

GELENIO (SIGISMONDO) nacque in Praga, verso la fine del secolo XV, d'una famiglia onorevole, tenuta in considerazione nella corte di Boennia. Il padre suo (Gregario Hruby de Geleni ), uomo di spirito e letterato, tradotto aveva nella sua lingna l' Elogio della tollia fatto da Erasmo (1), ed era conosciuto dal re, che lo stimava. La madre sua, donna di morito distinto, godeva de' medesimi vantaggi e dello stesso credito presso alla regina. Gelenio ricevè au' eccellente educazione e fece grandi progressi sotto i suoi maestri. Onde perfezionarsi ancora risolse di viaggiare. Visitò la Germania, la Francia e l'Italia, ricercando i dotti e presdendo lezioni dai più famosi o loro domandando consigli pei suoi studj. In tale giro, per così dire, accademico, imparò il greco e l' & breo, e si perfeziono nel latino. Si applicò con tanto studio ad esse tre lingue, che gli grano divenute sommamente famigliari. Retornando u

(t) Tradusse ancora in boomo il trattato di Petrarca, De Remedio utriasque fortance, Praga, 1501, ed altre opere, rimuste muniseritte. Egli morì nel giorno 7 di marzo del 1514.

Germania, passò per Basilea, dove vide Erasmo e seco si legò in amiaizia. Quest' nomo celebre sorpreso fu di trovare in Gelenio tanta dottrina. Parlò di Ini a Giovanni Froben, stampatore in Basiles, che inteso era allora a dotte edizioni: gli rappresentò Gelenio come nomo, che pel suo sapere e per le profonde sue cognizioni nelle lingue antiche poteva rinscirgli di grande utilità nel sno intraprendimento. Froben il mise alla direzione della sua stamperia. Gelenio si assunse il lavoro difficile e penoso di correggere le prove de libri greci, ebraici e latini ; ma tale limite non pose al suo lavoro: si applicò a tradurre i più degli antori greci, che uscivano dai torchi di Froben, a rivederne il testo e soprattutto a correggere le Opere di Plinio con la scorta di antichi manoscritti. Nessuno menò mai nè più laboriosa vita, nè nomo fuvvi più studioso mai. Gelenio impierava in tali occupazioni tutto il suo tempo: ma non divenne perciò ricco. " La povertà, dice " De Thou, fu retaggio di quel " grand' uomo per tutta la sua vi-" ta. " Nè ciò provenne perchè potnto non avesse mai migliorare la sua condizione; ma trascurò più volte l'occasione di farlo preferendo ad impieshi Incresi ed ai vantaggi della fortuna il piacere d'essere utile alla letteratura, alla quale giovò granfatto. Aveva altronde somma semplicità di costumi, un carattere dolce e socievole ed una pazienza imperturbabile; non fu veduto andare in collera mai. Si era ammogliato in Basilea ed ivi morl nel 1554 o 55, in età di settantasette anni, lasciando due figli ed una figlia. Può venire considerato come uno degli uomini più dotti del secolo XVI. Dovnti sono ai suoi lavori: I. Lexicon symphonum quatuor linguarum, graecae scilicet, latinae, germanicae et sclavinicae (sic), Basilea, 1537, in 4.to , 1544, in 4 to :

GEL è uno dei più antichi vocabolarj della lingua schiavona; non esiste in esso che un picciolo numero di voci, ma è curioso per l'analogia sorprendente, cui mostra tra le parole di esse quattro lingne; Il La traduzione in latino di alcune Omelie di S. Giovanni Crisostomo: III La Storia romana di Dionino d' Alicarnasso; IV La Storia ecclesiastica d'Epagora : V L' Opera d' Origene contro Celso; VI Le Opere d: Filane, VII Appiani de bellis gallicis liber, vel potius epitoma, graece et latine: tale Compendio esiste nella sua Storia romana in greco ed in latino dell'edizione d' Enrico Stefano. 1502, in fogl.; VIII Intraprese la Versione delle Opere di S. Giustino, martire, e tradotte le aveva in grande parte, quando morì: sì fatta versione fu pubblicata in Parigi. 1575, in 16: IX Fece sopra Ammiano Marcellino un lavoro lodeto da Enrico di Valois; X Scrisse delle note sopra Pli nio e T.to Lioio. Erasmo biasima le prime e rimprovera all'amico suo che dato abbia troppa fede ad un manoscritto poco siento. Vezio, faoendo giustizia all' erudizione di Gelenio ed all'abilità sua per la correzione de' manoscritti, l'accusa d'interpretare a fantasia i pasi, di cui il senso sfngge alla sna perspicacia; XI Un' edizione d' Arnobio, la quale venne censurata. --Egidio GELENIO, che non deve vomire confuso col precedente, era istoriografo dell'elettore di Colonia e canonico di S. Andrea di essa città. Lasciò : I Colonia supplex, Colonia, 1659, in 12; II Chronici (1) sancti Andreae Coloni-nsis pretiosa Hierotheca, Colonia, 1634, in 4.to; III De admiranda Colonias magni. tudine, ivi, 1645, in 4 to. Nelle prefate due opere Fgidio Gelenio descrive le Vite di parecchi vescovi

(1) Evan apera è citata in Fontette, to-mo I., N.o 868o, Nel Supplimento, tom. IV, pag. 313, è detto che in vece di chronici popo è leggere casenich

di Colonia ; VI Vindex libertatis ecclesiasticae et martyr sanctus Engelbertus, ivi. 1655, in 4.to - Suo fratello Giovanni Gelenio, canonico di Colonia, morto nel 1631, lavorato avea nella maggior parte delle opere suddette: essi lasciarono, frutto delle loro veglie, una raccolta manoscritta, che forma da oltre trenta volumi, col titolo di Metropolis coloniensis. Eckhart ne dà un ragguaglio ne' suoi Annales Franciae orientalis, tomo 1.mo - Un altro Giovanni Gelevio, nato in Kempen. nell'elettorato di Colonia, è autore d'un Trattato De natura et significationibus cometarum, eclipsium et terrae motuum, Colonia, 1665, in 12. - Giona Gelenio, nato a S. Giorgio in Ungheria, studiò nel ginnasio della Croce in Dresda, sotto il dotto Egenolfio, al quale successe. Morì nel giorno 10 di settembre del 1727; pubblicato aveva alcuni programmi accademici, di cui i più notabili sono: De Albi (sopra l'Elba | dissertationes III, 1709, in fogl., De bibliotheca scholae sanctae Crucis, 1710, in fogl.; De carcere corporis et animi medico, ec.

L-r. GELLERT ( CRISTIANO FUR-CHTEGOTT), nato ai 4 di Inglio del 1715, in Haynichen presso a Freiberg, in Sassonia, è uno degli scrittori, che contribuirono più a trarre la letteratura tedesca dallo stato di barbarie e d'oscurità, in cui era immersa nel principio del secolo XVIII. Il padre suo, rispettabile pastore d'Haynielien, avea tredici figli, e nondimeno nulla trascurò per dare a Cristiano nn' accarata educazione : l'intendimento facile e la dolcezza di carattere del giovane Gellert secondarono maravigliosamente i snoi sforzi. Grata cosa gli era lo studio e poco penosa l'obbedienza: imparò le prime lettere nella scnola di Meissen. in cui contrasse con Gertner e Rabener una relazione d'a-

micizia, che durò sino al fine della sua vita. Si menifestò in lui per tempo il gusto della poesia; in età di dodioi anni compose, per l'anniversario della nascita di suo padre un poemetto allegorico, di cui in segnito si rammentò sempre con piacere. Nel 1754 si recò nell'università di Lipsia; le lezioni ch' in essa ndì, gli furono poco utili: la lingua volgare veniva dispregiata dai dotti; ed in vane sottigliezze filosofiohe, non che in uno studio degli antichi, arido quanto prolisso, consisteva quasi l'unica occupazione de' maestri e degli allievi. Gellert tornò in Havnichen nel 1758, deciso di correre l'aringo della predicazione; il ano primo saggio riuscì infelice: naturalmente timido, rimase senza saper più come proseguire dopo dette alcune frasi, e tale tristo accidente lo disgustò per sempre del pulpito. Nel 1750 ritornò a Lipsia, incaricato di dirigere l'educazione dei signori di Luttichau ed in seguito d'uno de'suoi nipoti: ivi si occupò della sua propria educazione altrettanto che di quella de' giovani, che stati gli erano affidati : alcuni letterati avevano già fatto un primo sforzo onde trarre dalla barbarie la lingua tedesca e dare alla loro nazione una letteratura; il movimento era generale; Gottsched, Ebert, Schlegel, Gertner, Breitinger, Bodmer adoperavane in ciò ciascuno alla sna loggia, e le contese, olie li dividevano, eccitavano gl' ingegni all' attività. Schwabe intraprese un'opera periodica, intolata: Ricreasioni del cuore e dello spirito (otto vol., Lipsia, 1742-1745); Gellert pubblicò in essa alcune favole ed altre poesie, le quali piaoquero, non ostante la mancanza di correzione nello stile : esso giornale essendo presto divennto il campo di hattaglia d'un guerra letteraria che non garbava ne all'onestà sua nè alla sua dolcezza, vi

rinunziò e pubblicò, di concerto con alcuni amici, un'altra opera del medesimo genero, col titolo di Materiali per formare lo spirito e la ragione, quattro volumi, Brema, 1746, in cui qualunque satira personale veniva interdetta. Nel 1744 era stato ammesso a professare le lettere nell'università; e d'allora in poi il sno tempo fu interamente dedicato sì a scrivere, che a dare lezioni pubbliche di letteratura e di morale. Nel 1746 uscì alla luce la prima raccolta delle sue Favole; fece stampare nell' anno medesimo il suo romanzo La Contessa svedese: ad esse due pubblicazioni sussegnitò quella di parecchie commedie, La Hacchettona, Le Sorelle tenere, eo., e la seconda raccolta delle sue Fasole e Novelle. Di tali opere diverse grandissima fu la voga; i modi di esse erano semplici e naturali, lo stile corretto e facile: le sue Fucole divennero una lettura affatto popolare: lette vennero ne'villaggi, s' impararono a mente nelle scuole. Ciascun giorno recava a Gellert nuove prove di si fatta voga. Un contadino ando a Lipsia, conducondo una vettura carica di legna, cui fece fermare dinanzi alla casa del professore. " Non abita qui il si-» gnor Gellert? egli domanda. - Sì, " salite ". E' condotto da Gellert : " - Non siete voi, signore, quel " Gellert che compose delle favo-" le? - Sone io. - Ebbene! ecce " un carro di legna che vi porto on-» de ringraziarvi del piacere ch'es-,, se hanno recato a me, a mia mo-,, glie ed ai miei figli ". Un'altra volta Gellert era dal sno legatore di libri; entra un borghigiano, il quale da al legatore un libro in fogli, dicendogli: » Tenete, legate-17 lo, assai saldo. - Dove preso a-» vete questo libro? gli domandò il » legatore. - Lo comperai in città; » il nostro podestà ed il maestro di " scuola lo trovarono sì faceto, che poco mancò non si soffocassero 23.

» dalle risa: ho un ragazzo, il qua-» le comincia a leggere corrente-» mente; mi leggerà questo la se-» ra intanto ch'io fumerò la mia " pipa, e non andrò quasi più al" l' osteria ". Come presa venne Lipsia dai Prussiani nel 1758, un luogotenente di usseri entrò repentinamente in casa di Gellert, onde ringraziarlo parimente di aver fatto quei bei libri, che l'avevano tanto divertito, durante le sue guerre, e voleva assolutamente dimostrare la sua gratitudine al pacifico professore, facendogli dono d'un pajo di pistole, cui tolte aveva ad un Gosacco, e d'una sferza che aveva servito, egli diceva, a dare il Knut. S'incontrano ad ogni istante nella Vita e nelle Lettere di Gellert prove di tale entusiasmo popolare, eni aveva suscitato in tutta la Germania: in mezzo ai disastri della guerra, quasi degl'interi reggimenti intervenivano alle suo lezioni; i soldati lo salutavano rispettosamente, ed un sergente, che ottenuto aveva il suo commiato, si tolse di via per vedere, prima di ritornare nel suo paese, quel brapo Gellert, di cui i libri impedito lo avevano che divenisse un furfante. Una morale semplice, dolce, e secondo la capacità di tutte le menti è di fatto uno de' principali meriti delle opere di Gellert, e fu senza dubbio una delle canse della loro influenza; i Tedeschi amano che loro si parli di morale, ed il predicare loro la virtu è fra essi un mezzo di buon successo pressochè sicuro. Gellert la raccomandava altronde con que'modi di bontà obe piacciono, specialmente in Germania, alle classi inferiori della società. La sua fama si diffuse presto dal volgo ai grandi signori : durante la guerra de sette anni, il grande Federico ed il principe Enrico vollero vederlo. E nota la conversazione, in cui il professore sostenne nobilmente innanzi al re l'onore 602 della letteratura tedesca e la necessità della pace. Gellert si lagnò dell'indifferenza de'sovrani tedeschi per la loro nazione e per la loro propria lingua : " Uope avrem-» mo, ei gli disse, che ci regnasse-» ro degli Augusti, dei Luigi XIV. » - Come! la Sassonia avuti non " ha due Augusti ? - St, o sire, n perciò abbiamo buoni incomin-» ciamenti ". Federico non rimase offeso dalla franchezza del professore e gli parlò delle sue Favole. Gellert ne recitò una che piacme al re; ed alcun tempo dopo, Federico scriveva, parlando di lui: » Quel picciolo bishetico di Gel-» lert è realmente grazioso; egli è » gufo, cui niuno saprebbe avelle-» re dal suo ritiro; ma se ació riun scite, è desso il filosofo più affao bile e più gajo, un ingegno fino, si sempre nuovo e sempre origina-» le: quanto al cuoro, ei l'ha di un na bontà che intenerisce; il can-» dore e la verità gli esceno dalle n labbra, e su la sua fronte si di-» pinge la «chiettezza e l'umani-" tà. Contuttociò diviene imbaragn zante dal momento, in cui quate tro persone stanno insieme: tale n cicalio lo stordisce, la timidezza n il ceglie, incomincia ad essere me-" lanconico diviene astratto, e non n gli si cava più di bocca una pap rela ". Gellert, timido e senza abitudine del mondo, doveva di fatto trovarsi fuori di nicchia nella soeietà viva, brillante e scherzosa di Federico. Ricevè nondimeno dagli nomini che la componevano, ed in particolare dal principe Enrico enorevoli contrassegni di etima, cui non cercò di far fruttare : la debolezza della sua salute il condannava a quella vita sedentaria che scelta aveva per inclinazione: i suoi patimenti cadere il facevano sovente in ipocondria ed in tristezza; tutto le spaventava, niuna cosa valeva a rincorarlo, e le attenzioni sole degli amici gli facevano alcon

bene. Le sue lezioni pubbliche erano al sommo frequentate. Non parlava con eloquenza, ne usciva in quelle idee nuove ed ardite, che trascinano tutti quelli, a cui non repugnano: ma la sua locuzione era facile; n'erano chiare e giuste le idee. Le turbolenze della guerra di sette anni ed i disastri della Sassonia inquietarono sovente il suo riposo, senzachè interrompessero i suoi lavori e la voga, in om era. Nel 1754 vennero in luce le sue Poesie di lascaliche morali; nel 1756 le Opere miste, raccolta dei discorei, cui aveva recitati nelle aperture e nel chiudere delle sue lezioni pubbliche. Nell'anno stesso pubblicò i Cantici, quella fra le sue opere, della quale faceva più couto ed a cui lavorò con maggiore diligenza; sono dessi brazi di poesia religiosa pieni d'una pietà dolce e d'una vera unzione, più ricchi di sentimenti che d'immagini, e d'nno stile sovente nobile, ma di rado sublime. Nel 1758 pubblicò na corso di merale, di cui fu prodigiosa la voga non era un trattato filosofico di morale. ma una serie di riflessioni, ben connesse e ben presentate intorne al-la natura ed al destino dell' uomo e sopra l'importanza e la bellezza della virtà : ogni pedanteria scolastica n'era bandita : tale maniera semplice e senza pretensione era in quel tempo na fenomeno ; perciò venne universalmente gustata. Come la pace del 1763 resa ebbe la tranquillità alla Sassonia, l'elettore Federico Cristiane e suo figlio. Federico Augusto, dimostrarono a Gellert una benevolenza piena di stima : quest' ultimo gli assegnò nna pensione, che parve a Gellert troppo considerabile e la quale conservata gli fn, non ostante le sue rimostranze. Nel 1765. 1767 e 1760 l'elettore e la sua corte vollero intervenire alle lezioni del professore di Lipsia, il quale recitò innauzi ad essi tre discorsi, il

primo sopra la natura, l'estensione e l'utilità della morale; il secondo intorno alle cause della preminenza degli antichi su i moderni; il terzo dell'impero, cui è uopo di apere sopra sè stessi. Questi tre scritti gli ottennero nnovi contrassegni di considerazione, da'quali rimase aucora più tocco che Insingato. Non ostante il deplorabile stato della sua sainte e l'abitnale sua melaneonia, tolse a dare l'ultima mano alle sue Lezioni di morale, onde pubblicarle; ma esse uon dovevano venire in luce che dopo la sua morte. Iudarno provè parecchi rimedj: le aeque di Carlshed non lo sollevarono ohe momentaneamente; egli vedeva appressarsi la fine della vita con tristezza, ma senza spavento: ai 5 di dicembre det 1760 aumentarono gli svenimenti ed i dolori divennero più acuti; langul senza dolersi fino alla notte del giorno 15 al 14 di dicembre: Io non credeca che si difficile fosse il morire, disse ai medici, domandando loro quanto tempo poteva ancora dnrare. - Forse ancora un' ora, gli risposero. - Dio sia lodato! ancora un' ora! e morì di fatto nella notte. La sua morte pianta venne dalla Germania intera, siccome quella d'nn benefattore della nazione; le eattedre pubbliche risonarono dell' elogio suo; tutti quei, che sapevano scrivere fecero versi o prose iu suo onore; moltiplicata ne venne l'immagine in marmo, in gesso, in cera, sopra la tela e nel legno; aperta fu un'associazione per ergergli un monnmento: Oeser, professore di disegno in Lipsia, esserne doveva incaricato, ma circostanze particolari ne fecero rimettere la cura a Schlegel. Tale monnmento è posto nella chiesa del cimitero di Lipsia, nel sobborgo di Grimma: rappresenta la Re-ligione, che offre il medaglione di Gellert alla virtù, la quale si appresta a coronarlo; le due figure

d'alabastro, col medaglione d'ottone, posano sopra un sarcofago di marmo negro. Wendler, librajo di Gellert, gli eresse nel suo giardino un altro monnmento, ch'ese" guito venne da Oeser: una colonna, sormontata da un' urna sepolcrale, presenta il medaglione di Gellert; le tre Grazie, ancora nell'infanzia. piangono il loro padre: la lero infanzia fa a'lusione a quella della letteratura tedesca. Esso monumento meritò l'approvazione di Pigalli, passando per Lipsia nel 1776. Tali prove d'affetto e di rammarico erano tutte dovute alle virth ad un tempo ed all'influenza de'talenti di Gellert: il sno carattere contribul quasi tanto quanto le opere sue a propagare in Germania il gusto delle lettere. Accoglieva con estrema bontà tutti que' che volevano vederlo, e prestava liberalmente ai giovani il soccorso de snoi lumi, della sna protezione e sovente anche della sua borsa. Un corteggio diffusissimo gli dava molti mezzi di giovare a quei, che bisogno avevano della sua protezione. La raccolta delle sue Lettere è un monumento autentico della bontà sua: si riconosee in esse nn' anima onesta e tenera, una rara sincerità di coscienza e quell'amore di perfezione, che fa distinguere la virtà vera Al carattere di Gellert mancava vigore, come mancava il sno spirito; i di lni mali fisici rendevano alle volte il sno temperamento inuguale. egli non era inaccessibile ai piccioli piaceri della vanità; ma la franchezza, con la quale confessava le sue debolezze, ed il desiderio, cni aveva di snperarle, non permettono di considerarle come torti; gli vengono tanto più agevolmente perdonate che se le perdonava meno egli sterro. La raccolta delle sne Opere venne sovente ristampata: Lipsia, 1,66, 10 vol. iu 8.vo; Berna, 1769-74, 10 vol. in 12; 1775, 10 vol. in 12; Francfort, 1770, 4 vol., in 8.vo grande; Lipsia 1776, in 8.10: ivi, 1784; eo., ec.: le ultime due edizioni sono più compiute e piu accurate. Quella di Berna, cui abbiamo sott'occhio, contiene: 1.mo Una Dissertazione sopra io stile epistolare, e le Lettere di Gellert, con a cune let ere dell'amico suo Rabener. Esse lettere, delle quali alcune sono al sommo piccanti, tradotte venuero in francese da Huber, che pose loro in fronte un Elogio di Gellert, 1 vol. in 12, Lipsia, 1777; e dalla Lafite (L trecht. 1775), la quale vi noi la traduzione della Vita di Gellert. composta da Cramer.-2.do I Cantics o Poesse religiose . - 3.20 Le Poese morali didascaliche. - 4.to Le Novelle e le Favole, tradotte in quasi tutte le lingue, e più volte in francese, tra le altre da Boullenger, ed in versi da Toussaint (1). Come favoleggiatore, Gellert aveva un'abilità originale e vera : nella sua narrazione scarseggia la vivacità, ma ella è naturale ; il suo stile è più elegante che poetico; le sue riflessioni sono sovente ingeguose od espresse con grazia, ma interrompono alle volte il filo del racconto. Le sue migliori lavole sono quelle, di cui il soggetto è d'invenzione sua, e di queste il numero è il maggiore : merito. troppo raro tra i favoleggiatori. Quelle, cui imitò da La Footaine, sono molto inferiori all'originale, e Geilert non ne disconveniva. Il brio non gli era ignoto. ma il suo è più ingenuo che piccante; e gnando si prova di dare alla favola lo stile della satira, gli mancano la concisione ed i sali. - 5.to Commedie. Gellert non conosceva abbastanza il mondo e gli errori del-

(1) Ve n'ha altrest una traduzione la versi francesi, d'une doune cless (Marianna Guglielmina di Steven), Breslavia, 1777, in 8vo. L'ebreo Abrama ne pubblicò in Halla una traduzione etprica:

la natura umana perchè riuscisse nelle commedie : l'esagerazione sottentra sovente nelle sue alla verita; basta, onde rimanerne convinto, leggere la sna Buchettona, cattiva imitazione del Tartnifo, senza carattere e senza scioglimento: meglio riusoì nel dramma delle Tenere sorelle, di cui il dialogo è naturale e l'andamento commovente. Le sne Commedie, come tutte le opere sue, vennero da prima stampate separatamente e furono sovente ristampate dappoi : Lipsia, 1745, in 8.vo; 1747, in 8.vo; 1758, in 8.vo : alcune sono state tradotte in francese (1). - 6.to La contessa svedese di C\*\*., romanzo, în cui la verità ne' particolari fa perdonare l'inverisimiglianza degli avvenimenti ed il quale piace per l' attrattiva de'sentimenti, nonostante la debolezza di pittura ne' caratteri, Lipsia, 1746. in 8.vo; 1758, in 8.vo: se ne conescone due traduzioni francesi: una (di Formey), 1754, in 8.vo; l'altra di de B., Parigi, 1779 e 1784, 2 parti in 12. -7 mo Opere miste, contenenti novelle, idilli, ec. - N.vo Dusertazioni di letteratura e di marale, dilettevoli da leggere, sovente spiritose, alle volte insignificanti e molto più notabili nel tempo, in cui vennero in Ince che non sono oggigiorno, Lipsia, 1747, in 8.vo; 1766; in 8.vo, ec. - q.no Le sue I.ezioni di morale, pubblicate dopo la sua morte da G. A. Schlegel e G. L. Heyer, Lipsia. 1770, 2 vol. in 8.vo, furono tradotte in francese da Pajon, il quale vi agginnse delle Riflessioni sopra la persona e gli scritti dell'autore di Garve, anch'esse dal tedesco, Utrecht, e Lipsia, , 2 vol.,

(1) Il Biplietto di Istio, commedia di Gellert, forma patre del Tearre todesco, tradetto da Jendre e Leatand, 1773, a vol. in 12; le Sorule smoller, commedia in due ati, il trevano ni Progressi del Tedeschi autie scienze, del borro di Biofeldi, 1705, in 6.19. le Encelettono, i radiotto da Polscaux, venno stampata a parte, Berlino, 1736, in 12.

1992, lo furono ancora dalla regina di Prussia, vedova del grande Federico (Berlino, 1790, 2 vol. in 8.vo j. La prefata principessa tradusse altresi, in francese, gl' Inni e le Odi sacre di Gellert, ivi, 1980, in 8.vo ( V. Elisabeta Cristina). Tali sono i titoli letterari d'un uomo, il quale, nonostante le rivoluzioni, a cui fu esposta dopo la sua morte la letteratura tedesca, nonostante il disprezzo che dimostrano per le sue poesie e le sue idee certi critici moderni, conserverà sempre agli occhi de' gindici equi il merito d'avere efficacemente contribuito a formare la lingua ed a mettere commozione negl' intelletti de' suoi compatriotti; non v ha cosa più commue quanto l'ingratitudine in letteratura; lo stesso ingegno ad essa non isfugge sempre, e Gellert non era un grande ingegno : ma se può venirgli contesa la gloria, di cui ha goduto, mentre era vivo, non si saprebbe rapirgli la riputazione, cui acquisto giustamente. En molto scritto intorno alla sua vita: l'opera migliore in tale argomento è quella dell'amico suo Cramer, che forma il X volume della maggior parte delle raccolte delle sue Opere. Il celebre Garve giudicò bene Gellert nelle sue Onervazioni intorno alla morale di Gellert, agli scritti suoi ed al suo carattere, Lipsia, 1770, in 8.vo. Ernesti scrisse parimente il suo elogio in latino, Lipsia, 1770. in 4.to; e Baur, in tedesco, nel tomo II delle sue Biografie

GELLERT (Camerius-Emercort), fratello maggiore del precedente, dotto professore di metallurgia, nato in Hayucchen, presso a Freiberg, in agosto del 1715. fece i primi studji in Meissen ed in segutio nell'università di Lipsia. Chiamato con altri parecchi dotti sassoni a Pietroburgo, ivi insegnò da prima per un anno e fu in se-

guite per dieci anni aggiunto nell'accademia. Le sue intime relazioni col celebre Eulero gl'inspirarono il gusto della fisica e ciella chimica, sicchè, durante il suo soggiorno in Pietroburgo, incominciò a coltivare tali scienze. Richiamato iu Sassonia nel 1746 o 1747, torno nell'aringo dell'insegnamento. Le sue lezioni mineralogiche attiravano a Freiberg una quantità di stranieri della più alta distinzione e gli vennero pagate carissime, giacchè il prezzo ordinario d'un corso di lezioni pubbliche era di tre in quattrocento talleri (1200 a 1600 fr.), e per dare un corso di lezioni particolare riceveva fino a duemila franchi, Fatto venne successivamente nel 1755 consigliere commissionato delle miniere, incaricato dell'ispezione delle macchine, dell'esame delle fusicoi e di quello de minerali della Sassonia; nel 1764 ammini-tratore in capo della fonderia e fabbriche di ferro in Freiberg; nel 1765 professore di metallargia nell'accademia delle miniere, istituita nella città medesima; e finalmente nol 1782 consigliere effettivo delle miniere. Le sue ricerche in cose di metallurgia fecero molto avanzare la scienza. Egli introdusse primo in grande il metodo di partire i metalli per amalgamazione. Il modo d'estrarre i metalli preziosi dal minerale per mezzo del mercurio era inventato e praticato dagli Spaganoli nell' America meridionale da oltre nu secolo, primachè il barone de Born fatto ne avesse i primi saggi. Nondimeno il metodo di amaigama, introdotto da de Born. non operava che per mezzo del fuoco; l'estrazione per amalgamazione a freddo non era per anco in uso, ed i saggi, che stati erano intrapresi nelle miniere d'Ungheria, non erano riusciti. Gellert, convinto dell'economia, che risniterebbe dall'estrazione de' metalli,

GET.

amalgamandoli a freddo, in ri-sparmj di legua, salarj di operai o spese pei calderoni di rame, applicò quest'nltimo metodo ai minerali della Sassonia. I suoi saggi essendo compiutamente riusciti in grande, Charpentier, consigliere delle miniere della Sassonia, mandato venne nel 1786 dall'elettore in Ungheria, onde s'istruisse di tutto ciò, ch'è relativo a sì fatta operazione. Come ternò, fu dall'elettore incaricato di costruire in Halsbrück un' officina d'amalgama a freddo, la quale è la più grande, ch'esista in Europa per tale operazione. Dal 1790 in poi il metodo di Born per la separazione de' metalli praticato venne in grande, in tale officina secondo i principi di Gellert. L'edifizie nel 1792 rimase preda delle fiamme; ma venne dappoi rialzato, e si continua ad adoperare in esso la maniera medesima. Siqueira (G. P. Fragoso de) pubblico in franoese ed in tedesco una Descrizione di tutti i lavori tanto d'amalgama che di fusioni, che si praticano attualmente nelle officine di Halsbrück, presso a Freyberg, Dresda, 1800, in 4.to. Gellert morì nel giorno 15 di maggio del 1705, in età d'ottantadue anni. Quanto il poeta Gellert sno fratello inclinato era alla melanconia, tanto questi era disposto alla giovialità: e quantunque si facesse a grande prezzo pagare le sne lezioni dagli studenti esteri, nulla risparmiava per istruire senza prezzo gli operai e gl'impiegati nelle miniere della Sassonia Egli scrisee parecchie opere, tutte in tedesco: I Elementi della Docimastica, esposti secondo i principi della teoria e della pratica, da G. A. Cramer, tradotti dal latino in tedesco, Stockolm, 1746, in 8.vo, fig : e Lipsia, 1766, in 8.vo, fig.; Il Elementi della Chimica metallurgica, considerati sotto l'aspetto della teoria e della pratica, Lipsia, 1750, in 8.vo;

seconda edizione, corretta ed aumentata, ivi, 1776, in 8.vo; III Elementi della Docimastica, o tomo II della Chimica metallurgica pratica, opera, nella quale dimostrati vengone diversi metodi nnovi di assaggiare con sienrezza, Lipsia, 1755, in 8.vo, con tre stampe; seconda edizione, aumentata dall'autore, ivi, 1772, in 8.vo. Esiste di tale opera una traduzione francese del barone d' Holbach , Parigi, 1758, 2 vol. in 12: ed nna traduzione inglese, di G. G. S. (Seyferth), Londra, 1776, in 8.vo. Si leggono parimente di Gellert alcune Dissertazioni chimiche nel Giornale per la Mineralogia, di Kohler; e ne' Commentarii Petropolitani nna Memoria De densitate miztorum ex metallis et semimetallis fuctorum, ec.

В-н-р.

GFLLI (GIOVANNI BATTISTA), celebre autore italiano del secolo XVI, si fece distinguere nella letteratura filologica, nella commedia e nella filosofia morale. Provò con l'esempio suo, siecome osservà Scipione Ammirato, che quelli, i quali adducono a scusa della loro ignoranza e dell'essere vissuti lontani dalla cultura delle lettere la loro povertà, le loro faccentle o altri motivi di tale natura, non debisno di fatto accusarne che la loro pigrizia. Nato in Firenze nel 1408, egli era figlio, secondo alcuni. d'na calsajuolo; secondo altri, d'un povero sartore, ed anche d'un semplice rappezzatore di abiti: ajntè lungo tempo suo padre in tale pro-fessione: l'esercitava anch'egli, e l'esercitava ancora, siccome leggeremo più sotto, quando, ammesso membre dell'accademia fiorentina ed anche dopo di esserne stato console, recitò diuanzi a quell'il-Instre accademia il discorso oratorio, che precede alle sue lezioni sopra Dante. Non ostante il desiderio vivissimo, cui aveva sempre mostrate, di studiare, non ne ottenne la permissione dal padre auoche iu eta di venticinque anni. I suoi progressi furono grandi quanto rapidi. Egli non apprese il greco, ma divenne dottissimo nella lingua latina, ed essendosi particolarmente applicate a conoscere i principj, il vero carattere e l'eleganza della lingua italiana, fu presto considerato come uno di quei, che la parlavano e scrivevano meglio. Nel 5540 nno fu de primi letterati, che ai radunarono in casa di Giovanni Mazzueli, più noto setto il nome dello Stradino, ed ivi formarono l'accademia degli Umidi: titolo contorme alla moda accademica, che regnava in quel tempo, ma che ella cambiò tre mesi dopo la sua fondazione pel nome più convenevole d'accademia fiorentina, cui illustró e conservò sempre dappoi. Il suo presidente, il quale rinnovato veniva ogni sei mesi, aveva il titolo di console. Gelli ottenne il con olato nel 1548; l'u di più eletto tre volte censore e riformatore della lingua, ch'era la seconda dignità dell'accademia, e nel +555 il duca di Firenze, Cosimo I., gli commise di spiegare pubblicamente la Dioina commedia di Dante, mentre incaricava pure il Varchi di spiegare il Canzoniere del Petrarca. Tali date possono sembrare indifferenti, ma ecco ciò che le rende degne d'attenzione : nel diacorso solenne, cni Gelli recitò dinanzi all'accademia per l'apertara delle sue lezioni sopra Dante, egli allega per una delle principali ragioni, che l'indussero ad un' impresa tanto difficile, l'amore eui ha e ch'ebbe sempre per sì grand' nomo tanto a motivo del ano sapere e del suo sublime talento, quanto per essere egli stato la prima e principale causa, per cui venne ad apprendere quanto sa. " Il solo desiderio. egli continua, » d'intendere i sublimi e prefendi

» pensieri del suo maraviglioso poe-"ma m'indusse in quell'età, in cui nl'uomo è più dato ai piaceri, ed in » quella professione sì estranea alle " lettere, cui esercitava e ch'esercita nancora, a mettermi a studiare la " lingua latina ed in seguito a de-" dicare tutto il tempo, cui poteva n torre alle mie faccende domestinche, allo studio delle scienze e del-» le belle arti; giudicando con ragio-" ne che, volendo senza il loro socn corso comprendere tale poema, è " lo stesso che voler volare senz'ali. » e navigare senza bussola e senza "timone". Quindi in età di 50 anni, onorato delle prime dignità letterarie della sua patria e dopoch' ebbe con plauso pubblicato un numero grande di opere, lavorava per ance nel suo mestiere di calzaiuolo o di sartore, e ciò, nou in Firenze repubblicana, ma sotto il secondo de'snoi duchi e sotto gli occhi d'una corte bri-Hante. Gli affari domestici, di eni parla, tenuto sempre l'avevano di fatto molto occupato. Aveva moglie e figli ; era povero ed era buon marito e buon padre. Mori nel /563, in Firenze, da eui nen era mai partito. Secondo il suo ritratto, che inciso è in fronte ad alcune sue opere, la di lui fisonomia era bella, dolce, e resa venerabile da nna barba lunga e folta. Era uno degli uomini, che la natura aveva più felicemente dotati ed a cui non manco che la fortuna. Le sue opere, citate dagli accademici della Crusca, siocome autorità di lingna, sono: I. Tutte le lezioni fatte nell'accademia forentina . Firenze, 1551, in 8.ve. Sono le lezioni o letture cui fatte aveva nelle adunanze dell' accademia, dal 1547 in poi, sopra alcuni passi di Dante e di Petrarca : erano esse da prima uscite alla luce separatamente, in varie epoche; raccolte vennero in un solo volume nell'edizione del 1551, fatta da

Torrentino, il quale non vi pose il suo nome. La voga di sì fatte lezioni indusse Cosimo I. ad incaricare l'autore che spiegasse pubblicamente il poema intero del Dante; il che egli fece fino al 1551, due anni prima della sua morte. Pubblicate vennero dal 1554 in poi fino allora, in sette differenti volumetti, di cui ciascuno ha il titolo di Lettura 1.ma, 2.da, 5.za, ec. sopra lo inferno di Dante, col nome del console, sotto cui fatte furono esse letture, il che indica l'anno. Sono esse divise tutte in Lezioni : nella prima lettura sono dodici ed il discorso; la seconda contiene un altro discorso e dieci lezioni; la terza e le più delle altre ne hanno dieci lezioni parimente. E raro il potere unire tali sette parti. Salvini ne' suoi Fasti consulari indica specialmente la quinta come difficilissima da trovarsi; II I capricci del Bottaio, Firenze, 1348, in 8.vo: è l'edizione migliore e più rara di tale libro, nel quale l'autore introduce un certo Giusto, vecchio bottajo fiorentino, che disserta in forma singolare intorno a vari soggetti di filosofia morale. Finge che esso Giusto, uomo senza istruzione e senza lettere, ma dotato di buon senso naturale e d'una lunga sperienza, dormendo poco la notte a cagione della vecchia sua età. avesse l'abitudine di parlare ad alta voce e di trattenersi solo con l'anima sua, cioè con sè stesso: Bindo, sno nipote, che dormiva in una camera vicina, separata da un semplice tramezzo, aveva tutto inteso, tutto raccolto; e secondo le sue note Gelli fa parte al pubblico dei dialoghi notturni del vecchio Giusto con la sua anima, dando all'opera il titolo ancora più originale che l'opera medesima, i Capricci del Bottaio. Non ne vennere da prima in luce che otto, semplicemente intitolati : Dialoghi del Cello, col dialogo dell' incidia, Pirenze.

1546, in 4.to. L'antore ne aggiun-se altri due nel 1548, e conformemente ad essa seconda edizione, la quale è bellissima e correttissima, fatte ne vennero, tanto in Firenze che altrove, un grande numero di altre, in cui non si trova, anzi il divario è molto, la medesima eleganza tipografica, nè la medesima correzione. Le spiegazioni e le istruzioni,oui l'anima sua dà a Ginsto, sono di gran senne : soggetto delle stesse è la natura medesima dell'anima, la condotta della vita, la cura d'evitare i vizj, che la perturbano, la felioità d'una condizione privata e d'una vita oscura: quella che fatto viene di gnetare anche nella vecchiaia; ed i vantaggi di tal' età, se vogliamo escluderne le passioni folli, il desio del passato ed i timori dell'avvenire: sì fatta filosofia non è molto profons da, e si potrchbe forse trarre maggior profitto da sì fatto quadro bizzarro, ma non poco ingegnoso e che era nuovo a quel tempo; III La Circe, Firenze, Torrentino, 1540, in 8.vo: opera, di cui l'idea è nin bizzarra ancora e di che l'esecuzione è altresì più originale e più piccante. La finzione allegorica di Omero (Odinea, l. X), per cui fa rimutare i Greci in porci nell'isola di Circe, è il fondamento di quella di Gelli. Ma in Omero Ulisse ottiene dalla maga ohe i suoi cempatriotti, tornati alla primiera loro forma, riedano seco in patria : la Circe di Gelli non matò i Greci in porci soltanto, ma in varie specie d'animali; e quando Ulis-se la prega a rendere loro la forma umana, ella mette per patto, che v'acconsentino eglino stessi. Ulisse non ne ha dubbio niuno, ma si vede deluso ne' suoi calcoli, quando propesto avendo a ciascuno di essi di ritornare nomo e cessare la eondizione di bestia, ebbe da tutti un rifiuto e la spiegazione de loro motivi. Non v ha che l'elefante

il quale tanto ragionevole sia da consentire a riprendere l'esercizie intero della ragione umana: e con lui solo Ulisse riede ai compagni ed al suo vascello. L'opera è divisa in dieci dialoghi, ed in ciascuno di essi Ulisse fa la sua proposizione ad uno degli animali, che, ad eccezione dell'ultimo, gli fanno tutti le medesime risposte. Prende le cose da lungi; però che i quattro primi, ai quali s'indirizza, sono un'ostrica, una talpa, un serpente ed un lepre. Ognuno sente che se trovano essi ragioni speciose per preferire il loro stato al nostro, degli animali, come il cane il leone, il cavallo, ne hanno di più forti ancora. Si riconosce da tale favola, di cui esiste nn'antica traduzione francese di Duparc (Parigi, 1567, 1572, in 16) e d'un anonimo (ivi, 1681, in 12), la fonte, da cui La Fontaine trasse la prima del suo libro XII, intitolata : I compagni d' Ulisse.

Il s'en tit de petits, exemplem ut talpa.

Della Circe fatte non vennero meno edizioni, che de' Capricci, Torrentino la ristampò nel 1550 e nel 1562, in 8.vo: tali ristampe hanno meriti particolari, che le fanno preferire, specialmente la prima delle due, a quella del 1540; IV Due commedie in prosa, nna intitolata La Sporta, Firenze, 1545, 1548, in 8.vo; e l'altra, Lo Errore, Firenze, 1556, in 8 vo. La prima è tratta dall'Aulularia e dall'Avaro di Plauto; la Sporta è nn piccolo paniere a due manichi, in cui il vecchio Ghirigoro ha posto il suo tesoro. Gelli confessa nel prologo la ruberia da lui fatta al poeta latino : si assienra che fatta n'avesse un'altra, di cui non ha parlato; ed è che Macchiavelli aveva voluto trattare sì fatto soggetto, conforme alla commedia di Planto, che ponavea terminata la sua, e lasciato ne aveva i frammenti nella mani

d'un amico; che tali frammenti erano giunti in quelle di Gelli, e che supplito avendo a quanto mancava, l'aveva questi pubblicata sotto il suo nome, senza mettere, siccome avrebbe dovuto, Macchiavelli tra Planto e lui. Essa commedia ristampata venne in Firenze, 1550, 1556, 1587, e poscia in Venezia ed altrove In parecehie delle prefate ristampe furono troncati nella prima scena del quinto atto dei tratti alquanto arditi intorno ai martiri e sopra S. Martino; ma gli accademici della Grusca citano le prime edizioni, le quali sono intere. Essi non fanno menzione niuna dell'Errore, di cui Gelli confessa che il soggetto è tolto dalla Clizia di Macchiavelli. E un veochio, innamorato d'una donna che non è la sua: le due donne, che sono amiche, s'accordano per gabbarsi di lui. Colto in un' insidia che gli era stata tesa, non se ne trae che acconsentendo al matrimonio del figlio suo con la figlia di quella medesima donna, a cui aveva voluto piacere. Macchiavelli trasse anch' egli dalla Casina di Plauto tale commedia, di cni la sostanza è molto immorale : il Gelli moltissimo ne moderò la sostanza e la forma; ma le smatri altresì quasi interamente il colore e distrusse la forza comica. La prima edizione è sommamente rara; ristampata venne in Firenze nel 1605 e lo fu più volte dappoi. Generalmente si danno lodi ad esse due commedie, che sono forse esagerate, specialmente per la seconda. I caratteri, la rituazione, il dialogo e lo stile della Sporta hanno assai più vivacità, e tale intrguaglianza può antorizzare a credere che non siano di fatto della medesima mano; V Esistono de' versi del Gelli nella descrizione delle feste, che celebrate vennero in Firenze nel 1539 pel matrimonio di Cosimo I. con Eleonora

di Toledo: Apparato e feste nelle nozze dell'illustrissimo signor duca di Firenze e della duchessa sua consorte, con le sue stanze, madrigali, commedia et intermedi in quelle recitati, Firenze, 1530, in 8.vo. In esse feste, corredate di spettacoli magnifici, Apollo e le nove Muse, con tutti gli attributi loro, gli dei e le dee de'fiumi della Toscana, le principali città di quel ducato recitavano e cantavano personalmente poesie, stanze eroiche e madrigali in lode dei due sposi. Tali versi, fra i quali ve n' hanno d'inregnosissimi, sono tutti di Gelli; VI Nella Raccolta, intitolata Tutti i trionfi, carri, mascherate o canti carnaseialeschi, o canti composti per le feste popolari di Firenze lal tempo di Lorenzo il Magnifico, fino al 1550, due di essi canti sono di Gelli ; e sono quei de maestri di far specchi e degli agucchiatori. Nel primo alcune idee morali sopra l'uso, cui uomini e donne, giovani e vecchi possono fare dello specchio, sono più analoghe al carattere ed alle idee abituali dell'antore, che non lo sono nel secondo i motteggi liberi e gli equivoci sopra le calze, le berrette e le borse, cui fabbricano gli agucchiatori, e sopra lo stramento, di cui si servono. Il soggetto, ch' egli scelse per l'ultimo de prefati cauti, è una ragione di più per credere che fosse calzainolo, anzichè sartore di professione : in fronte di una delfe sue commedie, la Sporta, dato gli viene, oppure si da il titolo di Calzaiuolo fiorentino; nondimeno il dizionario storico italiano di Bassano gli dà quello di sartore. Matteo Toscano nel suo Peplus Italiae, N.º 162, gli attribuisce la medesima condizione, di lui parlando nella seguente quartina:

Quae calamo aeternos conscripsit dextera libros Sarpe have com grmino forfice regit arum. Induit hie bominum peritura verpora vette; Sensa tamen libris nen peritura dedit,

E nalla prosa, che susseguita, aggiunge: Sutoricam artem exercuit Florentinus Gellius, ec.; VII Finalmente Gelli tradusse dal latino pareochie opere, come per esempio l' Ecuba d' Euripide, cui trasportò, di sua confessione, dal latino d' Erasmo in versi italiani e la quale stampata venne in 8 vo, senza data e senza nome di Inogo: ella è rarissima : - la Vita d' Alfonso d' Este, duca di Ferrara, scritta in latino da Paolo Giovio, Firenze, 1555, in 8.vo; - un Trattato, non de' colori in generale, siccome indicato viene in quasi tutte le Biografie e Bibliografie, ma de colori degli occhi, di Simone Porzio, filosofo napoletano, Pirenze, Torrentino, 1551, in 8,vo. Esiste nel fine del volume una breve dissertazione, tradotta dal medesimo antore, sopra una giocane, di cui si pretendeva che vissuto avesse in Germania oltre dice anni senza mangiare e senza bere. Il filosofo Porzio prende in esso opuscolo la libertà di mettere in dabbio nu fenomeno, che pubblicato veniva siecome certo; e spiega al papa Paolo III le ragioni ch' egli ha di non credervi, come anche i fatti naturali, che poterono essere origine a si fatto errore.

GELLIBRAND (ENRICO), astronomo inglese, nato a Londra nel 1507, era paroco di Chiddingstone, nella contea di Kent, quando nna specie di passione, di che si prese ad un tratto per le matematiche dopo di essere intervenuto ad nna lezione pubblica sopra tale scienza, fece si che abbandonasse l'aringo ecclesiastico, in cui poteva intanto sperare avanzamento. Entro come studente in Oxford, dove i rapidi suoi progressi gli meritarono l'amicizia e la protezione d'Enrico Briggs. Esso dotto professore gli fece ottenere nel

1627 la cattedra d'astronomia nel

collegio di Gresham e l'incombenzo, morendo, nel 1630, di compiere e pubblicare la sua opera; intitolata : Trigonometria britannica. Tale opera stampata venne nel 1635, in fogl., dal celebre Vlacq (Adriano) a Gonde in Olanda. Il secondo libro è di Gellibrand : questo con alcuni trattatelli, tendenti al perfezionamento dell'arte della navigazione, è a un di presso quanto si conosce di cose scritte da lui. Egli morì nel giorno 26 di febbrajo del 1637, in età di 40 anni, con la riputazione di dotto geometra, che però non devera i suoi progressi se non se ad un' applicazione indefessa e non ad ingegno naturale. Egli era fermamente attaccato al sistema di Tolomeo e non esitò a difenderlo contro quello di Copernico, cui trattava d'assnrdo. Possono venire

atitucione trigonometrica, pubblicata nel 1654 e ristampata con aggiunte da G. Leybourn nel 1652. X-s. GELLIO. V. Aulo Gillio.

citate, tra le altre sue opere, l' I-

GELMI (GIOVANNI ANTONIO). improvvisatore italiano, nato in Verona nel secolo XVI, era figlio d'nn panettiere : esercitò la professione di suo padre : ma le cure, cui era ogni giorno obbligato a dare alle sue faccende, non impedirono che producesse molto numero di poesie, notabili per la scelta dell' espressioni e la delicatezza del sentimento, che in esse domina. Esistono di lui due Raccolte di Sonetti, stampati a Verona nel 1584 e nel 1588, e parecchie Elegie sopra la morte d'uno de suoi figli, eni Scipione Maffei stima degne dei migliori poeti dell' Italia. W-8.

GELONE, re di Siracusa. nacque a Gela, città di Sicilia. Diacendera da nno de'Greci, che andarono a fondare essa città. La di-

mità di ierofante di Cerere e di Proserpina fu sempre dagli avi suoi esercitata, da Telinete, a cui orima era stata conferita, in poi-Erodoto, al quale siamo debitori di tali particolarità, narra che Gelone era figlio di Dinomeno e che da semplice arciere d'Ippocrate. tiranno di Gela, giunse col suo merito alla carica di generale di cavalleria. Si segnalò in tutte le guerre, che Ippocrate sostenne; e, come questi morì, prese le armi contro i suoi concittadini sotto colore di difendere gl'interessi de' figli del tiranno. Fattosi in breve tiranno egli pure, usurpò la sovranità, ne spogliò Euclide e Cleandro, e si schiuse in tale guisa le vie, che condurlo dovevano al trono di Siracusa. Avendo avuto mezzo di formarsi un partito in quella città, se ne fece aprire le porte; e, poiche dato ebbe il governo di Gela a Gerone suo fratello, s' impadront dell' autorità e uon tardò a farsi potentissimo (1). Il primo sno pensiero fu di riformare i costumi de snoi nuovi sudditi, naturalmente inclinati alla pigrizia, e renderli operosi e laboriosi. Estese i limiti de snoi stati e ne aumento talmente le forze. che fu in grado di somministrare soccorsi ai Greci contro il re di Persia. Gli ambasciatori di Sparta e d' Atene si recarone alla sua corte, onde domandargli di unirsi alla confederazione della Grecia contro i barbari, che volevano assoggettarla. Gelone, il quale poco tempo prima implorato aveva indarno i assistenza de Greci contro i Cartaginesi, si lagnò giustamente d'essere stato da essi abbandonato ai propri spoi mezzi: offerse loro nondimeno ventimila fanti,

(r) Dianisio d'Alicarnesso fista tale epoca verso if secondo anno della ya.da olimplade., l'anno di Roma 263, ev. G. C. fest, ma gli storici variano tutti di alcuni anni intornoa tale punto.

GEL 612 duemila cavalli e dugento vascelli, se riconoscere lo volevano per generale. Il Lacedemone ricusò con disdegno i soccorsi di Gelone, il quale propose allora di lasciare a Sparta il comando dell'esercito, se cedergli si voleva quello dell'armata; ma l'ambasciatore d'Atene, offeso da si fatta proposizione, oppose i diritti della sua patria e rispose che nn Ateniese non acconsentirebbe mai a marciare sotto i vessilli d'un Siracusano. Gelone, sorridendo, loro disse : " Ve-» do che voi mancate non di generali, ma di soldati ; partite, e » dite ai Greci che dalle quattro n stagioni dell'anno venne tolta la » primavera ". Comparava in tale guisa la Grecia, priva della sua al-leanza, ad un anno senza primavera, Gli ambasciatori partirono da Siracusa; e Gelone si contentò d'osservare i movimenti di Serse, onde in segnito condursi secondo la sua politica e le circostanze. Aveva altronde altri nemici, de'quali doveva temere le imprese: i Cartaginesi lasciato non gli avrebbero il tempo di mandare in Grecia un esercito, di cui aveva bisogno per difendere contro essi i suoi propri stati. Ecco forse il vero motivo, che gl' impedì di soccorrere i Greel. Sembra ch' Erodoto lo riconosca anch' egli, quando narra che i popoli di Sicilia dicono che se state non fossero le circostanze, in cni Gelone si trovava, esso principe dato avrebbe do' soccorsi ai Greci. Di fatto, sbarcati essendo i Cartaginesi breve tempo dopo in quell'isola, in numero di trecentomila uomini, sotto la condotta d' Amileare, vollero formare l'assedio d'Imera, in cni regnava Terone, succere di Gelone. Questi volò in sua difesa; ed usata in pria l'astuzia ende liberarsi d'Amilcare. che neciso venne di pugnale nel suo campo, approfittò del disordine e della confusione d'un esercito, che

perduto aveva allor allora il suo duce, onde attaccarlo con impeto. Il buon successo adeguò il suo coraggio: il nemico tagliato venne a pezzi; le fiamme arsero ai Cartaginesi i vascelli; 150.000 uomini vi perderono la vita: arrivarono in Africa alcuni faggiaschi appena per ridire tale disastro. Cartagine teme di vedere Gelone sotto le sue mura, proseguendo la sua vittoria: mentr'ella vegliava, deliberava intorno agli espedienti a fermare il nemico e gli mandava ambascia~ tori, Gelone distribuiva ai snoi soldati le spoglie de'vinti; riservava le più ricche pei templi deal' iddii e divideva tra i varj corpi del suo esercito e le città di Sicilia gli schiavi, de'quali era sì grande il numero che detto si sarebbe la Libia fosse tutta prigioniera. Diodoro di Sicilia assicura che in Agria gento alcuni particolari ebbero fino a 500 schiavi. Gelone, fulgido di gloria, tornò in seguito a Siracusa con le truppe ed i prigionieri, che toccati gli erano in parte; ivi ricevè gli ambasciatori di quella città africana, di cui la enpidigia agognò costantemente il possesso della Sicilia e che mantenne, fine alla sua distruzione, le calamità della guerra e le divisioni intestine nel seno dell' isola. Più grande ancora per la sua moderazione che per la vittoria. Gelone accordò la pace ai Cartaginesi, Esigeva da essi l'abolizione de sacrifizj umani, cni usati erano di offerire a Saturno, ed il pagamento di 2.000 talenti per le spese della guerra. Felici i popoli, di eui i principi 20no tanto magnanimi che si nobili sentimenti di generosità soli gli animino! I Cartaginesi non rimasero umiliati da tali condizioni : si affrettarono ad eseguire il trattato: e, siecome si credeva che Damareta moglie di Gelone, contribuito avesse ad inspirare al suo spose quella dolcezza, cui mostro verso

GEL i vinti, gli ambasciatori riconoscenti le presentarono una corona d'ore di 100 talenti, di cui fu in seguito fatta nna moneta, che chiamata venne Damaretion. La condotta, cui tenne Gelone in tale circostanza, indica bastantemente che alla felicità de' Siracusani volto ed inteso aveva onninamente il pensiero. Lungi dall' insuperbirsi dei suoi lieti successi, non volle approfittare dell' ascendente, oni gli dava il sno trionfo; disdegnò di somigliare al vincitore, il quale, poich' ha impiegata la forza delle armi per umiliare i vinti, se ne serve in seguito a calcare il medesimo giogo sopra il popolo, eni è chiamato a rendere felice. Gelone convoco un' adunanza del popolo, comparve in essa senz' armi, vi fece nn'esposizione della sua conslotta, disse le ragioni dell' uso cui tatto aveva dell' autorità, e mise la sua vita ed il potere nelle mani de' sudditi. I Siracusani ammirarono la fiducia di Gelone, e rimeritarne volendo le virtù ed i talenti, lo salutarono con acclamazioni re di Sirucusa. Decretata gli venne una statua, in cui tu rappresentato senz'armi, quale mostrato si era in mezzo ai suoi concittadini, pieno di fidanza nella giustizia loro e nella sua condotta. Delle spoglie de' Cartaginesi Gelone fabbricò in seguito dne templi, uno a Cerere, l'altro a Proserpina, e mandò a Delfo un tripode d'oro. Faceva vrigere un altro tempio a Cerere nel monte Etna, quaudo la morte il tolse ai sudditi snoi: unori verso l'anno 478 av. G. C., poich' ebbe dinotato suo fratello Gerone per successore. Decretati a Ini furono gli onori eroici: eretto gli venne un magnifico monumento, in cui andavano i Siracusani a piangere la perdita del re loro; e quando, 150 anni dopo, Timoleone tornò a libertà Siracusa e distrusse le statue de tiranni, che go-

GEL 413 vernata fino allora l'avevano, quelle di Gelone rimasero sole conservate. La gratitudine de Siracusani si stese fino ai snoi discendenti. Timeo pretende che Gelone lasciasse sua moglie Damareta a Polizele suo fratello, principe di grande merito, acciò la facesse sua sposa. Egli aveva altri due fratelli ancora, Gerone e Trasibulo, i quali regnarono dopo di lui, Se Dionisio il tiranno, il quale visse e regnò pinechè 100 anni dopo, non lascio medaglie coniate in onore suo ( V. Dioxisio), sperar non dobbiamo che ne esistano di coniate per questo. Nondimeno vi sono in tutti i musei delle medaglie, che banno la testa d'esso principe col diadema Parecchi antiquari che le pubblicarono, non hanno dubitato ch' esse risalissero al tempo stesso di Gelone, e da ciò dedussero conseguenze sopra lo stato delle arti a quell'epoca nella Sicilia : è pero riconosciuto oggigiorno che tail medaglie coniate venuero lungo tempo dopo il suo regno, dal popolo di Siracusa, e anzi piuttosto dai principi, che discendevano da Gelone o che aspiravano a tale origine illustre. Nè ciò toglie che siano d' un' alta antichità: avremo nuovamente occasione di parlarne nell'articolo di Gerone I. Fu molto e lungamente discusso e con assai vaniloqui sopra la moneta, chiamata Dumaretion: non abbiamo documenti abbastanza positivi perchè si possa trattare di tale soggetto in modo soddisfacente ; quindi ci asterremo dal parlarne.

GELU (GIACOMO), areivescovo di Tours ed in seguito d' Embrun, obbliato o trascurato dai biografi, ha qualche diritto alla celebrità per essersi innalzato col suo merito alle prime dignità della Chiesa ed essere stato impiegato in affari importanti ed in negoziazioni spinose. Era nato in Yvoy, antica città

T-N.

del ducato di Lussemburgo, nella diocesi di Treviri, da genitori onesti, ma di cui non è detto che vi\_ tenessero un grado distinto. Andò a Parigi per istudiare nell'università, e narra egli stesso che ammesso venne a professare nel 1381; il che indica a un di presso il tempo della sua nascita. Poichè compinta ebbe la filosofia, frequentò le scuole di legge in Parigi, ottenne il grado di bachelimès-elecrets, andò a prendere in Orléaus la licenza e turnò nella capitale a leggere da una cattedra della facoltà medesima. Il grido del suo sapere giunse fino al duca d' Orléans, fratello di Car lo VI, amico de' dotti e delle lettere : esso pripcipe conferì a Geln l'impiego di referendario nel sno palazzo. Poco dopo, il merito medesimo gli fruttò una sarica di consigliere nel parlamento, essendo stato eletto da quella corte con preferenza sopra quattordici concorrenti, che si presentarono a chiederla. Gelu perde nel 1407 il duca d'Orléans, suo signore e protettore. avendo Giovanni sensa paura, duca di Borgogna, fatto assassinare esso principe; ma il re, che lo stimava il fece presidente della provincia del Delfinato ed il pose presso ai tre principi suoi figli, che successivamente ebbero il titolo di delfino. Il concilio di Costunza l'acclamò nel 1414 arcivescovo di Tonre, quantunque egli fosse allora in Parigi; e breve tempo dopo, il re l'ammise nel consiglio di stato. Andato egli essendo, l'anno susseguente, al concilio di Costanza, fatto venne cal po della deputazione inviata a Benedetto XIII (Pietro da Luni ) onde ehiedergli che rinunziasse al pontificato e partì col re de'Romani. Come ritornò, la nazione francese le scelse per concorrere all'elezione d'un nuovo papa. Ne' primi scrutinj più voti si unirono in ano favore: ma al cardinale Colonna rinscì di ottenerli tutti e fu ac-

clamato sotto il nome di Martino V. Gelu era a Parigi nel 1418, quando il duca di Borgogna vi ritornò; e poco mancò che non fosse involto nelle stragi di quell'epoca funesta L'anno seguente, il delfino, poi Carlo VII, l'inviò presco il re di Castiglia a sollecitare soccorsi di truppe, che gli furono accordati. Non così felicemente gli avvenne d' un altro negoziato, cui Martino V gli commise presso Giovanna Il regina di Napoli, al fine di comporre le contese insorte tra il re d'Aragona e Luigi III, intorno alla successione di quella prin-eipessa. Essendo stato tra-ferito dalla sede di Tours a quella d'Embrua, ad istanza del capitolo di tale chiesa, di cui era stato canonico un tempo, non accudi pincchè al governo della sua diocesi ed all' istruzione del suo gregge, dando l'esempio de' costumi ecclesiastici. mantenendo la disciplina nel suo clere e facendo restaurare del proprio chiese ed altri edifizi di pie istituzioni, che cadevano in ruina, Morì nel 1452. Le sue opere sono : 1. Un' Apologia in favore dell' imperator Sigismondo, del re d' Aragona, e degli ambasciatori del concilio, contro Benedetto XIII: essa fn scritta a Narhona, dopochè quell'antipapa clandestinamente fuggì a Perpignano Gelu vi dipinge l'ambizione di Pietro de Luna, la sua condotta tortuosa, i suoi sutterfugi, la sua ostinatezza. Tale scritto. indiritto a tutti i fedeli, lodato ed approvato dal concilio, contribuì ivolto alla pace della Chiesa, staccando dall'obbedienza di Benedetto XIII eoloro, che tenevano ancora per lui ; Il Vita Jacobi Gelu, usque ad annum tatt, ab ipso conscripta : è una breve notizia delle cose che gli sono accadute, disposte per ordine di tempi: essa è divisa in dieeiotto articoli: fu trovata seritta di sua mano, sul rovescio della coperta e sopra alcuni fogli bianchi d'un

GEMBICIO (GLACOBER), teologo polacco, della religiono protestante, nato nel 1569, morà nel 1635 a Dombrita, devera pastore, sistano a kanni suoli luni sacri in polacco, che fanno parte della Raccolta di Cantiei, ad uno dei protestanti di Polonia, stampata a Danzica, nel 1012.

L-v.

C-AU.

GEMELLI-CARERI ( GIAN-FRANCESCO ). celebre viaggiatore. nacque a Napoli, nel 1651, d'una famiglia riguardevole. Studio la giurisprudenza e consegui il grado di dottore in diritto civile : ma la sua curiosità lo condusse di bnon' ora ne' paesi stranieri. Viaggio rapidamente l'Italia, la Prancia, l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda. la Germania, e militò, come volontario, in Ungheria, nel 1657. Vide poscia il Portogallo e la Spagna ; ritornò per Genova in patria nel 1689 e pubblicò la relazione de suoi viaggi. Egli narra che » i 2) mali trattamenti e gli oltraggi 2) continui, ai quali si era veduto e-25 sposto in famiglia, erano stati le » vere cagioni de lunghi e faticosi

27 viaggi che in seguito intraprese".

S'imbarcò ai 15 di giugno 1605 e

si fermò a Redicina, in Calabria,

per prendere commisto da suo fratello, ecclesiastico rispettabile, al quale disse ch' era sna intenzione di visitare soltanto la Terra Santa : ma aveva risoluto di non posar piede, finchè veduto non avesse la China. Pece testamento. licenziò il suo agente, e, poich' ebbe approdato a Messina, andò a Malta, poi in Alessandria, risali il Nilo, e fu accolto al Cairo da Maillet, console francese. Si spacciava sempre per francese, onde pagare a meno do-gane ed approfitture della considerazione, di cui la nazione francese godeva nel Levante. Vide le antichità, che rendono celebre l' Egitto, e s'imbarco a Damiata per la Palestina. Quando vi ebbe visitati i luoghi santi, riternò per mare in Alessandria, da cui ai 12 di ottobre fece vela per Smirne. Parti di quell'isola ai 15 di dicembre, sbarcò a Gallipoli di Romania e traversò un paese in parte incolte per mancanza d'abitanti, fino ad Adrianopoli, dove il gran signore faceva allora la sua residenza. Ai 4 di gennajo 1604 andò a Costantinopoli, ritornò poi a prendere le sne bagaglie a Smirne ed approfittò d'una caravana per rivedere la capitale dell'impero ottomano La sua enriosità lo fece incorrere in un'avventura disgustosa; e fu prossimo a vedere termine de snoi viaggi un bagno. Sottrattosi a tale pericolo. fu sollecito d'imbarcarsi per Trebisonda valieò le montagne dell' Armenia, la Georgia e la Persia, ed entrò in Ispaan ai 17 di luglio. Visitò Schiras e le ruine di Persepoli, andò per Lar a Bender-Congo, dove si commise al mare, e sbareò ai 10 digennajo 1695 a Daman. Paragona il piacere che gli cagiono l'arrivare nell' Indostan dopo un lungo e nojose tragitto, alla gioja, che prova un viaggiatore, che ripatria e si ritrova in messo a' suoi amici. Gli era dato di vedere e gindicare da sè un paese, di cui aveva

udito tante meraviglie. A Bacaim il superiore dei gesuiti, informato che Gemelli era ginreconsulto, gli propose un matrimonio vantaggioso e gli promise di farlo avvocato dei conventi e di alcune case nobili, onde persuaderlo a fermare stanza nel paese; ma poco inclinato com' ega a passare la vita ne paesi caldi, il nostro viaggiatore riensò le brillanti esibizioni. Vide tutte le città famose del nord della costa del Malahar ed ammirò i monnmenti gigantaschi di Kenneri, nall' isola di Salsette. Fin dal principio del suo viaggio Gemelli aveva risoluto di vedere, a qualunque costo, la corte ad il campo del gran mogol. Gli ostacoli ed i pericoli, a cni glifu detto che andava incontro, non valsero a fargli mntar pensiero. Par ti da Goa con un Canarino per portare le sue provvisioni, ed un Indiano di Golconda, obe gli serviva per interprete: e dopo molte fatiche giunse sulle rive della Krischna. Il gran mogol, Aureng-Zeb, faceva la guerra al re di Visapur ed era attendato in un campo a Galgala. Gemelli fu accolto da alcuni militari cristiani, e, pochi giorni dopo il suo arrivo, ottenne col mezzo d'un oristiano d'Agra e d'un eunuco, amico di esso, un'udienza particolare dal famoso conquistatore, di cni la vecchiezza non aveva spento l'attività. Aureng-Zeb era incurvato e camminava appoggiato sopra un bastone, ma scriveva senza occhiali le risposte che dava ai memoriali, e pareva che traesse diletto da tale occupazione. Era di statura breve. aveva il naso grosso, e sembrava dilicato. Egli si trattenne con Gomelli e gli proferse di prenderlo al suo servigio. questi si scusò, allegando affari di somma importanza, pei quali doveva tornare in patria. Quando Gemelli si rimise in via per Goa, si vide abbandonato dal suo interprete e dal suo schia-

vo, i quali disparvero, senzachè avuta avessero la menoma cagione di querela. Fu pertanto obbligato di espersi solo sopra nna strada infestata da malandrini. Arrivò nondimeno a Goa, dove approfitto d'una nave portoghese, destinata per la China, a prese terra a Macao ai 4 d'agosto. Gemelli si vestì alla chinese, si congedò dall'houpou, e n'ebbe un passaporto, perchè aveva seco bagaglie considerabili ed uno schiavo. I francescani lo accolsaro civilmente a Canton; non senza per altro alonn segnale di gelosia. Fu crednto un emissario del papa, inviato per informarsi della discordia, che sussisteva tra i missionarj de'varj ordini religiosi. Egli tentò di dissipare tale sospetto sul proprio conto: » Io non n potei mai disingannarli, egli dis-» se; ed essi mi risposero che da n quando le vie della China erano » aperte, non vi si erano veduti » mai laici italiani ed ancor meno " napoletani ". Egli propose loro di visitare i suoi bauli : tutto rinsci inutile; ed i gesuiti non che i francescani fecero molte consulte intorno al suo arrivo. Fortunatamente per lui che, quando comunicò al superiore del convento la sua risoluzione d'andare a Peking, questi lo fece sapere di soppiatto ad un gesuita lombardo, il quale gli disse di lasciar partire Gemelli. ». Se fosse stato un gesuita porn toghese, soggiange, è certo che " avrebbe scensigliato il mio viag-» gio ". Tale disegno confermò i missionarj ne'loro sospetti. Gemelli prese seco due famigli chinesi e si avviò alla volta di Nanking con la barca di posta, che il vicerè spedisce ogni tre giorni per informare l'imperatore di quanto succede nella provincia. In tale viaggio non potè a meno di riflettere sulla sua temerità e follia d'andar errante con due domestici chinesi. cui egli non intendeva, e che lui

non intendevano meglio: » ma, eo gli dice, chi ha risoluto di fare » il giro del mondo, e vuol tutto » vedere e sapere da sè, deve af-" frontare qualunque pericolo". Proseguì per terra la sua strada da Nanking a Peking, dove il suo arrivo desto ne' missionari la stessa diffidenza che a Canton: Essi gli manifestarono sorpresa della risoluzione che aveva fatta di visitare la capitale, dove non era permesso agli Europei di andare senza ordine dell'imperatore. Siecome il padre Grimaldi, superiore provinciale della missione, nou poteva riceverlo nella oasa del collegio se prima non aveva consultato il monarca, Gemelli fn tenuto a procacciarsi un alloggio nella città chinese. Lo stesso missionario gli ottenne un'udienza dall' imperatore, indi gli diede un passaporto,con cui Gemelli parti da Peking, ai 25 di novembre 1695, dopoch' ebbe fatto una gita alla gran muraglia . Parti da Macao ai 9 d'aprile 1696 ed arrivo a Manilla agli 8 di maggio. Un galione spagnuolo lo trasporto in Acapulco, lungo tedioso e spaventevole tragitto, egli dice . che durò dai 7 d'agosto 1696 fino ai 12 di gennaio 1607. Allorchè arrivò a Messico, agli 11 di marzo, la Nnova Spagna aveva per vicerè il conte di Montezuma, discendente dagli antichi sovrani del paese. Gemelli, mal grado la buona accoglienza che gli fu fatta a Messico, vi si annojava. Andò a visitare le miniere di Pachuca e le piramidi di Tezcuco, e si mise ai 10 d'ottohre in viaggio per la Vera-Crus. Vi s'imbarco ai 14 di dicembre per l'Avaua e dopo un tragitto bnrra scosissimo entrò nel porto di Cadice ai 4 di giugno 1608 Traversò la Spagna ed il mezzodi della Francia, abbandonò il continente a Marsiglia, sbarcò a Genova, andò a Milano e da quest'ultima città a Napoli, dove ginuse ai 5 di di-23.

cembre: giusta il suo computo, erano i 4. Aveva così impiegato cinque anni, ciuque mesi e venti giorni a fare il giro del mondo. Ne primi giorni si prestò a soddisfare la curiosità di diverse persone, che andarono a visitarlo, ma alla fine ne fu ristucco. Liberatosi da tali importunità, potè una volta godere del riposo nella compagnia de'suoi amici, i quali avevano ragione, tali sono le sue espressioni, di riguardarlo come un nomo tornato dall'altro mondo. Egli sopravvisse un tempo abbastanza lungo a sì gran viaggio, di cui non tardò a pubblicare la relazione in italiano col titolo: Giro del mondo, Napoli, 1600. 1700, 6 vol. in 12, con fig. Ogni vo-Inme, preceduto da una dedica indiritta ad un personaggio differente, contiene il viaggio e la descrizione d'un paese in particolare, che è indicato nel titolo. L'autore si stende meno sulla Tarchia e la Persia, regioni conosciute per relazioni numerose e recenti, che sull'Indostan, la China le Filippine e la Nuova Spagna. Il suo metodo è regolare ; i suoi materiali sono in buon ordine disposti; frammischia alla narrazione descrizioni, senzachè ne risulti confusione. Dopo il suo arrivo al Messico il sno giornale è sommamente minuzioso Nel suo lungo viaggio, in mezzo a tante nazioni diverse, di cui il più delle volte non capiva la lingua. tocco a Gemelli di provare pochi personali disgusti : la sua bonarietà, di cui è facile il riconoscere le tracce nel suo ragguaglio, glieli risparmiò senza dubbio; e la somma sna destrezza in valersi delle armi da fuoco gliene fece schivar molti nelle parti più remote della Tnrchia, solo paese, dove ne abbia sofferto. Non v'era nopo d'una volontà saldissima in lui per fare il giro del mondo per terra, impresa assai più ardua, sotto certi aspetti, che quella di fare tale viaggio per mare. Al fine che la sua esperienza potesse riuscire ntile a coloro, che fossero tentati di seguire il suo esempio, dà consigli nel proposito e pianta per principio che l'uome più ricco non può fare il giro del mondo senza esercitare aloun commercio per viaggio: se si caricasse di grosse somme di danaro, correrebbe continuo rischio di perderle con la vita. Ove prendesse lettere di cambio, forse gli avverrebbe, per la grande distanza dei lnoghi, di trovare il corrispondente morto o nell'impossibilità di pagarlo. Chi impiega il sno danaro in merci, va esente da tutti i prefati timori; ma non bisogna che la gola del guadagno faccia mai dimenticare al viaggiatore che il suo vero fine è quello d'istruirsi; siccome è impossibile che vegga tutto da per sè stesso, deve cercare di annodar legami coi dotti de' paesi, se ve ne ha, ovvero con qualche vecchio intelligente, e raffronterà le varie loro informazioni. Gemelli anch'egli ricorse a tal mezzo; però che dal poco tempo, che restò in molti luoghi non gli l'a concesso nè l'agio nè l'occasione di fare tntte le osservazioni, di oui è pieno il suo libro. Ammise tal fiata documenti, de' quali l'esattezza può parere sespetta: per esempio parla seriamente d' nomini con nna coda in fine del dorso: vero è che allega l'autorità d'un missionario. Non è poco questo il solo esempio della sua credulità, e tuttavia si mostra generalmente giudizioso. Quantunque non sia profondissimo osservatore, il suo viaggio non tralascia di presentare molte cose curiose e nuove, segnatameute sulle Filippine e sul Messico. Tale opera conteneva nell'epoca, in cui fu pubblicata, il solo giornale particolarizzato del viaggio da Manilla ad Acapalco, ed il solo raggnaglio delle grandi operazioni, per le quali si è potuto suc-

cessivamente prevenire i guasti delle inondazioni nella valle di Messico. Sulla conquista poi del Messico e su quel paese in generale fornisce particolarità e nozioni, che mancano alle antiche relazioni. Alcuni critici hanno detto che Gemelli non era uscito di Napoli ed aveva composto la sua opera la mercè di brani, tratti da altri viaggiatori. Altri non gli contendono le sue gite in paesi lontani, ma affermano che soltanto di memoria e non con la scorta di note scritte ha compilato la sua relazione. Tali due imputazioni sono false. Una lettera d'un missionario francese. stampata in originate alla fine dell' ultimo volume della sua relazione e che gli fu indiritta dopo il sne ritorno in Europa, prova con piena evidenza ch'egli era stato nella China; e quanto al Messico, ecco la testimonianza che ne fa de Humboldt: » Per effetto del più n straordinario scotticismo il libro n di Gemelli è statoriguardato co-" me un ammasso d'impostnre e di » menzogne. Io non decidero la " questione se Gemelli sia stato in » China o in Persia; ma avendo io " fatto nell' interno del Messico n gran parte del cammino, che il n viaggiatore italiano sì unuta-" mente descrive, posso affermare » che è tanto indubitato che Ge-» melli fu a Messico, in Acapulco » e ne' piccioli villaggi di Matzlan » e di Sant' Agostino-de-las-Cue-" vas quanto è certo che Pallas è » stato in Crimea e Salt in Abissin nia. Le descrizioni di Gemelli " hanno quella tinta locale, che » forma il vezzo principale delle n relazioni di viaggi, scritte dagli » uomini i meno illuminati, e che n solo possono dare coloro,che han-» no avnto il vantaggio di vedere " co' proprj occhi. Un ecclesiastico " rispettabile, l'abate Clavigero. » che ha visitato il Messico un mez-11 zo secolo prima di me, alzava già » la sua voce in difesa dell'autore " del Giro del mondo. Egli ha ginn stissimamente osservato che, sen-" za essere partito d'Italia, Gemel-" li non avrebbe potuto parlare, » con sì grand' esattezza, delle » persone che vivevano al suo tem-» po, dei conventi della città di " Messico, e delle chiese di molti » villaggi, di cui il nome era igno-" to in Europa. La stessa veracità, » e dobbiamo insistere su tal pnno to, non si manifesta nelle nozio-" ni, che l'autore asserisce di aver » attinte nei racconti de'suoi amin ci. L'opera di Gemelli Careri, » come quella d'un viaggiatore ce-» lebre, il quale a'nostri giorni » venne trattato con pari severità, " sembra un miscuglio inestricabi-» le d'errori e di fatti esattamen-" te osservati ". È questa un'autorità irrefragabile, la quale assolve compiutamente Gemelli dalla prima accusa ; però che lostesso ragionamento può applicarsi a quanto concerne gli altri paesi: quanto alla seconda, non è ammissibile; poichè Gemelli dice positivamente, parlando del pericolo da lni corso, tragittando no finine tra Messico e Vera-Cruz, che poco mancò che mon perdesse i suoi manoscritti di 4 anni e 4 mesi di viaggi; e nei snoi suggerimenti raccomanda di scrivere ogui sera le osservazioni fatte, perchè in sì grande varietà di cure e d'oggetti la memoria può tradire ; e soggiunge che chi pulla vuol commettere alla ventnra. fa due copie del suo Giornale, di cui affida l' una ad un amico di probità sperimentata. Minacciato, in più occas oni, di veder perire i manoscritti, di cui la sua re azione è composta, el be a dolersi talvolta amaramente di non aver usato di tale cantela. Egli la suggerisce con tale confessione, perchè se ne sa-Juti meglio l'importanza. Il solo rimprovezo, che a Gemelli si possa fare, è d'aver voluto imporre nel

GEM racconto che fa dell' udienza dell'imperatore della China e nella descrizione della corte imperiale. L'abate Prevost quantunque convenga che è difficile il difendere Geme'li contro la testimonianza formale del compilatore delle Lettere edificanti, osserva essere cosa non poco strana che il Viaggio intorno al mondo essendo stato pubblicato fino dal principio del XVIII secolo, nessuno avvertito non abbia tale passo fino all'anno 1720, in cui verisimilmente il padre Grimaldi e Gemelli erano entrambi morti: quest'ultimo è antore altresì de'Viaggi di Europa, Napoli, 1702, 2 vol. in 8.vo, con nna vednta del castello di Versailles. Tale viaggio, diviso in lettere, non è granfatto di rilievo: vi si trovano per altro particolarità enriose non poco. Il Giro del mondo ha avuto parecchie edizioni in Italia, tra le altre nel 1708 e 1721 : queste sono assai più ampie che la prima. In quella del 1721, in 9 vol., tutti i viaggi di Gemelli sono uniti; il VII e l'VIII contengono il viaggio in Europa ed il IX quello di Carlo III da Barcellona a Vienna. Il Giro del mondo, tradotto in francese, è intitolato: Viaggio intorno al mondo, Parigi, 1719, 6 volumi in 12. con figure. Tale versione che è d' Eust. Le Noble, manca di eleganza e talvolta d'esattezza, perchè l'autore, ignorando molti usi locali. ha preso abbaglio snl senso delle parole, che gl'indicano. Nell'originale le date vengono indicate ad un tempo e in che giorni della settimana cd ai quanti del mese; quasi sempre il tradnttore trascura quest'ultimo punto, il che induce molta confusione nel racconto. Ha d'altronde premesso alla sua versione una prefazione destinata a mostrare il merito dell'opera, e d'un sommario del contennto de diversi volumi; ma non ha tradotto i Consigli ai

viaggiatori. Le più delle raccolte di viaggi in differenti lingue contengono de punti della relazione di Gemelli L'abate Prevost ha nel suo X1 volume ripetuto sulla

China quanto si trova nel V.

GEMINIANI (FRANCESCO), colebre musico italiano, nacque a Lucca nel 1680. Un gentiluomo del suo paese, riconoscendo in lui molte disposizioni per la musica e molta inclinazione pel violino, lo iuviò a Napoli a studiare sotto il cavaliere Scarlatti. Geminiani frequentò per più anni le lezioni del famoso Corelli e divenne il più di stinto de suoi allievi. Sonò il suo primo concerto di violino nell'accademia dei nobili di Napoli, in età di diciotto anni appena. Sorprese tutti gli spettatori e da quelepoca fu riconosciuto per uno de più celebri sonatori di violino di quel tempo. l'oich' ebbe visitato le principali città dell'Italia, fu condotto a Londra da un signore inglese nel 1707 e fin d'allora fermo il suo soggiorno nella Gran Bretagna, dove pubblico le sue opere teoriche: 1. Trattato del buca gusto, e regole per eseguire con gusto; Il Lezioni pel clavicembalo; III L'arte di sonare il violino, con alcune regole necessarie per la perfezione. ec. In quest'ultima opera tratta dell'uso del manico del violino e della maniera di adoperare l'archetto, Aggiunse in tale particolare un intaglio, nel quale divide il manico in dodici linee, in tuoni intieri ed in semituoni. Esige che lo scolare trasporti tali linee con la creta sul manico del violino: e ne mostra l' uso, diseguando parecchie scale con l'indicazione del collocamento dei diti, non che sei differenti posizioni della mano. Rischinza tale metodo con esempj, indi insegna ad adoperare l'archet to e la maniera di fare il forte ed il piano. A tali regole tengono die-

tro dodici a solo, con accompagnamenti di basso in tutti gli stili, in tutti i tuoni e movimenti. Sieber il figlio ha pubblicato una nuova edizione di tale opera nel 1801; IV l'Arte d'accompagnamento, o Metodo nuoco per eseguire propriamente e con gusto il basso continuo sul clavicembulo, Londra, 1742; V Guida o Dizionario armonico per l'armonia e la modulazione, Londra, 1742: tale opera, la qual non consiste che in passi brevissimi ed in cui si afferma che l'autore abbia lavorato vent'auni, è stata tradotta in francese con lo stesso titolo : Parigi, 1756. Hiller nelle sue notizie (Hillerische nachrichten). pag. 8a, somministra soddisfacenti particolarità su tale opera. Esistono altrest molte composizioni incise di Geminiani, come trenta sonate per violino in tre raccolte, dodici terzetti per violino in due fascicoli, trentasei grandi Concerti in sei raccolte, di cni una contiene la raccolta quinta di Corelli. La prima raccolta delle Sonate comparve nel 1716. Geminiani fece nella Scozia e nell' Irlanda parecchi viaggi, che gli fruttarono molto danaro. Morl ricchissimo a Dublino. ai 17 di settembre 1762, in età di ottantadue anni. Awison cita le composizioni di questo artista come un modello d'eccellente musica istrumentale; ne loda la modulazione, l'espressione, l'armonia e la naturalezza degli accordi. Burney dice che il suo comporre è ardito e pieno d'invenzione, ma difettoso nel ritmo e nel metodo. e che contiene si poche frasi ohe un musico, il quale shagliasse sonando la sua parte, durerelibe fatica assai a riaversi. Nulla agginngeremo alle diverse decisioni di que'due abili conoscitori, se non che il metodo di Geminiani per sonare il violino fu considerabilmente fatto più semplice dai compositori, che gli sono succeduti. e segnatamente dal celebre Nardini .

GEMINO. Onesto nome parrebbe quello d'un Romano; è d'un autore che ha scritto in greco una Introduzione allo studio dei fenomeni celesti. E' opinione che fosse di Rodi, ma che scrivesse a Roma verso i tempi di Silla e di Cicerone. Egli stesso ha fissato tale epoca a un di presso con un passo del suo libro, in cui dice che, 120 anni prima, la festa d'Iside presso gli Egiziani cadeva nel solstizio d'inverno, il che non può avvenire che una volta in 1460 anni. Gli autori per altro non vanno pienamente d'accordo nei loro calcoli su tale passo. Petavio ne inferisce che Gemino viveva 77 anni prima di G. C. Bonjour presende che fosse 157 anni prima dell'era nostra. Gemino cita Ipparco, il quale osservava dall'anno 160 all'anno 125; è dunque posteriore a tal epoca. Questo è quanto di lui sappiamo. È uno degli autori, di cni l'intera vita era nelle opere loro; e quelle di Gemino sono in parte perdute. Aveva composto un Trattato di matematiche, di cui Proclo ba approfittato nel suo Commentario sopra Enclide: ma oggigiorno è conosciuto soltanto per la sua Introducione o Elementi d'astronomia. E dessa un'opera alquanto superficiale, ma semplice, luminosa quale a molti riguardi si potrebbe comporre al di d'oggi, e la migliore certamente di tutte quelle, che rimaogono de' Greci. La prima edizione comparve in Altorf nel 1500 con la traduzione latina d'Ilderico. La più neta è quella, che Petavio ha pubblicata nel sno Uranologion o Raccolta di scritti relativi all'astronomia. Gemino vi tratta dei circoli della sfera, dei climi del levare e del tramouto delle stelle, dei giorni, dei mesi, degli anni e de diversi periodi immagi-

GEM nati dai Greci; dei movimenti del sole, della luna e dei pianeti; dell'esseligmo, cioè d'un periodo luni-solare sgombro da frazioni. Ciò che dice dell'ineguaglianza del sole prova che non era geometra; e ne'snoi calcoli dell' ineguaglianza della luna, non si mostra aritmetico troppo valente: del rimanente, spirito giusto e saggio, non iscriveva pei dotti, ma semplicemente per le persone di mondo e pei letterati. Ha il merito di non credere all'astrologia; combatte anzi coloro, che pretendevano che l'alzare ed il tramonto delle stelle potessero avere alcnos infinenza sui venti e sulla pioggia. Ammette al più che possono servire per 'annunzi peculiari puramente a certi siti, i quali convengono ad una sola posizione, ed in cui non si deve porre alcuna fede, se non che in quanto una lunga esperienza dimostrata ne abbia la certezza. Nel sno quadro del cielo stellato fa Callimaco, non il geometra Conone, autore della costellazione, conosciuta sotto il nome di Chioma di Berenice. Vero è che il poeta si appoggiava sopra la testimonianza dell'astronomo; ed alcuni scrittori, i quali si risovvenivano più particolarmente dei versi di Callimaco e di Catullo, avevano creduto ai due poeti salla loro parola e ue' avevano inferito che Conone fose un cortigiano, un basso adulatore. Nell'articolo Conone abbiama etndiato di vendicare la sus memoria da tale accusa sì poco verisimile. Sembra che Gemino debba fissare le nostre idee su tale finzione poetica, assai conveniente a Gallimaco, ma ehe poco degna sarebbe d'un geometra qual era Co-

D-L-E. GEMISTO (Gioscio), cognominato Fletone, filologo e filosofo platonico, nacque a Costantinopoli. Viveva verso la metà del socolo XV e rese celebre il suo nome per la varietà delle sue cognizioni e la sua devozione alla dottrina platonica. Fu del numero di quei Greci, sventurati e dotti, i quali trapiantarono in Italia l'albero incorruttibile della soienza, cui gli sforzi del barbaro Maometto II aveva sradicato nella Grecia. Si era trovato nel concilio di Firenze, sotto il papa Eugenie IV, nel 1438 e vi si era fatto ammirare per la sua eloquenza e pel suo gran sapere nella questione sullo scisma, che divisi teneva i Greci dai Latini. Fu ammerso alla corte del primo di que'Medici, di cui l'uno fu il padre del popolo e l'altro il padre delle lettere. Colà ebbe origine la disputa famosa tra i partigiani di Aristotele e quelli di Platone; però che i prelati due grand'uomini avevano allora, ciascuno, i propri settatori. La filosofia di Platone fu adottata alle corte dei principi e per tale ragione sall presto in grande onore tra i letterati di quel tempo. Gemisto non cesse all' impniso, che anzi in alcun modo esso venne da lui. Gli scolastici erano discreditati; e si giudicava che nopo fosse allo spirito nmano novellamente rigenerato d'un alimento più solido che vane disputazioni: la vera filosofia non era per anco conoscinta; soltanto si comprendeva quanto difettosa fosse quella, che si abbandonava. Gemisto si dichiare campione di Platone contro Aristotele ed i suoi difensori. Giorgio di Trebisonda rac colse il gnanto della disfida; e, in tale ridicolo conflitto esso filosofo, propuguando la cansa d'Aristotele con nna specie di furore, depresse molto Platone. La vittoria per altro rimase allora a quest'ultime. Il cardinale Bessarione, compatriotta di Gemisto, tolse anche esso con estremo calore a sostenere la fazione platonica; e fu quella la prima volta, dopo i bei secoli

della Grecia, che l'ammirazione per quegli uomini grandissimi il carattere assunse d'una specie di fanatismo, Gemisto visse quasi uu secolo: forse alcuni anni più tardi avrebbe vednto rovesciare l'idolo, cui aveva a si grandi spese innalzato, ed ardere ciò che avera adorato. E' destino delle cose migliori di essere facilmente alterate e deviate dal loro vero fine per opera degl'insensati e de'superstiziosi : il sistema de'genj, la preesistenza delle anime, il culto con esclusiva dei libri di Platone, cui ciechi settarj volevano al testo sacro sostituire (1), tali eccessi tutti della sublimo dottrina di Platone, pervertita da snoi proseliti più ardenti, la fecero soggetto di derisione; e fin d'allora fu generalmente abhandonata. Nel principio del XVI secolo aveva perduto ogni sno credito. Aristotele aveva occupato il luogo accordato alcuni anni prima a Platone. Gemisto fu partecipe della disgrazia del suo eroe; e gli scritti, che pubblicati aveva in occasione di tali contese, ad esse non sopravvissero. La cosa più notabile in tale abbandono è ohe pochi scrittori ebbero il vantaggio di tanta quantità di storici: molti si sono occupati di trasmetterci il titolo delle sue opere numerose; però che, oltre la filosoha, scrisse sulla grammatica, le matematiche, la storia, l'astrologia, la teologia, la geografia, la corografia; di niuna parte della scienza egli fu ignaro: si dedicò anche all'eloquenza; ma i suoi discorsi non s'innalzano sopra al mediocre. Basterà indicare le più interessanti delle sue opere, scritte in greco: I. De platonicae atque aristotelicae philosophine differentia, Basilea, 1574, in 4.to; id. Parigi, 1541

(1) Sal libro di Pletone, in cui voleva istituire una nuova religione, e sulle conguenze di tale progetto, vedi Butvan, Accad. delle Belle tettere, lom, a. pag. 716.

in 8.vo; II Oracula magica Zoroastris, Parigi, 1538, in 4.to; id., ivi, 1500. in 8.vo; opuscolo di quattordici in quindici pagine e di poca împortanza; III De gestis Graecorum post pugnam ad Manti-neam, tractatio duobus libris digesta, Venezia, 1503, in fog.; e ristampata più volte nel XVI secolo; tradotta in francese da Saliat, Parigi, 1556. Il manoscritto autografo è a Venezia nella biblioteca di San Marco. Esiste di tale opera un'edizione più recente e molto preferibile alle antiche. Lipsia, 1770, per Enr. God. Reichard, in 8.vo, picc. Calderine ha pubblicate nel 1478 nn'edizione latina, dedicata a Sisto V. della Geografia di Tolomeo, riveduta sopra un antico manoscritto greco, non solo scritto, come fu detto nell'articolo CALDE-RINO, ma corretto di mano di Gemisto. Laporte-Dutheil netla sua traduzione di Strabone ha fatto nso d'un Ristretto, cui Gemisto aveta fatto dei libri VII, VIII e IX. dell'opera di quel geografo (1): il dotto traduttore osserva che le citazioni, contenute in tale ristretto, non sono sempre fedeli. Conviece però che gli è stato utile per ristabilire alcune lacnue del testo antico, quelle soprattutto del IX libro, che si rinviene tronco in tutti i manoscritti. L'Orazione funebre, che Gemisto aveva composta in greco per l'imperatrice Cleopé,

(3) La biblietrea reale poniede quattre emparte reale-activi di tale specie di com-prunto critico della geagrafe di Strabona, composto, secundo Esporte-Duthelli, acres il 1380; il terro, sotto il No. 413, acritto di mano d'Angelo Vargerio, è soprattato sotta-blie per una caria colorita, su cui quel cele. bre calligrafo he imme inate di rappresentera l'America in made riconsserbile, quantanque ommanienta informe, Ste-Craix fa on rastret to interesante di tole opere di Gamiste, nel-ta suo Memoria ani minori geografi assichi 18 300 Melmoria ant manere grugo, pag. 2793. Glorn, dei Dolti, oprile, 2189, pag. 2793. Siebenkees ne suoi Ancedota ha pohhlicata dne oposcoli di Gemisto, I ona latitoiata: Cor-reziona d'alcani errari di Strubone; e l'altre Datia forma a grandraza della terra.

morta nel 1435, non fu pubblicata che nel 1792, per cura di Ful-leborn, con un'altra composizione dello stesso genere (Ved. Fut-LEBORN).

G. F-P. \*Dell' importante Trattato de Gestis Graecorum abhiamo un vol-

garizzamento fatto dal veronese aeate Antonio dalla Bona e pubblicato in Verona, Ramanzini, 1756, in 4.to, dietro alle Opere di Senofonte, tradotte dal Gandini.

GEMISTO (GIOVANNI), greco di nascita rifuggito aveva in Italia verso la fine del XV o nel principio del XVI secolo. S' ignora in qual grado di parentela fosse col precedente. Ad esempio di parecchi de' snoi compatriotti coltivo le muse latine. In un poema di certa mole, che ha lasciato, assume il titolo di secretario della città d'Ancona. La sna opera col titolo di Protrepticon et pronosticon ad Leonem X, pontificem maximum, stampata in Ancona, nel principio del 1516, ha per fine di eccitare il Santo Padre a mettersi alla testa de' principi cristiani per andare a li-berare la Grecia dal giogo degli Ottomani , è in versi eroici : e, in un intaglio in legno, nel frontespizio si vede l'antore che in ginocchio presenta del suo libro al papa: è in 4.to di 56 fogli non numerati, ma con segnature, caratteri tondi. Difficilmente si trova ed è sfuggito alla conoscenza della maggior parte dei hibliografi.

M-on. GEMMA (RAINIERI), comunemente cognominato Frisio, o il Frisone, matematico ed astronomo olandese, nacque nel 1508, a Dockum, in Frisia, incominciò la sna educazione letteraria a Groninga e la termino in Lovanio, dove studiò in medicina e fa dottorato; nel 1542. Godè al suo tempo di grande considerazione come astronomo. Carlo V ne faceva particolar conto e lo consultò in più occasioni. La modestia di Gemma fece che non accettasse l'esibizioni dell'imperatore, il quale avrebbe voluto attirarlo alla sua corte. Lavorava altresì egregiamente di stromenti. Morì a Lovanio nel 1555, lasciando un figlio erede della sua scienza e della cattedra. Le sne opere sono: I. Arithmeticae practicae methodus facilis, Anversa, 1540, in 8.10; II De radio astronomico et genmetrico liber, ivi, 1545, in 4 to; III De annuli astronomici usu, ivi, 1548, in 8.vo; IV De principiis astronomiae et comographiae, con alcuni altri trattatelli, Parigi, 1547, in 8.vo, ed Anversa, 1548, in 12: Boissière ha tradotto questo libro in francese, Parigi, 1582, in 8.vo : V De astrolabio catholico et usu ejusdem, Anversa, 1556, in 8 vo; VI Charta sice mappa mundi, dedicata a Carlo V, Lovanio, 1540; VII Ha ristampato, corretto ed aumentato in parecchie edizioni la Comografia di Pietro Apiano : ne comparve una traduzione francese in Anversa nel 1544, in 4.to, col titolo: La Cosmografia di P. Apiano, tradotta da Gemma Frisone, matematico di Loranio, con altri libri dello stesso Gemma. La Raccolta di consniti, pubblicata da Enrico Garete, Francfort, 1502, in 8.vo, contiene Consilia quaedam de arthritide del nostro Gemma.

M-ox.

GEMMA (CORNELIO), figlio del precedente, seguitò senza degenerare la stessa corsa: nato a Lovanio nel 1535, vi fu creato dottore di medicina nel 1570 e tosto scelto venne per professarla in quella università. La peste ivi lo rapì alle scienze, nel fiore dell'età, l'anno 1579. Il duca d'Alba l'aveva poco prima chiamato a Nimega con l'idea di consultarlo. Ha scritto: I. De arte cyclognomica, tomi III, doctrinam ordinam universam unaque

philosophiam Hippocratis, Platonic. Galeni et Aristotelis, in unius communissimae ac circularis methodi speciem referentes, ec., Anversa, 1569, in 4.to: tale opera, dedicata a Filippo II, offre ad un tempo molta copia di cognizioni, d'erudizione e di singolarità: è preceduta da na componimento, che prova il talento di Gemma per la poesia latina; è intitolata: Menti rerum architectrici, dicini amoris et Psyches Hymeneum Cornelius Gemma, loco hymni. mogici consecravit; Il De stella peregrina, quae superiori anno appurere coepit, C. Gemmus et Gul. Postelli judicia, 1575, in 4.to; III De naturae divinis characterismis, seu raris et admirandis spectaculis, causis, indiciis, proprietatibus rerum, in partibus singulis universi, libri II, Auversa. 1575, in 8 vo, con due Trattatelli di medicina, l'une sopra un ascesso singolare, l'altro sopra una febbre pestilenziale; IV De prodigiosa specie naturaque cometae anni 1577, cum adjuncta explicatione duerum chasmatum anni 1575; ivi, 1578, in 12. L'autore non è lontano dal vedere nella cometa, che descrive e che è quella, di cni De Thou ha fatte espressamente menzione nel 65.mo libro della sua Storia (pag. 5g5 del VII volume della traduzione francese l. propostici spaventosi. Dalla descrizione, che ne fa. ci parve che i due chamata somigliassero molto a due grandi aurore boreali. All'opuscolo tien die-tro una poesia latina, intitolata : Eidyllion fatalis vicissitudinis in Belgico statu : è un'egloga, in cui parlano la Sibylla Erythraea e la Virgo Belgica.

M-on. GEMMA (GIAMBATTISTA), medice veneziano, discepolo di Trincavelli, morto nel 1581, fn medico di Sigismondo III, re di Polonia e di Svezia, e pubblicò l'opera se-guente: Methodus rationalis noca ntque dilucidissima curandi bubonis

carbunculique pestilentis, in qua morbi essentia, causae, signa, prognosticum, praecautio atque curatio ostenduntur, Gratz, 1584, in 4.to; Danzica, 1589, in 4.to; Francforte, 1605, in 8,vo; Venezia, 1602, in 8.vo: quest'ultima edizione è la migliore. Tale opera contiene la descrizione della peste, che desolò Venezia nel 1575 e 1576, parecchie considerazioni curiose sopra le cause e la cura di tale malattia. e la storia d'un'epidemia esiziale che fere perire, secondochè narra, più di quarantamila soldati di quella repubblica. Il libro fu ottimamente accolto dai contemporanei di Gemma e non contribnì poco alla riputazione dell'antore.

Сн-т. GEMUSEO (GIROLAMO), medico e filologo celebre, nato nel 1505 a Mulhausen in Alsazia, manifestò sin dall'infanzia un estremo desiderio d'istruirsi e grande attitudine per le scienze. L' intelligenza e la rara perspicacia, che l'avevano sempre reso distinto nella acuola, deve apprese i primi elementi delle lettere, determinarono i suoi genitori ad inviarlo a Basilea, in età di anni diciotto, onde vi continuasse i suoi studj. I grandi mezzi d'istruzione, che gli forniva quel nuovo teatro, non fecero che inspirargli un novello ardore per le lettere greche e latine; e vi fece si rapidi progressi che fu presto distinto da Glarcano, di cui era discepolo. Quel valente maestro gli affidava di buon grado la cura d'insegnare e gli commetteva sovente di dettare le pubbliche lezioni . Gemuseo per altro non si limitava alla semplice letteratura; si applicava con lo stesso zelo allo studio delle varie scienze, che s' insegnavano allora nelle università; e in tutte ottenne distinzioni solenni e successi luminosi. In un viaggio, che fece in Francia per sua istruzione, si mostrò dovunque sì

famigliare con gli scritti d'Aristotele e di Platone, riveriti allora nelle scuole siecome oracoli, che da ogni parte veniva rignardato come uno degli nomini più dotti di quel secolo. Ad estesissime cognizioni in filologia e nella filosofia scolastica aggiunse altresì quella della fisiologia e della medicina: gli nnanimi applausi, coi quali i professori dell'università di Torino vollero decretargli il titolo di dottore, provano pure che non fu meno esimio in tale scienza che negli altri generi di studi. Ritornato a Basilea uel 1534, fu creato professore di fisica nell' università di quella città e v'insegnò la fisica d'Aristotele con una maestria, che giusta chiari pienamente l'alta riputazione, in cui era salito. Poco tempo dopo sposò la figlia di Cratander, stampatore, dalla quale ebbe due figli, Policarpo e Girolamo, che seguitarono entrambi la stessa professione e l'esercitarono in patria nel più onorevole modo. Quantunque per la sua vasta erudizione Gemuseo si fosse levato al disopra di quasi tutti i suoi contemporanei, non esitò a rimettersi sngli scanni della scuola in età di treutacinque anni per istudiare la lingua ebraica sotto il famoso Sebastiano Mun-ter, con l'intenzione di attingere alla sorgente primitiva i principi della dottrina evangelica, tanto sovente sfigurata dai traduttori : ma una morte immatura, obe lo fermò in mezzo alla brillante sua corsa, gli tolse di mandare ad effetto tale disegno Chiamato in Italia presso un principe, infermò per via; e ritornato a casa sua, vi mori di febbre infiammatoria, ai 20 di gennajo 1545, in età di anni trentotto (o, secondo altri, ai 19 di gingno 1544, in età di cinquantanove anni ), e prima di aver potuto godere del frutto di tutte le sue fatiche. Le sue opere sono : I. Un' edizione grecu

rudite e riguardata da Fabricio

siccome la migliore che esista del-

le opere di quel medico greco, Ba-

silea, Cratander, 1558, in togl.; II Una Prefazione latina (dotta, ma

prolissa) e la Vita di Galeno, an-

ch' essa in latino, premesse alle o-

pere greche di quel medico illu-

stre, Basilea, 1558, 5 vol. in fogl.;

III Una Traduzione latina del com-

pendio dei diciassette libri di geogra-

fia di Strabone, stampata con le o-

pere di quest'ultimo, Basilea, 1550,

in fogl.; Amsterdam, 1707, 2 vol.

in fogl., e, con la Geografia di Ma-

rio Niger, Basilea, 1557, in fog.: essa

si trova altresì, col testo greco, nei

Geografi Minori di Hudson, tomo II;

IV Una Truduzione latina d'una

parte delle opere d'Aristotele, con

una prefazione, una critica dei

dommi di quel filosofo e parecchi

comenti nella stessa lingua sulle

Analytica posteriora : è dovuta alle sue cure l'edizione d'Aristotele di

Basilea, 1542, 1545 e 1548; V Si

tenne altresi che fosse autore del-

la versione latina dei due libri De

plantis, falsamente attribuiti ad A-

ristotele, che si trovano nell' edi-

zione di Basilea delle opere di quel

filosofo, 1559, in fogl.; ma di essa

traduzione sembra che sia più an-

tica di Gemuseo ( V. Harles, to-

mo III, p. 244 della Biblioth. grae-ca di Fabricio); VI Da ultimo ha

fatto delle Prefazioni latine all'Al-

magesto di Tolomeo (Ptolomaei opera, excepta geographia, Basilea,

Henripierre, 1541, in fogl.); al

compendio latino di tale opera,

pubblicato da Muller (Regiomen-

tanus) e Purbach, Basilea, 1543,

in fogl ; alle opere di Teofrasto (1) ed al Trattato delle febbri di Fu-

manelli.

GENDRE (LE). Vedi LEGENDAE e SAINT-AUBIN.

GENDRON (CLAUDIO DESHAIS), dottore in medicina della facoltà di Montpellier, indi medico del duca d' Orléans, reggente di Francia, nacque a Beauce. L'inclinazione primatiocia, cui manifestò per le scienze fisiche, avendogli fatto scegliere di professare la medicina, si applicò con tanto ardore allo stndie di tale scienza, olie non tardò a diventarvi assai valente ed a salire in grande nominanza. L'impiego di medico del reggente l'aveva messo in relazione coi grandi: il suo amore per le scienze, le grazie d' uno spirito coltissimo e le qualità del enore le più stimabili lo fecero amico della maggior parte dei dotti del suo tempo; e quantunque obbligato a vivere in corte, fu sempre compassionevole verso gl' infelici, semplice ne' costumi ed amante della verità. Giunto ad nn'età avanzata, si ritirò in Autenil. presso Parigi, nella casa, che aveva appartenuto un tempo a Boilean-De-spreaux, suo amico. I dotti, gli ambasciatori ed i grandi del secolo andavano sovente a visitarlo ed a consultarlo in quel filosofico ritiro, dove morì si 5 di settembre 1750, in età di ottantasette anni. Voltaire, ancora giovane, andato era un giorno a presentargli una sua opera: inspirato dalla rimembranza di Boileau e dalla presenza del venerabile vecchio, di cui amhiva il suffragio, gl' indirizzò questi versi :

> C'est ici le vrai Parnasse es trais enfauls d' Apollon ; Sons le nom de Soileau ces mura virent Horace : Esculapo y paralt sous celui de Gondron.

La sola opera, che abbia pubblicato, ha per titolo: Ricerche sulla na-

co. Alcuni esemplari di tale edizione haone (r) Basilea, #534, #544, in fogl, in greuna prefazione di Gioachino Camerario,

tura e la guarigione dei cancri. Parigi, 1700, in 12. Tale Trattato non corrisponde forse alla grande riputazione, di cui l'autore ha goduto durante la vita; ma è scritto con saggezza. In un'lepoca, in cui una moltitudine di ciarlatani e di medicastri, protetti da nomini potenti, si vantavano di possedere secreti per guarire radicalmente tale spaveutevole morbo, Gendron fece vedere che l'estirpazione è il solo mezzo di gnarigione, del quale si possa calculare sull' efficacia: come palliativo, consigliava le applicazioni topiche di belladoana, di che suo zio aveva, lingo tempo prima di lui, fatto uso con buon snecesso in tale malattia. Uno de' suoi nipoti, dottore dell'università di Montpellier anch' esso, fu erede de' suoi manoscritti; ma nessuno parve degno di essere pubblicato.

Сн-т.

GENDRON ( LUIGI FIGRENTING Deshais), altro nipote del precedente, fu professore e dimostratore oculista nella scuola di chirurgia nel 1:62. E' autore de' seguenti scritti : I. Lettere su molte malattie degli occhi, causate dall' uso del rosso e del bianco, Parigi, 1760, in 12; II Trattato delle mulattie degli occhi, e dei mezzi e delle operazioni atte alla loro guarigione, Parigi, 1770, 2 vol. in 12. Tale opera, nella quale l'autore avrà probabilmente fuso le lettere, che aveva precedentemente scritte sullo stesso oggetto, costituisce nn'assai bnona monografia sulle malattie degli occhi e delle parti accessorle. - Gendron (Pietro) è antore d' un Traftato portoghese d'igiene pubblica, in cui si trovano cose utili sulle cause dell' insalnbrità dell' aria delle città, degli ospitali, delle prigioni; de' vascelli, sui mezzi di rimediare a tale insalubrità e su molte altre cause di malattie, a qui i soldati ed i marinai sono particolarmente esposti : ha questo titolo : Tratado da conservação da sanda dos povos, Parigi, 1756, in 8,vo.

CH-T. \*\* GENEBELLI (FEDERIGO), COlebre ingegnere mantovano, si distinse nella difesa di Anversa nel 1585, allor quando questa città era assediata dagli Spagnuoli. Era fecondo d'invenzioni terribili e fece morire una prodigiosa moltitudine d'uomini colle sue fatiche. Tra le più formidabili macchine fu quella gran nave che costrusse col lavoro di più mesi per attaccare e rompere il ponte fatto snlla Schelda dal grand'Alessandro Farnese. Era un vesnvio di fuochi artificiali, oltre la quantità de cannoni, che portava. Uscì questa a seconda del fiume, ma in vano contro il ponte, che la provvisione del duca di Parma fece aprire nel mezzo, sicchè la nave passò senza distruggerlo collo scoppio spaven-tevole di tutti i fornelli e macchine incendiarie, che avea in grembo. Fece bensì grave strage nella soldatesca del duca di Parma, e il fracasso tece tremare la terra in distanza di più leghe cou orrore de popoli circonvicini. Vedasi il Bentivoglio, Storia di Fiandra, e la relazione del signor di Thou ec. D. S. B.

GENEBRARD (GILBERTO), benedettino dell' ordine di Cluni, arcivescovo d' Aix ed ardente partigiano delle lega, nato a Riom, in Alvergna verso l'anno 1557, si fece nu nome per la sna vasta erudizione. Avendo vestito l'abito di S. Benedetto nel monastero di Maussac, vicino alla sua città natia, mandato venne a fare gli studi a Parigi, dove Glaudio Duprat, vescovo di Clermont, allettato dalle disposizioni, che annunziava, la sostenne con le sue liberalità. Ivi frequentò le lezioni de' migliori maestri, d' Andrea Turnebeo pel greco, di Giacomo Charpentier per

la filosofia e di Claudio de Saintes per la teologia. Con tali soccorsi ed una grande applicazione fece rapidi progressi, si rese peritissimo nelle lingue dotte ed impare perfettamente l'ebraico. Avendo finito il suo corso scolastico nel 1563, si dottorò nell' istituto di Navarra, fu fatto alcun tempo dopo professore d'ebraico nel Collegio reale e provvednto de' priorati di S. Dionigi de la Certosa e di Ferrières. Lasna riputazione si era sparsa ne' paesi stranieri, in guisa che avendo avuto occasione di fare un viaggio a Roma sotto il pontificato di Sisto V, fit ricevuto da quel papa e dal sacro collegio con particolari distinzioni. Felice se per entro ai limiti si fesse tenuto d'un aringo, nel quale con tant' onore correva! Il celebre Pietro Danes, che l'amava, volendo premiare il suo merito, si dimise in suo favore del vescovado di Lavanr e presentò agli stati di Blois un memoriale per farlo accettare. Enrico III, il clero e la nobiltà approvavano tale scelta; ma il presidente Pibrac desiderava quel vescovado per suo fratello Claudio du Faur, e si maneggiò tanto che la vinse. Sia dispetto, come affermarono alcuni, sia che Genebrard, cattolico ardente, non vedesse nei capi della lega che i difensori della cattolica religione in tin'epoca, in cui la setta de' protestanti minacciava la fede in Francia, si pose in tale partito con un fervore, che s'avvicinava alla frenesia. La legà si allegrò d'aver acquistato un tanto campione. Il duca di Maienne gli fece avere nel 1502 l'arcivescovado di Aix ed il papa Gregorio XIV gliene rilasciò fe bolle. Dal canto suo egli maravigliosamente giovò la lega co'suoi scritti e co' snoi discorsi. Compose un libro, in cui dichiarò scomunicati tutti quelli, che si erano comunicati con E rico III dopo l' necisione del cardinale di Guisa. Per-

seguitò Enrico IV con lo stesso furore, sottoscrisse la supplica dei sedici, predicò ai 21 di febbrajo 1503 nella olijesa della Madonna il sermone del Bearnese, tesanto d'ingiurie grossolane : reiterò il giorno di Pentecoste dello stesso anno, in un altro sermone. le stesse invettive, declamò contro la pace, desiderata da tutte le persone assenuate, e non cessò di mantenere il popolo nella ribellique. Nondimeno la città di Aix essendosi dichiarata pel re, egli fu obbligato di ritirarsi in Aviguone. Allora il parlamento di Provenza processe contro di lui. Una sentenza dei 26 di gennajo 1506 dannò alla fiamme un libro, che egli aveva fatto contro il concordato. dichiarò l'autore decaduto dall' arcivescovado di Aix (1) e lo bandì a perpetuità. Il clemente Enrico IV mitigò tale gindizio e permise a Genebrard di ritirars nel priorato di Sémur nell' Auxois, benefizio abbastanza riguardevole, di oni era titolare. Morì in tale ritiro, ai 16 di febbrajo (2) 1507, in età di poco più che sessanta anni. Genebrard era certamente nomo di merito e dotto insigne. Fu anche. dicono gli antori della Gallia christiana, un buon vescovo, episcopus meritissimus (senza dubbio dal sno fanatismo in fuori); si annoverava fra i snoi amici personaggi della miglior fama, melioris notae, fra i gnali era s. Francesco di Sales, il quale si gloriava d'essere stato sno disempolo. Era in relazione con tutti i dotti del suo tempo De Thou gli accorda anche costumi dolci, ma ai quali, dice, » la sua maniera di » scrivere non corrispondeva " L'Etoile narra che " Enrico IV.

(r) E' notabile che Paolo Hursul de l' Rh. plial, messo in lale arciverorado da Enrico IV, il quale non riconocera Genebrard, istituite sema nomina ricole precedente, non ne preudesse però possesso che dopo la morte di Genebrard.

Genebrard.
(2) O ai 24 di marto, secundo la nuovo Gallio christiano.

GEN » pranzando a s. Dionigi, chiese » chi fosse certo Genebrard, e che » Demery rispose per l'organo di " Perrerin, lettore del re, che sta-» va dietro a lui, come era un mo-» naco, il quale non poteva dire, ne » scrivere una parola che non fos-" se un' ingiuria". La sua memoria non oslante ottenne onorevoli elogj. La Biblioteca generale dell'ordine di s. Benedetto dice che era qualificato siccome astro luminoro della chiesa e delle scienze, praeclarum Ecclesiae et litterarum sydus. Scevola di Sainte-Marthe, facendo giustizia alla sna profonda erudigione, deplora che non sia stata accompagnata da un criterio più sano; ed il breve epitafio (1), posto al sno sepolero, dice molto più che non bisogna per farlo ancora abbastanza vantaggiosamente giudicare dalla posterità. Quanto alla maniera oude scriveva in latino, lingua in eni sono composte quasi tutte le sue opere, vi si trova più facilità, che buon gusto. E biasi mato il sno stile siccome duro e rigonfio d'epiteti e di sinonimi. Si afferma che sovente studiava quattordici ore per giorno. Si pnò vedere in Nicéron (tom. XXII) il catalogo delle numerose sue opere, di cui noi indicheremo le principali. I. Un Alfabeto ebraico, col Decalogo in ebraico e la versione latina, Parigi, 1567, in 8.vo di 28 pag.; II Isaguge rabbinica ad legenda et intelligenda hebraeorum et orientalium sine punctus scripta, ec., ivi, in 4.to, 1565, 1587, e negli Analesta rabbinica di Reland, Utrecht, 1702, in 8.vo; III Psnlmi Davidis, calendario hebraeo, syro, graeco-latino, argumentis et commentariis geminum corum sensum, hebraismosque locupletius quam untea aperientibus, Parigi, 1527, in 8.vo, spessissimo ristampati in 4.to ed in fogl.; commenta-

rio sommamente stimato ed il migliore, dice Calmet, che esista sopra i Salmi. Genebrard vi difendo la versione greca dei Settanta contro il testo ebraico. Aveva lasciato su tutto l'antico Testamento un comentario, di cui il manoscritto si conservava nella biblioteca del collegio dei gesuiti a Parigi e di cui Edm. Richer desiderava vivamente la pubblicazione; IV Canticum Canticorum versibus jambicis et commentariis explicatum adversus trochaicam Theod. Bezae paraphrasim, Parigi, 1585, in 8.vo. Aveva già pubblicato nel 1570, in 4.to, i Comentari di tre rabbini sullo stesso Cantico dei Cantici; V Seder Olam Zuta (in ebraico), con una versione latina col titolo: Hebraeorum brece chronicon sice compendium de mundi ordine et temporibus, Parigi, 1572, in 8.vo : tale cronaca, superficiale e sommamente inesatta, va fino all'anno 1112 di G. C. Si trova in seguito la Historica Cabbala Rabbi Abrahan Ducidis filsi ( altra cronaca, terminata all'anno 1121), ed alcuni estratti di Maimonide e d'altri due rabbini sui passi del Talmud, che trattano di Cristo; VI Chronographiae libri IV, Parigi, 1580, in fogl.; più volte ristampata e fortemente criticata da Rie. Simon. Si trovano in seguito diversi Trattati tradotti dai rabbini ( V. ELDAD ); VII Una Storio di Giuseppe, tradotta in francese, Parigi, 1578 e 1600, in fogl., oggidl obbliata ; VIII La prima parte della liturgia di S. Dionigi l'arcopagitu ; IX De Sancta Trinitate libri tres; e delle edizioni d'Origene, di alquanti Discorsi di Sant' Ilario d'Arles e d'altri Padri ; X Liber de jure et necessitate sacrurum electionum ad ecclesiae gallicanae redintegrationem, Parigi, 1595, in 12; Lione, 1594; Liegi 1601 : è questo il libro, che il parlamento di Provenza fece abbruciare. Genebrard vi sostiene il diritto delle chiese per l'elezione

<sup>(1)</sup> E' questo l'epitafio: Uras capit rineres, nomen don orbe teneme.

dei vescovi contro il concordato di Leone X; XI De clericis praesertim episcopis, aui participarent in dicinis scienter et sponte cum Henrico Valesio post cardinalicidium, T. P. ( thrologi parisiensis ) assertio, ejusque illustratio, 1589, in 8 vo: ne fu fatta nna traduzione in francese lo stesso anno. Genebrard, siccome abbiamo detto più sopra, vi diohiara bene e debitamente scomnnicati i vescovi, abati e dottori, che hanno assistito all' nffizio divino con Enrico di Valois dopo l'uccisione del cardinale di Guisa; XIII Orazione funebre di Pietro Danes, Parigi, 1577, in 8.vo.

L-r. GENEBRIER. Favvi na tempo. in cui gli uomini di stato e di gabinetto cercavano un piacevole passatempo nello studio delle antichità e principalmente in quello delle medaglie. Tal è stato il dotto, al quale dedichiamo questo articolo. Assume ne' suoi scritti il titolo di medico; e questa cosa è la sola che di lui sappiamo. Stampò nel 1201 un volumetto in 8.vo. che conteneva due dissertazioni : la prima tratta delle medaglie di Magnia Urbica, cui dedicò a Foncaut de Magni: vi afferma che la principessa di tal nome sia stata moglie di Caro; e la sna opinione fu segnita da Bandari e Venuti: altri antiquari hanno tenuto che fosse moglie di Carino, con cui è figurata în più medaglie ( V. Ca-RINO ). L'altra dissertazione tratta di Nigriniano, il quale è conosciuto soltanto per le sue medaglie e di oni l'epoca è ugnalmente incerta. Egli la colloca nello stesso tempo ; ed è oggigiorno l'opiniene della più parte degli antiquarj (1). Sembra che fin da quell'epoca Genebrier avesse incominciato ad

GEN occuparsi delle medaglie di Carausio e che il desiderio di conoscerne un maggior numero lo conducesse nell'Inghilterra dove fu ottimamente accolto dagli antiquari e principalmente dal lord conte di Pembrok, uno de' più celebri intenditori della numismatica Genebrier, ritornato a Parigi, indirizzò a mell'illustre Mecenate una Lettera sopra una medaglia singolare di Carausio: essa è inserita nel Mercurio di Francia, settembre 1751. Soltanto nove anni dopo stampò l'opera, nella quale lavorava da sì lungo tempo, la Storia di Carausio, imperatore della Gran Bretagna, collega di Diocleziano e di Massimiano, procata con le medaglie, Parigi, 1740, in 4.to: il libro ottenne l'approvazione delle persone erndite. Sembra che Genebrier sia morto prima del 1750, poichè non è citato nella Francia letteraria, che venne pubblicata in quell'epoca.

A. L. M. GENES. Ved. FROCER e GEN-MES .

GENESIO D'ARLES (S.), nativo o originario di quella città, viveva nel III secolo. Si era reso celebre pel suo talento di scrivere per note, in cui divenne sì valente. che la rapidità della sua mano era uguale a quella della parola: diventò più celebre ancora pel suo coraggio in confessare la fede. Egli scriveva le difese degli avvocati e gli altri discorsi pubblici che si volevano conservare. Esercitara l'impiego di cancelliere o notaio ; ed era incaricato di stendere i decreti delle corti di giustizia e gli altri atti civili. L'imperadore Massimiliano Ercole, collega di Diocleziano, andato essendo in Arles, volle farvi pubblicare un editto di persecuzione contro i cristiani. Era dover di Genesio di trascriverlo sni pubblici registri. Tale legge di sangue gli fece arrore, quantunque

<sup>(1)</sup> Tali due dissertazioni vennero tradotte la latine ed inscrite negli Electa numeria di Veltereck.

fosse semplice catecumeno: egli negò il suo ministero a quest' opera di barbaric o d'iniquità e fu obbligato di darsi alla fuga. Andò di città in città per sottrarsi alle perquisizioni, che si facevano contro di Ini: alla fine fu scoperto ed arrestato. Gli fu tagliato il capo sulla sponda del Rodano. Sembra che non abbia ricevuto altro battesimo che quello del martirio. Prudenzio, Gregorio di Tonrs ed altri santi, parlando di Ini, lo chiamano la gloria della città d'Arles. Il Martirologio romano segna la sua festa ai 25 d'agosto. Alla fine delle Lettere di S. Paolino si trova la storia di S. Genesio d' Arles. Alcuni scrittori tengono ch' egli ne sia l'autore : certo è che in quattro manoscritti tale storia porta il nome del beato Paolino vescovo senza però che sia fatta menzione della sede. Ruinart I'ha pubblicata anch' esso sotto il nome del vercoro Paolino di felice memoria; e l'ultimo editore di San Paolino l'ha lasciata nelle opere, che ha pubblicate ( V. PAOLINO ). - Genesio (S. ), commediante . chiamato anche Genesio di Roma, vi esercitava tale professione sotto l'impero di Diocleziano. Siccome questo principe recarsi voleva in quella città, furono fatti grandi preparamenti per fargli feste; e risolto venne che gli spettacoli, piaceri si cari ai Romani, ne avreb-bero fatto parte. Genesio, dovendo recitare in presenza del principe, s'avvisò di fargli nua cosa somuamente grata mettendo sulla scena in derisione i misteri de' cristiani . pei quali l'odio di Diocleziano era troppo conosciuto, Genesio s'accinse ad eseguire il sno disegno : comarve sul teatro al cospetto del'imperatore, simulando un infermo ridotto agli estremi; poi, contraffacendo i catecumeni, i quali si vedevano sovente in que' tempi ricorrere al battesimo in punto di

GEN morte chiese che gli fosse data l'acqua del battesimo. Altri due attori si presentarono, l'uno facendo da esorcista e l'altro da prete. Intantochè, prima di procedere alla ceremonia, interrogavano Genesio secondo il rito oristiano, Iddio si faceva sentire nel sno cuore, in guisa ohe, già convertito, rispose sinceramente, chiedendo il battesimo. Essi lo battezzarono beffandosi, e lo vestirono di bianco come i neofiti . credendo sempre di scherzare Per compiere il divertimento, altri commedianti si presentarono vestiti da soldati e catturarono il nuovo cristiano, cui condussero dinanzi all'imperatore. Colà con grande sorpresa degli spettatori Genesio dichiarò che aveva sempre odiato i cristiani e che soltanto per burlarsi dei loro misteri era comparso sulle scene; ma che improvvisamente si era sentito, suo mal grado. internamente mutato, e che, illuminato da una luce interna, non aveva potuto a meno di riconoscere che Gesù Cristo era il vero Dio. Dono ciò, rivoltosi allo stesso imperatore ed a tutti gli astanti, gli scongiurò d'aprire gli occhi alla stessa Ince e di riconoscere Gesù pel Salvatore. Diocleziano, irritato da tale discorso, fece crudelmente frustare Genesio; indi fu dato nelle mani del prefetto del pretorio Plauziano: questi lo fece mettere sul cavalletto ed ordinò che gli si squarciassero i fianchi con unghioni di ferro e poi che gli fossero abbruoiati con torce ardenti. Non avendo potuto vincere la pazienza di Genesio con tali tormenti, lo decapitarono. Gli uni collocano il martirio di Genesio nel 286. gli altri nel 505; la Chiesa l'onora anch' essa ai 25 d'agosto (1). - GENESIO (S.), vescovo di

(1) S. Genesio è l'oron di due tragedie Vedi DESPONTAINES . ROTROU.

Clermont nell' Alvergna, d'illustre famiglia, rinunzio ad una grande fortuna ed ai vantaggi della sua nascita pel servigio degli altari. Essendosi fatto ecclesiastico, diventò arcidiacono di Clermont; e quando quella sede rimase vacante nel 656, fu d'unanime consenso eletto vescovo, dignità oui accettò per forza. Governò saggiamente e fece fiorire i costumi e le virtà eristiane. L'errore di Novaziano e di Gioviniano avendo fatto progressi nella sua diocesi, non si die posa se prima non fu estirpato. Fece diverse fondazioni pie, siccome un ospitale nella città di Clerment e l'abazia di Manlieu, Magni loci, nel horgo di tal nome. Mori verso l'anno 662. La diocesi di Clermont l'onora ai 5 di giugno; e lo stesso giorno la Chiesa fa memoria di lui. - S. GENESIO, Vescovo di Lique, viveva sotto Glodoveo II ed era abate d'un monastero, allorche la regina Batilde lo fece sno cappellano ed il distributore delle sue elemosine. Successe nella sede di Lione, verso l'anno 663, ad Annemondo, conosciuto nelle leggende sotto il nome di S. Chaumond, assassinato per ordine del maestro del palazzo Ebroino, il quale temeva che non facesse palesi le sue concussioni. S. Genesio di Lione morì nel 681.

GENESIO (GRUSETRI), storico del Basuo Impero, fiorira verso la metà del X secolo. Giovanni Seylitza è il solo autore contemporamo, che l'abbia nominato, ma senza particolarizzare a suo riguardo, con la compara del contemporamo dela contemporamo del contemporamo del contemporamo del contemporamo

firogenito (1); essa incomincia all'anno 815 e comprende i regni di Leone l' Armeno, Michele il Balbo, Teofilo suo figlio, e Basilio il Macedone, morto nell'886. Giann' Andrea Bosio ebbe il progetto di pubblicarla, ma non lasciò, morendo, che alcune note in margine d'un manoscritto, che si conserva nella biblioteca dell'accademia di Jena. Giorgio Schubart e dopo di lui Goffredo Wagner ne annunziarono delle edizioni. Goffredo Oleario, dopo di aver riveduto il testo di Genesio con la massima diligenza, lo tradusse in latino e ne spiceo con note i passi più difficili. Il suo lavoro stava per venire in luce nel 1726. Alla fine la Storia di Genesio è stata stampata, per la prima volta, in greco ed in latino, sopra un manoscritto della biblioteca di Giovanni Mencken Burckard, Venezia, 1733, in fogl. Tale volume, nel quale vennero uniti parecchi altri opuscoli sullo stesso argomento, si aggiunge alla raccolta della Storia bizantina, stampata al Louvre. Freytag, dietro Lenglet-Dufresnoy, cita un' edizione della Storia di Genesio, Venezia, 1570, in 4.to; ma è da riguardarsi como immaginaria, poichè è stata sconoscinta a tutti i dotti, citati in questo articolo siccome quelli che lavorarono in tale opera e che per questa ragione avrebbero avuto tanto interesse a procurar-ela.

W—s.
GENEST (Carlo-Claumo), figlio d' ana levatrice, nacque a Parigi ai 17 di ottobre 1659. Non ebbe altra educazione che quella del
leggere, inti di servier hene al fine di poter essere accettato negli

(1) Non è da confondere la Steria di Guessio con la Cronaca, composta aguaimente per ordine di Costantino Perfreçciito e stampata negli Scriptores post Theophanem, publicati da E. Combette, Parigi, 1665, in figil.

uffizi di Colbert. Ma uno de' suoi compagni, che andava a cercar fortuna nelle Indie con poche merci, lo menò seco per tenergli i libri. Essi furono presi in mare dagl'Inglesi, spogliati di tutto e condotti a Londra. Un signore del paese si prese Genest perchè inacgnasse il francese a' suoi figli ed a tal effetto lo mandò alla sua casa di campagna. Ivi acquistò una grande cognizione dei cavalli; e fu tale l'origine della sua fortuna. Uno scudiero del duca di Nevers, essendo adato a comperar cavalli nell'Inghilterra pel suo padrone, ebbe a trattare con Genest, fu meravigliato del suo sapere, lo persuase a tornare in Francia e lo presentò come un nomo perito al duca, il quale lo condusse seco nelle campagne del 1672 e 73. Avendo imparato de versi in giosentii, Genest s'immagino di comporne sulle conquiste del re, a cui furono presentati; e poco tempo dopo riportò un premio di poesia nell'accademia francese. Il padre Ferrier, confessore del re, gli aveva detto all'armata: Vorrei che foste più saggio e con un altro abito; e, seguendo tale benevolo avviso, si era riformato ed aveva presa la veste ecclesiastica. Si fece conoscere da Bossuet e da Malezien, i quali gli si affezionarono, vollero istruirlo e lo collocarono in qualità di precettore presso M.lla di Blois, poi moglie del reggente. Terminata tale educazione, fu raccolto dalla duchessa du Maine, la quale gli assegnò stanza a Sceaux : egli contribul molto ai divertisuenti di quella corte. In età di 40 anni si accinse ad imparare il latino e ne venne a capo. Morì ai 10 di novembre 1719, in età di 84 anni. Era stato ricevuto nell' accademia francese l'anno 1608. Lnigi XIV gli aveva conferito l'abazia di S. Vilmer ed il reggente una pensione di 2,000 lire sull'ar-25.

GEN civescovado di Sens. Ha messo in cattivi versi la filosofia di Cartesio. col titolo di Principi di filosofia, o Prove naturali dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima, in 8.10, Parigi, 1716. "Tale opera, " dice Voltaire, contraddistinse » più la sua pazienza che il suo " ingegno; e non ebbe altro di co-" mnue con Lucrezio che di por-" re in versi una filosofia erronea " pressochè in tutto". Fu Malezieu che lo consigliò a lavorare pel teatro, a cui diede Zelonide, Polinnestore, Giuseppe e Penelope. Di queste quattro tragedie l'ultima, che piacque in quel tempo, è nonostante la sola, che si reciti ancora. » Ella è, soggiunge » Voltaire, del numero di quei " dramni, scritti con uno stile » snervato e prosaico, e di cui la » rappresentazione è tollerata in » grazia di alcune buone situazio-» ni ". Nella prefazione delle sue odi sulle conquiste di Luigi il Grande (1674) l'autore si meraviglia come abbia talvolta nuovamente prodotto i pensieri di quegli antichi, cui non aceva mai letti. Nella Raccolta di Versi scelli, pubblicata dal padre Bouhonrs, si trova una bellissima epistola in versi dell'abate Genest a de la Bastide per indurlo ad abbiurare il calvinismo. Ebbe altrest molta parte alla raccolta intitolata : I Dioertimenti di Sceaux (Trevoux. 1712, 2 vol. in 12). La vita dell' abate Genest, che è inserita nelle Miscell. Stor. e filol, di Michault, è dell'abate d'Olivet.

A-c-8. GENET (EDMO-GIACOMO), secretario interprete di Monsieur, membro della società letteraria d' Upsal (Apollini sacra), morto nel 1781, ha pubblicato: I. Storia dei diversi assedj di Berg-op-zoom. 1747: Il Lettere scelte di Pope, trad. dall' inglese, 1754, 2 vol. in 12; III La Ventà rivelata, trad. dall'ingle e, 1755, in 12; IV Il Popolo istruito, o le Alleanze nelle quali i ministri hanno tratta la nazione, trad, dall'inglese (di Shabhéar), 1756, in 12; V Il Popolo giudice, trad. dall' inglese, 1756, in 12; VI Brece Catechismo politico degl' Inglesi, 1757, in 12; VIII Stato politico attuale dell' Inghilterra, opera perio-dica, 1757-59, 10 vol. in 12; VIII Memoria pei ministri d' Inghilterra contro l'ammiraglio Byng, trad dall'inglese, 1959, in 12; IX Saggi storici sull' Inghilterra, 1761, 2 vol. in 12; X Lettera al conte di Bute sul ritiro di Pitt, trad. dall' inglese, 1761, in 8.vo; XI Nuova Lettera al conte di Bute, concernente la rottura dell' Inghilterra con la Spagna, 1762, in 8.vo; XII Tavola o Compendio dei 155 volumi della Gazzetta di Francia, dal suo principio, nel 1631, sino al termine dell' anno 1765, Parigi, 1768, 3 vol. in 4.to; XIII Storia d' Enrico IV, re di Scezia, trad. dalla lingua svedese di Olof Celsio, 1777, 2 vol. in 12; XIV Ricerche sull'antico popolo finnico, giusta l'analogia della lingua finnica con la lingua greca, per Idman, trad. dallo svedese, 1778, in 8.vo.

W-s.
GENGA (Grounded), pittore ed
architetto, nato in Urbino verso il
1476, fu di auni 10 messo ad imparare il mestiore di scardassiere.

Egli palesò il suo talento pel disegno, delineando fignre col carbone; ed i suoi essendosi determinati a collocarlo nell' officina d'un pittore, ebbero argomento di essere contenti di tale risolnzione. Di anni 15, passò nella scuola di Luca Signorelli; a questo abile maestro tale fiducia pose in lui, che gli commise sovente di trattare gli accessorj ne' suoi quadri. Fu poi tre anni sotto la direzione del Perugino, il quale gl'insegnò l'arte della prospettiva ed il secreto di distribuire gli effetti della luce in un modo appariscente. Rafaello, compatriotta ed amico di Genga, frequentava in pari tempo la scuola del Perugino; ed è da credere che i consigli di tant'nomo non gli fossero inutili. Terminati gli studj, Genga si recò a Firenze e di la a Siena, dove dipinse per Pandolfo Petrucci parecchi quadri, di cui Vasari loda la correzione del disegno e la freschezza del colorito. Ripatriato dopo lunga assenza, fu impiegato dal duca Guidohaldo per abhellire il suo palazzo e rinnovare le decorazioni del teatro, genere, nel quale mostrò una ricchezza d'immaginazione ed un'intelligenza straordinaria. Il desiderio connaturale ad nn artista di visitare i begli avanzi d'antichità, che Roma offre ai curiosi, fece che chiedesse nna licenza. Durante il suo soggiorno a Roma, lavorò per la chiesa di Santa Caterina di Siena la Risurrezione di Cristo, quadro sommamente pregiato dai conoscitori, ma che sta male collocato in un luogo sì oscuro, ch'è impossibile di giudicare della perfezione degli accessori. Il duca d'Urbino, Francesco Maria. essendo successo a Guidobaldo, richiamò Genga e gli commise tutte le disposizioni necessarie per le feste del suo matrimonio. Obbligato esso principe poco dopo ad abbandouare Urhino, Genga lo

seguitò a Mantova, indi sì ritirò. con sua permissione a Cesena, dove dipinse per l'altar maggiore della chiesa di Sant' Agostino un quadro ad olio, diviso in tre parti e che rappresenta l'Annunziezione di Maria, sotto il Padre Eterno in una gloria e più basso la Madre di Dio, che tiene suo Figlio tra le braccia e circondata dai quattro Dottori della Chiesa. Dipinse altresì nello stesso tempo una Cappella della chiesa di S. Francesco a Forli, di cui la principale composizione è un' Assunta, che viene tenuta in gran conto. Quando il dnca d' Urbino fu rientrato ne' suoi stati, Genga vi ritornò col sno sovrano, il quale, avendo potuto apprezzare la sua fedeltà ed i suoi talenti, lo creò suo architetto, gli commise di restaurare il suo palazzo e di costruirne un nuovo sul Monte imperiale, presso Pesaro. Il duca avendo risoluto di fortificare Pesaro, Genga intervenne all'assemblea, dove i diversi progetti furono discussi; ed il suo parere prevalse sì spesso, che quantunque non abbia avuto la direzione dei lavori, si può per altro rignardarlo siccome il principale autore delle fortificazioni di quella piazza. Esistono altrest, di questo artista, piante di varj edifizi, a cui per la morte del duca non potè dar ter-mine o esecuzione. Ma a lui è dovuta la restaurazione del palazzo arcivescovile di Mantova: questa fu l'ultima sna opera. Rifinito dall' età e dalle fatiche d' una vita laboriosa, si ritiro in una casa, che aveva comperata presso Urbino per godervi d'alcun riposo. Vi disegno a matita in nn momento d'ozio una Conversione di S. Paolo, composizione, che Vasari dice essere preziosissima e la quale prova che la sua immaginazione era ancora ugualmente attiva e vigorosa. In tale ritiro Genga morì agli 11 di luglio 1551, di 75 auni cirea. Ai

talenti di pittore e d'architetto quelli accoppiava di scultore e di musico: ed aveva scritto sulle arti vari Trattatelli, che sì conservavano nella sua famiglia. Vasari, che ha scritta la Vita di Genga, gli fa il più grand' elogio che ad nomo possa farsi mai, dicendo, »che " non fece mai cosa, di cui poi sì » dovesse pentire ".

W-a. GENGA (BARTOLOMEO), archi-

tetto, figlio del precedente, nacque a Cesena nel 1518. Suo padre votle da prima che imparasse le belle lettere; ma vedendo che vi faceva soltanto mediocri progressi e che inclinava alle arti belle, l'inviò a Firenze a studiare il disegno alla scuola dei grandi artisti, che facevano allora l'ornamento di quella città. Il giovane artista vi lavorò per tre anni con tanto zelo e fervore che suo padre, avendolo richiamato presso di sè, lo giudicò in grado di dirigere i lavori della ohiesa di S. Giovanni Battista di Pesaro. Bartolomeo aveva più cegnizioni d'architettara che di disegno: suo padre se ne avvide; e poiche gli ebbe dato per alcun tempo lezioni di prospettiva, lo mando a Roma onde si perfezionasse con lo studio dei monumenti. Genga vi passò quattro anni, indi tornò in Urbino, dove fu impiegato dal duca in vari lavori, Accompagno esso principe nella visita delle piazze della Lombardia, eui voleva fortificare, e ne levò la pianta. Dopo la morte di suo padre, fu fatto intendente generale delle costruzioni pubbliche ed incaricato della fabbrica di parecchi edifizi, tanto a Pesaro, quanto in Urbino. Fece altresì i disegni della chiesa di Monte l'Abate e di quella di S. Pietro di Mondovì. Intorno a cui Vasari dice non potersi vedere di meglio in brevi proporzioni : fece pure de' progetti per accrescere le fortificazioni di

Verona e di Borgo S. Sepolero, ma dalle circostauze ne fu impedita l'esecuzione. Molti sovrani, tra gli altri il re di Boemia, adoperato avevano a gara di possedere ne'loro stati un sì valente artista; ma il duca d'Urbino aveva sempre mostrata molta ripugnanza a vederlo allontanarsi : tenne per altro di non poterlo negare al gran maestro di Rodi, che lo domandava per mettere in istato di difesa l'isola di Malta. Eartolomeo parti dunque coi cavalieri, che erano venuti a chiederlo, ed arrivato a Malta. levò la pianta dell'isola, delineò quella della città di Valetta, di alcune chiese e del palazzo del gran maestro: ma siccome pativa assai di caldo, essendosi posto tra due porte per lavorare più comodamente, l'assalse una pleurisia, di cui morì il 17.mo giorno, nel mese di giugno 1558. Era in età di quarant anni.

W-s. GENGA (BERNARDINO), dottore in filosofia ed in medicina, nacque nel ducato d'Urbino, insegnò l'anatomia e la chirurgia a Roma, verso la metà del XVII secolo, e fu, secondo Manget, chirurgo dell'ospitale dello Spirito Santo di quella città. Attivo, intraprendente e partigiano di nuove idee, fu uno dei primi ad ammettere la circolaz one del sangue, di cui attribuis a la scoperta a fra Paulo; e l'imegnò pubblicamente in un'epoca, in cui era ancora fortemente combattuta nelle università d'Italia. Gli venne rinfacciato d'essersi eretto con maniera poco modesta contro Ippocrate, cui accusava apertamente d'aver commesso gravi errori nella cnra di parecchie malattie chirnrgiche. Ne commise egli stesso d'assai più gravi, rigettando l'operazione dell'ernia in ogni caso d'ingorgamento e dannando il trapano sulle suture. Le sne opere sono: I. Anatomia chirur-

gica, ossia storia anatomica delle ossa e dei muscoli del corpo umano, eolla descrizione de'vasi, Roma, 1672, 1675; Bologna, 1687, in 8 vo: vi si trova nna dissertazione sulla circolazione del sangne e molte anomalie anatomiohe curiose sulle dita, sui muscoli, ec.; Il Anatomia per uso ed intelligenza del disegno, ricercata non solo sugli ossi e muscoli del corpo umano, mu dimostrata ancora sulle statue antiche più insigni, Roma, 1601, in fogl., con le spiegazioni di Lancisi. Tale opera, destinata ai pittori ed agli scultori, non tratta che dei muscoli superficiali. L'autore li considera nelle attitudini forzate degli antiohi gladiatori ed in quelle, ohe presentano le statue antiche siccome l'Apollo, la Venere, l'Ercole, il Laocoonte; III In Hippocratis aphorismos ad chirurgiam spectantes commentaria, latino ed italiano, Roma. 1604, in 8.vo; Bologna, 1717, 1725, in 8.vo; tradotto in lingua spagnuola da A. G. Vasquez Madrid, 1744, in 8,vo. L'antore non si è limitato a commentare gli aforismi d'Ippocrate sulla chirurgia; ve ue ha inserito molti, che non hanno a che fare col soggetto.

GENGIS-KAN. V. DJENGUYZ-

GENISSIEUX (G. G. V. ), era avocato a Grenoble prima della rivoluzione; ne adotto i principi con entusiamo e fu eletto, dal dimensimo e del processo di Luigi 36 di ficcusivo e grando e di monario del processo di Luigi 16 di consiste la podesta resa. La la langili di cisco monario del consiste del processo di Luigi VI, con la consiste della consiste della consistenza della consistenza della consistenza della consistenza di consistenza della consisten

escludere anche i membri di questa : con tale esilio voi non gli accusate di delitti, conservate ad essi i loro beni, il loro onore; ma venite contro ad essi ad una grande provvisione di sicurezza generale. Si dice che tale esilio pregiudiche-rebbe il gindizio di Luigi XVI! Mi fa veramente sorpresa come coloro, i quali chiedevano il suo capo, ora oppongano tale preoccupazione, Se i Borboni, in favor dei quali si reclama, avessero l'animo cittadino che si suppone, non avrebbero atteso il decreto o pinttosto sarebbero venuti a proporlo cglino stessi. Fu detto che tale decreto attenterebbe alla sovranità del popolo: ma io suppongo che Filippo d'Orléans, in vece di mostrarsi buon cittadino, come ha fatto finora, fosse stato un cittadino pernicioso e pravo; come! perchè ei sarebbe membro della Convenzione, non potreste sentenziare contro di lui!" Quando si raccolsero i voti sulla sorte di Luigi XVI, Genissieux lo dichiarò colpevole ed opinò d'infliggere a quel principe la pena di morte, senza appello al popolo e senza indugio. Costni non era dotato ne di grandi talenti, nè di molta energia. Parlò poco, durante la continuazione della tornata convenzionale: ma. sedendo sempre sulla Montagna, appoggiò a tutto potere le misure rivoluzionarie e più tiranniche. Lavoratore infaticabile, fu impiegato sempre nelle ginnte, fece sovente rapporti in loro nome, particolarmente sulla legislazione, la polizia e le provvisioni di sicurezza interna; perseguitó con furore i nobili, i preti ed i parenti d'emigrati. Ai 26 di marzo 1795 propose di disarmare tutti i sospetti; ed ai 6 di maggio 1705 insorse contro le facilità accordate agli emigrati per tientrare in Francia, mediante il richiamo dei cittadini, che erano fuggiti per terrore. Nondimeno in settembre parlò in favore dei preti portati a confine oltre mare e delle loro famiglie; si oppose al ritorno di Talleyrand-Périgord e del generale Montesquieu. Fece allontanare da ogni pubblica funzione i preti, che non avevano prestato giuramento ed i parenti d'emigrati. In seguito al 15 vendemiaire anno IV (5 ottobre 1795) fece decretare la soppressione per modo di provvisione dei licenziamenti dalle carceri. Génissieux entrò nel consiglio dei cinquecento, quando fu istituito; e vi chiese l'esclusione di G. G. Aimé come capo delle compagnie di reali, alle quali si dava il nome di Gesti e del sole. Il direttorio gli affidò il ministero della giustizia ai 5 di gennajo 1796; ma lo tenne soltanto fino ai 3 d'aprile. Creato allora console a Barcellona, ricusò tale impiego ed accetto quello di sostituto del commissario del governo presso la corte di cassazione. Nel 1708 presiedeva all'assemblea elettorale di Parigi nell'Oratorio e fu eletto membro del consiglio dei cinquecento; ai 21 d'agosto ne fu fatto secretario ed opinò che i giornali fossero sottoposti alla vigilanza del governo. Ai 5 di novembre assalt violentemente il sno collega Rauchon, che si opponeva alla confisca dei beni degli esiliati eltre mare per la legge del 19 fructidor anno V (4 settembre 1797). Più tardi assalt pure l'amminis strazione del direttorio in fatto di finanze, non che la condotta del suo ministro Ramel, e fu creato presidente dell'assemblea. Sempre ligio al partito dei più ardenti repubblicani, si mostrò fortemente opposto alla rivoluzione del 18 brumaire, in cui Bonaparte s'impadronì del potere. Fu arrestato per conseguente di tale opposizione, con parecchi de suoi colleglii ; venilero messi in libertà lo stesso giorno; mu per sempre allontanati dal

potere supremo. Gémisieux diventig judice del tribanal d'appello della Senna e conservo tale toupiego fino al fine d'ottobre 1804, epogo fino al fine d'ottobre 1804, epolazione no avera mai perduto di sitat i suai interessi personali; a fire al discordia personali; a fire al discordia personali; a fire al discordia della rivja Ammento condierabilmente la condorta e delle sue opinioni non fiu mai dubbio;

М-р ј. GENNADIO, vescovo e patriarca di Costantinopoli, successe in tali dignità ad Anatolio e fu eletto nell'anno 458. Nato con un ingeguo vivace e penetrante, lo aveva fortificato con lo studio. Parlava con facilità, aveva nna cognizione profonda della sacra Scrittura ed era tenuto per uomo eloquente. Tenne nel 450 un sinodo, composto di 73 vescovi, oltre i legati della Santa Sede, per terminare le dispute, ohe dividevano la Chiesa d'Oriente nel proposito del coucilio di Calcedonia. Furono fatti de'regolamenti disciplinati in tale assemblea; fermato venne che non potrebbe esser ordinato chi non sapesse il salterio a memoria; e furono decretati provvedimenti per impedire la simonia. Gennadio riformò gli ahusi, che si erano introdotti nel suo clero, e governò con saggezza. Morì sotto il regno dell'imperatore Leone, nel 471. Si afferma che fu avvertito della sua morte per l'apparizione d'uno spettro, che gli predisse in pari tempo le turbolenze, di cui la sna chiesa doveva essere agitata dopo di lui. Gennadio di Marsiglia, sno contemporanco, gli ha dedicato un articolo nel suo Trattato degli Scrittori ecclesiastici, e cita tra le diverse opere, di cui era autore : I. Un Comento letterale sopra Daniele; II Parecchie Omelie: III Una Let-

tera sinodica contro i simoniaci: quella certamente, che fu composta nel concilio, che aveva tenuto (1). Delle altre sue opere non restano che frammenti : l' una rapportata da Facondo, nella quale Gennadio si lagna di S. Cirillo con acerbità e collera in occasione delle contese di esso padre con gli Orientali; un'altra,tratta dal libro 2.do a Partenico, rapportata da Leonzio nei Luoghi comuni dell'origine dell'anima. I Greci nel loro menologio fanno menzione di Gennadio di Costantinopoli come d'un santo vescovo e celebrano la sua festa ai 25 d'agosto.

L-7. GENNADIO DA MARSIGLIA. gallo di nascita, fioriva alla fine del V.to secolo, sotto l'impero d' Anastasio. Quantunque alouni moderni abbiano asserito che fosse vescovo di Marsiglia, secondo gli uni, e di Toledo secondo gli altri, certo è che non fu più di semplice prete e non assume ohe tale titolo nelle sue opere. Era versato nelle lingue greca e latina, aveva studiato la Scrittura ed i Padri, e non era straniero alla profana letteratura. Fu in oltre scrittore laborioso e di molte lettere, ma con più erudizione, che buon gusto e solidità. Non si va d'accordo sulla sna ortodossia e si tiene che fosse infetto dell' errore dei Semipolagiani. Fin dal VI secolo alla chiesa di Lione parve di scorgere ne' suoi scritti tracce di pelagianismo. Nondimeno aveva in essi combattuto Pelagio. Vossio nella sua Storia del pelagianismo lo difende da tale imputazione; ed il papa Adriano I. in una lettera a Carlomsgno parla di lui come d'uno dei più santi personaggi;: è difficile per altro di giustificarlo in tale riguardo. Non si può siegare

(1) Si trom nella Raccolra d' concili, e nella Ribliofeca dei Padri, di Riccoccii, de la figne, edizioni di Parigi, 1535-2 1589. che nel suo trattato dei Dommi ecelenastici non si trovino errori; ed il suo libro De viris illustribus, chiamato altresì De scriptoribus ecclesiasticis, conferma tale idea. Vi si dichiara contrario alla dottrina di Sant' Agostino e fa di questo padre un elogio equivoco; esalta in vece il merito d' Evagro, cui San Girolamo accusa d'essere origenista, di Rufino che partecipava allo stesso errore, e loda compiutamente Fausto di Riez, conosciuto appieno per semipelagiano. Parla vantaggiosamente degli Eulogi di Pelagio, cui S. Girolamo taccia d'eresia, ed impugna il libro di S. Prospero contro Cassiano, pel quale mostrava una stima particolare. Gennadio da Marsiglia ha scritto assai. Oltre le opere, di cui è antore, ha tradotto dal greco in latino parecchie di quelle degli antichi Padri. Fa l'enumerazione delle sue al la fine del suo Trattato degli Scrittori ecclesiastici. Vi cita contro le eresie 8 libri : contro Nestorio 6 : contro Pelogio 3; nn Trattato dei mille anni e dell' apocalissi; gli Scrittori ecclesiastici ed una Professione di fede, inviata al papa Gelasio. Di tali opere tutte soltanto due sono a noi pervenute, cioè il libro degli Scrutori ecclesiastici ed il suo Trattato dei Dommi. Alcuni tengono che il primo fosse composto sotto il pontificato del papa Gelasio; aliri che possa esserlo stato fin dall' anno 477, quantunque terminato più tardi. Tale catalogo è riguardato a ragione come la continuazione di quello di S. Girolamo, e si snole unirli insieme. L'uso di unire tali due opere risale ad un' alta antichita. Se ne trovano vestigia fino dal VI secolo ai tempi di Cassiodoro; e sono uniti in un manoscritto di Corbia, che centa più di quo an ni d'antichità. Il libro di Gennadio è scritto senz' arte e con molta semplicità, ma v' ha in esso concisione ed nua specie d' eleganza.

L'autore vi ha conservato intorno agli scrittori, di cui parla, usolti trutti storici, che si cercherebbe inutilmente altrove : e vi fa conoscere un gran numero d'opere, che più non esistono: tale libro è composto di cento articoli, dall' anno 350 di G. C. fine al 400. Oltrechè sta inserito pressochè in tutte le edizioni di S. Girolamo, ne furono fatte molte altre edizioni. Don Martianay nel 1706 lo ha premesso al suo V volume di S. Girolamo ed il dotto G. Alb. Fabricio lo ha compreso nella sna Bibliotheca ecclesiastica, Amburgo, 1718, in fogl. It Trattato dei dommi ecclesiastici, altra opera di Gennadio, che fu creduta di Sant' Agostino, venne inscrita nelle sne opere, quantunque i sentimenti che vi si trovano siano assai opposti a quelli del santo dottore : altri l'hanno attribuita a diversi autori; ma la più comune opinione l'assegna a Gennadio. Fin dall'VIII secolo tale trattato si trovava sotto il suo nome nella biblioteca di S. Vandrillo presso Rouen. Sembra altronde, e tal è il sentimento di Bellarmino, che sia la stessa opera ohe la Professione di fede, inviata da Gennadio al papa Gelasio. I critici hanno osservato nel proposito di tale trattato che vi era più eradizione che criterio : che semplici opinioni vi erano spacciate per verità dominatiche e che sentimenti affatto cattolici vi erano dannati; che l'autore vi si trovava evidentemente in opposizione con Sant' Agostino e d'accordo con Fausto di Riez sopra la grazia, il libero arbitrio e la corporeità dell'anima. Intorno altri punti per altro si esprime in modo veramente cattolico. Due edizioni furono fatte dei dommi eccleriastici, amendue di Amburgo; l'una del 1594, l'altra del 1614, in 4.to. Un manoscritto di S. Vittore attribuisce allo stesso Gennadio l'aggiunta di quattro nuove eresie all' elenco di quelle, sulle quali Sant'Agostino aveva scritto trattati.

GENNARI o GENARI (BENE-DETTO), detto il vecchio, pittore italiano, nato nella città di Cento, dipendente dal ducato di Ferrara, vi aveva le sue officine verso la fine del XVI secolo. Il suo primo titolo di raccomandazione presso i posteri è di essere stato uno de migliori maestri del Guercino, il quale, prima di entrare nella scuola dei Carracci e dopochi ebbe lasciato quella d'un pittore mediocre, da oui ebbe le prime lezioni dell'arte. trovò nella scuola di Gennari una gran parte delle prerogative, che distinguono le sue proprie opere. Il secondo titolo di gloria del suo maestro è d'aver composto quadri degni del pennello del suo allievo e che si prendono sovente per opere del Guercino. La galleria di Milano ne possiede uno di tal genere, che rappresenta il Pranzo del Saloatore coi viaggiatori di Emmaus e che per la nobiltà e la semplicità della composizione può essere messo a lato di quello dipinto da Tiziano. Gennari era sì zelante dei progressi dell'arte, che, inaccessibile a qualunque gelosia, si appassionava subito pel talento stesso nascente, di cui fin dal primo suo spinitare gindicava che dovesse essere superiore al sno. Vedendo svilupparsi quello del suo allievo Guercino, si tenne presto sorpassato da lui; e d'allora in poi non solamente se l'associò come suo nguale nelle opere più importanti, ma altresi lo pregò di correggere quanto aveva dipinto egli stesso. Quantunque il Guercino sia in seguito passato nella scuola dei Carracci, non ha mai abbandonata la maniera di Gennari : e dalla pittura più sopra mentovata si può gindicare che da lui apprese a dare alle teste un bel carattere, a toccare à suoi soggetti con tanta

facilità e a diventar si perfetto nelle tinte e nel chiaroscuro, -Suo figlio primogenito, Bartolomeo GENNARI, nato nel 1504, si applicò anch'egli alla pittura, e si vedono ancora ne contorni di Cento alcuni suoi Quadri di oltare; ma è meno conoscinto di suo fratello Ercole Gennani, nato a Cento. al 10 di marzo 1507 Questi studiava prima la chirurgia; il Guercino, di cui aveva sposata la sorella, avendo riconoscinto in lui talento pel disegno, gl'insegnò l'arte, nella quale fece rilevanti progressi. Morì a Bologna nel 1658. - Suo figlio primogenito, Benedetto GENNARI, detto il giovane, nato nel 1633, fit anch' esso alievo del Guercino, suo zio, e passò nell' Inghilterra, dov'ebbe il titolo di primo pittore dei re Carlo II e Giacomo II, con 12,000 seudi d' annno stipendio. Dipinse altresì per Lnigi XIV e pel duca d'Orléans; e ritornò a Bologna, dove mort nel 1715 .- Cesare Gennari, suo fratello, nato nel 1641, corse lo stesso aringo e riuscì soprattutto nel paese. Il suo carattere gioviale lo faceva particolarmente amare da' suoi allievi. Fermò stanza a Bologna presso il Guercino, di cui continuò la scuola, e morì nella stessa città agli rt di febbrajo 1688. Il suo ritratto e quello di suo fratello vennero incisi nelle Pitture di Cento, Ferrara, 1768, in 8.vo.

S-m.

\*\*\* OENNARI (Gressrey, norque in Padova nel 1721 di oneque in Padova nel 1721 di oneque in esta e commodo famiglia. Sino dalcura educato, sicolò, creccitto in ett.

\*\*et. diede speranze di non comme riuscita nelle buone lettree, onde in ancer giorinetto ascritto tra gli accademici Ricovrati ed accolto in una sociela piriata di tuonini una sociela piriata di tuonini dava a que giorni. Questa è quella unione di detti, che sotto il nouse

di accademia degli Ordili si fe'conoscere. Pare che questa nuova accademia sostitnire si volesse a quella de' Ricovrati, che andava dichinando al languore, in eui sogliono cadere le libere società, scientifiche e letterarie, non vigilate dalla sovrana autorità impellente, per cui acquistano stabile attività e vigore. Non avea egli più di 19 anni al nascere degli Orditi; pure quella società ebbe da lui or dinate leggi, le quali però non valsero a darle lunga vita: tuttavia quella unione di dotti, se perdette il nome di accademia, non cessò di occuparsi utilmente di cose letterarie, dedicandosi in particolare allo studio della divina commedia. Prese il Gennari stato ecclesiastico, e, fatti gli studi teologici, ne riportò laurea nella università. Anche le scienze matematiche e fisiche coltivò, conoscendo che dalle lettere pochi frutti trar si possono, se nudrite non sieno per quegli studj. che alla vita sociale recano immediata utilità. Nondimeno il suo genio chiamollo in particolare alla letteratura ed allo studio delle cose patrie, nelle quali avea un grande maestro ad imitare, il celebre Brunacci, cui era legato intimamente così, che venne da lui instituito erede e depositario della desiderata sua storia di-Padova, la quale per singolari vicende andò poi smarrita. Gli studi del Gennari frustavano sovente composizioni oratorie e poetiche, onde il sno nome rendeasi chiaro, lodandosi in lui soprattutto la squisita eleganza dello scrivere italianamente, scevra da difetti, de quali incominciavano già a lordarsi le scritture. Nè solamente cogli scritti giovava alle lettere, ma le promoveva ancora, ammaestrando i giovani e facendo copia della molta sna dottrina a non pochi, che volevano al pubblico comparire autori, come si onorarono di attestar-

lo alcuni con quella ingenuită, che ordinariamente accompagna coloro, i quali, spogliandosi dello altrui, non temono che turpe nudità gli svergogni. Il nome del Gennari diveniva con ciò ogni di più accetto a'dotti, onde dalla accademia de Ricovrati fu chiamato a sostenervi le parti di segretario perpetuo. Allorchè poi venne questa accademia trasfusa in quella di Scienze, lettere ed arti, instituita dal senato veneto, fu egli nominato tra primi membri di essa, che negli atti suoi pubblicò parecchie memorie, lettevi da lui, nelle quali esaminava e diventava per lo più argomenti di storia padovana. Di quanta pierà filiale ardesse per la sua patria provollo con più opere dirette ad illustrare gli antichi suoi fatti ed in singolar modo poi con quella, cui dava il titolo di annali di Padova: lunga tela e tardi incominciata, cui morte reci-e il filo, avendo egli cessato di vivere l'ultimo giorno dell'anno r800. pianto da'suoi concittadini e dai letterati più illustri italiani, co' quali era in assiduo commercio epistolare. Le memorie intorno alla sua vita vennero pubblicate dal chiarissimo signor professore Floriano Caldani, nipote del celebre anatomico professore Leopoldo Caldani, legato al Gennari da vincoli strettissimi di amicizia.

## Catalogo delle opere stampate

65. Nel tom. IV nuove memorie pag. 116., elogio di Giuseppe Antonio Pujati professore; Il Lettera ad un amico lontano intorno alle rovine causate al palazzo della ragione di Padoca dal turbine del di 17 agosto 1756, Padova, in 4.te; III Delle lodi di S. E. il signor cavaliere Niccolò Erizzo, procuratore di San Marco per merito, Orazione, in Venezia 1767, in 4 to; IV Elogio del Facciolati nell' Europa letterata, ottobre 1760, ivi. Elegio del Tartini, marzo 1770. Notizie intorno alla vita di Puolo Bruzo Milizin, ivi, luglio 1770. Molti estratti fece pure per mesto giornale, come raccogliesi da quanto vi si legge avvertito dai compilatori nel mese di agosto 1771; V Orazione in morte di Gaetano Dallafiore vicentino, Padova, 1772, in 4.to; VI Elegia inglese di Tommaso Gray, tradotta in versi latini e volgari, Padova 1772, in 8.vo; VII Dell'antico cono de fiumi in Padova, ec. 1776, in 4 to; VIII Lettere due nel tom. 56. Nuova raccolta di opuscoli, Venezia del 1781, in 12; 1X Saggio storico delle accademie di Padoca, nel tom, I. Saggi scientifici ec., dell'accademia di Padora; X Elogio di Girolamo Zanetti ivi, tom. II; XI Relazione di alcuni repoleri degli antichi re di Sicilia aperti ed esaminati, ivi, tom. III pag. 2; XII Sopra l'origine del vescocado di Malamocco, ivi; XIII Notine spettanti al Beato Niccolò Giustiniani, monaco di San Niccolò del Lido. Padova, 1794, 4 to: XIV Ragionamento pubblicato nelle nozze Pappafava - Poleastro , Padova , 1795, in 4 to: XV Informazione istorica della città di Padoca, Bassano, 1796, in 8.vo: XVI Memoria intorno la vita e le opere del conte Carlo Dottori, Padova, 1706, in 8.vo. XVII Orazione in lode di Aloise Pisani procuratore, Padova, 1796; XVIII Degli usi de' Padocani ne' tempi di meszo ne' loro matrimoni, Venezia 1800, in 4.to; XIX VI delle XII Orazioni

in lode della regulation di Fenezia, stampate prima in Olunda, dallo Streett, quindi attribatie allo Spesiverit, quindi attribatie allo Spesiverit, quindi attribatie allo Spesiverit, quindi attribatie allo Spesiverit, quindi attribation in Padora, per il Connatti, nel 1928, XX Epitole in serii contro i nocatori sul fatto della inguasi italiana conte Algarotti e pubbliciata tra le conte Algarotti e pubbliciata tra le sone opera nella editione di Livorno; XXI Amada della citta di Parantino del contro a questi amorti revanni e lo date memorie intorno la vita del Genari .

## Opere inedite.

1. Notizie interno a Jacopo da S. Andrea: negli archivi dell'accademia di Padova, Il Delle usure degli antichi padovani, ivi: III Sopra l'università di Padooa, ivi; IV Idem, Memoria II, ivi; V Delle Mattinate, Memoria, ivi : VI Brece memoria ossia piano di un'opera sopra i vescori di Padoca; VII Intorno alla patria del pistore Mantegna; VIII Ricerche sopra i confini del territorio di Padova negli antichi tempi; 1X De'cambiamenti accenuti ne' confini del territorio padocano ne'tempi di mezzo: negli archivi della accademia di Padova; X Sopra alcuni pezzi di terra cotta con lettere; XI Cenni sull'antico commercio e nacigazione dei veneziani; XII Elogio del professore Poleni: negli archivi dell'accademia di Padova; XIII Sul rinnovamento e i progressi delle umane lettere in Italia: Discorso accademico. XIV Relazione di un'opera manoscritta; XV Lettera di Giuseppe Gennari all'abate Ceoldo: XVI La sua corrispondenza epistolare trovasi antografa nella biblioteca del Seminario di Padova. Si omettono i sometti e canzoni ed altre poesie, che trovansi sparse pelle raccolte pubblicate in diverse occasioni.

Z-1.

\*\* GENNARO (S.), vescovo di

GEN Benevento, martire e celebre protettore del regno di Napoli. Dopo aver sofferto costantemente diversi supplizi sotto l'imperatore Diocleziano venne con altri compagni decapitato in Pozzuolo, antica città d'Italia, nella terra di Lavoro, per ordine di Timoteo, presidente di quella provincia nel secolo IV. Mentre i cristiani procuravano di nottetempo di trasportare nelle loro città i corpi di que sti santi martiri, i Napoletani furono fatti degni d'aver quello di S. Gennare, che trasportato prima a Benevento, indi al monastero di Monte Vergine e finalmente a Napoli, fu collocato in quella chiesa principale. Il Signore Iddio ha renduto celebre questo santo singolarmente per li molti miracoli, che ad intercessione di lui ha operati e va operando continuamente: fra'quali è degno di particolar menzione quello della liquefazione del sno sangue; perocchè quando l'ampolla di questo sangne duro e congelato s'espone alla pubblica venerazione insieme col capo del medesimo Santo, si vede dopo pochi minuti quel sangue sciogliersi sensibilmente, e come bollire con maraviglia e stupore de circostanti. Il che non pnò certo succedere naturalmente quantunque alcuni liberi e irreligiosi scrittori, tra quali lo stesso Giannone nella sua Storia Civile del regno di Napoli, abbiano cercato con falsi argomenti e fisiche congetture di screditare questo prodigioso e costante avvenimento. Monsignor Falcone nella sua Storia di San Gennaro, stampata in Napoli nel 1713, attribul già a Napoli il pregio d'aver dato alla Chiesa nn eroe così illustre: ma il canonico Giovanni de Vita, beneventano, poi vescovo di Rieti, nella sua opera Thesaurus antiquitatum beneventanarum, Romae, 1754, il fece suo concittadino: ma,

a dir vero, il P. Stilting, Bollandista nell' Acta Sancti Januarii, stampati a parte in Anversa 175 milita contro il de Vita sì copiosamente a favor del Falcone e de' Napoletani, e con tanta forza, che noi non sappiamo, se con maggiore e più si possa da niuna sn tale argomento. Intorno a ohe veggansi anche le Dissertazioni d' Alessio Niccolò Rossi intorno alcune materie alla città di Napoli, appartenenti vol. 2 Napoli 1758, e gli Atti più sinceri di San Gennaro e Compagni martiri, pubblicati nel 1744, e 1759, del celebre don Alessio Simmaco Mazzocchi canonico della chiesa Metropolitana di Napoli.

D. S. B. GENNARO (il Padre ), canonico regolare di S. Sinforiano d'Autun, si è fatto conoscere per un Poema sulla Conversazione, Autun, 1742 : è desso un'imitazione o pinttosto nna parafrasi del poema latino, che il P. Tarillon, gesuita, a-veva pubblicato col titolo d' Arz confabulandi, L'opera del P. Gennaro, stampata in provincia, fu poco diffusa; ed un certo Cadot, oredendola perfettamente obbliata, gindicò conveniente di riprodurla sotto il suo nome e, col solo mntarvi una ventina di versi, la intitolò: L'Arte di conversare, poema, Parigi, vedova Delormel, 1757, in 8.vo. Cadot morì lo stesso anno: il sno plagio, lungo tempo sconosciuto, è stato svelato nella Decade o Rivista, N. dell' 11 d'aprile 1809, pag. 88 e seg. Vedi altrest le note del Poema della Conversazione, per Giac. Delille, 1812, p. 175 dell' edizione in 8 vo. Vi è stato inserito un saggio del poema del P. Gennaro, che può bastare per giudicare ad un tempo il poema francese ed il poema latino del P. Tarillon.

GENNARO (GIUSEPPE AURBLIO pr), celebre avvecato, nacque a Napoll nel 1701 e vi fece i primi studi sotto la direzione dei gesniti. I snoi genitori, che lo destinavano al foro, nulla trascurarono perchè corrispondessero alle speranze, che il giovane Gennaro faceva già concopire. In breve tampo fu in grado di fare senza maestri e di eseguire un progetto d'istruzione suo particolare, che non potrebbe essere abbastanza mai moditato da coloro, che si propongeno di correre lo stesso aringo. Dopo un corso di lottero greche e latine, in cni fece brillanti progressi, si applicò allo studio della dialettica, nella qualo spese un anno intero, sgombrandola dal vieto metodo delle classi. La filosofia scolastica lo tenne brevemente occupato; non potè piegarsi allo forme barbare di cui era allora circuita, e di rado lasciò singgire l'occasiono di manifestare il suo disgusto a tale proposito negli scritti, cui pubblioì in progresso. Antopose lo studio della storia, della geografia. el non neglesse quello dello matematiche: tali cognizioni pretiminari gli parvero indisponsabili per giustificaro il disegno che aveva fatto di distruggeré le preoccupazioni, che osistono tra i ginreconsulti ed i lottorati, mostrando toro che tali due nobili professioni oulla banno d'incompatibile. Si fatto motivo lo indusse pure a differire il suo ingresso nel foro : volle prima applicarsi ad uno studio ponderato del diritto civile e del diritto pubblico. Impiegò parecchi anni a meditaro su tutto le parti delle leggi romane; e nel numero infinito dei commontatori consultò soltanto gli scritti d'Alcia to, di Catacio, di Duaren, di Gouveu e di Brisson, snoi autori favoriti o pei quali mostrò sempre una predilezione distinta. La conoscenza profonda del diritto romano non lo distrasse però da quella delle leggi del sno paese, e si applicò con non minore diligenza allo stu-

dio di quanto concerneva il diritto pubblico e municipale del regno di Napoli. Si scorge con quanto lustro, dopo applicazioni si ben dirette, Gonnaro dev' essere comparso nel foro; quindi non tardo a lovarsi in nominanza talo, cho non vi fu in breve causa importante ch'ogli non si trovasso incaricato di difendere sia all'adicota, sia per iscritto. Il pubblico accorreva in folla a' snoi piati ; ed i magistrati stessi sulle loro sedi gli manifestavano il diletto, che avevano in udirlo. La voco della sua riputaziono essendo giunta agli orecchi di Carlo III, fu creato nel 1738 magistrato della città di Napoli . Atlorchè nel 1741 il re ad istanza del marchese Tanucci risolse di dare a suoi stati il benofizio di una legislaziono uniforme, unende in un sol corpo di dottrina tutte le leggi napolitane, affidò talo importanto lavoro a Gennuro ed alavvocato Cirillo, dei quali sventuratamente gli studi non sortirono effotto. Nel 1745 Connaro fu oletto segretario della camera reale di santa Chiara o, nel 1748 vi divenne consigliere del re. Da quell'epoca in poi fu successivamente chiamato a diverse altre funzioni pubbliche siccome quelle di professore di diritto foudale nel 1755, di membro del consiglio superiore del commercio nel 1754, ec. Uffizi di tanto momento non poterono menomare le cure, cui dava a'snol clionti ed agli affari del suo gabinetto, ne alteraro quel carattere gentile ed obbligante, che gli aveva cattivati tntti i cuori ed al qualo non si potevano paragonare che la sua modestia ed il suo raro disintoresse. Per altro la cura degli affari non gli fece trascurare la cultura dello lettoro, ma per quante allettevole questa gli tornasse, non fu ostacolo all' adempimento de suoi doveri. Le vacanze sole, concedendogli più riposo, concedevano che con miuor ritegno intendesse alle sue occupazioni favorite per le quali sacrificava anche nel corso dell'anno più d'una notte. Frutto di tali troppo brevi ozj è lo scarso numero di scritti sfuggiti alla penna ingegnosa e vivace di Gennaro, i quali tutti portano l'impronta di quel gusto puro, di quel lo spirito di critica e di quelle cognizioni non men variate ohe estese, le quali il rendevano distinto. Il primo, cui pubblicò in età d'anni trenta, è intitolato : Respu-Llica jurisconsultorum, Napoli, 1751, in 4.to. Egli suppone che in un angolo del Mediterraneo vi sia un' isola, dove tutti i giureconsulti si recano dopo morte e dove hanno fondato un governo, di cni le basi sono quelle della repubblira romana: al paro di questa, la loro è divisa in tre ordini, i senatori, i cavalieri ed i plebei. I primi sono tutti gli antichi giureconsulti, che hanno vissuto da Sesto Papirio fino a Modestino, sotto il quale la giurisprudenza romana incominciò a decadere : i cavalieri sono quelli, che dopo Moelestino hanno professato il diritto a Roma, a Costantinopoli, a Berito; vi si comprendono altresì tutti gli autori, che dopo Alciato fino ai nostri giorni hanno trattato la giurisprudenza con uno spirito coltivato dallo studio delle belle lettere. Alla fine il popolo è composto degli Accursi, dei Bartoli e di tntti i giureconsulti, i quali hanno portato nella scienza uno spirito di sottigiiezza e d'arguzia, o non hanno discusso che questioni vane e ridicole. In tale isola appunto Gennaro si suppone trasportato con alcuni compagni. Quando vi approda, Ulpiano e Papiniano sono consoli, Gujacio è pretore, Gatone ed Irnerio censori, Servio Sulpicio presiede al senato, ec. Si scorge quanto tale quadro offra curiosità e quanti mezzi presenti per far pas-

sare la rassegna i più celebri giureconsulti e distribuir loro secoudo il loro merito la lode o il biasime. Gennaro ha adempiuto il doppio assunto con pari buon gusto ed imparzialità : ed ha saputo inhorare una materia sì arida di grazie bastanti onde la sua opera possa esser letta con molto piacere. Laonde l'applauso che ottenne fu intero: il dotto Federico Ottone Menckenio ne pubblicò a Lipsia nel 1753 una nuova edizione in 8.vo, con una prefazione ed una dedica a Gennaro stesso. Le edizioni si sono moltiplicate d' allora in poi, ma bisogna preferire quella di Napoli, 1752, în 4.to, a motivo delle notizie biografiche, ohe si trovano appiè delle pagine. Tale opera è frammista di varie poesie latine, e tra le altre d' un poema didattico di circa mille ottocento versi sulla legge delle dodioi Tavole, in cul non si sa che più ammirare, se il merito della difficoltà vinta, o il talento poetico, che l'autore fa brillare in un argomento sì poco acconcio alla poesia. Una traduzione per l'abbate Dinonart è comparsa nel 1768, Parigi, in 12; ma essa è piena di contro sensi e stampata con si poca diligenza che è zeppa, ad ogni pagina, di errori madornali nei nomi propri e nei titoli dei libri : altronde l'abbate Dinouart si è fatto lecito di troncare in più luoghi l'opera di Gennaro: senz addurre altro motivo a tali mutilazioni che il suo proprio senno, di cui la sagacità non era abbastanza riconoscinta per legittimare simili licenze. Per bnona sorte la traduzione del poema sulla legge delle dodici Tavole non è sua : essa è lavoro di Dronot, dottore aggregato, ed è la miglior cosa del volume. Gennaro intese poscia ad un'opera d'un' ntilità più generale o stampò a Napoli, nel 1744, in 4.to, nn trattato Delle viziose maniere del difendere le cause nel foro. Tale opera,

GEN dedicata al papa Benedetto XIV, assioura a Gennaro la riconoscenza di tutti quelli, che vogliono correre l'aringo spinoso del foro. E' una raccolta dei precetti più importanti sui difetti, che l'avvocato dee schivare: l'autore parla in prima degli studi ohe gli convengono; esamina poi gli scogli, ne'quali è facile che urti, anolie suo mal grado, e gli esamina successivamente. Dovunque al precetto conseguita l'esempio. Lo stile di Gennaro è sempre puro ed elegante; le sue riflessioni ed i suoi precetti sono sgombri da quel modo dommatico e sentenzioso, di cui le opere di tal fatta non offrono che troppi esempj : dovunque si riconosce la traccia d'un sano ed illuminato intelletto. L'opera, corredata d'una prefazione dell'editore, G. A. Sergio, avvocato a Napoli, scritto assai curioso e nel quele si trova una storia dell'eloquenza del foro presso i popoli antichi e moderni, è preceduta da una introduzione, nel-la quale Gennaro tratta dell'origine e dei progressi della professione d'avvocato. Tale libro fu tradotto in francese, col titolo: dell'Amico del foro, per Royer-Daval, Orléans, 1787. in 12. Le altre opere di Genuaro sono queste: I. Feriae autumnales post reditum a republica juris unsulturum, Napoli, 1752, in 8.vo: è in alcun modo una continnazione della Repubblica dei giureconsulti ; l'autore suppone che nel ritornare da quell' isola i viaggiatori passino insieme le vacanze d'autunno a discutere in dialoghi (alla foggia di quelli di Cicerone ne' suoi libri di filosofia e di rettorica) il titolo del Digesto De regulis juris, cni uno d'essi traduce anzi tatto intiero in versi latini. Tale traduzione è scritta con nna fàcilità ed un'eleganza, di cui si crederebbe difficilmente che simile materia fosse suscettiva. Ecco un esempio della legge I.

Regula rem breviter narrat : non nascitur Jus ; e jam nato regula jure venit-Hace quardam est causae conjectio, teste Sabino: Irrita, parte aliqua si vilietor, crit-

La stessa impresa era stata già tentata, ma infelicemente, da Ĝirolamo Eleni ed altri antori. ( V. G. GIBARD); II Oratio de jure feudali, Napoli, 1755, in 4.to: è l'introduzione al corso di diritto feudale, che Gennaro fu incaricato di professare: Püttmann l'ha fatta ristampare in seguito alla sua dissertazione De feudo fiduciario, Lipsia, 1777, in 8.vo; III Opere diverse, Napoli, 1757, in S.vo. Soltanto questo volume è venuto in luce e contiene una traduzione in versi italiani, fatta dallo stesso Gennaro del suo poema sulla legge delle 12 Tavole, con parecchie memorie anlla politica dell'antica giurisprudenza romana. L'editore, G. A. Sergio, ha messo alla fine di tale volume una scelta di lettere scritte a Gennaro dai personaggi e dai dotti più rignardevoli dell' Europa, siccome Benedetto XIV, il cardinal Quirini, Muratori, Struvio, Eineccio, Facciolati, Lami, Gori. Scipione Maffei, Vulpi, ec. : tali lettere dinotano la profonda stima in che essi avevano i suoi talenti; IV Epistola G. A. de Januario ad Dan. Fellenbergium, . Napoli, 1759. Fellenberg, ginreconsulto svizzero, si proponeva di pubblicare una raccolta d'opuscoli sulla giurisprudenza antica: prima d'effettuare tale progetto, lo sottomise a Gennaro e sollecitò da lui una lettera, cui potesse premettere alla sua raccolta. Tale è appunto lo scritto, ohe gli fu inviato da Gennaro e che Fellenberg collocò di fatto nel principio del primo volume della sua raccolta, pubblicata a Berna nel 1760, col titolo di Jurisprudentia antiqua, 2. vol. in 4.to (V. Jon-

DENS ). Tale lettera fu l'ultima

produzione di Genuaro: la sua salute indebolita dall'eccesso del lavoro l' aveva obbligato a ritirarsi in nua campagua nelle adjacenze di Napoli; colà egli morì, agli 8 di settembre 1761, in età appena di anni sessanta. La raccolta delle sue opere fu stampata con lusso in 4 vol. in 8.vo a Napoli, nel 1767, a spese e per cura di Domenico Torres, il quale vi ha aggiunto una prefazione. Il primo volume racchiude la Repubblica dei giureconsulti, il secondo le Ferine autumnales, il terzo le poesie latine ed italiane, che erano state già precedentemente raccolte da Sergio, sotto il titolo di Latina carmina, Napoli, 1742, in 4.to. Si trova altresì in tale volume Oratio de jure feudali e la lettera a Fellenberg. Il quarto volume contiene l'opera sul foro con la prefazione di Sergio ed alconi Testimonia. Al primo volume è stato premesso un bel ritratto di Gennaro ed il suo elogio fatto dal marchese Salvatore Spiriti; quest'ultima composizione fu ristampata con note nella raccolta pubblicata da Püttmann col titolo: Excellentiam aliquot jurisconsultorum et litteratorum vitae, atque memoriae, varus a scriptoribus exaratae, Lipsia, 1796, in 8.vo.

GENNES ( DE ). V. FROGER.

GENNES (GRULANO-RERATO-BENTAMNO DI, prete dell'Oratorio, nacque a Vitré in Bretagna, ai 16 di giugno 1697. Avesa parecchi fratelli, di oni due si fecer genuiti. Egli tenne una strada diversa; e, stadiato avendo la teologia nell'Oratorio sotto la direzione di maestri preoccupati in favcia nell'Oratorio sotto la direzione di maestri preoccupati in favcianti per l'appello nel giuteseso anno che fu ordinato preta. Eletto professore di teologia a Sanmur, vi fece sostenere una tesi, che fu consurtata dal rescovo d'Angera e dalla facoltà di teologia di quella città. Costretto ad allontanarsi da Saumnr dopo tale rottura, fu iuviato a Troyes, dove non mostrò un zelo più circospetto. Un sermone veemente fu causa che fosse fatto partire per Nevers; e la sua condotta nell'assemblea della sua congregazione nel 1729 gli attirò un ordine d'esclusione. Allora abbracciò il partito dei miracoli e delle convulsioni, e scrisse in favore di tali follie. Compose tra le altre cose la Lettera del 20 di giugno 1756, sottoscritta dal vescovo di Seuez (Soauen), contro gli errori che si tropano in alcuni nuovi scritti. Correva allora d'asilo in asilo; ed alla fine si nascose a Semerville, villaggio della diocesi di Blois, dove viveva da laico, non dicendo la messa e stando anzi più anni senza fare la pasqua, tutto questo a quanto egli credeva,per devozione. Colà compose una raccolta ju favore d' nn miracolo operato, dicevasi, nella vicinanze, ed nn altro scritto, intitolato, Reclamo dei difensori legittimi delle convulsioni e dei soccorsi; scritto pieno d' illusioni e giudicato tale auche da nn gran numero d'appellanti. De Gennes morì nell' oscnrità, a Semerville, ai 18 di gingno 1748. Si dice che fosse addottrinato uella teologia: ına un'immaginazione eccessivamente esaltata lo traese ne'più tristi errori; ed è auzi dubbio se il suo cervello non avesse patito. -Un P. de GENNES, suo fratello, che era gesuita, professo lungo tempo la teologia a Caen e si mostrò assai opposto al giansenismo. Egli denunziò al vescoro di Baienx l'insegnamento dei professori di Caen e fu fenuto per l'autore d'un opuscolo, pubblicato nel 1752 col titolo: Il giansenismo soelato.

P-c-r.
GENNES (Pirreo pr.), avvocato
del parlamento di Parigi, è morto nel 1759. Nelle sue Memorie si

cercherebbero in vano que tratti brillanti e patetici, che colpiscono l immaginazione e lasciano nel cuore profonde impressioni. Ma se Pietro de Gennes non potrebbe essere annoverato nel primo grado tra gli oratori del foro francese, la saggezza delle sue concezioni e la chiarezza delle sue idee gli assicurano nel secondo un onorevole luogo. Di fatto era dotato della penetrazione necessaria per ben afferrare tutti i punti d'una cauea, e possedeya soprattutto l'arte più necessaria ancura, di presentarli sotto un aspetto vantaggioso. La sua dizione, sovente negletta, è talvolta troppo famigliare. E questo l'unico difetto che occorra nel suo stile, in generale facile, naturale e sempre analogo al sog-getto che tratta. Le sue Allegazioni più interessanti sono quelle, che ha pubblicate per Maliè de la Bourdonnais, Parigi, 1750, 1 vol. in 4.to, 5 vol. in 12, e per Dupleix contro la compagnia delle Indie, Parigi, 1759, in 4.to. Le altre sono: I. Per Klinglin, pretore di Strasburgo, in fogl. ed in 12, Parigi e Grenoble. 1753; Il Pel principe ereditario landgracio di Assia Darmstadt, contro i rappresentanti della contessa di Nassau, Parigi, 1757, in 4.to; III Pel primo chirurgo del re, contro i fratelli della Carità, Parigi, 1757, in 4.to. N-E.

GENNETÉ, fisico-fumita del i
ceculo XVIII, assumara il titolo ili
primo fisico e unecenino di S. R.
I imperatore di Cermania, il titolo ili
primo fisico e unecenino di S. R.
I imperatore di Cermania, il titolo ili
primo fisico e una consultata di centino di rimodata di tentino di rimodiara il titolo di consulta di consulta di di tentino di rimodiara il titolo di rimodiara il tit

ottenere un perfezionamento. Fece un gran numero d'esperienze ed andò fino nelle care di carbon fossile del paese di Liegi a studiarvi la meccanica circolazione dell'aria, relativamente alle sue vi-te. Non gli basto di provvodere ai mezzi d'impedire il fumo; volle altresì dare a suoi camini altri vantaggi, come quelle di poter soffocare il fuoco quando si appieca, di accendernelo prontamente, di conservare il calore, ec. Quando gli parve di avere abbastanza veduto ed osservato, presentò all'accademia l'esposizione de'snoi mezzi. Ella gli applaudì e giudicò che si poteva sperarne bene. E noto come dappoi molti lavori siano stati fatti con più o meno riuscita per ottenere un miglioramento di costruzione, sotto l'aspetto non solo del fumo, ma altresi dell'economia del combustibile. Gli scritti di Genneté sono i seguenti : 1. Fascicolo presentato ai signori dell'Accademia delle scienze di Parigi sulla costruzione e sugli effetti d' un nuoco camino, che garantisce dal fumo, Parigi, 1750, in 8.vo: ne fu fatta una 2 da edizione, col titolo di Nuova costruzione di camini, che garantice dal fuoco e dal fumo, a prova di vento, pioggia e delle altre cause per cui i cumini fanno fumo, Parigi, Jonbert, 1960 in 12; ed una terza edizione nel 1764; Il E perienze sul corso dei fiumi, 1760, in 8.vo, Ill Purificusione dell' aria stamuante negli ospitali, nelle prigioni, e nei vascelli di mare, Nanci, 1767, in 8 vo; IV Manuale degli agricoltori, che riduce a quattro capi principali quanto v'ha d'essenziale nella cultura dei campi, ivi, 1767 : ha avuto più edizioni; V Ponte di legno con ossatura orizzontale, senza pile, nè casaletti, ne altro appoggio che le sue due cosce, ec., 1770, in 8.vo; VI Contscenza delle vene di carbone fossile e scaçamento di esse nella miniera che le contiene, Nanci, 17-4, in 8.vo. Genneté aveva potnto studiare tali lavori, allorchè nel 1744 era andato a visitare le cave di Liegi ; VII Origine delle fontane, e da ciò dei ruscelli, delle riciere e de fiumi, Nanci, 1774, in 8.vo.

L-r. GENOUILLAC. V. GALIOT.

GENOVEFFA (SANTA), protettrice di Parigi, nacque a Nanterre, due leghe distante da quella città, verso l'anno 423. Suo padre, nominato Severo, e sua madre, Geronzia, abitavano quel luogo. Una tradizione popolare fa di Genoweffa una semplice pastorella; altri vogliono che i suoi goniteri fossero persone di riguardo. Lo storico della sua Vita tace la condizione di essi. In progresso della sua storia si vede che Genovessa possedeva beni da sè, i quali non dovevano essere neppur mediocri. Essa fu educata nella pietà. Suo padre desiderava che si consacrasse a Dio; e, sia che indotta vi fosse dalle priane insinuazioni o che in lei fosse un sentimento naturale q l'effetto della grazia, nutriva tale disegno fin dai più teneri anni. S. Germano d' Auxerre e s. Lupo di Troyes, i quali andavano nella Gran Bretagna a combattere l'eresia di Pelagio, passareno per Nanterre; il popolo si raccolse per riceverli e pondurli alla chiesa. Germano distinse nella moltitudine la giovane Genoveffa, che allora non aveva più di sette anni. Una certa inspirazione interna gliela rappresentò come nn vase d'elezione : fece che gli si avvicinasse e la interrogo. La fancinlla parlò della sua brama di consecrarsi a Dio. Germano la benedisse e impose su lei le mani. raccomandando al padre di condurgliela il giorno dopo, anzichè partisse. Severo non mancò di presentare la figlia al santo, il quale la richiese se persisteva nella sua

risoluzione; al che avendo ella risposto affermativamente, egli le passò al collo una medaglietta di rame, su cui era scolpita la croce, segno di salnte: » Questa dev'es-» sere, disse Germano, il solo ornamento d' nna sposa del Salva-" tore "; e, in pari tempo le prescrisse d'astenersi da ogni giojello, collana d'oro e pietra preziosa : raccomandizione poco accomodata alla condizione di Genoreffa, qualora fosse stata una semplice villana. La lezione di Germano rimase profondamente scolpita nel cuore della fanciulla. Fin d'allora menò una vita esemplare e mortificata. In età d'anni quindict, rassodata nella sua vocazione, ricevè il velo di vergine dalle mani di Velico, vescovo di Chartres. Dopo la morte de snoi genitori ella si ritirò a Parigi presso sua matrigna. Per quante incontaminata fosse la vita di Genovetta, non andò esente nè dalla calunnia, nè dalla persecuzione. D' ipocrisia tacciate furono le sue pratiche devote. I barbari, condotti da Attila, minacciando Parigi, e gli abitanti, spaventati, essendo sulle mosse per fuggire. Genovesta osò rassicurare i snoi concittadini, e. mal grado che imminente fosse il pericolo, annunziò loro che nulla di sinistro sarebbe accaduto. Fu ripresa di voler fare la profetessa; venne inginriata; la stessa sua vita fu in pericolo: ma tutto sofferse con pazienza: intanto la predizione si avverò: tale avvenimento, una visita di s. Germano d' Auxerre ed altri contrassegni di stima, ch'egli diede a Genovesta, fecero muta la malevolenza. La santa da allora in poi fu costantemente l'oggetto della pubblica venerazione, nè cosa di momento conoludevasi in Parigi ch'ella non fosse consultata. Ai Parigini in cose di grave momento riusol utilissima. Assediata essendo la 20

città (1) o per altra circostanza trovandosi afflitta da lunga penuria, a Genoveffa fatto venne di procurarle viveri in copia. El opinione che contribuisse alla conversione di Clodoveo e che lo persuadesse a costruire in onore dei santi apostoli Pietro e Paolo la basilica, che poscia portò il sno nome. Ella poi del proprio fabbricò una chiesa nel sito, dove s. Dionigi ed i suoi compagni erano stati martirizzati. Colma di meriti e d'anni, morì ai 3 di gennajo, giorno in cui lachiesa celebra la sua festa, nell'anno 512, secondo alcuni autori, o, secondo altri, alcuni anni prima. Era in età di circa 88 anni, e fu sotterrata del pari che Ciodoveo, il quale morì pressochè verso la stessa epoca, appunto nella chiesa di s. Pietro e s. Paolo (a). Le vengono attribuiti parecchi miracoli. Il suo corpo in seguito fu diseppellito e le sue reliquie vennero deposte in una ricca cassa, opera di sant' Eligio. Nel 1242 un abate di santa Genovella ne fece fare una più ricca ancora, tutta coperta di pietre preziese, presenti dei re e delle regine di Francia. Essa divenne preds del governo di sangue, che adopero con tanta empietà durante i furori della rivoluzione : e le reliquie dell'illustre vergine, cui Parigi aveva assunta per sua protettrice, a cui tanto doveva.

(1) Tale assedio di Parigi, che si collocs ordinarimente sotto li regne di Childerica, si concella difficimente con la Steria di caso principe. Le storice del Santo paria d'un assedio (6 bieceo) di ta anni e dice che Genoref. E., ances delle si consecutatione delle si c

raddonse undiri ballelli rarlehi di vireri.

(a) Altri cronoleprini filermano che la Santa mari prima di Glodorco, Velly, Ser, di Francio, tom. 1., ppg. 65, parlimdo sidila menha chivra di S. Pierte, ", Ta applita menha chivra di S. Pierte, ", proposito di S. Pierte, ", proposito menha chivra di S. Pierte, ", proposito vi rastato riaspertato il corpo di Santa Genorefla, pe che un motto risvegito sulla ma iomba". Vedi in lale proposito i Neori annali di Parrigi, per Cansant-Unglesia, ppg. 40 e 41.

furono per ordine dello stesso governo pubblicamente arse sulla piazza, dove il delitto si espia col supplicio. La vita più antica di santa Genoveffa è dell'anno 53e circa, diciotto anni dopo la sua morte. L'autore di essa non è noto. I pp. Lallemant e Dumolinet l'attribuiscono a certo Salvio, Don Doublet è d'avviso che sia del prete Genesio, del quale si fa menzio-ne nell'opera. Essa è scritta saggiamente, con la gravità convenevole; e l'autore, ove si avverta ai tempi, non sembra privo d'erudizione. In diversi manoscritti si osservano alcune alterazioni fette dai copisti. L'abate Lebeut, tomo I, p. 32 delle sue Dissertazioni, sospetta che tale vita sia stata interpolata, nell' XI secolo, da un certo Felice, diacono e decano di santa Genoveffa: soltanto nel 1521 fu conosciuta, però che Giovanni de Ravisi di Nevers (Ravisius Textor), che l'aveva scoperta, l'inserì nella raccolta delle sne Donne illustri. Surio l'ha pubblicata, mutandone lo stile. L'edizione dei Bollandisti, 1645, è più stimata che quella del padre Chifflet, inserita alla fine della sua Concordia del venerabile Beda e della Cronologia di Predegario, Parigi, 1681, vot. in 4.to. La più esatta è quella del padre Charpentier, canonico regolare di santa Genoveffa. Parigi, 1687 in 8.vo. riveduta sonre nove manoscritti. Secondo il padre le Long. ne fu fatta una traduzione in francese nel 1663, o soltanto nel 1667, secondo Baillet. Nel 1685 ne venue in luce una nuova traduzione o la stessa ritoccata ed arricchita di osservazioni, r vol.; vi sono corsi alcuni errori che non si trovano nell'originale. Gli uni l'attribuiscono al padre Dumolinet, gli altri al padre Lallemant.

GENOVEFFA di Brabante è

eitata dagli agiologhi ora come santa, ora come semplicemente heatificata. Molti autori hanno parlato di essa, siccome Freher nelle sue Origini del Palatinato, Alberto le Mire ne' suoi Fasti del Belgico, Giovanni Molan nella sna Nascita dei santi belgj. Matteo Radey nella sua Baviera, Enrico Dupui ( Erycius Puteanus ), Brower ue' suoi Annali di Treveri, i Bollandisti nel tomo I. del mese d'aprile. ec. In tali autori attinsero i Tedeschi ed i Francesi, che hanno scritto la storia veramente patetica di Gepovesta. Ella era figlia d'un duca di Brabante, che la maritò a Siffredo o Siffrido, palatino d'Offtendinck, di cui il castello, chiamato Hohen Simmeren, si trovava nel cantone di Meifeld, nel paese di Treveri. Tali nozze avvennero nel tempo che Ildolfo era arcivescovo di Treveri verso l'anno 700. Ammogliato da qualche tempo e non avendo ancora figli, il palatino fu obbligato di lasciare la sua sposa per recarsi all'esercito, che Carlo Martello condusse con tanta gloria contro Abdul-Bahman (Abderamo) ed i suoi Saraceni. Genoveffa, incinta, senzachè se ne fosse a vista, fu affidata dal palatino al suo intendente per nome Golo. Questo ribaldo non avendo potnto sedurre la moglie del suo padrone, gliela denunziò come infedele a anoi doveri e come sgravatasi di fresco del frutto del suo adulterio. Siffredo serisse a Golo di far annegare la madre ed il fanciullo. Il eolpevole intendente consegnà le due vittime ai famigli, i quali, giunti in una foresta vicina e presso al lago, in cui dovevano gittarli, furono commossi ed inteneriti. Essi risolsero di serbarti in vita e di abbandonarli in quell'inospite luogo. Fin qui il racconto è affatto verisimile, una in progresso cessa di esserlo. Di tatto come concepire che una madre e suo figlio siano rimasti senza soccorsi, vivendo di frutti selvatici e del iatte d'una cerva, che si affezionò ad essi, passando il verno senza finoco e senza vesti in una grotta, pel corso di cinque anni e tre mesi? Secondo gli autori per noi citati, essi erano stati esposti ai 6 di ottobre 732. Nou furono rinvenuti che ai 6 di genuajo 707 da Silfredo stesso e da suoi compagni di caccia, i quali, nell integ ure longa pezza una certa ed il suo cerviatto, farono condotti da questi ammali fino alla grotta di Genovesta. Allo strepito che fecero i cacciatori. Genovesta e sno figlio tentarono in vano di nascondersi. Uno degli storici latini, che abbiamo rammentati, si esprime co-ì in tale particolare nella sua storia della cappellauia di Frauenkirchen: » Il palatino n s'appressò alla sua sposa, cui non n riconobbe. - Adori tu Cristo, n egli gridò? - Genoveffa gli ri-» spose: lo sono donna e cristia-" na, o mio signore, e la totale nu-» dità mia mi sforza a tenermi ce-" lata lungi dal vostro cospetto. " Prestatemi il vostro mantello, se n desiderate che mi faccia innann zi. - Il palatino le gittò il ve-» stito e gridò con istupore: Ahi " misera! non hai in questi luo-" ghi nè vesti nè nudrimento? ---"I miei abiti, ella rispose, sono » tutti logori, ed altro cibo non » traggo che dai vegetabili della n foresta. Siftredo avendo conti-" nuato ad interrogarla, ella sog-» giunse : Dimoro in questi luoghi и da oltre cinque anni , questo fann ciullo è mio figlio; suo padre .... » Iddio sa che la m a bocca fu sem-" pre straniera alla menzogna; ed no, siguore, io sono quella sfortun tunaia Genovesta, la qualo usci. n giovane e domandata con pom-" pa, dal palagio dei duchi di Bra-" bante, per isposare il palatino di n queste contrade. A tali nomi di n Genovesta e palatino, Siffredo

" riconobbe la sposa. Gli uffiziali " del suo rgnito ed alcuni veochi " servitori della principessa la rico-" nobbero tosto ad una cicatrice o che aveva in tronte, non che aln l'an-ilo conjugale cui areva con-" servato ". Il palatino non potè dubitare che una conservazione sì stupenda non fosse miracolosa; ahbracciò con tra-porto la sposa el il figlio, e comando di portarli sopra una lettiga al castello. In questo mentre Golo essendosi presentato, mancò poco che uon fosse fatto in pezzi dai circostanti. Siffiedo lo fece squartare da quattro tori indomiti. Genovefta volle che nel sito, dor'era stata trovata fosse eretta una cappella alla Madonna. Il palatino v'acconsenti e fece costruire Frauenkirchen, di cui le ruine esistono ancora ed attirano molti pellegrini. L'autore della Statistica del dipartimento del Re-no e Mosella (Masson) ne parla come chi veduti abbia que' luoghi: " Il lago, egli dice, dove il perfido » castellano ordinò di precipitare " Genoveifa, è nelle vicinanze; il " paese ha portato il nome di Pe-" lentz ( Palatinato); si ravvisano n ancora le ruine d'nn vecchio pan lazzo: ma il luogo, dove si vede " la cappella, non è più una rasta " foresta; ora è una campagna fern tile e coltivata. La cappella è sin tuata sopra un'eminenza: essa fu n quasi totalmente distrutta, dun rante la guerra. Sull'altare guan sto si vede ancora la storia di Gen novesta rozzamente scolpita e le " tombe di Genovessa e di Sigifre" do, in che si era frugato". Esiste in francese una Storia di Genoceffa di Brubante, del gesnita Cerisiera, Parigi, 1647, in 8.vo, la quale è stata poi ri eduta e corretta dall'abate Richard. Duputel e Luigi Dubois hanno pubblicato ognuno un romanzo su tale argomento, in 8.vo. 1805, e 2 vol. in 12, 1810. Cerisier, D'Aure, Cornelio Blessebois, la Chaunée, Cicile hume fiatto di tale commorate atrai, il soggetto di tragedae e di drami. Il tedesco Tieche ha trattao anche igi tale soggetto nella sua tragedat di Genoretta di Braussto, opera, di cui la baronessa di Stali fa un gianto encomio (Intil Alemana tom. Il pag. 2(g). Un gratino romanzo di Berguiu, parecchi monti i pupi di stato più hattone menti, i quali destato più hattone menti, i quali destato più hattone se, che non offrano versitimgilana.

GENOVESI (ANTONIO), nnodel filosofi italiani più ragguardevoli, nacque il primo di novembre 1712, a Castiglione. presso Salerno, nel regno di Napoli. Fino dall'età più ver le apparvero in lui molto spirito e straordinari talenti: dope l'istruzione preliminare quale peteva esservi nel suo villaggio, fu obbligato da suo padre ad applicarsi allo studio della teologia colastica e ad abbracciare la condizione d'ecclesiastico. In breve si levò sopra tutti gli altri in quella pratica dell'argomentazione, che si prende troppo spesso nelle sensle per l'arte del ragionare : per altro essendosi invaghito d'una giovane, si proponeva di sacrificarle tutto il suo sapere teologico ed i progetti di sno padre. Questi, accortosene, lo rilego in un villaggio, dove trovo nn prete, che lo diresse un po' meglio nella sua corsa. Scomunicato dall' arcivescore di Conza per aver recitato in una commedia, ritornò a Gastiglione; ina avendo trovato la sua bella maritata, rivestì la sottana e si fece prete, a Salerno, nel 1756. Le sue cognizioni ed il ano apirito gli meritarono la protezione dell'arcivescovo di quella città, il quale gli conferì la cattedra d'elognenza nel suo seminario. In quell'epoca Genovesi non era che un teologo della scuola; nondimeno un dotte

GEN do deliberato d'aprirne una, si fece eleggere professofe straordinario di metafisica nell' università er farsi congecere dal pubblico. Non appena fu udito, che tutti gli alunni di quel tempo accorsero al- . la sua senola. Egli si era formato metodi particolari in tutte le facoltà che costituiscono l'intero corso della filosofia: i suoi primi saggi lo condussero a pubblicare in latino i suoi Elementi metafinici, di cui il primo volume comparve nel 1743, in 8.vo; indi la sua grande Logica, intitolara: Elementorum artis logicocriticae libri quinque, in 8.vo, 1745. In tali due opere aveva, per così dire, fuso ed amalgamato le teorie ed i principi di Baccone, di Cartesio, di Leibnitzio e di Locke ; e, siccome aveva sostituito il dubbio filosofico alla credenza antomatica, le osservazioni della natura alle speculazioni della sonola, la ragione all'autorità, queste cose bastarono per farlo denunziare come eretico o almeno come irreligioso, Egli sarebbe stato sagrificato, se l'arcivescovo di Taranto, Galiani, grande elemosiniere del re e gran maestro dell'università, non l'avesse sestenuto. Mal grado tale proterione, Genovesi durò fatica ad essere eletto professore d'etica o di filosofia morale: ma non gli potè riuscire di esser fatto professore di teologia, di cni ambiva gli onori ed i privilegi; ed è notabile che alla fine venne an'erizzato per parte di Brancone ministro del re, a stampare i suoi scritti teologici, ma con divieto di professarli in cattedra. La guerra ingiusta ed ostinata, cho provò per tale opera, lo distolie da quell'aringo pericoleso e lo rad-dusse in quello della filosofia pura-

mente razionale. Continuò dunque

a pubblicare i suoi Elementi met:-

fisici, cui estese fino a 5 vol. in S.vo.

ma provava altresi ad ogni pubbli-

cazione le censure e le contraddizioni dei partigiani della pratica

453

ecolesiastico suo amico gli fece scorgere che al di la della siera scolastica v'era un altro mondo più esteso, più interessante, più reale. Genovesi entrò in tale nuovo moudo intellettuale, mediante la lettura di alcuni romanzi; da essi s'innalzò allo studio della storia, lesse avidamente le vite di Plutarco, cercò da ogni parte libri, giornali, lumi, e, passando da una ricerca all'altra, si spianò nna nuova strada tra le opinioni e gli errori : alla fine conobbe Leibnizio e Locke. Con la speranza d'istruirsi ancor meglio, si recò nella capitale del regno; e non avendo tutti i mezzi necessarj per sostenervisi, prese il partito d'esercitare la professione d'avvocato Ma non potè avvezzarsi alla pratica fastidiosa ad essa inerente e sucrificò in breve la speranza della sua fortuna al piacere delle sue meditazioni e de suoi studi. Si perfezionò nella conoscenza della lingua greca e di molte lingue viventi; vide, udi tutti i professori più celebri dell'università di Napoli. e s'accorse presto dell'imperfezione della pubblica istruzione. Mal grado i progressi che la filosofia aveva fatti al-lora nell'Europa incivilita, il regno di Napoli si trovava in uno stato pre-sochè retrogrado o almeno stazionario Non era sprovseduto d'uomini di talento, ma ad essi mancava quella istituzione liberale ed ardita, che sola poteva farli andar del pari coi Inminari europei. Questa cosa Genovesi conobbe e risolse di terminare la sua riforma per intraprendere quella de suoi concittadini. Di tatti que', che tentarono d'illuminare il loro paese, ninno riuscì meglio di lui in tale disegno generoso. Quantunque esistesse a Napoli un'antica nniversità, cui molti dotti e letterati hanno resa celebre, gli allievi solevano fare i loro studi nelle senole private. Genovesi, avenscolastica. Si distinguevano tra essı il cardinale Spinelli, arcivescovo di Napoli, ed un corto abate Magli, cni Genovesi volse in ridicolo in alcune lettere intitolate: Lettere od un amico provinciale. Mal grado tali dispiacenze continue, Genovesi ottenne l'approvazione e la stima di Benedetto XIV, di parecchi cardinali e di tutti i dotti, che tiorivano in quell'epoca nell'Italia. Di tal numero era Bartolomeo Intieri, fiorentino, il quale, avendo fatto un lungo soggiorno a Napoli, amava quel paese come il sno proprio. Quest' uomo, non meno chiaro per la sua filantropia che per le sue utili cognizioni, era ancora più stimabile per l'uso, che faceva delle sue ricchezze. A lui deve l'Italia la prima cattedra d'economia politica; la fondò a sue apese, con l'autorizzazione del governo, nell' università di Napoli, sotto gneste tre condizioni, che le lezioni fossero insegnate in italiano; che Genovesi fosse il primo professore che vi leggesse; e che dopo la morte di questo dotto nessun religioso gli potesse succedere. Genovesi aperse il corso delle sue lezioni di commercio, o d'economia politica, ai 5 di novembre 1754. La riuscita ne fu sorprendente : la novità e l'interesse del soggetto . la maniera eloquente ed amena del professore attirarono alla sua scuola una moltitudine di uditori ed un gran movimento impressero nelte menti in Italia; dovunque non si parlava che di agricoltura, di economia di commercio. Per soddisfare ancora meglio l'avidità del pubblico, Genovesi stampò non soo le sue Lezioni di commercio, o di economia cicile, in a volumi in 8 vo. una altresì nel 1757 la Storia del commercio della Gran Bretagna, per Giovanni Cary, eni aveva fatto tradurre da Pietro Genovesi, suo fratello, 5 vol. in 8.vo; e nel 1564 il Corso di ogricoltura di Cosimo Trin-

ei, amendue tali opere arricchite delle sue note e di preliminari discorsi. Le sue Lezioni di commercio sono indubitatamente l'opera più interessante di tutte quelle, che aveva fin allora pubblicate. Vero è che vi si trovano alcune imperfezioni di metodo ed anche di teoria; ma tale opera contiene verita importanti in og ni genere d'amministrazione pubblica ed una buona applicazione dell'analisi a ricerche, che non erano etate per anco profondamente esaminate. Da ultimo è il primo libro, che in ltslia e particolarmente nel regno di Napoli abbia fatto sentire l'inteteresse e l'amore dell'economia politica: scienza, cui nello stesso regno Antonio Serra aveva in vano concepita ed esposta fin dall'anne 1615 e che Broggia aveva poi applicata a molte parti dell'amministrazione pubblica. L'esito felice di tale corso di lezioni, pubblicate in italiano, indusse Genovesia fare un codice compiuto di filosofia nella stessa lingua. Era uso allora in Italia e principilmente a Napoli, d'insegnare tutto in latino, il che diveniva ostacolo ad imparare per quelle classi, a cui tale favella non potera essere famigliare; ed il popolo napoletano aveva bisogno d'imparare pincelle qualunque altro. la tale epoca comparvero in italiano le Meditazioni filosofiche di Genovesi sulla religione e la morsle, pubblicate nel 1758, e le Lettere accademiche sull' utilità delle scienze e delle arti, contro 0. G. Rousseau, stampate nel 1764. Alla fine intraprese di rifondere tutte le sue opere latine, di migliorarne la forma e di dar loro un aspetto originale il più interessante. La prima, che pubblico, fu la sua Logica per giocanetti, in 8 10, 1666, divisa in cinque parti, cui chiamava emendatrice, incentrice, giudicatrice, ragionatrice ed orlinstrice. Tale logica lascia alcuna cosa da desiderare per quanto riguarda la generazione e la meccanica delle idee; ma in generale vi si trova molta dose di spirito e d'srditezza, e sovente l'antore fa balenare lampi, che, comunque rapidi, fauno scorgere la densità delle tenebre, in cui il comune degli nomini era ancora avvolto. Furono fatte parecchie edizioni di tale operetta; alcune sono corrette ed aumentate dall' autore medesimo; ma ve ne ha altre, pellequali i passi più arditi sono stati recisi. L' soprattutto notabile il capitolo, in che l'autore insegna a giudicare dal fatto e dal diritto, e l'ultimo, che contiene le sue Considerazioni sopra le scienze e le arti. Nello stesso anno pubblicò un Trattato di scienze metafisiche, in 1 volume in 8.vo, diviso in tre parti: nella prima dà un saggio della cosmologia; nella se conda della teologia, ma da filosofo cristiano, e non da teologo scolastico; e nella terza espone i veri principi dell' antropologia, o della meccanica fisica e morale dell' nomo. Si era appieno convinto del vnoto e della utilità dei libri de' metafisici ; e si era quasi betfato di sè ste so in alcune delle sue lettere, risovvenendosi de' suoi Elementi metaficici. In tal guisa riducendo in poche pagine quanto vi era di meglio ne suoi scritti precedenti ed agginngendovi quanto vi aveva ammesso di buono, indicò che si doveva disprezzare tutto il rimanente. Alla fine fn stampata nel 1767 la Diceorina, o la scienza dei diritti e dei doveri dell' nomo, cni l'antore non ebbe tempo di terminare. In tutte le sue opere e principalmente nelle sne Meditazioni e Lettere regna nua certà affettazione nello stile, la gnale denota che, quantunque l'autore avesse letto molti libri italiani, non aveva acquistata quella facilità, che nasconde ogni sforzo dell'arte. Nondimeno vi si trovano

455 bene esposti i sistemi e le idee dei più celebri filosofi e particolarmente di Leibnitzio e di Vico, cui teneva in gran pregio; vi si trovano altresì i più grandi principi della morale sociale e soprattutto dell'amore più sublime della patria. Dopo tanti utili lavori Genovesi era divenuto rispettabile per quelli stessi che non l'amavano. Allorchè dopo la soppressione dei gesuiti si trattò di chi si dovesse loro surrogare nell'insegnamento pubblico, il governo consultò Genovesi : il filosofo suggeri di sostituire alle cattedre scolastiche scuole di matematica, di fisica, di storia; egli ne propose una per la spiegazione degli Uffizi di Gioerone. Fino dal principio del 1765 si era accorto d' una malattia organica del cnore, che si annunziava con pulsazioni straordinarie di questo viscere; ma non cessò mai d'insegnare e di sorivere fino all' estremo suo giorno: prima di morire, ebbe la dolce soddisfazione di vedere co' propri occhi l'intero esito delle sue fatione. Dopo Telesio e Campanella ninna souola aveva avuto a Napoli più credito e celebrità che quella di Genovesi. Allievi, dotti, personaggi illustri, siccome il principe di Brunswick, l'arcivescovo Galiani e molti altri intervenivano con sollecitudine alle sue lezioni, e dopo di averlo udito non si poteva a meno d'adottare lo sue idee e di seguire le sue massime. Esponeva le cose le più astratte nel modo più gradevole ed in uno stile pressocliè poetico; il che caratterizzava particolarmente quest nomo insigne e gli dava tanto impero sull'immaginazione quanto sulla ragione dei suoi discepoli. Siccome Pitagora e-ra stato l'istitutore della Magna Grecia, egli lo fu di tutto il regno di Napoli. Si può dire che quanto la filosofia e la politica hanno prodotto di meglio dopo di lui in quella parte dell' Italia, è dovuto alla

influenza della sua scuola. Alla fine questo filosofo, amato e rispettato da' suoi concittadini e dagli stranieri, dividendo le ultime sue ore tra i dolci discorsi de' suoi amici e la lettura del Fedone di Platone, soggiacque ad un' idropisia, ai 22 di settembre 1760, in età di circa 57 anni. Dalla natura aveva sortito una statura alta, un'aspetto bellissimo, una sanità robusta e maniere tutte decenza ed amenità. G. M. Galanti, uno de' suoi allievi più chiari, gli ha tessuto un Elogio storico assai esteso, di cui abbiamo fatto uso in questo arti-

S-r. GENSERICO, re dei Vandali. nella Spagna, nato a Siviglia nel 406, successe a suo fratello Gonderico, quantunque fosse picciolo e zoppo, e suo fratello avesse figli. Ma aveva acquistata una grande antorità sui soldati e si era fatto fin da giovanetto gran nome di valore, la prima di tutte le qualità agli occhi de' barbari. Bonifazio, governatore d' Africa e che voleva rendervisi independente da Roma, invitò Genserico a lasciare l'incerto sno stabilimento di Spagna per andarne a fondar nno più ricco e più esteso nelle belle regioni, cui governava e che aveva in animo di sottrarre al giogo dei Romani. Il re dei Vandali vi acconsenti con gioja, raccolse il suo popolo in numero di ottantamila persone, tragittò lo stretto con le navi, che Bo nifazio gli gveva inviate, sbarcò nel mese di maggio 428 e prese possesso delle tre Mauritanie, le quali, in virtà dell'alleanza contratta, cedute gli furono in assoluta proprietà. La pace non regnò lungo tempo tra un ribelle ed un bar-baro, i quali avevano avute da principio interessi comuni da difendere ma che nella loro ambizione manifestarono in breve viste diverse Boniforio, delnie nella sua, si

riconciliò con l'imperatore e premise di riparare al male, che aveva commesso. Proferse a Genserico i meszi di conquistare tutta la Spagna; ma questi, astuto quanto il suo antico complice, gli significò che avrebbe conservato con la forza quanto dal tradimento teneva, " La gnerra proruppe tosto e fu orribile. Genserico, feroce per natura ed in oltre offeso, entrò nelle provincie romane e vi mise tutto a ferro e a fnoco. I suoi soldati, ariani al par di lui, odiavano a morte i cattolici ed alle stragi univano i tormenti. La più ridente regione dell'universe, la più fertile e la più popolosa fu presto conversa in un deserto. Nè grado, nè natali, nè età trovarono grazia presso quei enori spietati. Essi caricavano di pesi enormi le donne più delicate e le forzavano a camminare a colpi di frusta o di pungoli; strappavano i fanciulli dalle braccia delle madri per ischiacciarli sotto ai piedi. Genserico, poich'ebbe saccheggiato e devastato tntte le campagne, s'impadront di tutte le città, eccettoche di Cirta, d'Ippona e di Cartagine. Bonifasio, ridotto alla disperazione, arrischiò una battaglia con forze infinitamente inferiori; fu disfatto e costretto a chindersi in Ippona, città forte, cui il vincitore assediò indarno per quattordici mesi. L'anno seguente Bonifazio ricevè da Oriente un forte soccorso, che lo mise in grado di battere la campagna e di prendere l'offensiva. Assali Genserico, e fu battuto questa seconda volta più compiutamente ancora che la prima. Gli abitanti d'Ippona, shigottiti della sua diefatta, abbandonarono la città, che avevano sì valorosamente difesa l'anno innanzi. I Vandali vi entrarono soltanto per darla alle fiamme. Genserico era abbastanza bnon politico per non laseiarsi abbagliare da trionti, cai

doveva soltanto al terrore, che inspirava. Non fu restio alle proferte di pace, che gli fecero i Romani. Col trattato, che fu sottoscritto agli 11 di febbrajo 450, i Romani gli cedevano la proconsolare, ad eccezione di Cartagine e del suo territorio; la Buacena e quanto ave-va conquistato nella Numidia: a tali condizioni egli promise, con ginzamento, di nulla intraprendere contro il rimanente dell' Africa; e per pegno della sua parola diede suo figlio Unnerico in ostaggio. Tranquillo possessore delle più belle regioni d'Africa, Genserico le governò con vigore e severità. Giudicò la severità necessaria alla sua propria sicurezza ed alla quiete de suoi stati, cui minacciavano di turbare ad ogni istante le dispute religiose, si forti e si frequenti in quel secolo sciagurato. Ma si vedeva di mal animo privo del possesso di Cartagine, capitale del paese, di cui era padrone. Il trattato non gli fn ostacolo: se ne impadron) per sorpresa si 19 di ottobre dello stesso anno: e quella città famosa, di cni la conquista aveva costato tanto sangue ai Romani e ch'essi possedevano da 585 anni, passò senza difficoltà in potere dei Vandali, Genserico, quando entrè in essa, proibì la strage ed il saccheggio; ma voleva in tal guisa riserbare a sè solo il diritto di disporre degli abitanti e delle loro sostanze. Si fece recare quanto possedevano d'oro, d'argento, di gioje e di preziosi arre-di; e, poichè gli ebbe interamente spogliati di tutto, rilegò gli uni nel deserto e fece imbarcare gli altri sopra vascelli sdruseiti e prossimi a far naufragio. Alcuni di que' miseri gli si buttarono a'piedi, gridando mercè! » Ho risoluto, rispose loro corrucciato, d'esterminare la vostra nazione tutta intera". La caduta di Cartagine rimbombo in tutto l'universo e gli

avanzi di quella città opulenta copersero in aloun modo la superficie dell'antico mondo. Genserico aveva tre figli, Unerico, Gentone e Teodorico, ai quali cesse le migliori terre della sua nuova conquista: divise le altre fra i suoi duci. Allora fu che, invincibile credendosi e superiore alla fortuna, si lasciò inebbriare d'adulazioni ed assunse il titolo di Redella terra e del mare. I conquistatori, che vogliono formare uno stabilimento durevole, pensano d'ordinario a fortificarvisi in mode di non aver che paventare. Per effetto d' una politica tutta contraria Genserieo fece smantellare tutte le città d'Africa, per timore che i Romani, se volessero ricovrarla, non trovassero nelle piazze forti baluardi contro i suoi eserciti, e che i popoli, malfermi nella sua obbedienza, non vi cereassero un asilo centro la sua tirannia. Tale condotta, la quale parve allora molto saggia, cagiono in seguito la pronta e totale ruina dell'impero dei Vandali. Niuna piazza fn iu grado di fermare Belisario, come ei sbarcò in Africa Genserico, padrone di Cartagine, pensò di trarre partito dal porte vantaggioso di quella città: fece compra di havi, ne costrusse di nuove, arrolò marinai stranieri, esercitò le sue truppe alle operazioni del mare; in somma creò in pochissimo tempo una flotta formidabile e capace di portare al di là de' mari il terrore delle sne armi. Per prime esperimento delle sne forze marittime fece uno sbarco in Sicilia, desertò il paese ed assediò Panormo (oggigiorno Palermo). Una spedizione più importante fermò ben presto la sua attenzione e colmò i suoi voti; ecco in quale occasione: Massimo, snecessore di Valentiniano 11, chi aveva spento, avea costretto Eudossia, vedova di esso, a sposarlo : costei, per liberarsi de!

tiranno cui abborriva, non esitò di ricorrere a Genserico e gli scrisse, pregandolo » di venire a liberarla " dall' orrenda cattività nella quan le gemeva, forzata essendo di ri-» cevere gli amplessi d'un mostro n ancora lordo del sangue del sno " sposo". Genserico non istette in forse, promise di francarla. Salpò con un oste potente e sbarco alla foce del Tevere. Il codardo Massimo, udendo tale novella, si sgomentò a tale, che, fuggendo dal suo palazzo, si accingeva a partire dalla città: ma uno de'suoi propri soldati, mosso a sdegno da tale viltà. lo trafisse con la spada. Tre normi dopo, Genserico entrò in Roma, che non gli oppose resistenza nessuna. Il papa S. Leone gli andò incontro ed ottenne la promessa che risparmiato avrebbe gli abitanti e le case. Il sacco per al-tro durò 14 giorni ed il bottino fu immenso. Tutti i tesori del palazzo, gli arredi preziosi, i vasi d'oro e d'argento delle chiese e dei privati, le ricchezze, accumulate nella capitale del mondo, divennero preda de ladroni. Una delle loro navi, carica di statue greche e di vasi antichi, fu inghiottita dal mare con le sue ricche spoglie. Portarono via fino il coperto del tempio di Giove Capitolino, che era di rame finissimo e dorato ad una grande grossezza. Le spoglie del tempio di Gerusalemme, cui Tito aveva fatto condurre a Roma, furono trasportate in Africa. Tra gli abitanti dei due sessi, i Vandali portarono via quelli, di cni la gioyentù o l'industria davano speranza di maggior copia di piaceri o di profitti. Eudossia stessa, che gli aveva chiamati, non fu salva dalle loro violenze: ella fu condotta in cattività co snoi figli e tenuta chiusa per più anni in istretta prigione a Cartagine. Sotto coloro di reclamare i beni di Valentiniano, ch'egli riteneva contro

il diritto delle genti, Genserico infestava ogni anno i lidi di Sicilia e d' Italia. I pretesti non mancano mai nè ai pirati, nè ai conquistatori per inorpellare le loro conquiste e le loro rapine. La guerra ed il saccheggio erano divenuti il primo bisogno di costui. Ogni anno s' imbarcava in primavera per andare a portare la desolazione ora sopra una spiaggia, ora sull'altra, ardendo le città e traende gll abitanti in ischiavitù. Un giorno che usciva dal porto di Cartagine, il pilota avendolo richieeto da qual parte dovesse girare, Dalla parte dei popoli che Iddio vuol punire, rispose Genserico, il quale senza avvedersene si fece ginstizia, riguardandosi come il flagello, di cui la Provvidenza si valeva per punire ed umiliare i mortali. Allorchè ne'lidi d'Oscidente non trovò più adescamento la sua enpidigia, volse le sue mire ed i suoi guasti su quelli d'Oriente. Leone, che regnava allora a Costantinopoli, lo l'ece minacciare di una vendetta strepitosa, ove non cessasse le sue piraterie. Gli andrò incontro, rispose il fiero Vandalo: e in in pari tempo inviò tutti i suoi corsari a desolare le spiagge della Tracia, quelle d'Egitto, dell'Asia minore, ed a portare lo sgomento fin dentro la capitale. Leone, irritato all'ultimo segno di tant'audacia, giuro di punirne l'antore, raccolse tutte le sue forze di terra e di mare, allestì una flotta di cento tredici galere, sn eui imbarcò centomila soldati e della quale conferì per sna sventura il comando a Basilisco, fratello dell'imperatrice. Un armamento sì formidabile deveva schiacciare Genserico; lo fece almeno tremare. In mancanza della forza, questi ricorse all'artifizio ed al tradimento. Basilisco aveva già sbarcato parte delle sue truppo a Tripoli e marciava alla volta di Cartagine,

allorchè si fermò ad un tratto, tornò indietro ed accordò una sospensione d'armi. I presenti e le promesse di Genserico erano di ciò cagione. In questo mezzo il re dei Vandali fece armare a guisa di brulotti tutte le navi, che aveva nel porto di Cartagine, le fece condurre durante la notte in meszo alla flotta romana, la quale in pochi istanti non presentò più che un immenso oceano di fuoco: nel disordine dell'incendio Genserico piombò sulla parte dell'esercito che era sbarcato, e la taliò a pezzi. Tale fu l'esito dell'ultima spedizione dei Romani contre di lui Nè Leone, nè verun altro imperatore osò più assalirlo. Zenone, che successe a Leone, gli chiese la pace; essa fu sottoscritta nel 475. Genserico visse ancora due anni e morì nel 477, in età di anni settantuno, dopo cinquanta di regno, colmo della gloria dei conquistatori, cioè coperto del sangue dei popoli e segno alla maladizione de'enoi contemporanei. Fu senza dubbio il principe più grande del suo secolo; vincitore in tutte le battaglie dove si trovò in persona, creatore d'una marineria formidabile, padrone di Cartagine e dell' Africa, fondatore d'nn' impero; non meno fermo nel governo de suoi stati che abile a perturbare quelli de'suoi nemici; ma crndele e feroce mirava con occhio di compiacenza le lagrime ed il sangue. Dopo d'essersi consolidato mediante la guerra, lasciò il suo regno potentemente raffermo per la pace, e morì, se non scevro da rimorsi, almeno senza enrhamento, in seno d'una famiglia numerosa e sommessa. Non era meno crudele in casa sna che fuori. Essendosl immaginato che sua nuora volesse avvelenarlo per regnare un po' più presto, senz'altra informazione, le fece mozzare il naso e le orecchie, e la rimandò al re Teodemero, suo padre. Il nome di Genserico fu lungo tempo un oggetto di spavento tra i popoli d'Occidente; e quello della sna nazione è ancora oggigiorno sinonimo di barbaro, nemico delle arti e dell'umanità. M ma Deshoulières ha fatto una tragedia di Genserico.

G-s. GENSFLEICK, V. GUTTEMBERG.

GENSONNÉ (ARMANDO), nato a Bordeaux ai 10 d'agosto 1758, corse l'aringo del foro nella sua patria con abbastanza buona riuscita, tenne le parti della rivoluzione come i più de' giovani dell' età sna e della sua condizione, e fu membro del tribunale di cassazione, quando venne foudato. Come accadde l'elezione dei deputati alla seconda assemblea nazionale, Gensonné ottenne facilmente il suffragio de' suoi compatriotti. Egli formò fin da quel momente in un coi suoi colleghi, Guadet e Verguiand, nna specie di trinnvirato bordele+ se (V. GUADET e VERGNIAUD), conoscinto setto il nome di fazione della Gironda o dei Girondini : partito sciagurato, il quale dopo d'essere stato la causa principale dell'intera distruzione della monarchia, doveva perire in brete anch'esso nel più deplorabile modo. La popolazione di Bordeaux, che nel momento, in cui scriviamo, moatra tanto affetto al governo monarchico sotto i suoi re legittlmi, manifestava allora idee affatto prossime al sistema repubblicano. Fidanzati in tale assentimento, que'deputati o almeno i tre deputati, che abbiamo nominati ed ai quali devesi agginngere un altro de' loro colleghi, per nome Grangeneuve, giurarono di stabilire tale sistema e provarono con la loro condotta che volevano esservi fedeli. Il commercio delle Colonie e particolarmente di S. Domingo faceta la prospe-

rità di Bordeaux. Prima di essere

deputato. Gensonné avevá indirizzato all'assemblea costituente, in nome dei Bordelest, uno scritto, pel quale pretendeva di provare che l'independenza degli nomini di colore non poteva che essere favorevole alle Colonie. Tale opinione. che fu citata nell' assemblea costitueinte, quando essa si occupava della loro sorte, contribuì molto alle determinazioni tuneste, cui ella prese su tale oggetto importante. Prima d'appartenere all'assemblea legislativa, Gensonné, in e-ecuzione d'un decreto de l'assembres costituente, era stato invisto nei dipartimenti dell Ovest per esaminare lo spirito degli abitanti intor no alla muova costituzione civi!e del clero. I'gli feçe il suo rapporto all'assemblea legislativa nei primi giorni deila sua apertura e dichia rò che quasi nessuno riconosceva i preti, che avevano prestato giuramento a tale costituzione, facendo presente che sarebbe stato imposaihi e di farla adottare. Mal grado tale dichiarazione, Gensonné prese parte a tutte le disposizioni di rigore a tutti gli atti tirannici, di cui i sacerdoti fedeli rimasero vittime. Fu membro del cemitato diplomatico, oui l'assemblea legislativa creò pure nel suo sene, come uno de' mezzi espedienti a rovesciare l'antorità reale e che di fatto vi contribuì molto. Onesto deputato discuteva con arte bastante e sosteneva con pervicacia le opinioni, eni voleva far trionfare. Motteggiatore ed irritabile, coglieva a proposito i mezzi, che producono buon effetto in una grande assemblea, ed ottenne in tal guisa un certo ascendente. Fu desso, che in nome del comitato diplomatico propose un decreto d'accusa contro i due principi, fratelli del re, il principe di Condé, il visconte di Mira-beau ed il marchese di Laqueille. Tale decreto fu emanato il 1.mo di gennajo 1792, d'unanime consenso:

non vi fu una sola opposizione diretta. Dopo tale vittoria Gensonné, d'accordo coi deputati del sno partito che formavano allora la fazione veramente repubblicana, continnò ad adottare intte le disposizioni, che potevano provocare alla guerra. siccome interpellazioni all' imperatore d'Alemagna, continue oppugnazioni contro i ministri del re e saprattutto contro il pacifico Delessart ( V. Brissor. ). Pu Gensouné che, pur sempre in nome del comitato diplomatico, presento ai 21 d'aprile 1:02, in una tornata della sera, il testo del decreto che dichiarava la guerra all'imperatore di Germania, come sovrano d' Austria, di Boemia e d'Ungheria. Tale risoluzione, a cui tennero dietro tanti disastri, fu vinta pressochè di unanime consenso : sette deputati soli la combatterono. E notabile però che il partito di Robespierre rigettò la guerra: e da ciò prese occasione d'aggredire il partito dei Girondini, ai quali uopo fu in breve il difeudersi contro tali muovi avversari: Geosonné, Gaudet e Brissot furono i primi ad essere bersaglio dei dardi di quel partito. Allera impiegarono ogni loro mezzo per conservare in loro favore l'opinione popolare, immaginarono mille artifizi per esaltare le passioni della moltitudine. Appena la gnerra fu rotta che adopetarono di far credere all'esistenza, in Parigi, d'un comitato austriaco, nel quale implicarono i loro avversari, i reali di tutti i colori. Vociferarono che d'accordo con la corte esso comitato intendeva ad operare la controrivoluzione ed a far arrivare l'esercito dell' imperatore in Francia Gensonné s'impegno di provare la realtà del progetto; ma non fece che ripetere gli articoli delle gazzette, che erano composti dai suoi anici e da lui stesso. Volle far decretare un atto d'accusa contro de Montinorin e Bertrando de

CEN Moleville, ministri del re; ma allora gli ando fallita la cosa. Dopo gli avvenimenti sediziosi dei 20 di giugno 1792 oppugnò fortemente de la Payette, il quale domandavache gli autori di quella giornata fossero puniti : nondimeno siccome Gensonné ed il suo partito paventavano soprattutto Danton e Robespierre, furono d'avviso per un momento di riconciliarsi con la corte, ed impiegarono, per far giungere le loro proposizioni, un pittore, per nome Boze, che vi aveva accesso. Gensonué fu quello, che stese la memoria, cui esso pittore presentò a Lnigi XVI; ma siocome auzi tutto i Girondini volevano dominare, le loro proposizioni non furono accettate: allora essi si unirono inomentaneamente al partito, ohe cercava, come essi, di rovesciare il trono, con mire però diverse e che vi riuscì in effetto. Dopo i 10 d'agoeto 1703 Gensonné tece determinare le attribuzioni del consiglio provvisorio, sostituito al governo del re, e parve allora un po meno violeoto. Bisogna usare a tale partito la giustizia di dire che i più degli nomini che lo componevano avrebbero voluto impedire le atrocità, di cui le fazioni di Robespierre e di Danton si resero colpevoli, e soprattutto strappare il potere a quella comune sanguinaria, che antorizzò ogni attentato o piuttosto li diresse tutti ella stessa, Gensonné fece dichiarare la municipalita di Parigi mallevadrice della sicnrezza delle persone e delle proprieta, e pubblicare un decreto, obe determino le regole a chi le autorità di tal fatta dovevano attenersi, tanto a Parigi quanto nel rimanente della Francia: ma non vi si badò. Fu lo stesso Gensonné che baudir fece, dovesse ogni cittadino aver sempre indosso una carta di sicurezzo, sotto pena di essere arrestato. Rieletto deputato alla Convenzione dal dipartimento della Gironda, si di-

chiard allora francamente repubblicano; ma fu quasi subito assalito nel più violento modo: veone accusato di aver avuta parte nelle distribuzioni di denaro, fatte dal ministro Narbonne, e di avervolnto patteggiare con la corte. Dal canto suo egli respinse i suoi avversari con molia forza, e non cosso di chiedere, d'accordo co' suoi amici, la punizione dei delitti commessi ai a di settembre e de quali erano colpevoli Danton, Tallien ed altri deputati di Parigi. Cerio e che il partito dei Girondini non avrebbe voluto condannare il re; l'idea di si grande oristatto gli sbigottiva; avrebbero desiderato di salvarlo, ma senza esporte a pericolo il loro sistema di repobblica, al quale s' attenevano tenacemente : con tale intenzione adottarono con la massima premura la via dell'appello al popolo che fu immaginata dal deputato Sales ( Vedi tal nome ). Il voto di Gensonné fa per tale appello; ma, vedendolo rigettato, opino per la morte e contro il sospendere l'esecuzione. Si oppose alla lettura d'una memoria del ministro di Spagua, nè volle tampoco che fosse esaminato il gindizio. In questo, si mostrò più implacabile del sno amico Gandet, il quale manifestò diversa opiniene. L'orribile scioglimento di tale processo non acquetò ancora i nemici della monarchia; i più di essi nntrivano un altro progetto che quello di costituire una repubblica; ed altronde il principale desiderio loro era di disporre con esclusiva dell'autorità suprema. Parve nondimeno che Gensonné s'interessasse per la giovane principessa, figlia del re, e per Luigi XVII, suo fratello: chiese che la municipalità fosse mallevadrice della loro sicorezra: ma tale tarda prova d'umanità non valse che a prestar armi a' snoi nemici. Fin d'allora Robespierre perseguitava con un furore estremo

il pertito della Gironda e non cessava di sommovere co'suoi discorsi la plebaglia, che era tutta a sua disposizione, I Girondini avevano anche per avversario Marat, il quale, benchè spregiato nell'assemblea,era però formidabile per la sua au dacia. e Danton, cui perseguitavano indirettamente, denunziando ogni giorno gli sasassini di settembre. Vergniaud, Guadet e Gensonné, i qua-li tutti e tre avevano molto talento, si dividevano le parti in tale terribile lotta, assumendosi di comparire alla pugna alternativamente, sia per l'assalto, sia per la difesa. L' assemblea convenzionale presentava allora uno spettacolo spaventevole. I discorsi più violenti animavano le passioni, già per natura inclinate all' ultima esaltazione: allora le grida, le fischiate, gli applausi, i braco dei deputati e delle tribune facevano rimbombare le volte della sala; e la moltitudine, sparsa fuori, vi rispondeva con veri urli. Mal grado lo sgomento che tale situazione destava, vi si udivano talvolta de' motti abbastanza piacevoli; e questi precisamente facevano più chiasso. Gensonné dipingeva un giorno alla tribuna un quadro orrido delle enormità ch' erano state commesse; e col gesto e con la voce no indicava chiaramente gli autori, allorche nno d'essi grido: » Ma p essi hanno salvata la patria". -a) Sì, rispose Gensonné, come le poche del Campidoglio". È impossibile d' immaginarsi l' effetto che tale sarcasmo produsse: questi ridevano, quelli applandivano; altri fischiavano, o gridavano come forsennati: non fu udito mai un fracasso simile. Gensonné si difese con abbastanza di fortuna fino alla defezione del generale Dumouriez, col quale manteneva particolare carteggio. Ma dopo tale defesione Robespierre lo fece più agevolmente credere un traditore.

In tale circustanza pericolosa av-venne che ai 19 di aprile 1795 Gensonné chiese la convocazione delle assemblee primarie, solo espediente che restasse al sno partito per isfuggire alla proscrizione, di cui era minacciato. Di già, ai primi di marzo, una sezione di Parigi, detta del Buon Consiglio, aveva domandato la loro testa. Gensonné ed i suoi difesi si erano da tale assalto con vantaggio; ma i loro nemici lo ripovarono da l\ a poco. La seconda volta la sezione della Hallo-au-Bled, diretta da Real, fu quella che soffecitò la loro espulsione dal seno dell' assemblea e fece adottare tale sistema di persecuzione dal corpo intero della città, la quale venne in tale qualità a fare alla sbarra la stessa domanda. Gensonné fu messo poi particolarmente in compromesso nel carteggio del generale Miasinski, uno degli ufficiali di Dumouriez, cui il tribunale straordinario, detto poi tribunale ricolusionario, aveva condannato a morte. Una giunta fu incaricata d' esaminare la sua condotta; ed in breve la rivoluzione dei 31 di maggio, tramata contro il suo partito, scoppiò . Egli fu arrestato ai 2 di giugno con molti de' suoi colleghi, tenuto prigione alcun tempo nel Lussemburgo, poi inviato al tribunale rivoluzionario, che le condannò a morte con ventuno de' suoi colleghi, ai 31 ottobre 1793.

1793. B—

GENSSANE (nn), direttore dele miniere di Linguadocca. concessionario di quelle della Franca
cessionario di quelle della Franca
Montpellier, tottivò con hono sito le scionze naturali ed invià all'accademia delle science di Parigi alcune memorie abbastanza intreessanti per far giudicare che
sarebbe divenuto per esa un ntile
cooperatore. Ai 7 di marzo 1275

GEN l'accademia lo creò corrispondente di Hellot e nel 1770 di Montigny. Tra le memorie, cni comunico all'accademia, si citano: I. Descrizione d'un planisfero, quadrante e macchina, per ouvroare gli astri pel meruliano, 1756; II Osservazioni sopra una metrora ignea con forma di cometa, 1738; III Nuova correzione fatta nelle trombe d'aspirazione, 1741; IV Osservazioni sopra un licello formato in modo che le sue parti essenziuli stiano al coperto dal vento, 1741; V Maniera d'adoperare l'acqua per le trombe, 1741; VI Correzione fatta nella tromba a fuoco, 1744; VII Osservazioni sopra le minsere d' Alsazia e della contea di Borgogna: sono esse inserite nella seconda parte della raccolta degli Antichi mineralogisti della Francia, di Gobel, pag. 743 e susseguenti, VIII Storia naturule della procincia di Linguadocca, parte mineralogica e geografica, Montpellier, 1776 e 1777. 2 vol. in 8.vo; IX La geometria sotterranea per la scavo delle miniere, Montpellier, 1776, in 8.ve; X Trattato della fusione delle minie-

GENT (TOMMASO), antiquario inglese, nato in York nel 1691, esercitò la professione di stampatore in Londra ed in seguito nella sna città nativa dove morì nel giorno 17 di maggio del 1978, in età di 87 anni. Egli scrisse tra le altre compilazioni rezzamente stampate, ma ricercate oggigiorno per le particolarità che in esse occorrono, e che inntilmente si cercherebbero in altre opere storiche più considerabili : I. Storia antica e moderna della famosa città di York, in 12; II Storia compendiosa dell' Inghilterra e di Roma. York. 1741, 2 vol. in 12; III Storia antica e moderna del la leale città di Rippon, ivi, 1753, in 8.vo: le prefate tre opere sono in inglese; IV Annales Regioduni Hul-

re mediante il fuoco di carbon fossile,

Parigi, 1770 e 1776, 2 vol. in 4.to.

lini, o Storia di Kingston upon Hull, ivi, 1735, in 8.vo.

GENT. Ved. GENTIUS.

GENTIEN (Pierro), poeta francese, fioriva nella fine del secolo XIII o verso il principio del XIV. Era di Parigi; e Fauchet conghiettura che fosse figlie d' uno dei dne fratelli Gentien, che rimasero uccisi, nel 1304, nella battaglia di Mons-en-Puelle, combattendo valorosamente sotto gli occhi del re Filippo il Bello. Gentien compose un libro in rime, nel quale narra che le dame, le quali volevano accompagnare i cavalieri ne' loro viaggi d' oltremare, celebrarono un torneo per esercitarsi al maneggio dell'armi e contendere in esso il premio del valore. La descrizione di tale festa è occasione al poeta di nominare 40 o 50 dame delle più belle che vi fossero in quel tempo; e Pauchet dice che la sua opera merita d'essere letta più per la memoria delle antiche famiglie, che per l'eccellenza dello stile.

GENTIEN (BENEDETTO), celebre religioso di S. Dionigi, fu dot-tore in teologia. Il sno merito lo fece soegliere dall' università per essere oratore in diverse occasioni solenni, sì negl' affari dello scisma, che per ottenere sollievo ai popoli. Uno fu de' suoi deputati nel concilio di Costanza, in cui si fece distinguere per eloquenza e per zelo. E' principalmente noto, fra gli storici francesi per la sua Storia di Carlo VI, sotto il nome di monaco di S. Dionigi. Almeno le Laboureur, il quale la tradusse e pubblice in 2 vol. in fogl. , a lni l'attribuisce. Sembra moltissimo istrutto de' rigiri della corte d' Avignone e degli affari della corte di Francia. Il suo stile è sempliee. Egli si mostra imparziale; il ch' è saro in na tempo di dissensioni. Non si scorge se apparteneva a niuna delle fazioni d'Orléans o di Borgogna: scritto aveva la preiata storia per ordine e sopra le memorie di Guido de Monceaux e di Filippo de Villette, abati di S. Diopigi, L. Laboureur crede ch'egli fosse padre di Pietro Gentien, prevosto de' mercanți.

GENTIL (LE). Fed. LEGENTIL.

GENTIL (GIOVANNI BATTISTA Giusepre), colonnello di fanteria. cavaliere dell'ordine reale e militare di S. Luigi, nato in Bagnols ai 25 di gingno del 1726, era discendente d'una famiglia nobile e che da lungo tempo faceva la professione dell' armi . Passato essendo nell'India, nel 1752, col reggimento di fanteria di eni faceva parte, Gentil militò con onore sotto Dupleix, de Bussy, Law de Lauriston, de Conflans e de Lally. Contribui ai lieti snocessi delle armi francesi in quella bella regione e fu altresì testimonio delle loro perdite. Poichè gl'Inglesi impadroniti si furono di Pondicheri nel 1760 e demolite n'ebbero le fortificazioni, traversò la penisola onde recarsi presso al generale Lauriston, il qua-le fu obbligato a capitolare vicino a Chandernagor e ad abbandonare altresì quel banco agl'Inglesi. Vedendo gli affari de Francesi assolutamente disperati nell'India, Gentil andò ad esibire i suoi servigi al nahab del Bengala, Myr Cacem Aly Khan, il qual era allora in guerra con gl'Inglesi. La condotta atroce e perfida del principe indiano mosse a sdegno l'ospite suo. Questi espose anche la sua vita per salvare quella di parecchi prigionieri inglesi, ohe vennero in sua presenza trucidati. Nell'istante medesimo si allontanò da quella corte odiosa e si recò presso al celebre Chudiaa ed-dulah, nabab d'Ande

e visir dell'impero mogolo (Vedi GRUDJAA ED-DULAH), Quantunque prevennto in quel tempo contro i Francesi (V. Hastings), quel visir accolse con onore un militare, cui la fama aveva precorso; e lo colmò di benefizi decorosi e pecuniari. Il generoso Gentil impiegò una rendita annua d'oltre 80,000 fr. a sollevare i miseri Francesi, erranti nell'India. Assoldò anche seicento di essi, che formarono un corpo stipendiato dal nabab, in ragione di 76,000 fr. per mese. La sua borsa c la sua casa erano aperte a tutti quei che si presentavano; impiegò pure somme considerabili a comperare oggetti di storia naturale, armi, medaglie dell'India, e 153 manoscritti arabi, persiani, malabari, bengalesi e samskriti, non che una raccolta di circa 500 disegni indiani. Come tornò in Francia, depose generosamente nella biblioteca del re e nel museo di storia naturale tali preziosi acquisti, per cui gl'Inglesi offerto gli avevano 120,000 rupie (300,000 franchi ). La battaglia di Balehchar, data ai 25 d'ottobre del 1764 dal visir contro gl'Inglesi, i quali furono da prima battuti e finirono, rimanendo vittoriosi, ristabilì la pace tra le dne potenze belligeranti. Decorato del titolo di residente francese presso alla corte d'Ande (carica, di cui non volle mai toccare gli emolnmenti), Gentil contribuì molto a quella pacificazione, che avvenne nel mese d'agosto del 1765; e rinsci ancora più utile al suo protettore, il quale attese allora onninamente all'amministrazione e si occupò ad addestrare nella disciplina europea le poche trappe, cui gl'Inglesi lasciato gli avevano. Sì fatti miglioramenti, che divenivano ogni giorno più sensibili, inspirarono idee ambiziose al nahab, ma eccitarono la gelosia degl' Inglesi . Questi impiegarono la loro infinenza onde alloutanar Gentil dalla corte d'Aude : egli chiesto aveva un congedo, poich accompagnato ebbe il nabab nella sua spedizione contro i Rohyllahs ( V. CHUDIAA ); ma da che seppe la malattia del principe, tornò presso a lui sotto colore d'accommiatarsene : gli prodigalizzò le più tenere cure, gli procuré anche un chirurgo francese, che l'avrebbe probabilmente guarito, ma le donne dell'harem ed i grandi della corte scacciarono quell' infedele, di cui nn vere credente accogliere non poteva i soccorsi. Chudjaa soccombeva ai 26 di gennajo del 1775; ed ai 17 di feb-brajo susseguente Gentil ricerè ordine da Assef-ed-dulah di partire diffinitivamente dalla corte: ai recò subito a Chandernagor e non tardò a ritornare in patria, dove arrivò nel 1778. Nell'anno medesimo ottenne il grado di colonnello: ricevuto aveva la croce di S. Luigi fino dal 1771. Tali ricompense, comunque onorevoli, non parvero eccessive agli nomini capaci d'apprezzare il cavaliere Gentil. Oltre gli oggetti preziosi, dei quali qui sopra abhiamo già parlato e cni generosamente depose ne'pubblici istituti, è da sapersi ch'egli aveva in animo d'arricchire la Francia de' montoni del Tibet, i quali danno preziose lane, di che si fabbricano i bei Schall di Kachmyr. Le sei pecore ed i sei arieti, che procurati si era, rimasero uell' isola di Francia; la gazzella, cui aveva pure spedita per la metropoli, arrivò viva nel serraglio di Versailles. Tali atti di vero amore patrio, e 25 anni di militari servigi non lo preservarono dai tristi effetti della rivoluzione. Avendo in quell' epoca lagrimevole perduta la sua pensione che costituiva i soli suoi mezzi di esistenza, scrisse da Bagnols, in cni si era ritirato, all' autore del presente articolo, pel quale conservato avea sempre una tenera amicizia, e gli dipinse

465 la sua situazione con un candore ed una rassegnazione da eroe. Onesti non potè astenersi dal comunicare tale lettera al ministro dell'interno (il conte Francesco di Neufchateau) + nell' istante spedito venne un ordine di pagargli 600 fr., il quale arrivè alcuni giorni dopo che il venerabile e sfortunato vecchio esalato aveva l'ultimo suo sospiro. Egli morì in Bagnols, in età di 73 anni, ai 15 di febbrajo del 1700, in conseguenza d'un attacco di paralisia, non lasciando al figlio suo altra fortuna che servigi troppo dimenticati e l'impotente gratitudine degli amministratori e de' dotti, i quali hanno frequentemente sotto gli occhi numerosi monumenti delle cognizioni e della generosità del padre suo. Il cavaliere Gentil compose: I. Una Storia metallica dell' India, contenente i disegni d'nn numero grande di monete, 1 vol. in fogl., cui avuto abbiamo occasione di vedere più volte e della quale ignoriamo la sorte; Il Una Storia d'll'impero mogolo, tratta principalmente da Périchtah (V. FERICHTAH), adorna d'intagli e de'ritratti de'sovrani, di bella esecuzione, t vol. in fogl.; III Un Compendio geografico dell'In-dia, tratto in grande parte dall'Ayin Akbery ( V. AKBAR e ABUL FAZEL ). con la carta geografica di ciasenn subah o governo : quella del Kaohmyr pubblicata venne dal traduttore del Viuggio dal Bengala a Pietroburgo di Giorgio Forster, Parigi, 1802, 5 vol. in 8.vo ( F. Foasten) Tale traduzione è dedicata alla merporia del cavaliere Gentil; e nella pagina retro della dedicatoria, esiste un breve ragguaglio biografico, contenente una parte dei fatti qui esposti; IV Storio dei Radjah dell'Indostan da Barth fino a Petawah, manoscritto deposto nel gabinetto delle stampe. Si leggono particolarità maggiori in un opuscolo di 24 pagine in 8.vo, pubblicate dal figlio suo, col seguente titolo: Semmario sopra G. B. G. Gentil, antico colonnello di fanteria, ec.

GENTIL (ANDREA ARTORIO PIE-730), bernardino, uno degli agronomi più laboriosi del secolo XVII, pacque (1) in Pesmes, picciola città della Franca Contea, da genitori enesti, ma privi de' beni della fortuna. Mentre compieva gli studi nel collegio di Dole, si legò d'amicizia col priore d'Acey, che l'in-vitò ad andare ivi a passare il tem-po delle vacanze. L'accoglienza, oui ricevè in quella casa, una naturale inclinazione pel ritiro e forse anche la speranza di potere attendere tranquillamente allo studio determinarono la sua vocazione. Vesti l'abite di S. Bernardo in età di dicietto anni e mandato venne a Clairvanz, dove fece il sno noviziate. Scersero più anni senzachè manifeste si facessero le disposizioni particolari di Gentil. Egli adempieva con esattezza i suei doveri di religioso ed impiegava il rimanente del giorno a feggere opere di chimica, di fisica o di storia naturale: ma sembrava che tali letture fessero per lui mene un'ocapazione che un semplice sollievo. Nondimeno uno de suoi superiori, osservato avendo ch'egli s'informeva cen curiosità delle varie pratiche degli agricolteri del cantone, l'elesse procuratore della casa e gli commise la direzione dei poderi, ch'erano dipendenti. Allora applicando all'agricoltura le cognizioni, qui aveva acquistate nelle scienze, e verificando cen meltiplieati sperimenti i metodi, cui aveva immaginati ende trarre un profitto più vantaggioso dalle varie specie di terre, Gentil aumentò in breve tempo le rendite dell'abazia e l'industria del vicinato. Tale ri-

(1) Kel 1725, secondo de Fuschamberg, ma not 1704, se il crole at P. Depard.

sultamento vantaggioso lo fece conoscere, onde fatto venne priore di Fontensi nell'Auxerrois. Egli era allora in età di quesi cinquant'anni e nulla aveva per anco scritto. Nel 1775 compilò il sue primo Saggio d'agronomia, di eui fece consegnare un esemplare a ciascuno dei membri degli Stati di Borgogna, persnadendeli ad assegnare de foudi per istituire dei poderi sperimentali, in cui si potessero fare in grande de saggi sopra i mezzi di risparmiare i letami, migliorare i concimi ed accrescere i prodotti dell' agricoltura. L'opera del monaco Gentil venne ottimamente accelta : si convenne ch' essa conteneva utili viste: lodato fu il suo zelo, ma fatte non gli venne d'ottonere niun seccorse. Varie memorie, curonate dalle accademie di Francia e d' Olanda, accrebbero successivamente la riputazione di esso buon religioso: e quantunque la sua salute, naturalmente dilicata, fosse ancora indebolita dall' età e dall'eccesso del lavoro, sembrava che le ledi, cui otteneva, ammentassere il sue ardore. Buffon (1), che il conesceva già

(1) Buffon aus parlara mai che con si-guardo di quasta rispettabile religioso, 33 il 33 quale seppelti cell'embra del chiastro la-33 ienti degni della più vira leses. Soreste crea-, tare, sempre furteoute nelle sue operazioni 35 chimiche, perch'è indefesso nelle suo ricer-55 che, nulla vedo nella mattra che non possa y con le sue cura valgere a profitta della spese cie umana : egli trarrebbe Cipro e Malaga y da una botte pieca di vino guasto. Si legga 31 nell' opera sua sapra la fermentazione a 32 nelle sua dissertazioni sopra diversi oggetti 32 pieca di prima utilità: ma debbo rispetture il ve-ta modesta di ani anti van comini. , lo modesto, di cui egit vool coprire la soa , rita, il suo nome e le opere sue. 77 l'ingegne e la virtà fessera i soli diritti al-77 le brile abasie del suo ardine, quanto sa-, rebbe potente ogriciorno! e quanti sfortupo lo per le aciense, non caltive con miner ngrania e minor buon gusto la letteratura n che le abbeilhee. Il suo confersare è inge-nguoso e pierante; l'idioma ano è pittore-35 sco a non appartiene che a lui solo. Orga-35 nizzazione vivace, salute frale, anima arden-

n to ecco il sittatte del priore. Una tarno di

per le opere sue, desiderè di vederlo in Monbard e gli fu prodigo de' contrassegni della massima stima. Gentil, unicamente occupato di progetti d'utilità pubblica. era assai lontano dal prevedere i mali, da cui venivano minacciati gli ultimi suoi giorni. La rivoluzione l'esiliò dal chiostro, e quindi rifuggi in Parigi con la mira di rivedere le opere sue e di pubblicarne la sostanza col titolo di picciolo Economo: ma l'afflizione, che il logorava, accrescinto avea le sue infermità, a tale che gli fu impossibile d'attendere a sì fatto lavoro. La pensione, che stata gli era promessa, gli veniva pagata male; i suoi parenti non potevano dargli soccorsi : egli era troppo altero per sollecitarne dalla pietà. Visse per alcan tempo col frutto de'snoi libri; e l'uomo, che tanto avea lavorato per la felicità de' suoi simili, morì in une stato vicino alla miseria e pressochè ignorato in Parigi, nel 1800. Gentil era membro delle accademie di Montpellier, Dijon, Anch. Limoges, e delle società d'agricoltura di Parigi, Nanci, Mans, Mézières e Besanzone. Ordinò in testamento che i manoscritti suoi fossero divisi tra le compagnie dotte, alle quali aveva appartenuto. Ve n' ha parecchi di tal numero, che scritti sono in cifre, e per tale ragione non verranno verisimilmente conosciuti dal pubblico. Le opere più importanti di Gentil sono: 1. primo Saggio d'agronomia, o Dietetica generale de' vegetabili, ed applicazione della chimica all' agricoltura, Digione, 1777, in 8.vo; II Memoria sopra il seguente quesitot » Si può supplire » ai concimi con frequenti aratu-» re? Fino a qual punto le aratus» re influiscono sopra la vegetazio-» ne? e possono ad essa bastare?"

ntale tempre logore assai il suo fodero". ( Fitte private di Buffon, compilata da Aude).

coronata dalla società d'agricoltura in Auch nel 1779; III Memoria indicante le sostanze fossili da sostituire alla marna, coronata dalla società d'agricoltura di Limoges nel 1779; IV Qual' è il mezzo migliore di coltivare le terre basse e di recente dissecoate? Tale quesito era stato messo al concorso dell'accademia d' Amsterdam : un Olandese riportò il premio, ma Gentil ebbe il primo accessit; V Memoria sopra il soggetto proposto (nel 1979) dalla società delle scienze di Montpellier; " Determinare con na mezzo fisso, » semplice e secondo la capacità » d'ogni coltivatore il momento, " nel quale il vino in fermenta-" zione nel tino acquistato avrà » tutta la forza e tutta la qualità, » di cui è suscettivo". Il primo premio accordato fu, dice Chaptal, ad una rapsodia teorica dell'abate Bertholon e l'opera eccellente di Gentil non ottenne che il secondo. Le due Memorie farene stampate insieme a spese della società, e di quella di Gentil fatte vennero parecchie edizioni; VI I vantaggi ed i disacantaggi della semplice riduzione in cenere semplice, di quella à l'écobne e della fumigazio-ne parimente à l'écobne : Memoria coronata dalla società di Limoges nel 1781; VII Dinotare le piante inutili e velenose che infestano socente i prati e ne diminuiscono la fertilità, ed indicare i mezzi di sostituirne al re salubri ed utili, di modo che il bestiame troci in esse un nutrimento sano ed abbondante: la Memoria di Gentil ebbe il primo accessit, nel 1780, nell'accademia di Digione: VIII E vantaggioso o no il travasare i vini? In caso d' affermativa, quando e come uopo fia tracasarli onde non nuocere ai loro principi ed alle loro qualità? coronata dall' accademia di Lione nel 1787; IX Maniera di fare ottimo aceto col siero di latte, stampata in Digione nel 1787, con l'approvazione della

accademia. La società di letteratura di Besanzone possiede i manoscritti originali di parecchie Memorie di Gentil, tra le altre de' Supplimenti inediti al suo Trattato sopra i vini. Si può consultare, per maggiori particolarità il sno Elogio, scritto da Fuschamberg, stampato nel tomo III della Raccolta de lacori della società suddetta.

GENTILE GENTILI, in latino, Gentilis de Gentilibus, medico, soprannominato Fulgicas, dal nome di Foligno, città d'Italia, in cui nacque verso l'anno 1250, fu discepolo del celebre Tadeo da Firenze. Le cognizioni, eui aveva attinte sotto quel valente maestro, gli acquistarono fra i suoi concettadini un grido, che si diffuse presto in tutta l'Italia. La maniera luminesa, con la quale commentava Avicena, di cui le opere erano in quell'epoca la base dell'insegnamento pubblico della medicina. dato anche gli aveva una grandissima considerazione ed nna specie di preminenza nella maggior parte delle università dell' Europa. Egli mori in Bologna verso l'anno 1510, poiché fatto ebbe più opere, di eni la Raccolta fu pubblicata in Venezia, 1484, 1486, 1492. 4 vol. in fogl. Esistono in esse i Trattati segnenti, di cui parecohi stampati vennero separatamente : I. Expositiones cum textu Asicennae . Il De febribus, Venezia, 1526, in fogl.; III Expositio cum commento Egidii monachi benedictini judiciorum de urmis, lib. I., et de pulsibus, lib. I., Venezia, 1494. in 8 vo, Lione 1505, in 8.vo; IV Conulia peregregia al quaevis morborum totius corporis genera, con le Consulte d'Antonio Cermizoni Venezia, 1505, in fogl.; V Quaestiones et tractatus extracagantes, Venezia, 1520, in fog.; VI De lepra tractatus, col Trattato di chirurgia di Dino del Garbo, . di legge in Oxford Venezia, 1936; VII De proportio-

nibus medicinarum, nella Raccolta degli opuscoli De dosibus de' più celebri medici, Padova, 1556, in 8.vo; 1570, in 4.to; Lione, 1584. in 8.vo. - GENTILE GENTILI , soprannominato lo Speculatore, nacque in Foligno, come il precedente, di cui si crede che fosse figlia. Il lustro, col quale pratico la medioina, gli acquistò sì grande grido che le città di Bologna e di Perugia gli accordarono il diritto di cittadinanza: quest' ultima gli fece anche dono d' nna casa. Pieno di gratitudine per una ricompensa tanto onorerole, quando essa città fu della peste devastata nel 1318. volo in soccorso degli abitanti suoi. Ma presto, attaccato egli stesso dalle malattia, cui aveva allor allora combattuta, morì vittima del suo zelo nel giorno 12 di gingno dell'anno medesimo. Le sue spoglie mortali trasportate vennero in Foligno, sua patria. dove fu con pompa sepolto in una chiesa. E' difficile il determinare a quale dei prefati due Gentili, padre e figlio. appartengano realmento le opere, che sono state sopraccitate: Manget le attribuisce al padre : Elov le pone sotta il nome del figlio. Comunque, sia, quest'ultimo colmato venne di favori e di benefizi dal papa Giovanni XXII .-- Fra parecchi altri personaggi, celebri del medesimo nome, cui l'Italia produsse, nopo è nitare Gentili (Matteo l. Pratico questi con onore la medicina nella Marca d' Ancona. ma professato avendo la religione riformata, fu obbligato a partire dalla patria e dalla famiglia. Si ritirò nella Carniola con due sudi figli, A!berico e Scipione, e fu per alcun tempo medico di quella provincia. Finelmente terminò i giorni snoi in Inghilterra. dove andato era presso a spo figlio Alberico, divennto professore

Cn-7.

GENTILESCHI (ORAZIO), pittore di storia, nato in Firenze, chiamato Gentiel dai Fiammin, hi, parti giovanissimo dall'Italia per andare in Ispagna, dove f-ce parecchi grandi dipinti per l'Escuriale. Di la passato essendo in Inghilterra, andò a fermare stanza ne Paesi Bassi. In breve tempo la sua fama ivi si accrebbe molto; e Carlo I. , re d'Inghilterra, gli commise due quadri, di cui uno rappresentava una Santa Maddalena, e l'altro Lot e le sne figlie. Esso artista etegui pure per l'Olanda e pel Brabante vari lavori, che gli fecero infinito onore. Unendo ai sudi talenti come artista molte cognizioni, ingegno ed anch' erudizione, e possedendo tutti i prefati vantaggi, un carattere cortese e dolce, si fece numerosi amici ed ottenue parecchi impieghi onorevoli. Chiamato in Inghilterra dal re, ivi soggiornò lungo tempo e dipinse molti quadri: è probabile che vi morisse. Sandrart, il quale scrisse la sua vita e che fa di lni grandi encomj, non da interno a ciò niun lume. Secondo il Nuoco dizionario storico, morì a Roma,

P-s. GENTILE (ALBERTO), laborioso giureconsulto del secolo XVI. deve essere posto nella classe degli scrittori di quell'epoca, ch'ebbero più erudizione che buon guste e senno. Nacque nel 1551, in Castello di San Genesio, nella Marca d' Ancona, e studio in Perngia, dove in età di ventun anno dottorato tenne in diritto civile. Breve tempo dopo ottenno na grado di giudice nella città d'Ascoli; ma, ivi non potendo professare con sicurezza la religione protestante, di cui era ardente settatore, andò a cercare asilo da prima nella Carpiola ed in ultimo luogo in Inghilterra. Durante il suo soggiorno in Londra, che fu di più anni,

nel 1647.

visse unicamente de'soccorsi, cui potè trarre da alcuni generosi amiei delle scienze. Finalmente il conte di Leicester, suo protettore, gli procurò nel 1585 una cattedra di legge nell'università d'Oxford, di cui era cancelliere. Taie uffizio ed il titolo, oui Gentile non tardò in seguito a ricevere, d'avvocato perpetuo de' sudditi del re di Spagna per le cause, che avessero in Inghilterra, lo fecero godere, il rimanente de giorni suoi, di non poca agiatezza. Egli morì nel prin-cipio dell'anno 1611. I lavori d'Alberico Gentile intorno alla ginrisprudenza pochi diritti gli danno alla nostra stima : oltrechè mostrò alle volte sentimenti erronei, le sane dottrine, cui possono contenere le opere sue sono come sepolte in una moltitudine di citazioni senza fine, tratte dai filosofi dai santi Padri, dai poeti, dagli storici e dai giureconsulti. Si fatta enorme erudizione lo fa auche vacillare frequentemente in materio importanti: quindi Bayle gli rimprovera d'aver fatte un elogio indiretto delle opinioni de cattolici sopra alcuni punti di controversia, quantunque fosse altronde, siccome abbiamo detto zelante protestante. Ma i suoi Trattati sopra il diritto delle genti resero il suo nome degno di venire raccolto dalla storia. Il sno libro De jure belli contiene eccellenti viste sopra una scienza, cui Aristotele e Cicerone neppure supposero possibile; e se l'antore non tratto sufficientemente a fondo il suo soggetto, se troppo soveute decide coi precetti del-la religione e della morale, quistioni puramente politiche, dobbiamo sempre sapergli buon grado eh'abbis somministrato abbondanti materiali a Grozio. Il catalogo esatto delle sue opere esiste nelle Memorie di Niceron (tonte XV e XX). Indicheremo soltento: I. Liber conditionum, Wittemberg, 15%

in 8.vo; e Londra, 1587, idem; II De juris interpretibus dialogi sez. Londra, 1582, in 4 to: essa opera ristampata venne con le Vite dei ginreconsulti, di Pancirolo, Lipeia, 1721, in 4.to; III De injustitia bellica Romanorum actio, Oxford, 1500, in 8,vo; IV De jure belli libri tres, Hanau, 1598, in 8.vo; ivi, 1612; V Disputationes duae; prima de actoribus et spectatoribus fabularum non notandis; secunda de abusu mendacii, Hanan, 1500, in 8.vo, ed in 12; VI Ad Joannem Rainoldum de ludis scenicis epistolae duae, Middelburgo, 1509, in 4 to; idem, Oxford. 1629, in 4.to; VII Disputationes très: 1.ma de libris juris canonici; a.da de libris juris cicilis; 3.10 de latinitate veteris Bibliorum versionis male accusata, Hanau, 1604 e 1605, in 8.vo; VIII De linguarum mixtura disputatio parergica, Hanan, 1604; in 8.vo.

N-E. GENTILE (Scipione), fratello del precedente, oui accompagnò nel suo ritiro in Carniola, e giureconsulto, com'egli, nacque ugualmente nella Marca d'Ancona, in Castello di San Genesio, l'anno 1563. Fece gli studj suoi nell'accademia di Tubinga; ed erano essi appena al loro termine, quando pubblicò alcuni Opuscoli, i qua-li manifestavano felici disposizioni per la poesia. Com'ebbe appresa la legge nelle scuole di Wittemberg e di Leida, fu in essa facoltà dottorato in Basilea, nel giorno 15 d'aprile del 1589. Si reco da prima in Eidelberga con la speranza d'ivi trovare impiego; ma costretto a partire da essa città per gelosia di Giulio Pacio, il quale in essa professava la giurisprudenza, andò in Altorf, dove la protezione d'Ugo Doneau gli fece presto ot-tenere una cattedra di diritto romano. La sua maniera d'insegnare, che combinava tutte le grazie d'un'immaginazione brillante con u-

na profonda istruzione, attrasse grande concorso di uditori alle sue lezioni e conoscere lo fece nei principali stati dell'Enropa. Michele Picart afferma anzi che il papa Clemente VII fece de'tentativi per indurlo ad andare a professare in Bologna e ohe gli promise, in caso tale, la libertà di coscienza. Scipione preferì sempre la sua cattedra d'Altorf ad ufizj più vantaggiosi senza dubbio, ma di cui la durata stata forse non sarebbe molto lunga. Egli morì d'una dissenteria ostinata, che da lungo tempo il tormentava, il giorno 7 d'agosto del 1616. La posterità non confermò gli elogi, cui gli fece il sno secolo; quei specialmente che scolpiti vennero sopra la sua tomba. Le opere sue, composte le più sopra materie oziose o d'una tenue importanza, e scritte con altrettanto poco buon gusto ohe critica, atte non sono a trarre il sno nome dall'obblio, in oui cadde. Nondimeno possibile ancora sarebbe di trarre alcun profitto dalla lettura dei Trattati seguenti, ohe provennero dalla sna penna: I. De donationibus inter virum et uxorem libri IV, Francfort, 1604, in in 4.to; II De erroribus testamentorum a testatoribus ipsis commissis, et de diciduis et individuis obligationibus, Strasburgo, 1699, in 8.ve. Pel catalogo delle altre sue opere ved. il tomo XV delle Memorie di Nicéron e Lippenio. Tutte le opere di Scipione Gentile unite vennero in 4 volumi in 4.to, Napoli, 1765 e 1765.

GENTILE (GIOVANI VALESTINO), oresiarca, nato in Gosenza, nel regno di Napoli, nel secolo XVI, professò le opinioni di Socino ed adopprò con al poca discresione nel propagarle, che astretto si vide a fuggire onde scampare alle persecuzioni, cui si aveva attitate. Rifuggi in Ginerra, dove

tenne di poter impunemente divulgare i suoi errori; ma i capi della riforma erano lontani dall'avere per gli altri l'indulgenza, cui per se reclamavano . Ubbligato nel 1558 a sottoscrivere nn formolario di fede, pubblicato dal concistoro italiano, Gentile accusato venne, alcun tampo dopo, d'avere dommatizzato contro la SS. Trinità, e fu posto in prigione, da cui non usci se non depoche placate ebbe Calvino con le sue sommessioni. Si volle in oltre che si ritrattasse, che gittasse egli stesso i suoi scritti snl fuoco e si ohbligassel, con giuramento, a non partire da Ginevra senza la permissione da magistrati. Egli tuggi nondimeno in capo ad alenni mesi e celato si tenne in un villaggio del cantone di Berna. Passò in seguito in Savoia e corse il Lionese ed il Delfinato, cercando di fare partigiani al socinianismo. La tema di venire scoperto e punito lo costrinse presto a tornare nal sno primo ritiro. Fu ivi arrestato e posto in prigione per ordine del podestà di Gex, il quale gli chiese una professione di fede, onde farla esaminare dai teologi. Rinscì ad ottenere di essere rilasciato e ritornò a Lione, dove fece stanspare la sua professione di feda, cni dedicò a quel medesimo podestà, che stato era antore dell'arresto suo. Tale imprudenza il pose in un nuovo imbarazzo: i magistrati di Liene tennero che uopo fosse di assicurarsi della sua persona; ma egli loro persuase come nemico non era che di Calvino, e resa nuovamente gli venne la libertà. Egli ne approfittò per andare in Polonia, dove due discepoli di Socino, Giorgio Blandrata e Giovanni Paolo Alciati . l' avevano allor allora chiamato, al fine cha gli ajutasse a propagare la loro dottrina. Essendosi i settarj divisi intorno ad alcuni punti, ne risultarono dissensioni,

alle quali il re di Polonia pose fine, obbligandoli ad uscire dal regno. Gentile si ritirò da prima in Moravia ed in seguito in Austria, donde torne nel cantone di Berna. Ma il podestà, di qui avrebbe dovato diffidare, arrestare il fece una seconda volta, agli 11 di giugno del 1566, e condurre a Berna, dove fatto gli venne solennemente il processo. I dibattimenti durarono dal giorno 5 d'agosto fino ai 7 di settembre; e finalmente, essendo stato convinto di avere attaccato il mistero della SS. Trinità, condannato venne ad essere decapitato. Dicesi che andando al supplisio, si persuadeva d'essere il primo martire della gloria del Padre, non essendo morti gli apostoli e gli altri martiri che per la gloria del Figlio. Benedetto Arezio scrisso in latino la Storia della condanna di Gentile, Ginevra, 1581, in 8.vo. Si legge in essa la particolarizzata descrizione delle sue opinieni, che differivano da quelle del suo maestro e nelle quali variò più d'nna volta: cosa inevitabile, quando attra regola di fede non si abbia che la ragione o l'immaginazione. Questa idea gli era peculiare, che Dio creato avesse nell'estensione dell'eternità un eccellente Spirito, il quale incarnato anch'egli si fosse nella pienezza de tempi. Si può altrest consultare il Dizionario delle eresie, dell'abate Pluquet, alla voce Socinianismo.

\*\* GENTILE (SCIPIONE), di S. Genesio nel Piceno, o Marca d'Ancona, ginreconsulto famoso, visse verso la fine del XVI secolo. Sorisse varj Trattati Legali, Compose l'annotazioni sopra la Gerusalemme liberata del Tasso. Tradusse in versi esametri i due primi Canti del medesimo, che furono stampati dal giovane Aldo in Venezia, presso Altobello Salicato nel 1585. in 4.to, e nell'anno antecedente in 472 Lione, presso Giovanni Albuseo. Un' Orazione recitata nella morte di Ugone Donello, avvenuta nel maggio del 1592, la quale fu stampata in Annovia, presso i Wecheli, nel 1601, dietro gli opuscoli postumi del Donello, ch'egli stesso raccolse e divulgò. Egli apostatò dalla cattolica fede, e si vuole che morisse eretico nel 1616, in Altorf, luogo vicino a Norimberga in Franconia, ne confini del Palatinato superiore, ove era professore di legge in luogo di Pier Ves-

sembecio. D. S. B. GENTILOTTI (GIOVANNI BE-NADETTO), nato in Engelsbrnn, nel Tirolo, nel 1672, d'un'antica ed illustre famiglia, poiche fatto ebbe eccellenti studi in Salisburgo ed in Inspruck, andò a continuarli a Roma, dove acquistò una cognizione profonda del diritto canonico e delle lingne greca, ebraica ed araba. L'arcivescovo di Salisburgo lo chiamò presso di sè nel 1703, onde esercitasse nella sna corte l'uffizio di direttore della cancelleria e di consigliere intimo. L'anno susseguente si recò a Vienna, dove successe a D. Nessel nell'impiego di direttore della biblioteca imperiale, ed amare si fece dai dotti per l'affabilità e sollecitudine sna nel somministrare a loro tutti i soccorsi, di eni bisogno avevano pei loro lavori. Continnò il catacompilò sopra le principali opere, oni contiene, delle note, che il librajo Weidmann si proponeva di pubblicare (Ved. gli deta eruditorum, 1727). Alenne eircostanze fatto avendo conoscere tutta l'abilità di Gentilotti per le negoziazioni, l'imperatore l'elesse suo commissario presso al semmo pentebre, onde regolasse vari oggetti importanti al bene della religione ed alla trangnillità della Germania. Egli esegui sì fatta corumissione in

roodo da cattivarsi la benevolenza dei due sovrani, ohe si nniroco per ricompensario. Fatto venne anditore di rota nel 1723 e vercovo di Trento due anui dopo. Ma caduto essendo ammalato pochi giorni dopo la sna elezione, morì in Roma. nel 1725, seco portando nella tomba il compianto universale. Oltre le note, di cui parlato abbiamo e delle quali il manoscritto, conservato nella biblioteca imperiale, forma 10 vol. in fogl. (1), si conoscono i seguenti suoi scritti: 1. Alditamenta et crisis in annales Froncorum Lambecianos, inserite ne' Rerum ital. scriptores di Muratori, tomo II, par. 2, II Epistola ad Joan-Burchardum Menkenium, de conspectu insignis codicis diplometico-historico epistolaris dato ad actorum Liprensium collectores ad Bern. Per. Verona, 1717, in 4.to. Gentilotti si era occultato in fronte ad essa lettera sotto il nome di Fontrius Angelus Veronensis, al fine di pon essere obbligato a comparire in una disputa letteraria. Apostolo Zeno nelle sue Note sopra Fontanini parla di questo prelato con grand' encomio

W\_-t GENTIUS (GIORGIO). V. GENZIO,

GENTLEMAN (FRANCESCO) scrittore e commediante irlandese. nato nel 1728 ed allevato in Dublino, era figlio d'nn uffiziale e si fece anch'egli militare . Essendo stato licenziato in conseguenza della diminuzione del suo reggimento, come fint la guerra nel 1748. cesse ad un' inclinazione, cui aveva per la professione di commediante, e recitò con applanso la tragedia nel teatro di Dublino, se credere a lui si deve, non ostante un'aspetto poco imponente e molta timidezza: tale buon successo per altro

(2) Egli dà in esse un Ragguaglio raciodi 4041 opere, italiane, francesi, tecesche, latine, et,

non resse contro al desiderio suo di andare a vivere nell'indipendenza a Londra, coi mezze d'alcuna rendita recentemente accresciutasi per un' eredità. Com ebbe dissipato tutti i snoi beni, ricorse alla sua prima professione, recitò successivamente in Bath, Edimburgo, Manchester, Liverpool, Chester ed in altre città. Una Lettera, intitolata i Caratters, in 4.10. e delle Favole reali, in 8 vo, da lni pubblicate nel 1766, indicano in lui talento per la poesia. Egli laverò pure pel teatro; e verso il 1770, essendo altora seldetto alla compagnia di quello d'Haymarket in Londra, sotto la direzione di Foote, compose ed accemedo parecchie tragedie e commedie di autori antichi, le quali, come furono rappresentate, ottennero poco appiante e sono oggigiorno ignorate. Si cita altres un opera composta verso il medesimo tempo ed intitolata il Censore dram+ matico, 1770, 2 vel. in 8.vo, in cui giudicava, dicesi, con buon gusto ed imparzialità, da cinquanta circa delle principali epere del repertorio ed i principali attori del sno tempo (1). Gentleman fece un edizione del Teatro di Shakespeare, pubblicato da Bell, 1774-5, per cui non riscosse che rimproveri. Passò gli ultimi suoi anni nel suo paese nativo, dove morì nell'indigenza, estenuato dalle malattie, nel dì 6 di dicembre del 1784.

X-s. GENZIO (Groncro), orientalista tedesco, nacque nel 1618 in Daha me, nel principato di Querfart. In

età di quindici anni andò a com-(2) Ust opera settimanale, ch'ha il me-dealme litele, di Dution, pubblicata renne nel 1800; i Rumers, face al mese af luglio, fareno raccolti la 2 columi in 8.00. Compat-

ve dappoi nel principio di clascun meso. Giudicate in essa venivano non solo le opere teavosimone nell' Accadenda reale

ere gli studi nell'università di Halla; e, dne auni dopo parti per Sleswig, dove formo l'educazione de figli d'un pastore della città. Nel 1656 si recò in Ambhrgo e di la a Brema, ende perfezionarsi nella cognizione delle lingue orientali: visitò pure Leida ed ivi con maggior lode si applicò allo studio dell'arabo, del persiano e del turco. In quell' epoca il gran signore mando un'ambasceria in Olanda: Genzio approfittà del ritorno di essa ambasceria per andare a Costantmopoli. Il suo soggiorno nella capitale dell' impero ottomano non fu inutile alle fettere: egli l'impiegò a visitare le biblioteche. a studiare la medicina degli Orientali, ad avvalorarsi melle lingue dell'oriente e ad acquistare manosoritti e diversi oggetti enriosi . Viaggio pure in Grecia ed in Persia; e dope un'assenza di sette auni rientre in Europa per Venezia e di là tordò in Amsterdam . L'elettore di Sassonia, Giovanni Giorgie II, gli conferi la patente d'una pensione di seicento risdalleri (tremila franchi in circa). Nel 16-15 egli andò a far visita a quel principe, che lo fece suo consigliere, le mando una seconda volta in Olanda, perchè ritornasse di là in Oriente: ma tale viaggie non avvenne L'elettore accompagnare si fece da Genzio, quande i reco. nel 1757, a Francfort, ende intervenire alla dieta, ch' eleggere doveva l'imperatore. Avendo la Turehia mandata un' ambasciata per complimentare il muovo principe. Genzio fu interprete. L'elettore l'avea precedentemente fatto consigliere di legazione e cresciuto aveva ad ettocente risdalleri il sno stipendie, che fu ancora anmentato di altri cinquerento. Siccome Genzio sapeva ottimamente il latino, il francese e l'italiano, impiegate venne per negoziare coi ministri esteri. Tra le diverse missioni

dall'abate Joly de Fleury, canoni-ri, i quali in una capitale sono co della Cattedrale, Parigi, 1757, sempre attirati da una buona ca-5 vol. in 12.

GEOFFRIN / MARIA TERESA ROper, madama ) nacque a Parigi ai 2 di giugno del 1609. Il padre suo era cameriere della delfina. Sua madre univa alle grazie dello spirito eminente ingegno. Le fecero essi sposare di quindici anni Geoffrin, il quale aveva il titolo di luogotenente colonnello della milizia urbana di Parigi, ed ivi uno fu degl' istitutori della manifattura de cristalli. Preteso venne che tale uomo buono e semplice, leggendo sempre il medesimo volume, si avvedesse solamente, di quando in quando, che l'autore si ripeteva alquanto. La fortuna, eni lasciò a sua moglie, non era assai considerabile; ma ella l'aumentò molto col suo spirito d'ordine e con la sua economia, cni chiamava ella stessa " una fonte d' independenza e " di liberalità". Dotata di molta ragione e d'nna grande ginstezza naturale di spirito, ella pose i piaceri suoi e la stessa sua felicità nella bontà e nel beneficare. La considerazione pubblica divenne lo scopo e l'occupazione di tutta la sua vita : ma ella voleva nna considerazione tranquilla; ed è permesso di credere che non sarebbe mai giunta ad una tanta celebrità, se avuto non avesse per amici dei letterati, che a quel tempo erano i dispensieri della fama. Non si limitava, come la de Tenoin, a dare loro da pranzo e fare loro alcuni piccioli presenti molti utili; ma li giovava, non che gli artisti di Parigi più noti, sì della sua borsa, che del suo credito, ed aggiungeva ad una somma generosità il merito di non offendere mai la loro delicatezza. Ravvicinava gneste due elassi di uomini, gl'impiegati ed i grandi, e faceva loro conoscere altresì gli ambasciatori e gli stranie-

sempre attirati da una buona casa, soprattutto se, independentemente dai vantaggi d' nna conversazione istruttiva e dilettevole, sanno ohe un' unione di uomini celebri deve appagarvi la curiosità loro. I viaggiatori a quell'epoca credevano di non avere vednto Parigi che imperfettamente, se conosciuta non avevano la Geoffrin. Due pranzi per settimana erano alternativamente da lei dedicati ai letterati ed agli artisti; aveva però, di più, la sera a cena, delle unioni molto meno numerose e ch'erano sovente ricercate da persone del granmondo. Tali unioni erano precedute dalle visite, che succedevano senza folla dalle quattro in cinque ore fine alle dieci. Non si andava in casa della Geoffrin soltanto per vedervi la compagnia di più rilievo in ogni genere; vi si andava altresì per godere di lei stessa, delle gentili sue doti, finalmente del la graziosa singolarità del suo carattere, vivace fino all'impeto e nondimene temperato dalla saviezza del suo spirito e dalla sensibilità del suo cuore. E' certo che ella aveva un carattere originale, un carattere aperto, ma senza lineamenti saglienti. Una delle ordinarie sue massime, però che aveva ridotta la sua ragione a massime, è questa che tutti i mali, i quali ci atfliggono in questo mondo, vengono da mancanza di fermezza. Quindi ella non ne mancò mai nella sua condotta, quantunque combinare sapesse con la sua fermezza personale molta indulgenza per gli altri ed una grande tolleranza in fatto di opinioni. Il sno spirito non essendo stato coltivato che dal commercio della secietà, ella conveniva con franchezsa ch' era ignorante, e neppure sapeva l'ortografia, ma, grazie ad un discernimento, che le era peculiare, sembrava di rado ignara di ciò

che si discorreva nel crocchio suo di tutti i giorni. Non aveva mai studiato il disegno nè la musica; eppure fu un eccellente gindice, una protettrice illuminata delle scienze e delle arti. Mostro particolarmente il suo criterio nell'opinione, cui si formò e me vifestò nell'epoca della pubblicazione del lo spirito delle leggi. Molto legata in quel tempo con Montesquieu. gl'indirizzò i contrassegni della sua Ammirazione per gdel libro, facendo sembiante di non sapere ch'egli ne fosse l'autore. Il buon gusto della Geoffrin e seprattutto un senno rettissimo le snggerivano sempre nel parlare la frase ed il termine convenevoli. Se alle volte usava figure ed espressioni famigliari, anche triviali, le correggeva col senso grande, che in esse racchindeva. Il sno vero talento era quello di raccontare senza arte è senza pretensione, come se voluto aveste soltanto dare esempio agli altri. Fermato aveva per tempo una maniera di vestire semplice, che le stava bene in vecchiafa. Uopo era vederla nella sua sedia a braccinoli, con le mani quasi coperte da lunghe maniche lisce. dirigere la conversazione senzachè ciò ostentasse. lasciare che abitualmente gli altri figurassero, e mettere con arte delicata ciascuno nell'aspetto più vantaggioso col mezzo di semplici domande o di alcune parole di gran senno, cui sfuggir ti lasciava per così dire. Pare tutto il bene possibile e rispettare tutte le convenienze di uso: ecco i mei due grandi principj. Il saper vivere era per lei la suprema scienza : ed ognuno potuto av rebbe chie derle lezioni per beme conoscera gli uomini, come pare per condurif sempre secondo le regole della prudenza. Felice per la sua ragioue, alla quale venné sovente ripetato che data aveva la forma ed il instro del bello spirito, e ouva a-

vendo della sua felioità quanto del la sua salute, la Geoffrin era continuamente occupata a moderare le idee ed i sentimenti delle persone con le quali più intimamente viveva, incominciando a moderare se stessa. Taluno disse che, per conservare l' equilibrio in tutto, ninna cosa amava appassionatamente, neppure la virtà. Il suo motto o la sua massima favorita era: » Dare e perdonare ". Quanto al primo punto, pochí letterati vi sono, cei quali ella vivesse legata. che debitori non siano stati all'amicizia sua benefica di molto più ohe il necessario; pochi v'hanno artisti de' più ragguardevoli nell'epoca in oni viveva, di cai dato principio non abbia alla fortuna in pari tempo che al nome. Avera altresi argomento di perdonare, poiche, senza annoverare gl'ingrati, de' quali assumeva per principi la difesa, trovo de nemici, e specialmente fra le persone del suo sesso, però che riseppe di più satire, e tra le altre d'una commedia stampata in 5 atti, l' Uffisio dello spirato ( Ved. RUTLIDGE ), composta con la sola mira di deridere lei e la società sua. Ma per non parlare qui che degli attestati di gratitudine che le riuscirono più sensibili, si sa che tra gli altri stranieri illustri accolse in modo particolare il conte Stanislao Poniatowski. poichè amato aveva tenerissimamente il padre ed avnta cura dei quattro fratelli di quel giovane signore, destinato a divenire sovrano della Polonia. Gli era anche stata utile sommamente a Parigi, in cui si trovava momentaneamente in ristretta situazione, prestandogli una somma di danaro Erli la chiamava sua madre, ed appena innalzato al trono di Polonia le scrisse: " Mia madre, il vostro fi-» glio è re ". Stimolata da lui di andare a Versavia, la Geoffrin ebbe coraggio d'intraprendere tale lungo

viaggio nel 1766, in età di sessantotto anni, ed accolta yenne dal suo tiglio re con tutte le ricercatezze della grazia e della magnificenza. Passando per Vienna, tele dama, semplice cittadina di Parigi, ricounto aveva dall' imperatrice regina e dal sno figlio Ginseppe II le dimostrazioni di bonta piu lusinghiere e più anorevoli : li vide ancora nel suo ritorno dalla Polonia, e colmata venne di favori da tutta la famiglia imperiale intera. Si pretende anzi che, supponendo di un progetto di matrimonio, di cui sembrava a quel tempo che formato esser non potesse che per la fe-licità della Francia e per quella dell' augusta Maria Antonietta, ella dicesse un giorno sotto voce nella conversazione dell' imperatrice. " Ecco una piccola arciduchessa " vezzosa, quanto sarei contenta di » portarmela via ". - » Portateo vela, portatevela " ebbe la bontà di rispondere, sorridendo, Maria Teresa, la quale udito aveva la Geoffrin, o si era fatto ripetere ciò. che questa non avrebbe osato mai di proferire ad alta voce. Tornò a Parigi in capo a cinque mesi, semplice come n'era partita. Se tale semplicità era in lei sistema, nopo è convenire che il sistema le riusciva bene. Ricominciò l'usato sno modo di vivere ed ebbe l'onore di ricevere la visita di parecchi sovrani viaggiatori. In somma ninna cosa cambio per lei fino all' epoca, in cui le si alterò la salnte. Una malattia, cui ebbe nel 1776, fu origine nella sua società a parecchie contese, e per tale ragione fece parlar molto in Parigi. La marchesa de la Ferté Imbault, la quale non partecipava di tutti i gusti, nè del-la tolleranza di sua madre, che si affliggeva specialmente del colore di filosofia che si era cercato di darle, creduto aveva che nopo fosse chiudere la porta de ll' amma ata a D'Alembert, a Marmontel, all'a-

bate Morellet e ad altri scrittors dell'enciclopedia. Essi se ne lagnarono amaramente. La loro amica, resa alla vita, rampogna non ne tece a njuno. ella che fama aveva di estere genitrice. Ma quando tu in grado di ricevere visite, confermo esclusione data a quei vecchi abituati di casa, che spaventavano troppo M. de la Ferté-Imbault. Fin tanto che temuto aveva, quantunque serbasse i principj religiosi deil' infanzia di disgustarsi coi filosofi del secolo XVIII, non si era data che con la solita sua moderazione ad una divozione, cui Marmontel chiamava clundesting. La mostro più scoperta verso la fine de giorni suoi. Colpita da paralisia per un anno, conservò una grande calma fisica e morale, e mora in ottobre del 1777 ne' migliori sentimenti religiosi, ninno avendo obbliato degli amici snoi nel testamento e lasciato avendo a parecchi di essi legati ed anche rendite vitalizie, il che fece dire di lei con più malvagità che ginstizia che i letterati erano pagati per lodarla. Thomas, l'abate Morellet e D'Alembert furono quelli, che intesero con p:ù sollecitudine a soddisfare sì fatto debito, il quale era per essi un debito del cuore. Scrivendo lungo tempo dopo di loro, La Harpe, Marmontel e Suard, finalmente l'abate Delille (nel suo poema della Conversazione l. nulla, per cost dire, ci lasciarono cui narrare intorno alla Geoffrin. Ma se eglino non avessero tanto particolarizzato ogni genere di merito che le era proprio, e noi dovessimo giudicarla qui senz'altri dati che i detti e le massime che vengono di lei citate, che le sue lettere ed alcuni frammenti di sua mano, ne riuscirebbe par sempre un'idea molto positiva del suo genere di spirito. Le qualità, che la facevano, distinguere erano evidentemente. la naturalezza, la ginstezza e la finezza,

GEO alle volte anche la grazia. Nei po-chi scritti, che della Geoffrin vennero stampati, fatti furono sparire gli errori, i quali giustificherebbe-ro quanto dice Marmontel nelle sue Memorie, ch'ella scriveva da donna » male educata, e se ne van-» tava ". Era per vero una mala usanza a quel tempo fra le persone del suo sesso e forse anche fra gli uomini in un certo ordine della società. Il suo stile è conciso, chiaro e semplice; non ha ninno de'

difetti, che si rimproverano allo stis le accademico. Le parole rappresentano sempre il suo peusiere in maniera felice e sovente originale: finalmente ne' suoi scritti, come in quanto narrato ci venne de suoi ragionamenti e della sua vita, si ricouoscopo i vantaggi, cui dà il buon senso unito alla saviezza di carattere, quando vengono l'uno e l'altro perfezionati da un grand' uso del mondo. L-P-E

PINE DEL VOLUME VENTESIMOTERAS.

ph 379 12



2.3.42





